

### STORIA

## DEI MUSULMANI

DI SICILIA.

Proprietà letteraria.

## **STORIA**

DEI

# MUSULMANI

DI SICILIA

SCRITTA

DA MICHELE AMARI.

VOLUME TERZO







FIRENZE.
SUCCESSORI LE MONNIER.

1872



#### LIBRO SESTO.





Trapasserei di molto i limiti ch'io mi proposi mettendo mano a quest' opera, s'io continuassi a trattare per filo e per segno la storia della Sicilia fino al tempo che vi rimasero abitatori musulmani. Nel presente libro io dunque toccherò per sommi capi le vicende della corte e de popoli cristiani, quanto basti a rischiarar quelle de Musulmani, delle quali noterò ben tutti i particolari che siano pervenuti infino a noi. Aggiugnerò le relazioni del principato co Musulmani di fuori; sì per la connessione del subietto, e sì per la novità dei fatti che, la più parte, si raccolgon ora per la prima volta negli scritti arabici.

Mancano gli annali cristiani della Sicilia dal primo al ventunesimo anno del duodecimo secolo,
quando/Ruggiero il giovane comparisce a un tratto
uom di Stato, potente per armi e ricchezze, conquistatore del ducato di Puglia e nemico audacissimo
de' papi. Riscontrando co' diplomi le poche parole che
ne dicono i cronisti, ritraggiamo appena in questo
periodo che, morto il primo conte Ruggiero (1401)
rimasero di lui due bambini, Simone e Ruggiero, l'uno
di otto anni, l'altro di sei; che la contessa Adelaide

resse la Sicilia e la Calabria a nome del primo, infino al millecento cinque <sup>1</sup> ed a nome di Ruggiero infino al cento dodici; <sup>2</sup> e che l'anno appresso, il giovanetto rimanea padrone di sè medesimo e dello Stato. La madre andava in Palestina a rimaritarsi con Baldovino I, re di Gerusalemme; gli recava i tesori della Sicilia: ma il Crociato, quando gli ebbe sciupati, scioles il matrimonio, connivente il papa, il patriarea ed un concilio (1416); sì chè l' Adelaide tornossi oltraggiata in Sicilia, dove poco stante (1418) morì. <sup>3</sup> Una cronica

Intorno l'età del due figliuoli di Adelaide, si vegga il libro precedente, cap. vij, pag. 195 di questo volume.

Adelasia e Simone sono nominati ne' segenetti cinque diplomi: anno 1101, ottobre, presso Spala, Pergamente, pag. 101; anno 1103, Ultro, Siciliu Saera, pag. 1085; anno 1103. Gregorio, Cansiderasioni, Ilib. 1, cap. Il, nota 30; anno 1103. Cergorio, Cansiderasioni, Ilib. 1, cap. Il, nota 30; anno 1103. Centro, Corgo da un diploma presso Pipro, op. cit., pag. 203 de diplomi, Spala, op. cit., pag. 203 de 170; op. cit., pag. 203, 203 de 170; op. cit., pag. 203 de 170; op. cit.,

Mil Bugglero secondo, con Adviside o solo, abbiamo, oltre l'o citato dibomo del 1081, seguenti: anon 1040, Susta, o, cii, pag. 241, anon 1110, febbralo, Vezopidatai Architti Suntumenta, tomo VI, pag. 180, o presso Ughelli, tomo citato, pag. 420 (cronocamenta ciano dal Gregorio, Connderazioni, ilb. I, cap. vj. nota 16, con la data del 1113; amon 1114, aprile, Spaia, qo. cii., pag. 253; amon 1416, Pirro, op. cit., pag. 1023; amon 1111, Pirro, op. cii., pag. 723; amon 1112, paro, dato il Messiana, Spata, op. cii., pag. 220; amon 1412 giugno, Pirro, op. cit., pag. 81; amon 1142, novembre, Spata, op. cii., pag. 233.

Alberti Aquensis, lib. II, cap. 43, 41; Fulcherii Carnotensis, ann 1413, 1146, 1174; Anonyall Butteria Hierarchitana, anni 1113, 4116; Wilelmi, Arch. Tyrensis, lib. XI, cap. 21, 29; 0.00rici Vitalis, Bitt. Ectex, lib. XII; Bernardi Thesaur, cap. 100, presso Muratori, Rer. Hal. Scr., tono VII; Sicardi Ep. Crenon. Presso Muratori, tono cit., pag. 300, 501. La data della morte di Adaleide di ba dalla judge sepelorale, presso Pirro,

dice vagamente che Simone nel "breve sno consolato avea durate gravi molestie da Pugliesi; "ond' e parrebbe che baroni di quella provincia, o forse il duca, si fossero provati ad occupare le Calabrie. Orderico Vitale, monaco francese di quella età, asseriva che un Roberto figlio del duca di Borgogna, fu datta Adalaide chiamato in Sicilia, adoperato a reprimere i baroni, maritato ad una sna figliuota e poi scelleratamente morto di veleno: "ma il nome non torna nei ricordi siciliani; "nò un mistatto, si leggermente supposto in tutti i tempi, può credersi a quel frate, ghiotto di favole e punto benigno all' Italia; L'abate di Telese, biografo del re, dice poco della sua fanciultezza: che lo Stato fu governato dalla prudentis-

Chronologia Regum Sicilia, pag. xtv, e presso Gualterio, nella raccolta del Burmanno, tomo VII., pag. 4219, nº ixxxiij.

Anonymi Historia Sicula, presso Caruso, Bibl. Sic., pag. 856 e versione francese, nella edizione dell'Amato, Ystoire de li Normant, pag. 312. Replica coteste parole Romualdo Salernitano, negli aunaii, presso Muratori, Rev. Hal. Sev., tomo VII.

<sup>3</sup> Illistoria ecclesiastica, Ilb. XIII, presso Duchesne, Ilist, Norm. Script., pag. 807. SI confrontino gli estratti di questa cronica presso Caraso (Ibbl. Sic., pag. 920) al quale parve cosa lodevole mulliare il racconto, per toglier tutti i fatti e le parole che potessero ingiuriare l'uggiero o la madre.

<sup>8</sup> Le cronache italiane non damo lal nome, nã lo troviamo nel diplom. Per quello del magglo 4105, citan orlia pagia repredente, nota 1, contiene i nomi dei ministri di quel tempo, ossà gli Arconit: Niccolò camarlingo, Lone logotta, el Espenio, che portrebe serce per avrentura l'ammiragito di tal nome. Non è segusto ne la noo Roberto nell' importante dipliona di giugno 1112, che i rodratamo or ora, del quale ci cocorrela drip gli largamente. Un diploma del 112, del quale abbiano una squarmassari deputati da Arbaida per de redictive una lasportante lite fedale; cicle Roberto Avene, Ruggiero de Monitrai, Baoul de Rebas e Roberto, Berlais. La noda Emiglia Avene lo non he che rec o decid di Borgogna. Roberto era in Scilla motto cumpo pria della reggenza, leggendosi il aŭo nome rel diplomi del primo conte. sima Adelaide sua madre; che Ruggiero non vedea mendico nè pellegrino che non gli desse tutti i danari ch' egli avea in tasca e que' che domandava alla madre; e che, vivente il padre, giocando a battagliare con gli altri bambini, ei sgarava sempre il maggior fratello e lo scherniva: "lascia a me la corona e le armi, ch'io ti farò vescovo o papa di Roma.' "Cotesti aneddoti mostrano, oltre gli alti spiriti del fanciullo, che a corte non si parlasse de papi con tanta riverenza, e che si tenesse in gran pregio la carità, precipua virtù dei Musulmani; ma non delincano di certo la storia del tempo.

La penuria de racconti pur vale a provare che sotto la reggenza non segui alcuno strepitoso avvenimento; cioè che la contessa e i suoi consiglieri seppero usare, e forse compiere, i buoni ordini posti dal primo Ruggiero; e ch' e' tennero salda la mano su quella nuova mescolanza di uomini, la quale parrebbe proprio il simbolo della discordia. La feudalità che tosto volse ad anarchia nel ducato di Puglia, non osò levar la testa in Sicilia: la quale generalità è compendiata, s' io ben mi appongo, nelle parole dei notabili di Traina, Centorbi ed altre terre della Sicilia contrale, i quali il millecenquarantadue attestavano in giudizio il seguente fatto de' tempi della reggenza. Querelandosi un Eleazar, 'signore di San Fi

Comment Comple

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Alexandri Abbalis, etc. presso Caruso, Bibl. Sic., pag. 288, 299.
<sup>3</sup> Nel Gregoro al legge Lereira. Guesto è errore di trascrizione del tradutore latino, polchè le copie del testo greco, banno Arcigera, Ardgara, Probabilmente Licerei è trascrizione del nome Elezar che potrasi algonore di Gaiati figlio di Guglielmo Mallabret, secondo un diploma greco del 1416, presso pata, Pergamene, pag. 281. Ali forma, questo Elezar.

lippo d'Argirò, che il vescovo di Traina, signore di Regalbuto, gli avesse usurpato un tratto di terreno, Adelaide commetteva il giudizio a Roberto Avenel e ad altri nobili uomini: i quali andati su i luoghi co'notabili e i litiganti, Eleazar proruppe ch'ei volea dividere i confini con la spada; ma ripreso da Roberto e da tutti si acquetò: onde fu proceduto alla prova testimoniale ed alla decisione, come in tempi civili. 'Tal forza del governo venia dall'assetto che avea dato alla feudalità il conquistatore; ed anco dal prudente ardire dell'Adelaide e de' suoi consiglieri, i quali, facendo assegnamento in su i Musulmani, fermarono la sede del principato in Palermo.

Da Mileto nè da Traina non si potea reggere a lungo il nuovo Stato. Ragion volea che la capitale stesse in Sicilia e in sul mare. Sembra auzi che il primo Conte, finch' ei non ebbe signoria in Palermo, avesse eletta Messina; poichè non solamente ei rafforzolla e vi tramutò la sede vescovile di Traina; ' ma va riferita al suo tempo, ovvero ai primordii della reggenza, la fondazione della zecca; 'della reggia,'

si direbbe soprannome arabico, el-Ashar, ossia "Il risplendente:" e non sarebbe nuovo, dopo quello del Cid (Sid), questo esempio d'una appellaalone che i Cristiani avessero tolta dalta lingua degli Arabi. Men verosimile parmi l'imitazione del nome giudaico Eleazar.

La versione tailna di questo diploma, fu pubblicata in parte dai Gregorio, Considerazioni, lib. I, cap. vi, nota 9. Noi n'abbiamo già data notizia più largamente nel lib. V, cap. x, pag. 286 del volume, nota 1. Si vegga il lib. V, cap. vi e x, pag. 461 e 305 segg. del volume.

Y ha delle monete arabiche e iailne del re normanni di Sicilla, battute in Messina, e delle arabiche battute "nella capitale di Sicilla, cioò Palermo. Messi dunque da canto i motil scritti pubblicati in Sicilla ne' secoli passati sa questa materia, gli è certa la coesistenza delle due secche nel XIII s'escolo.

<sup>\*</sup> Ottre i diplomi dei primo conte dati in Messina, uno del 1101, presso

e credo anco dell' arsenale, in quella città. Se non che acquistata (1093) la metà di Palermo e cominciato con gran lucro a maneggiare l' azienda della città per sè medesimo e per lo duca di Puglia, "Ruggiero trovò in Palermo le basi da rifabbricare tutta l'azienda dell'isola.

I diwani istituiti da' primi emiri e riordinati da' Kelbiti, non erano al certo distrutti quando i Normanni presero la città: rimaneano, fossero anco stati negletti per alcun tempo, i casamenti, gli archivii, la zecca, gli arsenali; "rimanea qualche segretario e computista: nè Roberto era uomo da lasciare inoperosa macchina così fatta, nè Ruggiero, I diwani, serbati e ristorati, attiravano la corte di Adelaide; l'attirava una città di due o trecentomila abitatori, con quei suoi maestosi edifizii, industrie fiorenti, lusso e ricchezze che la facean rivale di Cordova. L'esperienza dovea mostrare a governanti che se da Messina avrebbero tenuta meglio la Calabria, poteano all' incontro, da Palermo far sentire più pronta e più forte la mano in Sicilia; e che l'oro, il ferro e la necessaria fedeltà dei Musulmani di Palermo avrebbero rinforzato il principe contro i baroni: ch' era il gran problema di governo nel medio evo. D'altronde

Ughetti, Halia Sacra, tomo IX, pag. 489, dice di vescovi e baroni convocuti nella Cappella di Messina dalla contessa Adelaide e dal figlinolo Ruggiero; un altro del 1126, presso be Grossis, Catana Sacra, pag. 79, fa menzione di corte tenuta dal Gran Conte Rugglero nel palazzo di Messina, ec. § Si tegga il lib. V, cap vi, pag. 183 del presente volume.

Edrisi nota espressamente che l'armata e gli eserciti, ai suoi tempi, come ne' tempi andati, moveano alla guerra da Palermo. Testo nella Bibl. Ar. Sicula, pag. 28. Della Zecca abbiam detto nella nota precedente e del diwani nel lib V. cap. x. pag. 321 segg.

quella corte latina non avea cagione d'amar meglio il soggiorno di Messina popolata di Greci, che di Palermo scarsissima di Cristiani. Adelaide, senza lasciar del tutto la sede di Messina, prese a stanziare in Palermo, e la rifece veramente capitale dell'isola. Ciò avvenne ne principii del secolo, e direi appunto il millecentododici; poichè la confermazione dei privilegi dell' arcivescovo e capitolo di Palermo, accordata solennemente il primo giugno di quell'anno, da « Adelaide contessa e dal suo figliuolo Ruggiero, or-» mai cavaliere e conte di Sicilia e di Calabria, se-» denti in Palermo, nell'aula del palagio di sopra, » con molti lor chierici, baroni e cavalieri, » mi sembra proprio il compimento d'una cerimonia inaugurale. Soscrissero questo diploma da testimonii, parecchi baroni italiani e francesi noti nelle carte del primo Conte e con essi un Cristoforo, ammiraglio. 1.

È qui il luogo di ricercare l'origine di cotesto ufizio, il quale per la prima volta comparvo tra Cristiani alla corte di Palermo, e lì, mutando natura, divenne quel ch'oggi suona in tutte le lingue d' Europa. Ammiraglio è corruzione della voce arabica emir, che i Bizantini trascrissero fedelmente al nominativo, ma ne fecero al genitivo àpiasso; 'onde passo con tal desinenza a' Cristiani occidentali, sì com'egli

Presso Pirro, Sicilia Sacra, pag. 81, 82.

¹ λόμε si legge neit mosakto della Chiera della Martonana, pubblicato dal Morso, Palermo Antino, pag. 78; καμές, anche al nominativo, presso Eustatio ardivescoro di Tressioloira, ediz. di liom, pag. 472. Nei diplomi greci di Sikilia che citiano nel presente capitolo, si legge ἀκερ, ἀκερα, καμές εξα αμές δε καμές δε τος αξιατικού καμές δε τος αξιατικού και δε καμές δε τος αξιατικού και δε το testa τοce nei Giossario greco del Ducange, il quale la notò per la prima votta nella Continazione di Teolomi.

è avvenuto ad altre voci greche. E veramente gli scrittori della bassa latinità non altrimenti chiamarono gli emiri musulmani che amiratus; se non ch' e' raddolcirono talvolta il suono in amiralius, talvolta lo resero più aspro in admirarius, o admiratus per dargli alcun significato in loro linguaggio. 1 Come già dicemmo, Roberto Guiscardo, assettando il reggimento in Palermo vi prepose un de'suoi con titolo di ammiraglio. 1 A città musulmana ei lasciava magistrati musulmani, chè altrimenti non potea fare; tra i quali era primo l'emir di provincia, capo politico e militare, giudice sopra i reati di Stato: e torna allo stesso ufizio ed allo stesso titolo ch'ebbero i governatori della Sicilia sotto gli Aghlabiti e i Fatemiti. E' par che il conte Ruggiero, quand' ei prese a mezzeria la città di Palermo, v'ab-

SI vegga Ducange, Glossario latino, alle voci amir, admiralius, etc. La voce Amiratus fu usata, credo io, la prima volta da Einhardo, Annales presso Pertz, Scriptores, tomo I, pag. 490, sotto l' anno 801, dove è chiamato cost ibrahim-lhn-Ahmed, l'Aghiabita, emiro d'Affrica. Sicardi vescovo di Cremona, presso Muratori, Rer. Ital, Script., tomo VII. pag. 605. anno 4488, chiama Admiratus il capitan del navilio alciliano e admirandus un emir di Saladino. Marangone, nell' Archivio Storico italiano, tomo VI, parte li, pag. 48, dà al capitano della armata di Sicilia, l'anno 4158, Il titolo di Admiratus e poi di Almirus; Pietro Diacono, lib. IV. cap. xi. presso Muratori, op. clt., tomo IV, pag. 499, fa parola d'un Ammirarius di Bablionia (ossia del Cairo). Le traduzioni latine e italiane del secolo XV, che troviamo ne' Diplomi arabi dell' Archivio fiorentino, danno le voci Armiratus, pag. 353, 356 e Armirato, pag. 347, 350 a 384, per aignificare l'emir di Alessandria; e veggiamo anco in una traduzione del XII secolo, pag. 260, un Admirator galearum, musulmano. Si aggiungan queati ai molti esempii che porta il Ducange, e si vedrà che sempre Amiratus. con le sue varianti, rispondeva ad emir. Si ricordin anco Ugo Falcando e Romualdo Salernitano, i quali chiamano Amiratus i dignitarii siciliani di tal nome, ma il primo dà il titolo di Magister Stolii ad un kald Pietro, che capitanò una volta l'armata siciliana.

Libro V, cap. v. pag. 439 di questo volume.

<sup>\*</sup> Libro III , cap. j, pag. 2 aegg. del 2° volume.

bia fatto emir un suo segretario, greco di Calabria o di Sicilia, per nome Eugenio; del quale ritraggiam solo ch'egli ebbt quel titolo, ch'ei possedette beni in Palermo e che fondò un monastero in Traina. ¹ Dopo lui, Cristoforo ammiraglio testè ricordato, soscrive, quasi ministro di Stato, una donazione data di Messina nel febbraio 1110; ¹ e poi, con gli altri

1 li Pirro, Sicilia Sacra, pag. 4016-47, pubblicò due dipiomi risguardanti questo Eugenio. Nel primo, dato del 4095, egil è chiamato notaio, che allor significava segretario. Il conte Ruggiero, a sua domanda, gli concedette un monastero fuor la città di Traina, a fin di riedificario, e gli conferi il patronato e il governo di quello. Ciò condusse li Pirro a vestir Eugenio monaco basiliano e crearlo abate. L'altro diploma di re Goglielmo, dato il 1169, trascrivendo il precedente ed accordando anco altri beni al monastero, intitolò Amniragiio quell' Eugenio. Sembra dunque che il segretario del 4093. In vece di chiudersi nel suo monastero, fosse stato mandato dai conte a governare la città di Palermo. Non è luverosimile che questo Eugenio sia il gran personaggio nominato senz' altro titolo che di Arconte nel diploma del muggio 1105, presso Spata, Pergamene, pag. 203. Più certa vestigia ne troviamo in un diploma greco del 4142, presso Morso, Palermo antico, pag. 3t3 segg. e nel Tabulario della Cappella Palatina di Palermo stessa, pag. 20 segg., donde si scorge come alcuni discendenti di Eugenio ammiraglio, abbiano venduti alla Chiesa detta in oggi della Martorana, degli stabili che la famiglia possedeva in Palerino. Furono venduti da Niccolò ed Agnese monaca, figliuoli dell' Ammiraglio Eugenio, Niceta moglie di Niccolò, e Giovanni, Teodoro, Strfano ed Elena loro figliuoli; dichiarando tutti costoro che fosse ricaduta a lor pro la parte di Teodicio figiluolo di Eugenio, ereditata da Zoe figliuola di Teodicio la quale era morta anch' essa. Togliendo dunque dai 4142 il corso ordinario di due generazioni, si torna allo scorcio dell' XI secolo e si può supporre con fondamento che quell'ammiraglio Eugenio fosse il medesimo dei dipioma del 1093.

Notisi che în dee kirtî diplomi grecî, pobiblicut dat Morso, op.ct., peg. 35. e 33. îl prime de çauli seza data un Hierina il 143. (Ci. More, 35. e 13. îl prime de çauli seza data un Hierina il 143. (Ci. More de de la Ciuliano, ce il note de la Ciuliano, ce il note de la Ciuliano del Ciuliano de la Ciuliano del Ciuliano de la Ciuliano del Ciulia

<sup>8</sup> Abbiam testè citato questo dipioma a pag. 346, nota 2, e avvertito come presso il Gregorio porti una data erronea. grandi della corte, il citato diploma del giugno 1112; ¹ si sa in fine ch' egli cibbe una casa in Messina, la quale tornò, dopo la sua morte, al ¹regio demanio. ¹ Segue un Cristodulo ammiraglio, nominato in varii diplomi dal 1123, o forse dal 1119, al 1139, qual ministro civile ed ufiziale di corte, onorato alfine col gonfio titolo di protonobilissimo.¹ Ma questo somiglia forte al benservito che suol darsi agli invalidi; perocchò ormai da parecchì anni primeggiava nel go

4 Si vegga qui innanzi a pag. 351.

<sup>a</sup> Diploma del 4459, presso Pirro, Sicilia Sacra, pag. 98, e presso De Vio, Privilegia Panormi, pag. 6, Cristoloro allor era morto.

\* Si fa parola di una precedente douazione dell'Admiratta domino Adritodulos, nel diploma di Ruggiero conte, che l'Ugletili pubblicò con la data del 404 e che, supponendo esatta l'Inditione XIII che v'à scriita, va riferito al 4119; come abbiamo avvertito in principio di questo capitolo, pag. 336, nota 1.

Cristodulo è detto protonobilissimo in un diploma del 4123, presso Spata, Pergamene, pag. 410. Se il sig. Spata ha ben letta la sigla del titolo onorifico e del nome, e se non v'ha errore nella data, convien pur supporre che quel titolo fosse stato accordato pria del notissimo diploma del 4439. In un diploma del 4426, tradotto dal greco, pubblicato con molte varianti, o piuttosto in tenore assai diverso, prima dal Pirro, Sicilia Sacra, pag. 526, e quindi dal De Grossis, Catana Sacra, pag. 79, 80, si vede soscritto, pria di "Georgius de Antiochia amiratus " e di "Admirati filius Gentilis (sic) Joannes, " un "Chrislodorus," e secondo il De Grossis 'Christodorus, amiratus et Riodotus." Quest'ultima lezione, shagliata al certo, par che venga da una sigla non capita dall'ignoto traduttore latino, e potrebbe per avventura essere la medesima che fu letta Rozins in altro diploma; onde il Pirro die tal casato a Cristodulo. Il Chrisiodorus o Christodorus va corretto, secondo me, Christodulus; e il Rozius potrebbe essere, nè più nè meno, che il notissimo nome di Ruggiero, poichè i Greci di Sicilia soleano trascrivere la g latina o arabica con le due lettere -:. Cristodulo, ammiraglio e protonotaro, è citato in un diploma greco del 4430, presso Trinchera, Syllabus, pag. 438. Un altro diploma greco del 1136, presso Spata, op. cit., pag. 266, fa menzione di Cristodulo già ammiraglio. In ultimo è da noverar quello dei 1139, che accorda il titolo di Protonohilissimo, pubblicato dal Montfaucon e poi dal Morso, e nel Tahujario della Cappella palatina di Palermo, pag. 40. È superfluo di avvertire, dopo ciò ch'lo ho detto, come non si debba fare assegnamento su la lista delli animiragli di Sicilia ne' tempi Normanni, data dal Pirro, Chronologia Regum Sicilia, pag. xxv.

verno dello Stato quel Giorgio di Antiochia, che fu ammiraglio di nome e di fatto, come s'intende oggidi. Lo veggiamo il 1432 aiutanto oguida del capitano dell'armata siciliana, chiamato dagli Arabi Abd-er-Rahman-en-Nasrani, ossia il Cristiano; il quale potrebbe essere per avventura lo stesso Cristodulo testò nominato; 'e l'identità della persona darebbe ragione di parecchi fatti, come or or si vedrà. Giorgio, secondo i diplomi, era a corte il 1426, ammiraglio al par di Cristodulo o Crisiodoro e del proprio figliuolo Giovanni; il 1432 ei s'initiolava ammiraglio delli ammiragli e arconte degli arconti, e tal rimanea sino alla sua morte.' Egli esercitò, al par che i predecessori, atti di ministro di Stato e

Si vegga il seguito del presente capitolo, a pag. 303, nota 3.
 Giorgio ha titolo di animiraglio nel diploma del 1126 citato nella

<sup>&</sup>quot;Giorgio ha Utolo di animiragio bei olipotra utili 125 cittato nella nonali, diella pagi. 25th. unu diploma taltudo el 143 presso Spata, o, et, it, pag., 435 sogg. eggli è detto dai re' amiratus amiratorum qui pracerat too regno moo." In uno del 1133, trasduo dai greco, presso Piro, Sicilia 55 ora, pag. 774, eggli è detto Anmairagilo delli ammiragili; è sutoscritto synapse in doe diplomi del 1140 e 143 nel Tabulario della Cappeila Pre-laitan di Palermo, pag. 13 e 40; è intitolato ammiragilo in un diploma tradoto dal greco, prasso piro, port. prasso Piro, port. prizapa 300, e amiragilo delli ammiragili uno laitao della stessa data, op. eti., pag. 698. Nel mossico della Marorana el presse il tilo di dagagi politano, como egonu può vedery, e leggesti in Morto, Palermo Antico, pag. 78. Pare che Giorgio, per modestia o per assor di bevetità, si contentasso ordinariamento di questo. Di rado el solea aggiugarer quello di Arconte degli Arconti; nau un suo figliolo lo nominava sempre con questo tatributo.

E da ricordare la Iscrizione greca che leggensia il tempi del Pirro in una Chica di Sata Maria de Crippia in Palerma, nel sinio dore surse la Casa Professa. Il de Genuit, della goale iscrizione il Pirro, op. cit., pag. 200, 301, da una traduzione latina. Era indiso il testo su la se-poltura di Nital, madre di Giorgio irrimumo principium uniferzorma (1.7-2, persió aggre) morta il GiòR (140). Quivi non a fa parola del padre del-Pamalraglio; ma libriro cen in il Morso, op. cit., pag. 708, 409, non hanon lascitata questa occasione di nominare Cristodulo e di farlo marito della Nisfa.

delegato del principe in cause civili, e capitanò l'armata; ma non si ritrae quale uficio tenessero gli altri ammiragli soscritti in qualche carta insieme con lui, \*se di capitani o di ministri subalterni, e se alcuno non ebbe altro che il titolo, sì come abbiam detto de kàid. \*Sol veggiamo preposto alle navi del re nella guerra dell'Italia meridionale, Ciovanni figliuolo di Giorgio. \*Dopo la morte di Giorgio gli si ragguagliò di titoli e di ufizio Majone; il quale ebbe ammiragli contemporanei e fu quasi padrone del re e dello Stato, come gli emir-el-omra, ossia emir degli emiri, di Baghdad al declinare del califato; ma non capitanò mai il navilio in guerra. \*E finì con Majone l'autorità ed il titolo d'ammiraglio

¹ Cota Giovanni ammiraglio, Bgliuolo, com e¹ pare, di Giorgio, nel ditato diploma del 1820 e nell'atto del 1412, presso (prire, pag. 608. Se condo ma diploma del 1433, presso Gregorio, Constierrazioni, ibb. 1, cap. v, nota 4, l'ammiraglio Teodoro fo Incaricato di deddere, Insieme con Garico Cascelliere del re, una lite sorta tra il vescoro di Lipari e i ditadini di Patti, sosì vassatili. Iticiato diploma del 1410, secondo il tento di De Grossis, fa mecolore di un ammiraglio Niccolo), i quale nel tempo che esercitara l'uticlo di Stratego, omi e¹ pare, di Masculi, era stato incaricato dal principe di desgrivere i combili di quel territorio.

<sup>1</sup> Lib. V, cap. IX, pag. 262-5.

Abate di Telese, presso Carsos, Bibl. Sirule, pg., 207 el passim. 
Majone è ascettio la lation Ameribrat Ammierizum, juru diploma arabico del 1154, presso Gregorio, De Supputendis, pgg. 38. Ordinariamente lo chiamatono il grande ammiragio, come si vede del Falcando e dagli attir crosisti; e questo titolo modificato era ormai si common, che 
Giovanni figlio di Giorgio d'Anticolai lo riferi al proprio padre suscrivendosi apraiave apriante sirva, in un diploma del 1172, Tabutario della 
Cappella Palatina di Palermo, pag. 20. in un diploma latino del 157, presso l'irro, Sicilia Seera, pag. 80, messo isoria nome del re da Majone 'grande ammiragio degli ammiratul' si leggono, tra i Lestimoni dell'atto, Stefano ammiragio figliosi del grande ammiragio, un altro 
Stefano ammiragio, che sia sia di Fatando essere stato fretello di Majone, 
du Safernitano ammiragio. Visse inottre in que tempi l'aitro ammiragio Engendo, del quale si è ha tame amentose por d'ara, pag. 233, nota. 1, 
ragio Engendo, del quale si è ha tame amentose por d'ara, pag. 233, nota. 1,

delli ammiragli. Divenuto primo ministro il cancelliere, o esercitato l'ufizio da un consiglio di tre famigliari del re, l'ammiraglio rimase ministro regio per le cose del mare; 'ed entro un secolo passò quel vocabolo in altri paesi, col significato esclusivo di capitano del navilio; 'talchè gli eruditi arabi del XIV secolo, trovando si diverso il suono del vocabolo e la giurisdizione dell'ufizio, non riconobbero più l'emir loro, nell'ammiraglio degli Italiani o delli Spagnuoli.'

<sup>8</sup> Ento li diploma di febbralo I17, per lo ngule Guglletmo II di Scilla costituli il dostro lali, sea sposa Giovanno di Ingulitera. Tra i grandi dei regno soscituli in questo diploma secondo l'ordine di loro dignità, si legge 25m. Epp Vulletua de More Repui (sich) fartundi statis dimiritaria; prima dei quale vengono gil arcivesco:\(\frac{1}{2}\) responso;\(\frac{1}{2}\) tiene de lopo Gualiteri à leggeno i omni dei siliscalco, del consentibile, del logo-teta, di due maestri giustificri e d'un giustitiere. Segulamo l'edizione di Bymer, Fodera, etc., toma l., paja: I7 (London, s'ella).

Margaritone, celebre capitano navale di Sicilia alla fine del XII secolo, è intitolato, senz' altro, ammiraglio del re di Sicilia, nella Cronica di Sicardo vescovo di Cremona, anno 1188, presso Muratori, Rer. Italic. Script., tomo VII., per. 603.

<sup>8</sup> Par che I Georresi I Fabbano usato I printi dopo la Sicilia. Negli Annali del Cafáro e nelle continuazioni di quelli, al trora un admiraria di Georra Il 1341 e quindi due arrariagii il 1830 etc. presso Muratori, Rela. Gre, como VI, colanne 1885, Salo, ec. E notevole che la prima nominazione d'ammiragii lo Itatta in Georra del 1341, quando Peterigio II sarrapà Ansaido de Mari, genovese, al suo ammiragilo Niccolò Spinola ch' era vento a morte.

\* 11 Nawairi, citato da M. Reinaud, Jineariona des Sorrasias, pag. 60, nota 4, dice d'in mirri-l-ma' (uni dell' senqui in Sagana. Ma non posto assendire al mio maestro di arabico che sia questa l'origine della voce assendire al mio maestro di arabico che sia questa l'origine della voce ammiragilo, quando ne vediamo a chiaramente la successive mustatolo negli scrittori e ne' dipional curopel. Per la medestina ragione è da respinere la ciminolegia ammessa dal Distronir della Crusta, che de a mirri-bachor (neglio babr) ossis emir dei marc. Questa dignità non mi è occorsa mai negli scritti arabi, bina-Rabido, nel Prategonami, testi di Pratigi Parte II, pag. 32 e traduzione franceso del baron de Slane parte II, pag. 33, quarcando l'ettinologia della voce caimeland, la suppone france; o nella Storta de Berberl par ch' el prenda per none propio il titolo del-Piamarigalio Reggler Loria (eggagal Ermarita in luogo di Elmaratica).

In Sicilia dunque ed alla metà del duodecimo secolo mutossi l'ufizio dell'emir, lungo tempo dopo che il vocabolo avea presa sembianza greca e latina. La quale trasformazione come avvenisse non risulta da documenti, non è detto da cronisti, ma sendo nata di certo dalle condizioni particolari dell'amministrazione pubblica in Sicilia, ne possiam noi rintracciare l'origine senza troppa audacia di conghietture. L'autorità dell'ammiraglio cristiano di Palermo, viceregia sotto Roberto e il primo Ruggiero, limitata pure alla città e al suo territorio, dovea necessariamente alterarsi quando la corte stanziò nella capitale e vi s'accrebbe la popolazione cristiana. Conforme all'assioma del diritto siciliano di quel tempo, che ogni gente si governasse con sua legge, dovea ristringersi l'autorità dell'ammiraglio da un lato, allargarsi dall' altro; lasciare agli altri ministri del principe le cose dei Cristiani della città; ed estendersi a quelle de' Musulmani in tutta l'isola, secondo la propria sua natura, cioè di comando militare e di piena potestà civile, fuorchè nei giudizii riserbati ai cadì. Ma nel reggimento militare de' vinti Musulmani di Sicilia era ormai di momento il solo navilio. I fanti e i cavalli non si chiamavano in arme se non che al bisogno, e in piccol numero al paragon delle milizie feudali; e finita l'impresa rimandavansi a lor case, eccetto qualche compagnia stanziale: possiam supporre' inoltre che Palermo, come altre

non ha significato', testo di Algeri, tomo I, pag. 425, Biblioteca arabo-sicula, pag. 402, e traduzione del Baron de Slane, tomo II, pag. 307. Non posso seguir l'opinione del dotto traduttore, il quale crede Merakia alterazione di Marcheso. Ruggier Loria non ebbe mai questo titolo. città demaniali, fosse esente dal servizio militare di terra ed obbligata soltanto al marittimo. Con ciò egli è da riflettere che l'armata, unica forza permanente dello Stato, richiedea continua vigilanza su la disciplina de'marinai e sul mantenimento di navi, attrezzi, armi, vettovaglic: e ch'essa era montata in parte da comini musulmani e el cose affidavansi alla cura de'Musulmani di Palermo, essendo stato secondario di certo, infino alla metà del XII secolo, l'arsenale di Messina. I indi l'ammiraglio, oltre il suo ufizio civile, tornava a quel ch'oggi sarebbe il ministro della marina e inoltre capitanava in guerra il navilio, quand'egli era uomo da ciò; e sempre esercitava giurisdizione civile e criminale sopra i soldati e'marinai. Nel regno intanto del se

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Confermano questo fatto, nelle imprese di re Roggiero in Affrica, il Nowairi e lbn-Abi-Dinar, nella Biblioteca arabo-sicula, pag. 534, 537.
<sup>2</sup> Edrisi citato poc'anzi a pag. 350, nota 4.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Credo si possa affermare la giurisdizione civile e penale del grande Ammiraglio nella prima metà del XII secolo, ancorchè la non si ritragga da documenti se non che a capo di cento anni. Ognun sa che in generale l' Imperatore Federigo ristorò i' ordinamento dei re normanni, anzichè rifarlo: e non v'ha ragione di supporre ch'egli abbia innovato alcun che nella Istituzione del grande ammiraglio. Or il suo diploma, pubblicato per lo primo dal Tutini e ristampato dallo Huillar:1-Bréholles nella Historia Diplomatica Friderici secundi, tomo V, pag 577 segg , anno 1259, per lo quale fu nominato, vita durante, ammiraglio di Sicilia, Niccolò Spinola da Genova, dà a costui ampia autorità: 1º di costruire e racconciare le navi dell'armata regia; 2º dar patenti di córsari e fare ristorare i danni recati da loro a sudditi di nazioni amiche; 3º giudicare sommariamente, secundum statum (statutum?) et consuetudinem armate, le cause civili e criminali delle persone appartenenti all'armata, agli arsenali regii ed a'legni corsari, e ciò con autorità di delegare altrui I giudizii; 4º dare in feudo gli ufici di comiti nell'armata quando venissero a vacare; 5º prender danaro dalle casse regio pel bisogni dell'armata; e seguono i diversi e grandissimi lucri accordati all'ammiraglio, in guerra come in pace, su lo Stato e su i marinai e naviganti. Intorno i tribunali dicendenti dall'ammiraglio e la legislazione eccezionale di quelli, si vegga il Giannone, Storia Civile del Regno di Napoli, libro XI, cap. vl. \$ 2, e le opere citate da lui.

condo Ruggiero, accentrandosi e ordinandosi ogni ramo di amministrazione pubblica, s'accrebbe il numero de' funzionarii; gli affari della popolazione musulmana ne richiesero parecchi, ai quali fu dato anco il titolo di emir; e il ministro di Stato per gli affari musulmani, ch' era Giorgio d' Antiochia, come superiore agli altri, fu detto emir degli emiri. Abilissimo amministratore e fortunato capitano d'armata, Giorgio tenne veramente l'ufizio di primo ministro, il doppio visirato della spada e della penna come lo si chiamava in parecchi Stati musulmani, dell'undecimo e duodecimo secolo: nè sembra poi cosa tanto strana che un cristiano, ministro per gli affari musulmani, fosse quel ch'or diremmo presidente del Consiglio. Ma gli ufizii di grande ammiraglio e di Cancelliere urtavansi per la natura stessa e per lo incerto confine loro, variabile secondo l'arrivo di nuovi coloni e la conversione degli antichi. Il quale antagonismo, s'e'non nocque al tempo di Ruggiero e di Giorgio, mandò sossopra lo Stato nel regno di Guglielmo primo e, spento Majone, gli sopravvisse quel disordine. Alfine par che il Cancelliere e poi il consiglio di Cancelleria, prendessero a trattar le faccende civili dei Musulmani, le quali scemavano insieme col numero e con la ricchezza loro. Scomparvero allora i meri ammiragli, sorgendo in vece loro altri ufiziali con titoli europei; e solo rimase in piè quel saldo reggimento delle cose del mare, insieme con l'ammiraglio che vi era preposto. Questa unione, poi, del comando, del ministero e del tribunale, come noi diremmo in oggi, questa

unica volontà che preparava nella pace, conduceva in guerra e presedeva a giudizii speciali su le persone e le cose appartenenti alla marina, parve buona agli altri Stati; ond essi imitarono più o meno fedelmente il grande ufizio e gli dettero lo stesso nome che avea in Sicilia. Così io suppongo e ritorno al filo degli avvenimenti, nel quale occorre in primo loogo l'ammiraglio Giorgio.

Le memorie arabiche degli ultimi principi ziriti suonano molto diverse dagli annali siciliani su la origine di costui. Non si ritrae su quale autorità il Pirro l'abbia supposto figliuolo dell'ammiraglio Cristodoro o Cristoforo, ed abbia aggiunto il casato di Rozio, che mi par lezione erronea di qualche sigla veduta ne' diplomi greci. ' Secondo gli scrittori arabi, Giorgio fu di que' ministri di ventura, giudei o cristiani, ai quali i principi orientali sovente commetteano l'amministrazione dell'erario, per difetto di sudditi musulmani versati in quelle materie. Egli e il suo padre per nome Michele, cristiani d'Antiochia, capitarono a corte di Temîm, principe di Mehdia (1062-1108), amante di così fatti avventurieri; appo il quale Giorgio si fè strada, sapendo per bene l'arabico ed avendo con molta lode esercitata

to and English

St. Peggs la nota 3 della pag. 354. Questo casato non comparisce in collegate del dipolin dal da Piero nei quali sia nominato Oristolado o Glorgio; nepupre nella iscrizione sepocheta della mader di Glorgio di dea abbiam fatta parola poé ana inella pag. 353, nota 3. Romualdo Salernitano, che fores lo conobbe di persona, non dice altro che: Georgium rirum utili que motatrum, supientem et discretum, ab Antibochia abductum. Presso Muratori, Rer. 1861, Ser. 1000 VII; 1000 L. 2015.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> il Baida, testo di Leyde, pag. 322, e nella Bibl. ar, sicula, pag. 373, dice che il padre di Giorgio era uno degli olig (stranieri o barbari) di Temim.

in Siria la computisteria, 'o, come io credo. la pratica dell'azienda pubblica di quella provincia. Temfm indi il prepose ad ufizio simile nello Stato di Mehdia: dove crebbero sua mercè le entrate. Ma alla morte di quel principe (marzo 1108), temendo la vendetta di Iehia che gli succedette, il quale odiava, come avvenir suole, il ministro favorito dal padre, Giorgio s'indettò con la corte di Ruggiero,2 che ricercava di così fatti strumenti, avendo sudditi musulmani da mugnere e principi vicini da insidiare. Mandatagli apposta di Sicilia una nave, sotto specie di recare spacci alla corte di Mehdia, Giorgio, un venerdì, colse il tempo della preghiera solenne, e mentre i musulmani salmeggiavano, egli e tutti i suoi, travestiti da marinai, andarono sul legno siciliano sì destramente che i terrazzani s'accorsero della fuga quando e' videro veleggiar quello in alto mare. Arrivati gli avventuricri antiocheni in Sicilia, Abd-er-Rahman il cristiano, ministro di finanza.3 come noi diremmo, adoperolli nella riscos-

<sup>.</sup> Hisa

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> I testi dicono con Ruggiero; ma il segulto della narrazione mostra che il principe non l' adoperò a prima giunta in affari gravi.

<sup>\*</sup> then-khaldda, neila Sloris de Berbert, testo di Algert, tomo 1, pag. 289, Bhildere ambe-leicle, p. 28, 487, e versiono francese del haro de Giane, tomo 11, paz. 20, aggiungero il nome patronimico d' l'inhabel vi Albert Palkman Che insideme con Giorgio capitano i'ramata Stillana, nell'impresa del 1192 contro l' Affrica. Io credo che costui fosse quei tredesimo cele il Tigiani, d'conduci de principi di Giorgio l'Andicheceo, chiana Abd-er-Rahaman-en-Nasrani, osatà il Cristiano. Ma rinette che il Tigiani, d' O'dinazio nodo diligente, non avvebbe qui onassoni anticonte del rine del 120 contro l'inhaman-en-Nasrani, osatà il Cristiano. Ma rinette che il Tigiani, d' O'dinazio nodo diligente, non avvebbe qui onassoni con contro del 120 contrario l'inhaman-en-Nasrani, osatà il Cristiano che zi nona, distreché i sono serviti, orda el recipital per quattro secoli, di sono pervenuti assal malcond. Non vorrei che, saltundo quatche rigo, com'avveto sovona il dove è fripettu la stessa vece, a fosse attributo o mini-rive sovona il dove è fripettu la stessa vece, a fosse attributo o mini-rive sovona il dove è fripettu la stessa vece, a fosse attributo o mini-rive sovona il dove è fripettu la stessa vece, a fosse attributo o mini-rive sovona.

sione de'tributi; nella quale guadagnaron fama di solerzia e probità. Occorrendo intanto al re di mandare uom fidato in Egitto, Abd-er-Rahman gli propose Giorgio; e questi compiè sì bene la commissione e riportonne tanto guadagno, ch'egli entrò subito in grazia del re. 'Così il Tigiani: ond' e' si vede che il negozio commesso a Giorgio fu mercatantesco, di que' che fruttarono denari e potenza ai principi di Sicilia nel XII e XIII secolo. 'Con la narrazione degli Arabi s'accordano i diplomi, assai meglio che coi supposti del Pirro. Giorgio d' Antiochia comparisce verso il 4111 nell' umile ufizio di stratigoto di Giattini; 'il 1123 accompagna Abd-er-Rahman capitano dell' armata siciliana nella infelice impresa del Capo Dimas; 'il 1126 è soscritto in un diploma col

stro di floame di Rugglero II nome patronimico di Abb-er-Bahama-lig-Abd-el-Airi, il quale seriesa appunto di questa impresa del 1429, ed citato da Abu-e-Sali, e quenti da Brida, pag. 217 del testo di Leyde e 272, della Bibl. ar. siesta. L'utirio attribuito del Tujani ad Abb-er-Bahamaen-Nasrani ed Sishb-el-Airyala, che nell'Affrea propria one IXI secolo, al quale luogo e tempo è da Histrie la croalea qui copiata o compendiata dal Tujani, era il tesorire generale o ministro di liamace che di si vegia. Veg. gasì liba-bialdito, Prolegomènes, traduzione del baron de Stane, Parte II, pag. 14 48.

Si confrontino nella Bibl. ar. sicula: il Baidn, anno 543, pag. 373; Tigiani, pag. 392; ibn-Khaldun, pag. 487, 501. I particolari più minuti si hanno dal Tigiani.

Si vegga il lib. V, cap. v, pag. 332 di questo volume, e ciò che diremo in appresso de' traffichi di re Ruggiero in Affrica. Sono poi noti quei dell'imperatore Federigo 11.

<sup>8</sup> Diploma balun del 1732, presso Pirro, Sicilia Saera, pag. 775-4, Il nome proprio è estituo sua valsa per abaglia Crepcine, el I lopografico in luogo di Catinea va letto Jetimae, come abbianno avvertito nel lib. V, cap. a. pag. 317 nost 2 3, puesto atto non si vede appunolo in qual tempo Giorgio abbia preso quell'uttici in Giuttici; nas fiul cercto avanti il 1141, perchè egil nella detta qualibi descrisse il limiti di un podere donato quel-l'anno da Bittalo d'Avenel all'Abacte di Lipart, (D. Pirro, p. d., p. pag. 775-3.

\* Tiglani e ibn-Khaldûn, nella Bibl. ar. sicula, testo, pag. 394, 487.



titolo d'ammiraglio e nulla più; indi lo veggiamo per la prima volta il 1432 l' ammiraglio delli ammiragli. Da un'altra mano i supremi uficii d'azienda e di guerra che i cronisti musulmani attribuiscono al cristiano Abd-er-Rahman tra il 1408 e il 14123, non si adatterebbero in Sicilia ad altro personaggio notevole che all'ammiraglio Cristodulo, il qual nome anco torna con poco divario ad Abd-er-Rahman. 'E parrebbe un de'musulmani siciliani di schiatta italica o greca, ritornati al cristianesimo dopo il conquisto e adoperati dal principe negli ufizii pubblici.

La testimonianza degli scrittori arabi al par che de' diplomi cristiani della Sicilia intorno Giorgio di Antiochia, conferma l'autorita civile delli ammiragli, che che si pensi de' mici supposti su l'origine sua, Questa particolarità del diritto pubblico siciliano alla quale si è badato assai poco fin qui, ci aiuta a comprendere le vicissitudini dello Stato sotto i due Guglielmi, assai meglio che non faremmo col mero ordinamento dei sette grandi ufizii della Corona, supponendo col Gregorio, che fosse stato fin da' tempi di re Ruggiero qual si ritrae negli ultimi di Gugliel-

e il primo anco nella traduzione francese di M. Ronssean, pag. 246, il secondo in quella del baron de Slane, *Histoire dei Berbères*, 10mo 11, pag. 28. 1 Abbiamo citati poc'anzi questi due dipiomi a pag. 334, nota 2, e pag. 335, nota 2.

<sup>\*</sup> L' nno è \* Schiavo di Cristo\* e l'altro \* Schiavo del Misericordioso. \*

<sup>\*1</sup> If Gregorio, ned descrivere l'ordinamento del governo sotto re Baggiero e i sette grand utifid della Corona, si friefreta sessi di rado a documenti contemporanel. Prende quel della fine del XII secolo ed anco del XIII; o argonenta su i detti del Falcando, che scrisse allo scorto del XIII; e talvotta non altega altro che l'analogia cho suo favorito sistema di Gaglicino I, d'Inghilterra. Si veggano le Considerasioni, lib. II, cap. Ij, e paricohamento le note 37 segg.

mo il Buono, e che l'autorità di quegli ufizii si fosse estesa a tutti i sudditi, cristiani o musulmani, Erano gli elementi dell'azienda musulmana che tornavano a galla quando fu ristorata l'antica capitale. E dico delle istituzioni ed anco degli uomini. Guerrieri che avessero seguito in Terraferma il primo conte, uomini di mare, giuristi, segretarii, mercatanti, pedagoghi, camerieri; qual più qual meno caritatevoli, dissoluti e picchiapetto; bilingui e trilingui, barcheggianti tra due o tre religioni, versati nella letteratura arabica e e nella scienza greca, dilettanti dell'arte bizantina e delle forme che prese in Siria, in Egitto o in Spagna: tali mi sembrano que' Musulmani e Greci di Sicilia che la novella corte attirava, senza volerlo, nel castel di sopra di Palermo, insieme co' Levantini della tempra di Giorgio e coi prelati, i chierici e i nobili d' Italia e di Francia. Que' costumi dissonanti s' armonizzaron pure un gran pezzo e produssero, nel corso del duodecimo secolo, due grandi Statisti: orfani entrambi, maturati precocemente tra le agitazioni della corte di Palermo, somiglianti anco l'uno all'altro per tempra e cultura dell' intelletto, legislatori, buon massai, vaghi d'ogni scienza e filosofi più che cristiani: Ruggiero primo re e Federigo secondo imperatore; i due sultani battezzati di Sicilia, a'quali l'Italia dee non piccola parte dell'incivilimento suo.

L'educazione orientale del novello principe non giorò a' vicini Stati musulmani. Mentr'egli in casa ordinava l'amministrazione, l'esercito e l'armata, e mantenea severamente la sicurezza pubblica;

<sup>4</sup> Abate di Telese.

mentre attaccava briga col duca di Puglia, e maggior pericolo minacciavagli con l'amistà, 'Ruggiero agognava in Affrica all'eredità d'un altro principato moribondo. I Ziriti di Mehdia s'erano sforzati invano, dallo scoglio loro, a ristorare l'antico dominio contro i Ziriti di Bugia, gli Arabi nomadi e i regoli di schiatta arabica o berbera che usurparono a volta a volta le città della costiera, Temim, invero, dopo l'assalto della Lega italiana (1087) avea ridotti, perduti e ripresi varii luoghi,3 e perfino, mostrato il viso a' Cristiani, non sappiamo di qual nazione, i quali del quattrocentonovantotto (22 sett. 1104 a 11 sett. 1105) riassaltarono Mehdia, chiusero la darsena con formidabile ordinanza di galee spalleggiate da ventitre navi; ma l'armata zirita, rompendo la fila, non senza strage li rincacciò. lehia, figliuolo e successore di Temîm, racquistò anch'egli qualche pezzo del territorio; mandò l'armata in corso contro Cristiani, con vario successo: 1

<sup>5</sup> Si vegga il lib. IV, cap. vilj e xv, pag. 355 segg. 364, 567 del se-condo volume, e lib. V, cap. ilj e vj pag. 80, 458, 169 segg. dl questo terzo volume.

<sup>a</sup> Baida-el-Moghrib, ediz. Dory, 10mo 1, pag. 344 ed extratto nella Bibl. ar. siculo, pag. 370. Il compilatore, che avea chiamati Rüm gli assaltiori del 1087, dà a quelli del 4405, il nome di Rumdatún. Se fossero stati Bizantial?

Romnaldo Salernitano, presso Muratori, Rev. Ital. Seript., tomo VII, pag. 183, anni 1124-2.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> lbn-el-Athir, anni 476, 482, 488, 489, 491, 493, edizione del Tornberg, tomo X, pag. 85, 449, 164, 473 491 e 292. Si confronti lbn-Khaldun, Histoire des Berbères, traduzione del baron de Slane, tomo 11, pag. 22 segg.

¹ lbn-el-Ahlfr, anni 501, 506 e 510, éditione del Tornberg, tomo X, pag. 315, 329, 368, e lbn-khaldin, vol. citato della traduzione, pag. 21, 35. Secondo lbn-el-Ahlfr, anno 503, vol. citato, pag. 336, ichia mandò quell' anno quiodici galec contro i Rüm, l'armata de' quali le combattà en presa ben sel. Secondo il Bedán, nella Bila. er, riesta, luggo citato, e

fornilla di fuoco greco; e tanta molestia diè, o tanti comodi offerse al commercio bizantino, che Alessio Comneno, l'anno cinquecentonove dell'egira (1415-6) inviava ambasciatori in Mehdia

netia editione del Doxy, vol. 1, eag. 34 f., l'armata airlia, di rebi secondo del di Olimera citotro a meza no reventre el 131 jupori lo Mebdia gran numero di cativit, presi nel passe di Rôm. E torna forse alle scorrerie nel Saleriano, delle quali discono gli manile discia Cari, an I. I.A.S. presso. Marriato, ri, Rer. 161. Ser., tomo Vill, pag. 1933. llan-klaidaho, op. cil., tomo I. Ilpag. 25 llan-klaidaho, op. cil., tomo I. Ilpag. 25 llan-klaidaho, op. cil., tomo I. Ilpag. 25 armata, della qualie chia premio cariora, arriato, al che farono costruetti a pagarigit irbato. Il tiesto parabele cariora, della considera della servicio con costruetti a pagarigit irbato. Il tiesto parabele ophibilisto costruetti a pagarigit irbato. Il tiesto parabele ophibilisto costruetti a pagarigit irbato. Il tiesto parabele ophibilisto che significare ribato il no grim modo, il nome di Forappi (franchi) proporti prima chip por beserve stato patti o temporamente con quello di sono di Pagarigi (franchi) proporti prima chip por beserve stato patti o temporamente con quello giulicio code la modo di tatia, el I tribato non bada alie minimate.

¹ Questa è la prima volta, per quanto lo raspia, che al fa mendone appo I Musuianni d'Affrica del fouce greco, o, como le chianna giu Arabi, in ne/ne. 1 Musuianni di Sicilia l'adoprarono nella guerra contro i Normanni, se a du replació di quella si riferiscono i versi d'îlm-flame dis, ch'i o lo cliati nel ilio I. V, cap. xir, pag. 532 del secondo volume, e ilib. V, cap. jag. 635, nota, 3, del presente. In Egitto era conocicito di certo, potché Makrizi nel Xidal-d-I-Mourila, testo di Bulti, tomo i, pag. 434, raccostando l'Incendio de consumo una dello ammeri del Cairo il del (1000-1), cine che "s'raccostando l'Incendio de consumo una dello ammeri del Cairo il del (1000-1), cine che "s'raccostando l'Incendio de consumo lanciare quel commentation del consumo dello ammeri del Cairo il del (1000-1), cine che "s'raccostando l'Incendio del consumo dello ammeri del cairo il del proposito del processo del cairo del cai

The—Harmits medesimo e qualche altro poeta che cantava nella povera corte di Nebalia in sai tramonio delli dinassia sirita, ricovalano in nafa, come orribite strumento di distruzione: "una marvigita 'schumara Ibn—Hamidis, senzi arci testa la reistono dellia batsagli di Mentana. Al di di que' poeti, la nafia: 'e galleggiava su l'acque a non al spence; "el d'ana biacino, limo, tonoco parazo d'interno; le rea inedata in lingua di finamia di tubi di rauco bronzo che fossere; ovvero, è con tibudi; regni di letta, Al, lizano, ch' à a dire nulla prima metho dei XII seccio. Si veggano i versi pubblical nella Bibiloteca orabe-ricate, pag. 303 c 505 c attri Incidii del Divano d'ibn—Bardis, sella copia del Na. della Vairi-

Domestin Çir

a presentare doni, e trattare un accordo. 1 Continuava intanto la pace che il primo conte di Sicilia fermò con Temím: s'accresceano i commerci al segno che, il millecendiciassette, Ruggiero secondo tenea parecchi fattori in Mehdia a maneggiar grosse somme di danaro, sì come vedrassi nel seguito della narrazione. Questa mostrerà anco gli effetti delle pratiche fatte dalla corte di Palermo appo gli Arabi occupatori dello Stato e governatori ribelli delle città marittime. E perchè gli Ziriti di Mehdia non avessero avversario che amico non fosse di Ruggiero, anco i Beni-Hammåd gareggiavano con essolui di cortesia. De'monaci Benedettini, al dir di Pietro Diacono, tornando di Sardegna in Terraferma erano stati presi da corsari affricani, ed era stata la nave cacciata da' venti in Sicilia, quando il conte, pregato di liberar que'frati, in vece di strapparli a

cana, fatta dal prof. Sciahuan per uso del conte Miniscalchi, pagg. 75, 77, 148, 213, 244, 274, rime In di, di, ri, mi, na e sa. Il Nowairl accenna anco alla nalta dell'armata zirita, Bibl, ar. sic., pag. 456. Ho fatte queste citazioni in aggiunta a' fatti pubblicati nella dotta opera Du feu grégeois, etc. par MM. Relnaud et Favé, Paris, 1845, In-8.

1 Questo fatto, del quale non danno alcun cenno gli annali bizantini pè i musulmani, si ritrae precisamente dal diwano d' lbu-Hamdis, nella citata pag. 213, della copia del prof. Sciahuan, dove si legge che una delle ragioni che mossero "il reggitore di Costantinopoli la maggiore a schermirsi coi calam dal taglio della spada zirita " fu il timore " di quel dardo incendiario, che con maraviglioso effetto lanciava il fuoco nell'onda agitata e ardeavl. "

Ibn-Hamdis, oltre questa, scrisse a lode di lebia altre otto lunghe kanide, che leggonsi nella copia dello Sciahuan a pagg. 24, 49, 416, 469, 204, 208, 210, 267, rime ln ab, ah, ru, li, mi, im, ma, ka, e la prima, la sesta e l'ottava anco nel Ms. di Pietroburgo, fog. 62 recto-e verso e 63 recto. Della prima ho dati due versi nella Bibl. ar. sicula , pag. 572. e sette versi della terza leggonsi in ibn-el-Athir, anno 509, on, cit., pag. 280, e nella edizione del Tornberg, tomo X, pag. 359.

Si vegga il lib. V, cap. vj e x, pagg. 458, 168 e 332 di questo volume.

dirittura dalle mani degli Infedeli, mandò ambasciatori al re della città Calamense detta da Saraceni Al-Chila; il quale immantinenti rilasciava i prigioni.¹ Indi gli è manifesto che un trattato legasse i principi normanni della Sicilia con quel ramo di casa zirita. Dopo la fuga degli Antiocheni, tutte queste mene di Ruggiero non poteano essere occulte alla corte di Mehdia: pur si manteneano, per interesse reciproco, le apparenze dell'amistà.¹

Venuto a morte lehia (aprile 4116), All, giovane d'alti spiriti, non imitò la prudenza del padre. Rafi-ibn-Makkan-ibn-Kamil, capo d'Arabi, mezzo governatore e mezzo usurpatore di Kâbes, avea fatta costruire una grossa nave mercatantesca, con assentimento di lehia; il quale financo gli fornì legname e ferro: ed era in punto ogni cosa, quando il nuovo principe, arrogandosi il diritto privativo del commercio di mare, <sup>5</sup> Geo intendere a Rafi che, se la nave uscisse dal porto, ci sì la farebbe pigliare. E mandò con questo in Kâbes sei harbiè e quattro ga-



Lib. IV, cap. 50, presso Muratori, Rer. Ital. Scr., tomo IV, p. 952. della maid erano chimmati comunemente i signori della Cala (kala't) del nome della prima loro capitale, ancorché avessero verso il 4000 tramutata ia sede in Bugia. Veggasi lbn-Khaldön, Histoire des Berbères, traduzione de Slane, tomo II, pag. 45 segg.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Il fatto è bene capresso dalle parole di Ibo-el-Athir che, prima del favore dato da Ruggiero a Rafi'-ibn-Makkan, era tra lui ed All amistà e inganno. Cotesta disposizione d'animi si dee tirar su infino al tempo di lebia.

<sup>\*</sup> É bene riferire testualmente l'affermatione degli scritteri mustami, che rischiara un panto insopratte del diritto pubblico del tempo, in Affrica e forz'anco in Sicilia. Secondo lib-el-Athir, All dichiarò "Non abbia aicuno nell'Affrica (roprai) a competer meco nella spectione di navi con mercanale; "e secondo Tigiani, quel principe mai suffirire che ateuno nell'Affrica (roprai) a risungiasse con lui nella spectitione di navi con mercanale; "e secondo Tigiani, quel principe mai suffirire che ateuno nell'Affrica (roprai) a risungiasse con lui nella spectitione di nella spectione di nella specione di nella spectione di nella specione di nella specione di n

lee. ' Rafi' allora si volse a Ruggiero, fingendo, come ci dicono, ch'egli avesse allestita la nave per mandargli certi suoi presenti; ma più verisimile è che i ministri di Sicilia avessero già appiccate pratiche in Kâbes per condurvi i traffichi del fisco: e quali che fossero i particolari, ognun vede che Ruggiero stava lì alle vedette, come il potente quand' ei vuol entrare in casa de' vicini. Promesse dunque aiuto a Rafi' e tosto mandò una squadra di ventiquattro galee che, tolta seco la nave, scortassela in Sicilia, Correa l'anno cinquecentoundici dell'egira (4 maggio 1117 a' 22 aprile 1118). Pareva a Ruggiero che il principe zirita non avrebbe osato di risentirsi. E veramente, quando fu vista da Mehdia l'armata siciliana veleggiare nel golfo, quando Alì toccò con mano la connivenza di Ruggiero che poc'anzi gli era parsa una fola, i grandi dello Stato, consultati, avvisarono si dissimulasse, piuttosto che spezzare i patti con la corte di Palermo. Alì die' loro su la voce: comandò che il rimanente dell'armata corresse dietro a'Siciliani per mantenere il divieto ad ogni costo. Seguinne, secondo il Tigiani, sanguinosa zuffa tra i marinai ziriti e que' di Ruggiero, arrivati pria di loro e assisi già ad un banchetto, che Rafi' loro aveva imbandito; \* se-

Openin Con

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Traduco \* gaica \* accondo / uso comune, is voce arabica aciana e acería, e serbo / alira nelia forma arabica, non sapendo apunto a casenda, escrito / alira nelia forma arabica, non suspendo apunto a casenda specie di navi la risponda. Per ragione etimologica, sharbici significherebber "geuerreax". Illegno di Raff de dello Merkeb, ossia \* nave \* (generica e il legno di Raff de dello Merkeb, ossia \* nave \* (generica e il legno di Raff de dello Merkeb, ossia \* nave \* (generica e il legno di Raff de dello Merkeb, ossia \* nave \* (generica e secolimente da continua del chima asfina, che voto di ri nave in generica e, escolimente da continua di chima asfina, che voto di ri nave in generica e, escolimente da continua di chima asfina, che voto di ri nave in generica e, escolimente da continua di chima asfina che voto di ri nave in generica e, escolimente da continua di chima asfina che voto di ri nave in generica e secolimente da continua di chima asfina di chima asfina di chima asfina di chima asfina di continua di chima asfina di chima assina di chima asfina di chima asfina di chima assina di chima assina di chima assina di chima asfina di chima assina di chima assina di chima assina di chima as

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Questo diligente scrittore dice che i Siciliani, già seduti a mensa, sapendo i' arrivo dell' armata affricana corsero a lor galee; ma alia più parte fe tagliata ia via del mare, e molti rimasero uccisi. \*E saivossi di co-

condo altri i due navigli entrarono insieme; onde Rafi' non osò far salpare la sua nave, nè si venne altrimenti alle mani: 1 tutti affermano poi che i Siciliani, non potendo usare aperta violenza, scornati si ritrassero. Indi i cortigiani d'Alì a lodare la sapienza e valore del principe; i poeti ad ammontar metafore sopra metafore, come veggiamo in una kasida scritta allora dal siciliano Ibn-Hamdis, irridendo agli Infedeli che non aveano saputo affrontare il taglio delle sciabole d'Aiì, nè le lingue di fuoco lanciate dalle sue navi. I brani di memorie contemporance che troviamo qua e là nelle compilazioni musulmane più moderne, danno con evidenti interruzioni il seguito degli avvenimenti. Narrano che Rafi', chiaritosi ribelle, condusse alcune tribù d'Arabi a campo a Mehdia; che Alì corruppe quegli Arabi; e che, dopo varie fazioni, i

storo, " continua li Tigiani citando testualmente il contemporaneo Abn-s-Salt, " chi si potè salvare, avendo volato nella sua fuga, per paura della morte, non già per leggerezza di gamba." Il Tiglani infine dà alcuni versi scritti lu questo incontro a iode di All, da un Mobammed-lbo-Abd-Aliab.

in cotesti versi, per vero, è detto della ritirata del naviglio siciliano e della paura che gli avenn fatta le navi zirite, ma non si fa parola di zusfa, nè di sangue sparso. Similmente la kasida d'ibn-Hamdis che si legge nel solo Ms. della Vaticana, a pag. 427 della copia del professor Sciahuan, non allude menomamente a lazione combattuta, ancorchè la si estenda di molto descrivendo il terriblie aspetto delle harbie mandate dai signore di Mendia contro le galee venute di Sicilia a Kâbes (così va corretto il nome di Fas, ossia Fez), i'anno 512. Dal silenzio de' cronisti e sopratutto da quello de due poeti, argomento che il Tigiani, avendo per le mani qualche racconto non compiuto di Abu-s-Sait, abbia confusa la prima spedizione di cui trattiamo, con qualche fazione della guerra che poi si combattè tra Alt e Rafi' alutato da Ruggiero; forse la vittoria navale degli Ziriti alla quale accenna ibu-Khaidan, con data che pare erronea. ibn-el-Athir, Nowairi e ibn-Abi-Dinar.

<sup>1</sup> lbn-Khaldûn non cita questo fatto.

Poesia citata nella nota 2 della pagina precedente.

due musulmani, spossati si rappattumarono. 1 Ruggiero, intanto, avea mandato il naviglio in aiuto di Rafi', con ordine d'infestare la costiera e tenere in rispetto il naviglio zirita; ma questo gli diè una sconfitta; e par n'abbia anco toccate, aggiugnendosi dopo ciò che il signore di Mehdia riforniva l'armata. La varia fortuna de combattimenti navali apparisce anco dalle pratiche delle quali abbiamo ragguaglio più particolare: che il principe di Sicilia mandò a richiedere imperiosamente la rinnovazione del trattato e la restituzione de' danari staggiti in Mehdia a' suoi fattori; che Alì assentivvi e liberò i fattori imprigionati; che Ruggiero, non soddisfatto, reiterò l'ambasciata, fuor d'ogni uso cancelleresco, con parole aspre e villane; che il musulmano sdegnò di rispondere, e che indi sfogaronsi a minacce; l'uno di venire con l'armata a Mehdia, l'altro di collegarsi con gli Almoravidi per assaltare la Sicilia.ª Entrambi già si apparecchiavano a grossa guerra. All muniva sue fortezze, armava dieci navi harbie e trenta corvette, le empiva d'uomini, di munizioni e di nafta; e tenne pratiche veramente con gli Almoravidi. Scorsero così quattro anni, tanto che l'audace zirita morì (10 luglio 1121), nè in guerra nè in pace con la Sicilia. \*

i ibn-el-Athir, Nowairi, ibn-Khaldûn, Ibn-Abi-Dinar. Ibn-Khaidûn.

<sup>1</sup> Ihn-el-Athir, Baidn, Nowairi, Tigiani, Ibn-Abi-Dinar.

Si confrontino: ibn-el-Athr, anno Sii, testo nella fibbloteca araboicula, pag. 280 seg. e nella edizione del Tornberg, vol. X. pag. 370; Tigiani, testo nella fibbl. clista, pag. 382 segg., e traiuzione irancese di Mr. Ronssean, pag. 93 e 244 (ne' quali luoghi in tradminone va corretta ner milatiori levioni di un sitro Ma. seguistato di poli da Wr. Roussean.

La potenza che Alì incautamente stava per attirarsi in casa a fine d'allontanare i Siciliani, era surta come un turbine dalle profondità del Sahra: occupate in brev'ora le regioni ch'or diciamo del Marocco e dell'Algeria, avea passato il Mediterraneo e portati via, la più parte, i regoli musulmani della Spagna. Il nome attesta l'origine di quella dominazione. Alla metà dell' XI secolo, mentr'era venuta meno ogni forza vitale negli splendidi califati di Baghdad, del Cairo e di Cordova, l'islam ripullulò con l'antica violenza ne' Berberi di Sanhagia, i quali si diceano musulmani perchè sapeano il nome del profeta e il precetto di rubare e ammazzare i Negri finitimi. Il capo de Lamtuna, tribù della nazione di Sanhagia, per dirozzare i suoi, chiamò (1039) un dottore di Segelmessa. Il quale, deriso e poi scacciato, in odio delle virtù ch'ei predicava e non delle favole religiose di che le condia, si ritrasse con pochi proseliti in un isolotto del Senegal, per vivere a suo modo e adescar altri co' prestigii della penitenza:

seau); Neuoris, sotto gil anni 511 e 512; tosto nella Bibl. citata, png. 454; hbn-Klahdin, Storie de Berberi, etcso nella Bibl. citata, png. 468 etcso di Algeri, tomo 1, png. 208 e 215, o versione francese del baron de Slane, tomo 11, png. 20 e 30; lbn-Abl-Dinar, testo unella Bibliedero citata, pag. 535, o versione francese (Histoire de l'Afrique de... Kalronani, traduite par MM. Pellissier et Riemanski), png. 153.

Inn.—Rabdón, nel primo del luoghi citati, dice che l'armata sielliana venira in aitu di Rafi per infestara i e acsistera ed opporatre il naviglio 21-rita, e che All rimoro il suo navillo. Nell'altro luogo accenna con pari laconismo ad una visitoria navale dagli futti sopra i sicliatina, ma aggiugne dei All arrosol allora tribir orabe e novi e ando allo assedio di Kibbre il Stit. La concologia non è asserrata di ector in questos secondo frammento; e hò si può mettere di accordo col primo, se none che supponendo la gorera navale, condotta convaria fortima. Il Barón, testo, edul. del Dusty, pag. 316, e nelto Bib., er. sic., pag. 370, sotto l'anno 512 fa parola soltanto delle ambascerie di Ruggiero a Medidi.

il qual eremo appellarono, 'all'uso arabico, ribât, e sè medesimi mordbit, ch'è derivato di quella voce: marabutti, come son detti in oggi i santocchi in Affrica; e gli Spagnuoli d'allora, premesso l'articolo e fatte le solite permutazioni di consonanti, pronunziarono Almoravidi. Ingrossata l'associazione e venuta in fama per miracoli, die mano alla guerra contro forastieri e connazionali che non intendessero l'islam al modo professato nel ribat (1042); nè andò guari che gli Infedeli, combattuti e spogliati. presero anch' essi l'utile mestiere di santi. Per la forza dell' ordinamento e della volontà, i pochi vinsero, al solito, i molti disgregati; le affinità di schiatta favorirono il movimento sociale vestito di religione: e la confederazione aggressiva fu pattuita agevolmente tra i barbari pastori del Sabra, che riferivano al Settentrione tutte le dolcezze e i comodi della vita, nè soleano veder pane se non quando n'avea seco un pezzo qualche mercatante di que' paesi, venuto a comperare, credo io, schiavi negri. Una carestia spinse gli Almoravidi (1058) sopra Sus dell' Oceano. Rivoltisi, prima e poi, alla catena dell'Atlante, occuparono alfine (1061) Segelmessa; dove sottentrò ai primi un capo politico e guerriero, per nome lúsuf-ibn-Tasciufin. Questi seppe stringere più fortemente i legami della confederazione; s'intitolò emiro dei Musulmani; vinse altre battaglie; gittò le prime fondamenta dalla città di Marocco (1062); si fece ubbidire da'deserti al Mediterraneo, e dall' Atlantico a' confini occidentali dell' odierna provincia di Costantina. I Musulmani di Spagna, incalzati dalle armi di Alfonso di Castiglia, chiesero aiuto a l'isuf; ond'ei, valicato lo Stretto, ruppe i Cristiani a Talavera (1086), ma poco stante spense ad uno ad uno que che l'avean chiamato (1090-1100) e quand'ei morì (1106) si pregava a suo nome in mille e novecento moschee cattedrali: quasi tutto l'Occidente musulmano, del quale ei s'era fatta dar l'investitura dal povero califo di Baghdad. Alì figliuolo di Iùsuf, estese i confini a levante infino a Bugia; ed aggiunse all'impero le isolette che fecero suonare terribile in Italia questo nome di Almoravidi.

Dico le isole Baleari, le quali, dopo la morte di Mogèhid, \* ubbidirono, insieme con Denia, al suo figlio Ali e indi al nipote Abu-'Amir e rimasero solo retaggio della dinastia, quando fu Denia occupata da Moktadir di Saragozza. \* I successori di Mogèhid scansarono dapprima il giogo almoravide, sia che l'úsuf non pensasse alla Baleari, sia ch' ei non avesse forze navali da affrontare que' pirati. Ma,

Cotesti futil, d'altroude notissimi, sono raccontati, con qualche diversità nicile date ne p'arcionate, di hin-n-l-Athia, namo Asi, editione dei Tornberg, vol. IX, pag. 485 segg; dagli Annabez Regum Muurinaine, celisione del Tornberg, vol. II, pag. 100 segg; e da lib. Rekisloni, Historia ede Berkirez, traduz. del latrou de Siane, tomo II, pag. 67 seg. Secondo ia traducione degli Annaére, per Tornberg, pag. (60), in telas arcebes stato in mare. Ma Il testo ha batr, che si dice anço di gran futune, e così a tradistone s'a second-rebbe con quella, molto precisa s'il ba- Nakislon.

<sup>\*</sup> Si vega il lib. V., c.p. 1, paz. 45, del presente volume.

\* l'hon-el-Abhi, resto, pan solt, editione fornebrer, yol. 13, p. 205.
Si riscontri il bozy, flustore den flusulmans d'Epagner, tomo IV, paz. 301, e Rechercher, test seconda edizione (non. II, paz. 311, x13, dove è notato un nancronismo d'Ilbe-khaldôn, flustore de Berbèrer, traduc. del baron de Slane, fono II, pag. 70. I. V. occupatione di Benè per Makadio torna, secondo gli sutori seguiti dal Buzy, al (679, amorrich libe-el-Abhi la rifetica al 184 (1695-6).

provocati da loro correrie, i Pisani, il conte di Barcellona, quello di Montpellier, il visconte di Narbona ed altri signori cristiani, fatta lega tra loro, assalivano (1113) le Baleari, tenute allor dall'eunuco Mobascer, liberto dei Mogehiditi. Dopo ostinatissima difesa, morto l'eunuco, espugnavano il castello di Majorca (1115), prendeano il giovane Burabe (Abu-Rebi'a?) ultimo rampollo della dinastia, il quale fu condotto in Pisa, come il suo antenato Alì un secolo innanzi: se non che, ritornato a casa il navilio pisano. Alì-ibn-lûsuf occupò le Baleari senza contrasto. 1 Il che par sia avvenuto per procaccio d'una valente famiglia di corsari di Denia, i Beni Meimun. un uom della quale è ricordato tra i difensori di Majorca e dopo la morte di Mobascer fu mandato a Denia, per chiedere aiuto al principe almoravide. 'I Beni Meimūn, pochi anni appresso, capitanavano l'armata di Alì-ibn-lusuf, ordinata e forse creata da loro; e nella precipitosa decadenza della dinastia, rifornirono l'esercito suo di giovani cristiani ch'essi

Abbismo in narrazione di questa impresa per Lorento Vernese, contempranen, il quale di perciosioni raggnagli, e più importanti compariranno quando il Bonain ristamperà, com 'egli la promesso, questa eronica, sopra un Mas. Crè el ne la ile mani, motion inglicor di quello dei serò al Muratori. Per era usiamo la editione del Rerom Italia. Seripir., tomo VI, pga. el (14, egg. Si colarirotto on la Cirvanica serà Piassa, ne lotto siassos tomo del Muratori, pga. dil segg. e con Marangone, nell' Archivio Sariera Italiana. nomo VI, parte II, pag. 7 e 8. Degli Arabisi tegga il Robini del Borbiera. (14) della Cella Cel

Lorenzo Vernese, op. cit., pag. 454; ibn-Khaidun, Histoire des Berbères, l. c., dice che Mobascer domandò gil pluti ad Ail-ibn-Jüsuf.

<sup>&</sup>quot;ibn-Khaldûn, Prolegomeni, testo di Parigi, parte II, pag. 37, e tra-duzione francese del baron de Siano, parte II, pag. 43. La data si vede dalle scorrerie ne' dominii di Ruggiero, le quali or or narreremo.

andavano rubando ne mari e su per le costiere di Spagna, d'Italia e de'dominii bizantinii. Quando nulla valse a cansare la caduta degli Almoravidi, i Beni Meimun affrettaronla, qual gittandosi co ribelli spagnuoli e qual passando (1145) con l'armata sotto la bandiera d'Abd-el-Mumen, capo degli Almohadi. Tra coteste vicende, la casa loro salita era a tale potenza che, per gran tratto del duodecimo secolo, gli annali nostri ricordano i combattimenti o gli accordi dei Beni Meimun con Siciliani, Genovesi e Pisani.

¹ Dosy, Bistoire des Mauslmans d'Espagne, como VI, pag. 285, nots 4. In due elegie sertite da Ibn-Handi l'anno siesso ch' ei nóri (272 - 1473-2) per un kaid Ibn-Hamdön, ai fa ricordo anco del trapassato kaid Abn-Mohammed-Keilmin; ma le vagle todi di virtà querirena prodigata e costai, non danno alexno indizio ch'egil appartenesse alla fanglish della quale nal trattlamo. Costest elegie di trovano nel Divana d'Ibn-Handis, Costest elegie di trovano nel Divana d'Ibn-Handis, data il titolo nella Bibliot, ar. inrada, pag. 572. Mancano entrambe nel Ms. della Vaticana.

<sup>1</sup> Il Marrekosci, Icsto, edizione del Dozy, pag. 448, narra che i Musulmani di Almeria, disdetto il nune almoratide, voleano far principe il kaid-Abu-Abd-Allab-ihn-Memin, ma ch'egli ricusò dicendo: esser uomo di mare, facessero assegnamento sopra di lai contro le armate nemiche, ma dessero il principato ad un altro.

<sup>3</sup> La rivolta dell'ammiraglio è accennata da flon-Khaldho, il quale lla Histoire des Berbiers, vol. Il, pag. 483 della traduzione, gli dà il nome di Ali-ibn-Isa-ibn-Meimòn; en el Prolegomeni, i. e., parla di tutta la famiglia de Beni-Meimòn "signori di Cadice." SI vede ch' e' stavano a cavallo sul mare, tra le Baleari, Denia, Cadice e Almerta.

<sup>6</sup> Mi par bene raccogliere qui i luoghi degli annali, ne' quali si fa menzione di questa famigila:

1114. Alle Balaera, Maymonus, Lorenzo Vernese, e Ibn-Khaldno, II, Cc.; 4122. A Nicoul Barila, Itsal. — Merimia, secondi Barila, Itsal. 517. Ibn-Khaldho, Berbéres, II, 93, traduzione, to chiana Mohammei: e pare los tesseo personaggio, sendo sollo tra Massimani, a los mor del profesta, di lo porre il Reniet, ossia sopranome, di Abn-Abb-Allah, a chi si chiamasse Mohammed. Ma I'Rigain; nella Bali, ar. riscia, pag. 203, di al capitano di questa correria il nome di Ali-Ro-Minniae, potrebbe essere per avrettura rell'Arie nel Maccanistro Almata, sagamolo, che Lorenzo Vernese dice ri-Masso capitano del castello di Majorca dopo la fuga di Burabe, e scampató a nuoto quando il Pissal entravano nella forteza. E da avvertire che Ti-Stani entravano nella forteza. E da avvertire che Ti-Stani entravano nella forteza. E da avvertire che Ti-

Or nella state del millecentoventidue, un Ibn-Meimin, suddito degli Almoravidi, piombò con sua armatetta sopra Nicotra di Calabria: saccheggiò, arse, uccise, ranì le donne e i bambini: assalì qualche al-

giani, op. cit., pag. 398, accennando a quel Melmûn-lbn-Mohammed-lbn-Melmûn che assali la Sicilia dopo il 4133, aggiugne "aver già fatta menzione di costul" Pare da ciò che nel Mss. sia stato sbagliato il nome di Alì o quello di Mohammed.

Le sorgenti siciliane dicono Gaytus Maymonus, senz'altro.

4137. A Pattl e Sirzeuss, Meimin-thm-Mohammed-ihm-Meimin, capitano dell' armata ilamoratide. Prendo II omen dal Tipain, nella Bills. st. st. cule, pag. 308, quantunque la prima vocesia mutila, Meime e manchi altresi l'in seguente, India i piorethe supporer II Meimes exitto per shaglio di copista e non cancellato, e questo personaggio tornerebbe a Mohammed-ihm-Meimin, lo sissos capitano, choi, della correis sopo Nicotra del 1422. lba-Khaldon, Staria de Berberi, testo nella Bills. ar. sic., pag. 487, e traduzione francese del bran de Salne, [1,27], died el questa seconda socrreira di Mohammed-ibn-Meimin dopo l'impresa di Dians, senza porre data preciss. Gil latir sutoir arbito non fanno parbio della Impresa del 1137.

Ma parecedi de' cristiani ne damo nutità. È primo, l'Appendice ai Malaerra, presso d'aruso, fillà, icinel, pag. 200, porte dei l'I luglio 1617; il Galitta Magmonta, saraceno spagmolo, assali Patti e Siracusa, dievri li guasto, uccise, area, le prede a priore prigoliu moini el donne. Lo stesso avvenimento, con le medesime parole e con errori di copia, si trora nella Egistola di la Corrado, presso Caruso, op. cl., pag. 47, con un' aggiunta del control del massi di mon poderni ravisare. La tradicione dell'assalto del fissibile del fissibile del massi di mon poderni ravisare. La tradicione nelle due cronaccio en om manca altri cole tanta O per dell'assalto del fissibile com manca altri cole tanta Caruso dei 1827, in lengo di 1027, che fu probabilimente catira correzione dei compilatori, entrambi del XIII secolo.

g E così il fatto rispondo a quello raccontato da Gaglielmo arcivescovo, di Tro, Ilb. XIII, cap. 22 (estratto presso Caruso, op. cit., pag. 120), ebe avendo Ruggiero assalita invano l'Afficia con 40 gatee, gil Affrican), oramono 80, si vendolarono dando il gusato a Siramosa. La data torna bene, polcib il cronista nel capidolo seguente nota la primavera del quarto anno dalla espupazione di Tro, la quale avenne il 30 maggio 1124.

Negil atti della traslazione del Corpo di Sant' Agala, (1126) presso il Gestali, Vito rastortum sicularum, tomo i, pag. 00, è attibilito a quella Santa il miracolo che, un anno appresso il trasporto della reliquia a Catania, i cittadini terono artisti del prossimo assitio di pirati di Sigana; anno dei il mentio, rivorandoli presparati, violtò la prera sopra Sincussi, deve uccies, fece prigloni "e porto via ogni cosa fuorchè le mura " dice lo scrittore comenopraneo.

Sicardi, vescovo di Cremona, presso Muratori, Rev. Ital, Scr., VII, 597,

uneue Ling

tro luogo e illeso tornossene in Ponente. Gli scrittori musulmani da'quali sappiamo i. casi della guerra che Ruggiero portò incontanente in Affrica, 'appongonla a dirittura a questa fazione di Nicotra; dicendo

scrive sotto II 1127, Barbori Syrocusanam civitatem invodunt, comburunt et cuncta diripiunt.

1133 (1134 pisano). Pace fermata tra I Pisani, il re di Morroch, (Marocco) il re di Tremisiana (Telemscn) et Gaidum Maimonem. Marangone, nell' Archivio Storico ital., tomo VI, Parte II, pag. 8.

li Makkari, testo di Leyde, vol. il, pag. 184, dice in generale delle scorrerie del Kaid-ibn-Maimún sopra i Cristiani, e ch' egli stava in Almeria.

1437. Ne' mari di Spagna, 2º gaice genovesi inseguono ie 40 di Gaito Maimone d'Almeria. Caffaro. Ann. Januenses, presso Muratori, Rer. Ital. Scr., tom. VI, pag. 259.

1150. Mésonmed-illo-Abd-el-Justi-ollo-Meinnin, capitano deil'armata del principe a immobale Abd-el-Justi-ollo-Meinnin, capitano deil'armata del principe a immobale Abd-el-Justino es il rasendo il Media, respinse l'armata siciliana ventula no soccorso del presidio. Il nome è ricordato dal Tiginal Dist. di Prajis Sopo "Arbo 910. Ils., fag. 440 verso) aggiugnedo ch' el rosso " di quelli cassa al celebre di capitani navrali "; ma queste parcon mancana si un longo nelli rastinoler farancese che feco sogra altro en mancana si un longo nelli rastinoler farancese che feco sogra altro di modifica di capitali della sogga della proposita di capitali della sogga di difficationa di difficationa della sogga di difficationa della sogga di proposita della Silvationa della sogga di difficationa della soggia setto para della soggia di difficationa della soggia setto per di difficationa della soggia setto di difficationa della soggia di difficationa di

1461. Oberto Spinols, con 5 galee ai presenta nel porto di Denia, dove Lupo, re di Spagna, gli paga 10,000 meraboi (monetto degli almoratoli) e gli conecedi lieneo i Commercio. Galtaro, qo. cit., pag. 7.6. Secondo lineo kladdun, Berlevera, Iradua. II, 307, Loi (Lupo) dis-Medinia e ras ammi-raglio degli almonda di quel tempo. La pare fermata ira la di Glocorosi è attestata anco da su diploma del 1462, nel Liber Jurium Reipubl. Jamaensis, 1000 1, pag. 210.

Si vogga anco, su l'atti del Beni Melmûn, li Gayangos , traduzione del Makkari, Mohammedan Dynazitez in Spain, tomo II, pag. St71, nota. Non assento al dotto traduttore che cotesta Imitiglia fosse berbera, della tribù di Lamtuna. Mi pare pintuosto spagnuola e lorse di erigine cristiana. Meimbne ra dei romic the il Musulmant solean dare a' liberti.

<sup>9</sup> Valgano le autorità citate nella nota precedente sotto l' anno 4/22. Si aggiunga lin-el-Abltr, anno 517, nella Bibl. er. sie., pag. 282, il quale, senza dare il nome d' lin-Meimün, dice saccheggiata Nicotra da un'armata dezil Almoravidi.

<sup>3</sup> [ba-el-Ablh, Joc. cli.; Baida, testo del Dox, pag. 317 e della Bid., asic., 371, anno 516; lha-Khaldhu, Storia dei Berberi, testo, nella Bid. ar. sic., pag. 487 e nella versione francose, 11, 27; Tiglani, Rehela, testo nella Bid. ar. sic., pag. 391 segg. e nella versione francese, pag. 285 segg.; Tiba-hlà-Binar, testo, pagl. 391 segg. e nella versione francese.



che il conte di Sicilia la credè primo frutto delle istigazioni d'Ali, anzi della sua lega con gli Almoravidi.1 E veramente cotesta guerra ci pare più tosto. subita vendetta, che meditata impresa di conquisto; poichè i disegni di Ruggiero a tal effetto non sembrano ben maturi, ed all'incontro, in quel medesimo tempo, l'Italia meridionale lo chiamava a maggiori travagli e maggior premio. Fors' egli sperò di fare, entro poche settimane, un colpo di mano sopra Mehdia, tramato con gli Arabi, e agevole in ogni modo contro Hasan, fanciullo di tredici anni, succeduto poc' anzi ad Ali. 3

Affrettossi Ruggiero, adunò navi ed uomini di varie parti d'Italia,\* ritenne entro i suoi porti i legni mercantili che caricavano per Affrica o Spagna; e nel mese di giumadi primo del cinquecento diciassette, (27 giugno a 26 luglio 1123) fece salpare dal porto di Marsala trecento legni, tra di carico e di battaglia, con trentamila uomini e mille cavalli.5 De'queli numeri è da accettare l'ultimo soltanto: l'altro si-

pag. 153. Cotesti scrittori, che visser tutti dopo il XII secolo, par abbiano compilata la guerra del 1423 sopra due o tre cronisti contemporanei e su le retazioni ufiziali delle quali si farà menzione. De'Cristiani abblam solo Guglielmo di Tiro, citato poc'anzi a pag. 378 in nota. L' Abate di Telese allude alte conseguenze di questa impresa, quando, nel raccontare fatti del 4127, el dice: "Cumque (Rogerius) ad alias iterum occupandas insulas terrasque attentius persisteret, etc. \* Presso Caruso, Bibl. sicula , pag. 259. 1 Baidn, Ibn-el-Athir, Tigiani, Ibn-Khaldûn,

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Veggasi Romualdo Salernitano, anni 1121-1122, presso Muratori, Rer. Italie. Ser., tomo VII, pag. 183.

<sup>8</sup> Si veggano le condizioni della corte di Mehdia in questo tempo dal Nowairi, testo, nella Bibl. ar. sic., pag. 456. Baidn.

<sup>8</sup> Si confrontino Ibn-el-Athlr, il Baida, e la Relazione ufiziale trascritta in parte dal Tigiani.

gnifica solo che l'armamento fu grosso. Capitanavano l'impresa, Abd-er-Rahman-en-Nasrani e Giorgio d'Antiochia, nominati di sopra.' La corte di Mehdia, dal suo canto, sapendo i preparamenti di Ruggiero, avea risarcite le fortezze della capitale, assoldata gente, raccolte armi e bandita la guerra sacra. Onde turbo infinite d'Affricani ed alcune tribù degli Arabi occupatori del paese, accorreano a Mehdia; attendavansi fuor le mura, 'con gran sospetto de cittadini' che non si capacitavano come que ladroni veramente venissero a difender le loro vite e sostanzo.

Così trepidavano gli animi, quando un legno siciliano gittato su la spiaggia da fortuna di mare, portò nuove dell'armata." Battuta dalla tempesta e scena di assai legni che fecero naufragio, s'era l'armata siciliana ridotta alla spicciolata in Pantellaria, "com' avveniva il più delle volte, nelle spedizioni mosse dalla Sicilia contro l'Affrica o viceversa: " e però tanto uman sangue fu sparso in quella terra mezzo italiana e mezzo affricana, dove, alla fine dell'undecimo secolo, vedeansi biancheggiare ancora in una landa le ossa de' Cristiani immolati dal furor musulmano." Il furore crociato adesso ne pren-

<sup>1</sup> Tigiani e Ibn-Kbaldûn.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ibb-el-Athir, Baidn, Tigianl. É notevole che Il Baidn dica delle Kabile chiamate e degli Arabi condotti. Evidentemente la prima denominazione indica qui gli abitanti antichi, arabi e berberi. Tigiani dice: le Kabile di Arabi e aitri. Kabila in arabico significa tribò.

<sup>\*</sup> Baidn.

<sup>\*</sup> Relazione, presso Tigiani.

<sup>1</sup> lbn-el-Athir . Baidn.

Si vegga il nostro lib. 1, cap. v, vij., pagg. 111, 442, 165 del lº volume e il cap. lj del lib. V, pag. 81 del presente.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Questo fatto non si ritrae da' cronisti, ma da una kasida d'Ibnllamdis, scritta a bella posta dopo il caso di Dimas. Nella quale il poeta.

dea la vendetta. I Siciliani sbarcati in Pantellaria davano di piglio nelle persone e nella roba degli abitatori; finchè ragunate le navi, agognando maggior preda, salparon di nuovo alla volta dell'Africa. Il sabato venticinque' di giumadi primo (21 luglio 1423), al tramonto del di, gittarono le ancore, una diccina di miglia a tramontana di Mehdia, nell'isolotto di sabbia or nominato "Le Sorello" ed allor Ahási, che un breve passo, guadoso a cavalli ed a fanti,

vantando Il conquisto musulmano della Sicilia e le scorrerio nelle quali i Musulmani avean prese le donne del Rûm, continua:

\* E Cossira, dove si veggono i teschi degli avi loro; i teschi de'cui rottami è cosparso tuttora il terren bruilo! \*

¹ Così il Tigiani. E veramente il 31 fugito, secondo il calendario criatiano, cadde in sabato. Questo prova che l'antore seguito dal Tigiani abbia tenuto il conto civile dell' egira, non l'astronomico, che comincia un giorno innanzi. Iha-el-Abltr dice negli ultimi di Giumadi primo, senza specificare il giorno. Così anche il Baidin.

\* Consto nome è dato dal Barán e dal Tiginal. La relazione utilizia con con vetta di prosa rimata, dice "uri losta piena di hama." Or, secondo di Izionarii, questo vecabolo è plurale di hind, o nesta "acqua che s'inflitra notia sabbia, e i a subba stesas: "mentre hause, singopiare di seksir, vodi dire sorso o centellino. Il Quatremère nella versione francese di Mahriri, Sutlana Mamiakat, tomo 1, parte 1, pag. 19, nota 19, pag. 20, ano 100, pag. 20, pag. 2

Più importante osservazione è che gli Arabi contemporanei abbian parlato di un isolotto, mentre or ve n' ha due. Trascuraron essi il minore; o ve n' era un solo che pol si è spezzato; oppure le sabbie n' han formato un altro dal XII secolo in qua?

Nella carta di Saryth, nova edizione del 1800, sono segnati a settentrione del Capo Dimas i duo isoluto Biatal, divisi dalla terra ferma per uno artettissimo canale di hasso fondo. I medesimi, col nome di 'Toole Sorettel,' si veggono nella bella carta del Sarde, essia castera tunisia, pubbican dai sig. Eurico De Gabernatis, nel primo Fascicolo del Boltettino della Societtia gogorifica Italiana, Firenera, agonto 1864, Nella carta si vede della Societtia gogorifica Italiana, Firenera, agonto 1864, Nella carta si vede del Societtia gogorifica di la societti non para la considera di la Guerrassioni aggiunto a pag. 215, del Insultano, Fir, damo Foderma Tapplezza dello Strettu tra Dinas ed Alassi.

2 Relazione.

disgiugnea dal Capo Dimas. Questo par abbia preso il nome da alcun antico edifizio che vi rimanesse: e s'appellava anco Dimas la terra murata che sorgea proprio in su lo Stretto, e racchiudeva in sè un castello fortissimo 1

Al dir degli Arabi, avea comandato Ruggiero che, occupata la terra e il castello, i cavalli e i fanti movessero in ordinanza sopra Mehdia, e le galee vi si appresentassero al tempo stesso; in guisa da assalirla a un tratto dalla terra e dal mare. 2 Chiaro egli è che i Siciliani fecero assegnamento sopra alcun capo d' Arabi, indettato da Abd-er-Rahmanen-Nasrani; che gli Arabi non poterono dare a' Siciliani la terra di Dimas, perchè le milizie di Media li prevennero; e che, impedita perciò la mossa rapida di tutte le genti, il colpo di mano sopra Mehdia fallì. La notte stessa dello sbarco, piantate le tende de due capitani e de baroni dell'oste nell'isola di Ahâsi, un grosso di cavalli innoltrossi per parecchie miglia nel paese: 3 sorto poi il nuovo dì, i capitani con ventitrè galee ' navi-

Secondo Ibn-el-Athir, Dimas, terra murata, racchiudeva uu castello posto in riva allo Stretto; poi ch'egli dice che i Cristiani aveano occupato il castello, e che i Musulmani lo assediavano.

<sup>1 11</sup> Merasid-el-Ittila', ediz. di Leyde, tomo 1, 445, ricorda de' luoghi di questo nome a Waset e ad Ascalona, o dice che esso significhi carceri. Si potrebbe supporre che il nome del Capo fosse venuto da alcun edifizio romano che era o pareva una prigione, poichè negli atlanti marittimi si vede il segno di antiche rovine sul lato settentrionale del capo. In Makrizi, Mowd'ia, ediz, di Bulak, tomo I, pag. 482, 483, è intitolata così una specie di navi. Questo vocabolo poi par derivato dalla lingua greca e congenere a Damás e Damás " volta sotterranea." Nel dialetto siciliano, "dammusu " vuol dire " tetto a volta " ed anco " cella sotterranea di prigione. "

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Tigiani. 3 Baidn e Tigiani.

Baian.

garono verso Melidia, sopravvidero la fortezza, corsero fino al lido di Zawila; e per ogni luogo lor si appresentavano formidabili difese e grosse schiere d'armati; ma non si vedeano spuntar le insegne di Sicilia. Frustrati dunque, se ne tornarono ad Ahasi; e seppero, per giunta, che una mano di soldati di Mehdia e d'Arabi aveano osato assalire il campo, uccider gente e far bottino, mentre i cavalli cristiani scorazzavano indarno la Terraferma.1 A questo, i capitani fanno mettere a terra gli altri cinquecento cavalli; 1 attendano tutta l'oste in Ahâsi. Il dì appresso, che fu il terzo dopo lo sbarco, ebbero, per tradimento di un capo d'Arabi, il castello di Dimas, dove posero presidio di cento uomini; la terra no, perchè vi trassero d'ogni luogo le turbe degli Arabi fedeli all'islam, e da Mehdia vi andò anco un grosso di soldati, per condurre l'assedio del castello. Mutate le veci, gli assalitori siciliani si difendeano nel castello e nell'isolotto di Ahâsi, dal quale al capo Dimas non si

Baida e Tigiani. Ma Ibn-ei-Athir dice che i Siciliani aveano assalita la terra di Dimas ed erano stati respinit dagli Arahi. Belasione.

¹ Tiglani porta l'occupazione del castello il terzo giorno dallo sharco; il Reini a di 28 giomadi primo, correggendosi il teaco com' ho batto nella Bild, er. sec., pag. 371, nota 4. Il primo agglugne che favoriono in questa Intone il memito "alcund Artibo corretti da dece epipandi di Scilari. Secondo in Refessione fa "un de ribetti tiranti Artibi "che, per colpo di citali della di scilari di scilari di controli di contr

<sup>\*</sup> Relazione. In questo stesso documento, ridondante di figure, si dice degli assediati che "il fuoco il arse, che sembrava quel dell'inferno ". Se ne può dedurre che nell' assedio fosse stata adoperata la nafta.

Le tribù di Arabi che segnalaronsi lu queste fazioni , secondo i versi 51 a 58 della citata kasida , furon quelle dei Riáh , Dahmán , Zeid e Sakbr.

passava senza fatica, sull'istmo inondato o Stretto guadoso che dir si voglia.

Quando una notte che fu la quarta dallo sbarco 1 e la trentesima\* di giumadi primo (26 luglio), le turbe musulmane che occupavano Dimas, movendo assalto al castello, diedero a un tratto nel grido di Akbar Allah, che fece tremar tutte le piagge. Risentendosi a quel tuono, i Siciliani son presi da timor panico, si credono assaliti proprio nel campo; nè pensano allo Stretto, o lo tengono varcato già da tutta l'Affrica in arme. Gridano alle navi, alle navi: e corronvi senza guardare s'altri li insegua: i più valorosi arrestansi tanto da uccidere i proprii cavalli, perchè non se li abbia il nemico. Il quale, risaputa la rotta, passò in Ahâsi quando l'isolotto era pressochè sgombro; fece bottino di macchine da guerra, arnesi, armi, robe e di quattrocento cavalli, chè secento eran li morti ed un solo n'era stato rimbarcato: due soli, disse un altro de' retori che narrarono cotesto prospero successo dell'islam, gareggiando tra loro di tropi, arzigogoli, assonanze e ampollosità d'ogni maniera. Per otto dì, l'armata rimanea spettatrice degli assalti mossi contro il castello: ma non trovando modo di aiutare il valoroso presidio, nè potendo stare più lungamente tra quelle secche, diè le vele ai venti e man mano si allontanò, a vista di centomila pedoni e diecimila cavalieri, che le imprecavano da lungi: il qual

<sup>·</sup> Tigiani. 2 Raida

Ouesto numero è dato dal solo Ibu-Abi-Dinar, compilatore moderno, ma esalto e non tanto rettorico. Forse trovavasi in alcuna delle

numero non sembra troppo, quand'altra fatica non rimanea che gridare Akbar Allah, raccogliere il bottino e scannar poche vittime. Rifiniti dal combattere di e notte scarseggiando d'acque e di vitto, i cento chiesero d'uscire salva la vita; alcun di loro profferse larghissimo riscatto; le la corte di Mehdia, per umanità, o timore che avesse tuttavia della Sicilia, pendeva alio accordo; 'ma le fu vietato dalla moltitudine, fanatica e sanguinaria, degli Arabi. Dopo sedici giorni, i cento, affamati, arsi di sete, irruppero fuor del castello con la spada alla mano, e furon morti dal primo all'ultimo. Cento navi sole ritornarono in Sicilià delle trecento che n'erano partite.'

Sappiam noi le allegrezze che allor si fecero necla corte di Mehdia; abbiamo squarci d'una delle relazioni in prosa rimata che Hasan mandò per tutti i paesi musulmani; abbiamo una kasida d'Ibn-Hamdis, che chiama eroe il fanciullo assiso sul trono di Mehdia e gioisce della desolazione di que medesimi Rûm che avean desolata la patria sua. Ma nes-

relazioni ufiziali contemporanee; perocchè negli squarci serbati dai Tigiani si legge lo stesso numero di centomila, erroneamento dato, e forse per mero sbaglio di copista, al presidio cristiano del piccol castelto di Dimas. Si vegga nella Bibl. ar. sic. la nota 5 della pag. 307.

<sup>&#</sup>x27; ibn-Hamdis, nella kasida citata, verso 35, dice ' molti provarono a riscattarsi dalla dura lor sorte con tant' oro quant' e' pesavano; e l'oro non fu accettato!

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Baida, scuza dire il motivo al quale io attribuisco la longanimità del governo zirita.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> lbn-el-Atbir, porta la catastrofe li mcrcoledi 15 giumadi 2º; il Baida il 15 giumadi; Tigiani il mercoledi 14 giunadi. I fatti sono raccontati con poco divario in quelle tre opere. E io stesso in lbn-Khaldûn e lbn-Abi-Dinar.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> L'è data da Tigiani. Ibn-el-Athir fa ménzione di questa Busera, "la grida" diremmo noi.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Questa poesia, che manca nel Ms. di Pictroburgo, si legge in quello

suno scrittore nostrale ci descrive il lutto della Sicilia e dobbiam anco agli Arabi un racconto che dipinge al vivo l'onta e la rabbia della popolazione cristiana. Abu-s-Salt che poetava in quel tempo alla corte di Mehdia, dice essergli stato riferito da un Abd-er-Rahman-ibn-Abd-el-Azîz, che un dì, nelle sale di re Ruggiero, gli venne visto un cavaliere franco, il quale lisciando la lunga sua barba, dicea fieramente: " per la santa fè di Cristo non ne raderò un pelo, se prima non piglierò vendetta di que'cani di Mehdia." "Che ha costui?" domandò Abd-er-Rahman: e gli fu risposto che nella rotta di Ahâsi ei s'era strappati i baffi con tal furore, da insanguinarsi tutto il volto, Maggiore sdegno ardeva in cuore al magnanimo principe, che vide finir con tanto danno la prima impresa grossa del suo regno. Ma il disastro, anzi che sgomentarlo e spuntarlo dai suoi propositi, gli insegnò a scansare gli errori: e sì felice conosci-- tore degli uomini fu Ruggiero, ch'ei non tenne da meno l'ammiraglio Giorgio d'Antiochia, dopo la sventura del capo Dimas.

La guerra continuò debolmente d'ambo le parti; poichè tacciono gli annali dell'una come dell'altra. Avvenne, sì, del luglio millecenventisette, che uno dei Beni Meimun, ritornato con l'armata almoravide ne' mari di Sicilia, assali Patti, minacciò Catania e

della Vaticana, pag. 127 della copia dei prof. Sciahuan. La pubblicherò in appendice alla Bibl.~ar.~sicula.

Baidn, testo, nella Bibl. ar. sic., pag. 382, e nella edizione del Bozy, pag. 317. Sl vegga il cenno biografico di Abu-s-Salt, nella nostra Introduzione, vol. 1, pag. xxxviij, n. IV. Ibn-khaltikan, quivi citato, riferisco che Abu-s-Salt ando a Mehdfa il 506.

sbarcato in Siracusa, appiccò fuoco alle case, ammazzò, prese roba, donne, fanciulli, e riportonne quanto caplano le navi; scampato a mala pena il vescovo con molti cittadini. A questa impresa probabil è che avessero partecipato i Musulmani d' Affrica; poichè Guglielmo di Tiro l'attribuisce del tutto a loro, ancorchè le memorie siciliane e le musulmane faccian parola de' soli Spagnuoli. Ruggiero uscì incontanente con l'armata ad affrontare gli assalitori della sua terra; sapendosi ch'ei, nelli ultimi giorni di luglio, avea ripresa Malta e poneva ogni studio a togliere altre isole e terre a Musulmani, quando conobbe per tardo avviso la morte di Guglielmo Duca di Puglia: ond'ei lasciata a mezzo l'impresa, navigò in furia alla volta di Salerno con sette galee. '

E, tra le fatiche della nuova guerra, ei 'pensò pure ai Musulmani della costiera orientale di Spagna. Un documento degnissimo di fede ci fa sapero che l'inverno seguente, posando Ruggiero in Palermo e riordinando le forze, trattò una lega con Raimondo III, conte di Barcellona; per la quale cinquanta galee siciliane doveano andare la prossima state a combattere contro i Saraceni spagnuoli, insieme con le genti di Raimondo, a patto chè le terre conquistate e sì i prigioni e il bottino, fossero divisi in parti uguali tra i due principi. Il conte di Bar-

<sup>1</sup> Si vegga la pag. 378, in nota, anno 4127.

Alessandro di Telese, presso Caruso, Bibl. sic., pag. 259. Il cronista dice che Ruggiero si rammaricò del non aver saputo a tempo la morte del Duca. Or noi ritraggiamo da Falcone Beneventano e da Romualdo Saternitano, che l'era seguita il 20 ingilo.

cellona avea mandati a questo effetto oratori in Palermo un Pietro Arcidiacono e un Raimondo; e Ruggiero, con lettere date dal palazzo di Palermo il diciassette gennaio millecenventotto, gli rinviava, ambasciatori suoi, Guglielmo di Pincinniaco e Sansone di Sordavalle; in man de' quali il Barcellonese dovesse giurare le condizioni della lega, secondo una minuta che fu distesa lo stesso di. 'Se Raj-

'Lettera di Roggiero al coste di Barcellona e misota della risposta che gli si richicheta; che tal è di cros nesso scritta a none del conte di Barcellona e data dal Palazzo di Falermo lo stesso giorno. La copia è cavata dall' Architor regio di Barcellona, come al scorpe dalla sottoscritico dello archivario del tempo. Io la tolgo dalla Biblioteca comusule di Palermo, volume seguato Qu. 6. C. i. C. vi è dei manoscritti di Antonion Anito il quale riportò di Spagna lo Sicilia preziostatina raccolta di documenti storici. A questi dei ediplomi al riferi, a etcro, i. 10 Bistal (Storis del Bergo di Sicilia, libro VII, cap. xvi) chiamandoli 'Monomenti tratti dal Bergio Archito', passa di rei qual passa di Giulia.

La data dal 1437 dell' incrinazione, torna al 1128, poliche si tratta del messi gicannio. Se pura nosi tosse per dimostrazio la inditione 6º, baisterebbe Il tiolo di Data di Puglia dato a Ruggiero, il quale nol potra prendere inancal Tagoto 1472. Lacodo da canto il mese di marca, scritto per talaglio, quando il xv. Kaf. februarii indica precisamente il geonalo. La proumo sitare irrieria alla 7-indicione, metre correra la 6º, mi la supporre usta qui per anomalta, l'inditione, contre correra la 6º, mi la supporre usta qui per anomalta, l'inditione controlle 180 marca, di che v'ha sempii apop la stessa correi di Roma, a pell'X e nel XII se colo. Del resto, la caocelleria siciliano adoperava ordinariamente la loridino costaniopolitana. El nos de vrocsimite che l'impresa foise stata proposta per la state della 7º indizione (129, a capo, cioè, di 47 mesi dala data del diploma.

Su I combattimenti che seguirono allora in Catalogna, si vegga il Surita. Angles de la corona de Aragon. Ilb. 1, cap. xlix.

Or ecco i due diplomi:

I. Ego B (Bogerius) Dei gratia Princeps, et Dex Apollac, Sciliac, et Cale B (Bogerius) Dei gratia Princeps, et Dex Apollac, Sciliac, et Cale B (Balendonesis, per houselissimos legatos tuos, videlette Petrum Archidecoum; et Balannodum, venlentes ad nos Panormum, gratia (7) requirredi auxiliom, et consilium propter gurrans, et moltiglices incurses Saraces-rum io partibus Hispaniac, bace subscriptam pactionem. Concedo tib per securitatem haronom meorum, videlette Roberti de Teroos, et Roberti de Milico, qoia si in praesentia legatorum meorum, videlette Guletimi de Pilotinisco, et Samsonis de Sarafa-alla, et arrasestatum tuan profici

mondo III abbia ratificato, non si ritrae. Di certo l'impresa non fu eseguita; nè potea, perchè Ruggiero, al tempo prefisso, fronteggiava ancora l'esercito papale.

scentiam, inraveris, infra octo dies orum adopentus al te, cartuias prassentes tuerum, pacalomum, legatis tuis, vei legato, pro ben engotio ad me venturis, vei venturo, jurabo quia in futura aestate septimae indictionia, in menea Julii, voi ante, jugaso quinquagia tui servitium De, et auntilium exercitus, ad exercitum in litispaniam, excepta occasione, quae propetre Den on si reperta, mitama. Festa Panorum in patatio Domini Ducis, amon Dominicue licarratatiosis M centesimo XXVII, Mense Martii (Annaruri) XV- Kai Febrausti, indictiono sextus.

II. Ego R (Raimundus) Dei gratia Barcinonensis Comes inro, et assecuro tibi Domino Rogerio eadem gratia duci, quod ibo in Kai. Julij septimae indictionis, vei ante, cum exercitu meo in Hispania, in servitium Dei, et auxilium tuum, et adjuvabo bomines toos terra, et mari per fidem; et in auxilio tuo, et hominum tnorum permanebo quandiu classis tua, quae Extolyum dicitur, terra, et mari Hispaniae fuerit. Ego galeis tuis, et aliis navibus tnis, et hominibus Extolij tui, et rebus eorum secura receptacula in mari, et iu terra, in Civitatibus, Castellis, et Villis dabo ad posse meum, et liberam victualium, et stipendiorum emptionem: et assecuro tibi de universa adquisitione nostra, tempore exercitus tui, terra, et mari in partibus Hispaniae, scilicet Civitatum, Casteliorum, Castrorum, burgorum, casalium, villarum, omnium denique terrarum, hominum, auri, argenti, et rerum omnium, tam mobilium, quam etiam stabilium, integram medietatem habendam tibi, et hominibus tuis super banc causam tua iussione ordinatis, sine contrarietate, vei contradictione, vei vi els illata; et non queram, neque querere faciam, neque consentiam quomodo eam perdas. Et adiuvabo tibi eam tenere, defendere, et bominibus, et baiulis tuis per fidem, sine fraude, et ingenio, contra omnes bominos, et foeminas, qui praedictam partem tibi, vei bominibus tuis ad toilendum invaserit. Quod si forte de bis praedictis paetionibus aliquid minus factum in exercitu tno factum fuerit, infra octo dies emendabo, vel emendari faciam per lustitiam, si inde requisitus fuero, vei per concordiam, quae sit grata illi, vei iilis, cui, vei quibus, minus factum fuerit factum, si ex eo, vei ex eis, qui recipere debet non remanserit. Haec attendam, et observabo per fidem sine fraude, et ingenio tibi, et baiulis tuis, et bominibus tuis; sicut supra scriptum est in praesenti cartula. Facta Panormi in palatio Domini Ducis, anno Dominicae incarnationis M centesimo XXVII, mense Martii (Ianuarij) XV. Kai, Februarii, indictione sexta-

A carla recondita in scrinio menuae Aulae inferioris Regij Archivij.

Michel Beruardo Archivario dei Regio Archivio de Barcelona. Rabhaei de Dominic.

## CAPITOLO II.

« Siccome un tempo Iddio volle o permesse che la violenza de' sopravvegnenti Normanni calcasse la dominante malvagità dei Longobardi, così ora è stato di lassù conceduto o sofferto a Ruggiero di abbattere con la spada l'immensa iniquità di cotesti nostri paesi. Quale scelleratezza qui ci mancava? Perpetravansi continuamente, senza ritegno di timore alcuno, omicidii, furti, rapine, sacrilegi, adultcrii, spergiuri, oppressioni di chicse e di monasteri, dispregi a' scrvi di Dio e cento altri misfatti: perfino i pellegrini che viaggiano per amor di Dio, erano svaligiati e talvolta uccisi, per nascondere il ladroneccio. Da' quali eccessi gravemente offeso, Iddio ha tratto Ruggiero dall'isola di Sicilia, come tagliente spada dal fodero; e, impugnatala, ha percossi i prevaricatori a fine di reprimerli; ha ricondotti con quel terrore, alle vie della giustizia, gli incorreggibili, tollerati sì a lungo. » Così l'abate di Telese; il cui criterio teologico non toglie fede alla testimonianza dei fatti. Ne' principii del duodecimo secolo, il ducato di Puglia e tutta la terra che stendesi fino allo Stretto di Messina, era caduto in pretta anarchia. Tra il papa, il duca, i grandi suoi feudatarii e i principi o municipii rimasi indipendenti, non si sa-

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Presso Caruso, Bibl. Sicula, pag. 257, 258. La Cronica di Falcone Beneveniano e gil Annali di Romualdo Salernitano mostrano i particolari di questo brutto quadro.

pea pur chi fosse il sovrano; onde ognun volea fare a suo modo e nessuno ubbidire.

I signori della Sicilia ch'aveano tronca ormai da molti anni la quistione della sovranità, entrarono in quelle brighe per cagion della Calabria; dove i baroni, imitando i lor vicini di Puglia, si provavano a chiamare il duca per sottrarsi al conte. \* Ma il secondo Ruggiero non solamente domolli, ei colse anco il destro a ingrandirsi. Or passava in Calabria con grande esercito ad ardere le castella de contumaci (1121); ora, negoziando col duca Guglielmo, ricusava la mediazione del pontefice romano (1122) per fermare gli accordi da solo a solo (1123). Ne' quali. parte con danari, parte con aiuti di milizie, fece rinunziare il duca ad ogni diritto su la Calabria: poscia comperò da lui l'altra metà di Palermo; e in fine la successione al ducato, se morisse Guglielmo senza figliuoli. 3

Avverossi questo caso entro un anno. Ruggiero allora (agosto 1427) lasciata, come dicemmo, l'impresa navale contro i Musulmani, sopraccorse a Salerno, principale città del ducato; piaggiò municipii e feudatarii; combattè quei che non s'acconciavano; e fu riconosciuto duca di Puglia da tutti, fuorchè dal papa, che ambira anch' egli quelle province. Indi le scomuniche; l'andata di Onorio II a Troia, dov'e isi fece dar dai baroni giuramento di cacciare o ucci-

¹ Si vegga il Libro V, cap. X, pag. 271 segg. di questo volume.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Nel Capitolo 1º del presente libro, pag. 347, abbiamo accennato ad alcuni casi sotto la reggenza. Romnaldo Salernitano, Annalí, 4126, dice espressamente che i baroni seminavano zizzanie Ira Guglielmo e Ruggiero.
<sup>9</sup> Romualdo Salernitano, op. cit., dal 4121 al 4127.

dere Ruggiero; 1 e, seriamente, rimesse tutte le peccata a chi morisse in questa guerra e la metà delle peccata a chi n'uscisse vivo. 2 Divampando a tali incitamenti la guerra civile. Ruggiero andò a rifornirsi di gente in Sicilia e ripassò in Terraferma; Onorio mossegli incontro con più grosso esercito di Romani e dissidenti Pugliesi: ma tenuti a bada dal siciliano, si diradarono a poco a poco: e il gran sacerdote combattente miglior partito non ebbe che di concedere a Ruggiero l'investitura del ducato (agosto 1128). Ruggiero domò poi i baroni più ostinati; vide riconosciuta l'autorità sua dal principe di Capua e dal duca di Napoli: convocato un parlamento a Melfi, bandì la pace pubblica; che i baroni non guerreggiassero l'un contro l'altro, e non opprimessero, nè lasciassero opprimere i prelati, frati, pellegrini, mercatanti, artigiani, agricoltori (1129). Tenuto non guari dopo un convegno di ottimati pugliesi a Salerno e un parlamento generale in Palermo, Ruggiero si fece dar titolo di re, e ne prese la corona, con lusso orientale, nel duomo della metropoli siciliana, il venticinque dicembre del millecentotrenta. 8

Atto audace, parso temerario a contemporanei in Italia e fuori, e pur consigliato da senno politico

10.

<sup>1</sup> Alessandro abate di Telese.

<sup>3</sup> Falcone Beneventano.

Si confrontino: Alessandro abate di Telese, Ilb. 1, e Palcone Beneventano, anni 1972 a 1920, presso Corraso, Bibl. Sicula, pag. 250 egg; e Homandio Salernitano, anni 1130 a 1130, presso Muratori, resentante del Reg. Hal. Serija, VII), pag. 848 egg. Lascio da parte lo dispute es son fatte su l'assentinento dell'antipapa Anacleto, su la doppia incornazione del re, etc.

e dalle idee di governo che prevaleano a corte di Palermo, tolte dal diritto pubblico bizantino, dal musulmano e dalla riforma degli ordini feudali che quella generazione stessa avea inaugurata in Inghilterra ed a Gerusalemme. Il principe della Sicilia gareggiava ormai per territorio e forze militari coi primari monarchi d'Europa e vinceali tutti di ricchezza: ond'era giusto si ragguagliasse in dignità a loro, ed al papa nel poter temporale, e s'innalzasse di molto sopra i baroni. A ciò s'aggiunga che l'opinione del secolo attribuiva singolari prerogative ai re unti e coronati; e tra quelle la suprema giurisdizione criminale, ch' era appunto il massimo bisogno dei popoli in Puglia e la più nobile ambizione di Ruggiero. Non volle egli forse costituire quel che or diremmo Stato unitario, ma vi si accostò di molto, creando un reame di Sicilia e di province annesse, alle quali poi dette il nome d'Italia, com'avean talvolta fatto i duchi di Puglia suoi predecessori. Attribuì il titolo regio alla Sicilia soltanto; e scusossi quasi dell' ardire, pretestando ch' egli, lungi dal far novità, ripigliasse l'antica prerogativa dell'isola: con che. s' io mal non mi appongo, si alluse agli emiri Kelbiti, piuttosto che ai tiranni greci. Del rimanente mancano molti particolari di questa transizione di diritto pubblico, perchè Ruggiero, studioso d'offendere la corte di Roma il men ch'ei potesse, mutò volentieri le parole, mantenendo sempre il fatto, il quale mandava a monte la pretesa sovranità feudale del papa su la Puglia e la Calabria. E però le precauzioni can-

Le scarse sorgenti istoriche di questo fatto non ci permettono di

celleresche, nè l'arte di gittar questo dado mentre la Chiesa romana si travagliava in uno seisma, non tolsero che Innocenzo II, succeduto ad Onorio, ridestasse immantinenti la guerra civile contro Ruggiero, il quale seguì le parti di Anaeleto antipapa. E sursero contro il re molti di que' medesimi baroni e municipii di Terraferma che gli aveano testè assentita la cornoa.

Durò da nove anni la guerra, nella quale Ruggiero ebbe ad affrontare or le grandi città, or i baroni collegati, or i navilii pisani, or i grossi eserciti dell'imperatore Lotario, or le filippiche di san Ber-

ritarra precisi I particolari. Albiamo in primo longo la bolla dell'antipapa Anaeleo, data II gri ettelime 1403, pubblicatia in parti dell'arcini per di Anaeleo, data II gri ettelime 1403, pubblicatia in parti dell'arcini per di All'Irico. All'arcini per di Scillia, Cabilità e Puglia, dibiamandone ego la locona del regno oli Scillia, Cabilità e Puglia, dibiamandone ego la Scillia, Baltaria e Puglia, dibiamandone ego la Scillia, Salia in sa stata mai spedita, e soprattuto se Ruggiero 1 abbia accettata. Jubate di Telesa, estitor di corte, non an e fa parola. Ei narra il latto come proceduto dal solo voto del Partiamento el limitsi tito repe da la Scillia. Ma questo latte cortificano sersiosi dopo la pere del re con Innocenzo II; onde si potrebbe supporre ch' egil avvesse traccenta ad arte la concession dell'antispapa e ridotto II titolo regio ne termini che poi assenti Innocenzo. La bolla, in fine, di questo paga, dati il 1971 leglo 1530, pore una transazione, ammetteno II titolo di re per la Scillia e mantenendo quel di duca per la Calabria e la Puglia, pretesti fendi della Santa Sede.

He detto transazione, percibi It titolo mato da Buggiero tra Il 4130 e il 3016 que Italie rez, come al legge nei dipional di settembre 1131, presso Pirro, Sic. Serce, pag. 389, 387; del 1433 e 1437, presso Pirro, Sic. Serce, pag. 389, 387; del 1433 e 1437, presso Pirro, Sic. Serce, pag. 389, 387; del 1433 e 1437, presso Pirro, Sic. Serce, pag. 389, 387; del 1433 e 1437, presso Pirro, Chronodopio, pag. 2 var. (riferos la leggenda Coerre anco in un diploma di Ruggiero, dato di novembre 1137 e trascritto da Falcone Benevenano, presso Garso, Dillo Sic., pag. 307. Cotesto Libol ricomparize tatrolta nel diplomal del due Guglielmal: ma più ordinariamente fu usato questio del red Sicilio, del Duracio del Pagini ed Cababia, del Principato di Capua. Si corregga con questi particiorat il saggio storico del lo scrissa nella ma prima ogorenti, stampato il 1485 nelle Espercial seriamisfica e lettererier per la Sicilio, lasc. 38, souto il Utiolo di Oservazioni informa un opinione del Signor Del Re, ecc.

nardo e sempre il braccio spirituale e temporale del papa. Combattè Ruggiero per mare e per terra; conseguì vittorie e toccò sanguinose sconfitte; s'aiutò con le arti non meno che con la forza, e con la strategia più che con l'impeto; spaventò i ribelli con atti crudeli e con la feroce licenza delle sue genti. Usava ogni anno svernare in Sicilia, raccogliervi forze e tornare in Terraferma all'entrar di primavera; e molto gli giovarono le numerose navi da guerra, e le compagnie stanziali; molto la fierezza de Musulmani di Sicilia e la perizia de'loro ingegneri. Rimaso al re l'avvantaggio, papa Innocenzo volle ritentare per l'ultima volta la fortuna delle armi. E fu sconfitto e preso il ventidue luglio del millecentrentanove, presso San Germano: dove il vincitore e i suoi figli umilmente gli si gettarono a' piedi; ma con ciò gli fecero soscrivere il di venticinque la pace e il alì ventisette la bolla che investiva Ruggiero e i successori del regno di Sicilia, ducato di Puglia e principato di Capua; non senza ricordare i meriti dello zio, Roberto Guiscardo e del padre Ruggiero, e il grande amore che la sede apostolica avea sempre portato a lui stesso. 1

Or l'argomento nostro richiede che si tratti più largamente della parte ch'ebbero i Musulmani in questa guerra. Scarse notizie se ne ritraggono, poi-



<sup>&#</sup>x27;Si confrontino: Alexandro abate di Telese, lib. II, III; Falcone Beneventano, non 1103 serg.; Romanido Skarrinino, negli stato ani. Marançone, nell' Archivo Storico Ilafano, tomo VI, parte II; pap. 9, die dil'armata di Reggiero. L'abate di Telese, presso Carno, Boli, Stc., pag. 292 e 295, fis mensione delle compagnie stanziali. La bolla d'innovenno II è vian più città nel la pog. prevedente, in nota.

chè i narratori cristiani, amici o nemici di Ruggiero, ricordano più volentieri i vizii che le virtù di quegli Infedeli, i quali spargeano il sangue per rassodare un trono, fondato in parte con gli elementi stessi di loro civiltà. Ci si racconta che Bari stette una volta per ribellarsi, perchè gli ingegneri saraceni mandati dal re a murare novella fortezza, aveano ucciso in rissa il figliuolo d'un nobile cittadino; onde furono popolarmente ammazzati parecchi di loro e sospesa la costruzione. 1 Nè bastò ai Baresi questa vendetta: poichè, occupata la città dal papa e dall'imperatore Lotario ed espugnata la fortezza del re: impiccarono tutti i Saraceni del presidio. 2 Sappiamo che nell'assedio di Montepeloso (4133), celebre per valore e costanza d'ambo le parti, Ruggiero espugnò un bastione circondato di profondo fosso, facendovi appressare una torre mobile a ruote, dalla quale i Saraceni, giunti ch'e furono al ciglione del fosso. gittaron dentro travi ed assi per far ponte e s'ingegnavano a coprire il legname con terra tolta a'ciglioni e sassi divelti dalle mura a forza d'uncini, quando gli assediati appiccarono il fuoco e i saraceni lo spensero con acqua condotta per un doccione di legno; sì che alla fine fu varcato il fosso, preso il bastione e con esso la città, 3 Romualdo Salernitano scrive che il medesimo anno si noveravano nell' esercito del re tremila cavalli e seimila tra fanti, arcieri e Saraceni: \* e Falcone Beneventano rincalza che

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Alessandro abate di Telese, presso Caruso, op. cil., pag. 374.

Otone di Frisingen, Chronicon, lib. VII, cap. 20.
 Abate di Telese, nell'op. cit., pag. 275, 276.

<sup>4</sup> Anno 1133.

furon tutti Saraceni, che fecero inorridire il paese con la crudeltà e libidine loro, e che Ruggiero, degno capitano di tal gente, commesse atti d'inaudita barbarie sopra i Cristiani, Per vero i seguaci delle due religioni incrudeliano a vicenda. Nella prima guerra di Ruggiero, il presidio d'un castello assediato da Siciliani, Calabresi e Saraceni, fatta una sortita, al dir di Romualdo Salernitano. avea dilagato il campo nemico di sangue. 11 millecentrentadue, nella ritirata del re da Benevento a Salerno, fu colto da nemici un drappello di Saraceni, ne furono ammazzati non pochi e mandata a Capua la testa del più famoso; di che Ruggiero accorossi molto e ne giurò vendetta. 3 L'abate Guibaldo, che scrisse in quel tempo (1137) all'imperatore Lotario de' guasti recati allo Stato di Monte Cassino da' Musulmani di Sicilia e non men di loro da' Normanni e dai Longobardi dello esercito, esagera al certo ma par non mentisca del tutto, quand ei narra che dopo saccheggiate le case, tagliavano gli alberi, prendeano i frati e i contadini, li legavano con ritorte o metteanli a ceppi e alla tortura e li vendeano schiavi; ardean le chiese, e non contenti, atterravano le mura che fossero rimase in piè; mentre il Cancelliere del re, venuto al monastero, lo mutava in fortezza, cacciava i monaci e riportava in Sicilia tutto il tesoro e la suppellettile.

Anno 1133, presso Caruso, op. cit., pag. 354.

<sup>2</sup> Anno 1127.

<sup>1</sup> Falcone Beneventano, presso Caruso, op. cit., pag. 345.

Epistole, presso Martene e Durand, Veterum Scriptorum, ecc. tomo II. Parigi, 4724, pag. 183, 186 segg.

Nella varia fortuna di coteste guerre, non dimenticò Ruggiero le cose dell'Affrica. Sette anni dopo la rotta del Capo Dimas, i vinti erano mutati in patroni. Hasan avea fermata la pace con Ruggiero a patti che in Affrica parvero disonorevoli; i quali dettero al principe di Bugia occasione o pretesto di muover contro Mehdia, chiamato da alcune tribù di Arabi e da'cittadini sdegnati, che gli prometteano di aprir le porte. Correva il cinquecenventinove dell'egira (22 ottobre 1134 a 10 ottobre 1135). Hasan chiese aiuti a Ruggiero; e stretto per mare e per terra, fece ammenda della pusillanimità de' consigli, con la prodezza della persona: finchè arrivate venti galee di Sicilia, alle quali il re avea data commissione di stare a' comandi di Hasan, bloccarono immediatamente il navilio nemico e distruggeanlo, se non li riteneva il principe zirita, ripugnando, com'ei disse, allo spargimento di sangue musulmano e bramando per certo di fuggir l'odio che gli sarebbe venuto da quest altro scandalo. Que di Bugia si ritrassero a precipizio; l'armata cristiana ritornò in Sicilia; ma ricomparve indi a poco innanzi le Gerbe. 1

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Si confrontino: Ibn-el-Albir, anno 329; Tighati, Ibn-Khaldin, e Ibn-Ab-Ilbiar, nella Bibl. arabo-sicuia; testo, pag. 284, 588, 487 c 536. Nessono di questi compilatori ci dice apponto in qual mese dell'anno massimano lossero sacceduti gil avvenimenti ch'e' narrano. La durata dell'assedice i dei netti che segnono, sono riferiti dai solio len-Abl-Diaña, nell' op. cit., pag. 537. Tetti pongono l'assedio di Michdia prima del saccheggio delle Gerbe, del quale abbitoma da das precisa datif Edrisi.

an el classo de la comparación de la versione i rancese di M.

Be Slanc, vol. Il, pag. 37; la quale, nello stile scorrevole e netto dell'egeggio tradutore, da la livali a a latti quella precisione che for manca nel testo e il ravvicina l'uno all'altro e connette più strettamente che non abbia fatto l'autore. Così il nasso. Roucer nit usassifo la résolution, etc.

Fertilissim isola del golfo di Kâbes, congiunta alla Terraferma per una tratta di seccagne che danno quasi non interrotto il guado a' cavalli; celebre nell'antichità; coltivata d'ogni tempo coi prodotti del suolo europeo e dell'affricano; ricca anco d'industrie: ma gli abitatori. Berberi di varie famiglie e seguaci di due sette musulmane molto invise all' universale, s'erano, per giunta, dati alla pirateria in su la fine dell' undecimo secolo e ricusavano obbedienza a Ziriti quantunque volte non fosservi costretti con la forza. Bella era dunque la preda, indifesa e legittima agli occhi stessi de' Musulmani. 1 Ruggiero mandovvi un'armata, montata da Musulmani e Cristiani di Sicilia, con un drappello di eletti cavalieri; la quale giunse in su lo scorcio di settembre o l'entrar d'ottobre del millecentrentacinque. Le navi circondarono l'isola per togliere ogni scampo. I Gerbini pugnarono valorosamente per le famiglie e la roba loro; ma, dopo varii scontri, furono sopraffatti, uccisi a migliaia; rapito ogni cosa; le donne e i bambini recati in Sicilia a vendere ai Musulmani. I superstiti ottennero l'aman da Ruggiero; ricomperarono le donne e' figliuoli: ma i più furon

rappresenta come avvenuti entro pochi mesi, due fatti tra i quali corsero nove anni, cioè dal 1427 al 4435.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bio dati alemi ragguagli sul e cose di questa isola nella Stora del Vespro Siciliano, edizione del 1866, tomo 1, pag. 309 segg. e in una lettera indirizzata ai signor Federigo Odoriel, tra gli Alli e memorie delle regie deputationi di storia patria per le province modenese paramenti, vol. III. Nol-1sta anone menzione nel presente lavoro, libro III, qa, IV, Xo, III, p. 197.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Si confrontino: Edrisi; lbn-el-Athir, anno 529; Baián, anno 530; Tigiani; Abulfeda, anno 520; Nowairi; lbn-Ehaldhin e lbn-Abi-lbniar, nella Bibl. arabo-sicula, pag. 73, 296, 372, 384, 413, 456, 494 segg. 408 c 537. La versione e il testo di Edrisi si veggan anco nella Description de l'Afri-

fatti servi della gleba, e l'isola affidata ad un 'dmit' come le altre terre demaniali della Sicilia.

Sarà agevol cosa ritrovare a un di presso i patti che strinsero in questo tempo lo Stato di Mehdia al reame normanno d'Italia. È da supporre in primo luogo la permissione reciproca del commercio e la sicurtà delle persone ed averi de naviganti e de mer-

que et de Espagne par MM, Dory et de Goeje, Leyde, 1886, pag. 161-182; quella d'Illa-Rishladin, nella Histoire des Berleires, per N. De Slanc, (mon I, 215) II, 1971, 427; III, 63 segg. 87, 422; e quella di Tiglani, per M. Roussona, quel Jurand sinietque, Anda-sept. 1635, pag. 70 segg. Debba vervirire II lettore che il paragrafi d'Ibn-el-Abilto sa le Gerbe ed alemni stiri cistal nel corso del presente capitolo, sono sult Irdouti di baron De Slanc, in appendice al II volume della Histoire des Berleires, par Ibn-Khaldoun, pag. 276 segg. anni 329, 237, 341, 533, 344, 516, 557.

Fuorche Il Baida, gli altri portano il fatto nel 529, e l'Edrisi, ch'è il solo contemporaneo e lo potra ben sapere, lo riferisce allo scorcio dell'anno, lbn-Khaldůn, in un lnogo, dice l'occupazione avvennta il 529 e in un altro il 530.

1 Ibn-Abi-Dinàr, compilatore, com'ho avvertito altre volte, moderno ma diligentissimo, il quale, senza dubbio, copiò questo squarcio da qualche cronista contemporaneo, scrive che il re " pose I Gerbini superstiti nella condizione di Khewel suol, " Onesta voce significa " famigliari, servi, uomini che lavorano pei padrone. "Ibn-Khaldan, nella Bibl. arabo-sicula, testo, nag. 498, dice che gli abitatori furono lasciati nell'isola e sottonosti alla gezla. Lo stesso antore, narrando in altro luogo (Bibl. arabo-nicula, testo, pag. 496) che l'Isola si ribellò e fu ripigliata il 1155, dice che i Siciliani adoperarono al lavoro i raia' (lufime classi del popolo) e i contadini: le quali parole il dotto baron De Slane ha tradotte (Histoire des Berbères, tomo III, pag. 64) et [les Sichiens] y établirent des agents chargés d'administrer les gens du peuple et les cultivateurs. " Anco il Tigiani, nel luogo citato, fa supporre diversa la condizione de'Gerhini avanti e dopo la ribellione; poich'ei dice del conquisto del 1135, che gli avanzi della popolazione rimasero sotto Il dominio de' Siciliani, e di quello del 4153 che gli abitatori furono la più parte menati prigioni in Sicilia e non rimase nella Gerbe se non che la gente da nulla. Anco Edrisi parla della cattività in Palermo il 1153.

E questa parmi la principale differenza de'provvedimenti dati nelle due imprese. Nell'occupazione del 1135, confiscati 4 possessi, ma lasciata nel paese la gente, che non in menata in catività prima che si promulgasse l'amda. In quella del 1133, fatti schiavi quanti non furono necisi e lasciato un pagno d'ununii, si poco da non potersene tenere altra sollevazione. catanti avventizii o residenti: precipua condizione de' trattati che si fermarono tra Italiani e Musulmani per tutto il medio evo. 1 E n'abbiam prova positiva nel presente caso: i fattori di Ruggiero imprigionati e i capitali staggiti, nella briga del millecendiciassette. 2 Cotesti patti ed altri secondarii, duravano, com'egli è verosimile con mutazioni di poco momento, fin dal millescttantotto: \* stipulati sempre per pochi anni e rinnovati; e par si ripigliassero dopo il millecendiciassette, fino alla guerra del Capo Dimas (1123). Il millocentrentacinque, non che la pace, occorre, com' abbiam testè accennato, una lega, quantunque non se ne conosca appunto la data, nè la cagione, nè i capitoli. Ibn-Abi-Diffar scrive che "Hasan temendo la malvagità del re, mandògli be presenti e soscrisse tutti i patti che piacquero a quel Maledetto." Dopo l'assedio degli Hammaditi e l'aiuto navale, ripiglia il compilatore, che Hasan "ringrazionne il Malcdetto e gli promesse di stare ormai ad ogni suo comando o divieto; onde i due principi divennero più intimi che mai e le faccende di Hasan si raddrizzarono: " e, narrato il caso delle Gerbe che seguì a capo di pochi mesi, ei viene a questa sentenza che " le Gerbe e lo Stato di Mehdia si sottomessero al re di Sicilia e tutta l' Affrica (pronria' lo temè; onde il Maledetto insolentì peggio che

¹ Si veggano i Diplomi Arabi dell' Archivio fiorentino, Introduzione, § XVII, pag. xxxix, segg. e Mas-Latrie, Traités dep aix, elc., an moyenage, Paris, 4866, in §. Introduzione, pag. 83 segg.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Si riscontri il capitolo precedente, pag. 372.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> N'abbiam fatta parola nel Libro V, cap. VI, pag. 456, di questo volume.

Nella Bibl. arabo-sicula, testu, pag. 536

mai coutro il povero Hasan, il quale si schermiva, com'ei potea, con le buone parole." 1

Fatta la tara, tuttociò vuol dire che tra il millecenventisette e il trentaquattro, mentre Ruggiero si rassodava sul trono dell'Italia meridionale, la novertà e i pericoli dello Stato di Mehdia e sopratutto la carestia, aveano condotto Hasan ad accettare, oltre i commerciali, de nuovi patti politici; tra i quali è da supporre una lega difensiva e un prestito di danari o di grani. 2 Debole Stato e debol principe, circondati di nemici, gittavansi in braccio del più lontano, più potente, e, come lor parea più generoso. Spirato poi o infranto quel trattato nel millecenquarantuno e rincrudita la fame, " il Maledetto, al dire d'Ibn-Abi-Dinâr, volle onninamente altri patti; i quali Hasan, avendo accettati, divenne suo vassallo, anzi un de' suoi governatori di città, e il trattato veramente non fu che una solenne perfidia." 3 La narrazione

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Op. cit., pag. 537.

Si riscootri chi che abbiam detto net Lib. V. cap. X. pag. 338, sai commercio del graot con l'Affrich. Ibo-el-Athir, anno 336 (4411-2) netia Bibl. arabe-isciala, testo, pag. 280, narra che Hasan, dopo le prede fatte a Medida dall' arnata siciliana, mandò a implorare pace da Buggiero, l'per aver granti dalla sicilia; perocche ia tame cra ornibile quell'a aou e grande ia mortalità. "Noi abbiam nostos più voite che la carresta e quindi il bisogno del grand di Sicilia, cra ornasi permanente nell'Affrica proprio. Sappiamo looitre da Ibn-Abi-Diniar, ciatao uel seguito di questa carrazione, che Hasan, lo atesso noo 336, dovas a Ruggiero grosse somme di duararo.

<sup>3</sup> Nella Bibl. arabo-sirula, testo, pag. 537-8.

Questo del 336 del "egira i [141-2]: par sia sato l' ultimo trattato. Come sià detto altre volte, tal'patti erano sompre temporane, e nel su secolo neaso situpitari per ificci aoni. Or libo-el-Aulti, fi quale narra cotesti fatti più largamente che cogni altro compilatore, dice la principi del capitolo su la presa di Medicii il 353, che li l'artistato durava allora per altri due soni. Amenticando, comi fo, cotessa largino, a riturriche che il trattato fosse stato situpiato il 141-2, per dicei anni. Sa li diude sameten del testo si può supporre scritto per idadagio, con livitissima muzione, in lingori

proverà tantosto che, tra le altre cose, Hasan assentì fosse buono acquisto a Ruggiero ogni paese independente di fatto da Mehdia ed obbligossi ad aiutare il re di Sicilia contro i Musulmani che, disdetta la dominazione siciliana, volessero tornare a quella degli Ziriti. Il biasimo che Hasan si fosse fatto 'amil di Ruggiero, mi porta a supporre che i patti economici furono tanto leonini quanto i politici e che il re di Sicilia pose commissarii sopra le dogane di Mehdia per sicurtà dei crediti suoi; i quali doveano montare a somme grossissime di danaro e proveniano, tutti o la più parte, da prezzo di grani forniti dal re: prezzo di carestia, fissato da un creditore padrone di eserciti e d'armate. A costui favore dovea traboccar anco la bilancia in ogni altra condizione accessoria risguardante il traffico; di che abbiamo vestigie certe nel numero delle chiese e de' Cristiani ch' erano in Mehdia il millecenguarantotto. Fondata da Obeid-Allah il novecentoquindici, quella città non ebbe chiese, essendo vietato da legge musulmana di murarne delle nuove: ' e se i bisogni commerciali e la coscenza larga de' Fatemiti, dan luogo a supporne tollerate con l'andar del tempo ne fondachi cristiani, par non fossero gran cosa il milleottantasette; poichè non se ne fa parola dagli scrittori affricani, nè dai nostri, in quell'assalto di Melidia. E posto pur che i fondaci italiani si fossero allargati pei trattati fermati con Genova e con Pisa dopo quel

del piurale sanín, che significherebbe alcuni anni e lascerebbe perciò indeterminata la data del trattato più recente.

<sup>&#</sup>x27; Si vegga il nostro Libro II, cap. XII, pag. 476, del volume I.

caso, ognun vede che l'ingrandimento del quartiere cristiano e l'edificazione delle chiese van riferiti piuttosto agli ultimi anni, quando Ruggiero comandava almeno quanto Hasan nel rimpiccolito territorio de Ziriti. Giorgio d'Antiochia, primo ministro di Sicilia, lo conoscea dentro e fuori; vi tenea suoi rapportatori; ' facea partigiani tra gli Arabi della campagna e nella popolazione mista delle città e villaggi, e insieme col re aspettava che il frutto fosse ben maturo, per coglierlo comodamente.

Ed aiutavano a maturarlo. Il cinquecentrentasci dell' egira (6 agosto 1141 a 26 luglio 1142) la carestia s' era aggravata orribilmente in que paesi: una morla le teane dietro. Parve allor a Ruggiero proprio il caso di riscuotere i danari che Hasan avea tolti in prestito da' suoi fattori in Mehdia: e rispondendo il Affricano ch' ci non poteva, e chiedendo nuove dilazioni, il re mandò improvvisamente Giorgio con venticinque corvette; il quale prese e menò in Sicilia certi legni mercatanteschi venuti d' Egitto, ricaricati in Mehdia, e pronti a partire, come avvisavano le spie dello ammiraglio. Si cita in particolare la nave rifatta recentemente da Hasan co materiali d' una del califo fatimita d' Egitto testè naufragata: 'd' una del califo fatimita d' Egitto testè naufragata: 'd'

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> II Baián, testo del Dozy, tomo I, pag. 32º e nella Bibl. arabo-riada, pag. 373, dice che Giorgio "conoscera appunto i lati deboli di Mehdia e degli altri paesi " (dello Stato); il Tigiani nella Bibl. arabo-nicula, testo, a pag. 399, ch' el "conoscea di Mehdia ogni cosa: l'abitato come la campagna " ed a pag. 398, ch' egli tenea spé in Mehdia.

Si confroutho: Ibn-el Athir, anno 539; il Baidn, sotto lo stesso anno; Tigiani; e Ibn-Ahl-Dindr, tutti nella Bibl. arabo-sicula, pag. 286, 372-3, 388-9 e 537. Anocrobe questi compliatori narrino diversimente alcuni particolari e il Tigiani non ponga data, evidentemente trattano tutti dello stesso avenimento.

e cotesti episodii provano sempre più il traflico onde arricchivansi i principi musulmani d' Egitto e d'Affrica, e ad esempio loro i Normanni e gli Svevi di Sicilia. Giorgio, piombato un' altra volta entro il porto di Mehdia, presevi il Mezzo Mondo, com'addimandossi una nave che Hasan avea con molta cura allestita per l' Egitto e aveavi imbarcato, per farne dono al califo Háfiz, gran copia di robe pre-ziose, degne di un re. ¹lavano Ilasan tentò di mitigare il re di Sicilia rimandandogli buon numero di prigioni cristiani. 'S' ei volle torsi dinanzi gli occhi Giorgio d'Antiochia ed avere un po' di grano dalla Sicilia, convenne far ogni voglia di Ruggiero, stipulando nuovo trattato, quello appunto che ai Musulmani sembrò vero atto di vassallaggio. <sup>3</sup>

Ecco l' anno seguente (27 luglio 1142 a 15 luglio 1143) l' armata siciliana appresentarsi a Tripoli di Barbaria; la quale città, sciolta dalla signoria di Hasan, si reggea per un senato della tribiù de Beni-Matrûh. Il nove dsu-l-higgia (25 giugno 1143) sbarcarono i Siciliani, tentarono l'assalto e cominciarono a far breccia nel muro con gli uncini, come già nel·l'assedio di Montepiloso; e vincean la prova; se non che il di appresso, accorsi gli Arabi dalla campagna, i cittadini ripigliaron cuore, fecero tutti insieme una sortita; nella quale ricacciarono gli assalitori alle navi, e lor presero armi, attrezzi e cavalli. 'Ritornato

¹ Tigiani nell'op. cit., pag. 399. Un altro Mezzo Mondo, carico di merci, fu mandato di Sicilia ad Alessandria d'Egitto, il 4242, dall'imperator Federigo.

<sup>2</sup> Ibn-Abi-Dinar nell'op. cil., pag. 537-8.

<sup>1</sup> Ihn-Abi-Dinar, I. c.

<sup>1</sup> lbn-el-Athtr, anno 537; Baidn nello stesso anno; Abulleda, idem;

il navilio in Sicilia e rifornitosi, approdò alla piccola terra di Gigel, soggetta agli Hammaditi di Bugia. Gli abitatori, non aspettato lo sbarco, si rifuggirono ne' monti e nelle campagne; la terra fu saccheggiata ed arsa; distrutta anco dall' incendio una villa de' principi Hammaditi, che ben s'addimandava la Nozaha, e suona "Delizia" in nostro linguaggio. 1 Il cinquecentrentanove (4 luglio 1144 a 23 giugno 1145) l'armata corse la costiera d'Affrica, pigliò la terra di Bresk a ponente di Scerscell (Cherchell); uccisevi gli uomini, menò prigioni le donne per rivenderle a' Musulmani in Sicilia. \* Toccò la stessa sorte il cinquecenquaranta (24 giugno 1145 a 12 giugno 4146) all'isoletta di Kerkeni; la quale sendo vicina troppo alla capitale, Hasan osò lagnarsi con Ruggiero e ricordargli il trattato; ma quei gli rispose non averlo infranto, sendo que'di Kerkeni ribelli come gli altri abitatori della costiera.

Dov'era intanto l'armata di Mehdia? Le memorie musulmane non ne fanno ricordo dopo la morte di Ali-ihn-Iehia (1121) e, se uno scrittore cristiano le attribuisce il saccheggio di Siracusa (1127) par ch'ei prenda la parte pel tutto. Rimanean forse

Ibn-Khaldûn; e Ibn-Abi-Dinar, nella Bibl. arabo-sicula, testo, pag. 287, 375, 415, 498, 558.

Le stesse autorità, fuorche il Baida e Abulfeda. Gigel rimase mezzo abadonata e al tutto imporerita fino al tempo in cui scrisse Edrisi. Veggasi questo autore, nella Bibl. arabo-sicula, pag. 72, e nella edizione de sigg. Dozy e De Goeje, Description de, l'Afrique, ec., pag. 414, della versione.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ibn-el-Aibir, e Abulfeda, anno 339, nell'op. cit., pag. 287 e 445. <sup>3</sup> Ibn-el-Aibir, anno 540, e Ibn-Abi-Dinàr, nella Bibl. arabo-sicula, testo, pag. 288 e 338. Ibn-Abi-Dinàr, porta questo fatto nell'anno 537, ma forse è errore del manoscritto.

Si vegga il Capitolo precedente, pag. 388.

al principe zirita poche navi, le quali furono attoperate a traffici con la Sicilia e I Egitto, piuttosto
che alla guerra; eran qua e là nei porti, nelle cale
e nelle isolette dell'antico Stato, fedeli o ribelli,
molte barche grosse da potersi armare, e corsari
anco di mestiere: ma tuttociò non facca navilio: la
povertà dello Stato, fors' anco la trascuranza de reggenti di Hasan, avea sciupato quell' organo vitale
della dinastia. Ormai da Barca a Tunis, gli abitatori
della costiera s' ausavano a vedere il possente navilio siciliano, in vece delle poche harbie zirite, ed a
temer quello soltanto, a sperarne aiuto contro il
principe disdetto o le fazioni cittadine.

Ruggiero non lasciò invendicata a lungo la sconfitta di Tripoli. Due anni appresso, un'armatetta siciliana avoa dato il guasto ai dintorai e riportatone bottino e prigioni. 'A capo d'altri due anni, uno sforzo di dugento vele portò a compimento l'impresa. L'oligarchia arabica dei Beni-Matrūfi cra stata di recente scaeciata da una parte avversa, Berberi com'e sembra, i quali avean chiamato a reggere il paese un emir almoravide, capitato in Tripoli con piccolo stuolo che andava in pellegrinaggio alla Mecca. Ancorchè nol'dicano i cronisti, gli è da supporre che Giorgio d'Antiochia, capitano dell'armata siciliana, si fosse indettato coi Beni-Matrūh. Il tre di moharrem del cinquecenquarantuno [15 giugno 1146) principiò Giorgio gli assalti; e com-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Si ritrae da un aneddoto che lbn-el-Athir riferisce sotto l'anno 539, nel capitolo su la occupazione di Edessa per Zengui, nella Bibl. arabosicula, testo, pag. 288, e nella edizione del Tornberg, tomo XI, pag. 66.

batteva ancora il di sei, quando d'un subito si videro scomparire i difensori d'in su le mura; perchè i Beni-Matrůli, avvisati da' partigiani della città, erano rientrati con le armi alla mano e s'era appiccata la zuffa. I Siciliani allora, prese le scale, superavano le mura, occupavan la terra, co soliti effetti di strage, saccheggi, distruzione, cattività di donne; e gli uomini d'ambo le parti si rifuggiano nel contado, chi presso gli Arabi, chi presso i Berberi. Soddisfatto all'onor della bandiera e alla capidigia de'soldati, Giorgio non tardò a dimostrare che il governo siciliano volea veramente impadronirsi dell' Affrica, Bandisce amân generale, talchè tutti i fuggitivi ritornano a lor case; li ammonisce a stare in pace tra loro; promulga piena guarentigia de' diritti civili, sol che si paghi la gezla al re di Sicilia. Ristorò intanto le mura della città; circondolla d'un fosso; e lasciatovi forte presidio di Cristiani e Musulmani di Sicilia, presi statichi de Tripolitani e con essi portato via l'Almoravide e i Beni-Matrûh, ritornò con l' armata in Sicilia, sei mesi dopo l'espugnazione. Di lì a poco, la corte di Palermo rese gli statichi, fuorchè que dello sceikh Abu-Jehia-ibn-Matrûh, della tribù arabica di Temîm. eletto governator della terra; posevi cadì il berbero Abu-Heggiag-Jûsuf-ibn-Ziri, autor di un opera di giurisprudenza malekita, e pattuì, dice il Tigiani, che il capitan cristiano del presidio non potesse mai disdire i provvedimenti del governatore, nè del cadi. Ripiglia Ibn-el-Athir che in tal modo il reggimento di Tripoli fu condotto egregiamente; che trasservi di Sicilia e di tutta Italia i mercatanti e le

merci. Aggiugnesi in un codice d'Ibn-Khaldûn che fu bandita in Sicilia una grida per la quale era invitato ad emigrare in Tripoli con franchige al certo, chiunque volesse: "onde la gente vi afflui, e la città fu ripopolata. "In breve la divenne prospera e ricca, i mentre il rimanente della Barbaria e gran parte dell'Asia anteriore sentian le dure strette della fane."

La quale, rincrudita, sì come abbiam detto, il millecenquarantuno, straziò que paesi affricani nell'inverno dal quarantasette al quarantotto. Dalle aperte lande, dalle ville e da villaggi tracan pastori e contadini alle terre murate, dove si tenca in serbo un po di vivanda: ma i cittadini sbarravano le porte, ributtavano con l'arme le turbe affamate, onde quei miseri si uccideano e spesso mangiavansi tra loro, quando non li prevenia la morte di pestilenza o digiuno. La Barbaria spopolossi; i benestanti fuggivano in altri paesi, la più parte in Sicilia, a cercar pane e sicurezza; ma ancli essi obbero a patire orribili stenti.

¹ Confrontinsi : Edirisi; Ibn-el-Albir, amo 541; Tiglani; Abulletia, Novari, Ibn-Riddo, Ibn-Albi-Ilnar, Ibn-Rhillifan, Ibn-

Ibn-el-Athir, anno 542, nella Bibl. arabo-ricula, testo, pag. 293, ed anno 545, testo, del Tornberg, tomo XI, pag. 90. Ho usata la moderna appellazione di Barbaria, come quella che meglio rende, in questo caso, il Maghreb de testi. L'Affrica propria non n'era che la parte orientale.

<sup>3</sup> Ibn-el-Atbir, loc. cit., e tutte le altre autorità arabiche che noi citeremo or ora pel fatti di K\u00e4bes e di Mebdia.

Tra tanta desolazione surse da un harem di Kâbes tal briga che fe' cader di queto la città nelle mani di Ruggiero. Morto il cinquecenquarantadue (2 giugno 1147, 21 maggio 1148) Rescid, successore di quel Rafi-ibn-Kâmil del quale ci è occorso di far parola, 1 e diseredato il primogenito Mo'mir, fu retto lo Stato dal liberto Jûsuf, a nome del fanciullo Mohammed, minor figliuolo di Resefd, Jûsuf usurpò anco le donne del suo signore: tra le quali una giovane de Beni-Korra, tribù d'Arabi, non soffrendo l'ingiuria, scrisse a' suoi fratelli; i quali ridomandaron la donna, ma Jûsuf rieusolla. Chieserne giustizia ad Hasan, e questi, eredendo aneora di regnare entro i confini antichi, comandò a Jûsuf di rendere la schiava; disubbidito minacciò; e deriso, apprestava le armi. Jûsuf allora profferse al re di Sicilia di tenere lo Stato di lui a nome di Mohammed-ibn-Rescid, nei termini stessi con che Abu-Ichia reggea Tripoli: Ruggiero accettò; mandò al vil servo un diploma di nominazione e le solite vestimenta officiali, al dire d'Ibnel-Athir; un diploma e le decorazioni usate tra i Cristiani, scrive più precisamente Ibn-Abi-Dinâr, Jûsuf convocò solennemente gli ottimati; fe' leggere in pubblicò il diploma; indossò la divisa e comineiò a condurre il governo e riscuotere le entrate a nome di re Ruggiero. " Scampami oh Dio, selama qui il compilator tunisino del diciassettesimo secolo, scampami da tai maledizioni! Si hanno a chiamar Musulmani eostoro, o Satanassi? Ahi, ehe precipitolli a tanta vergogna la eupidigia de beni mondani e della domina-

<sup>&#</sup>x27; Nel Capitolo precedente, pag. 369.

zione: la cupidigia che rende l'uom cieco e sordo!" Invece di moralizzare, il soldato di Saladino che mette in carta, freddo e accurato, gli annali musulmani, allarga qui lo stile a narrar la punizione di Jûsuf e de suoi satelliti. In un capitolo apposta, intitolato: "Racconto di un caso dal quale convien si guardi chi ha giudizio," ei narra che, trovatisi insieme a corte di Ruggiero un legato di quell'usurpatore ed uno di Hasan, e trascorsi a bisticciarsi tra loro, quel di Kâbes ne disse quante ei ne sapea contro il signor di Mehdia. L'altro se le serbò. Ripartito di Palermo ad un tempo con l'avversario, mandò ad Hasan uno spaccio a collo di colomba: onde legni armati uscirono di Mehdia, appostarono il legno di Kâbes, presero l'ambasciatore, lo condussero dinanzi Hasan; il quale, rinfacciatogli il tradimento e le ingiurie, lo fe' condurre in giro per le strade di Mehdia, legato sopra un cammello, con un berrettone in capo guarnito di sonagli e il banditore allato che gridava " Ecco il guiderdone di chi da' a' Franchi i paesi dell' Islâm. " Arrivato nel bel mezzo della città, il popolaccio lapidò quello sciagurato e appese il cadavere a un palo. Si levò poi il popolo di Kâbes contro Jûsuf, al comparire d'un piccolo esercito ch'avea accozzato Hasan, insieme con Mo'mir, e con Mohriz-ibn-Ziâd, capo d'Arabi, il quale, afforzato ne' ruderi di Cartagine, iva sognando gran cose. ' Jûsuf, serrato nel castello, si difese quant'ei

Cotesto abituro degli Arabi, ch'era nella parte più alta dell'antica città, fu chiamato la Moc'llaka, che vuol dir la "sospesa in alto." Si vegga Edrisi, edizione de' sigg. Dozy e De Goeje, Description de l'Afrique, ec., pag 142 del testo, e 131 della versione.

potè; affine ei fu preso e consegnato a Momir, e da questi a Beni-Korra, i quali lo fecero perire di supplizio osceno ed atroce. Un Isa, fratello di Jūsuf, recò i figlicoli di lui, fors'anco il fanciullo Mohammedibn-Rescid, in Sicilia, chiedendo vendetta.

In questo tempo Giorgio d'Antiochia con l'arniata infestava le isole Jonie e il Peloponneso, Par dunque fossero state assai poche le navi siciliane che andarono immantinente ad assediare Kâbes e ritornarono senza frutto. 9 D'altronde a che affaticarsi intorno una bicocca? Ruggiero ormai dovea smettere l'impresa d'Affrica o compierla subito a Mehdia stessa; poichè Hasan già s'accostava a possenti capi Arabi: poc'anzi contro Kâbes, ed ora contro Tunis, Era forza, inoltre, che si risentisse in Affrica il contraccolpo della crociata di San Bernardo. Ruggiero, pacificato co fautori del papa, ma ad un tempo minacciato da' due imperatori, entrò nelle pratiche della crociata, per assicurarsi da quello di Germania e volgere le armi della croce contro il bizantino: profferse aiuti, die consigli : e non ascoltato, volle far le viste di pugnar anch' egli per la Fede, mentre Tedeschi e

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Si confrontino: Ibn-el-Athir, anno 542, Tigiani; Ibn-Khaldên e Ibn-Abi-Dinâr, nella Bibl. arabo-sicula, testo, pag. 290 segg. 384, 489, 500 e 558.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Citerò gli scrittori contrempormen nel capitolo seguente dove occorreci dare un cenno della guerra di Ruggiero contro Emmanele Commeno, Busti qui ricordare che la cronologia degli avenimenti, Incera presso gli annalisti bitanzini, à bene determinata da le liena, Intalera dei Rea Empire, ilb. LXXXVII, § 22 a 30, e dal Muratori, Annali, § 146 a 1410. Lacronace della Cary, presso Perta, Seriptera, ilon. Ill., pag. 192 e presso Maratori, Rer. Ital. Script., tom. VII, porta appunto nel 3447, le prime ostilità contro l'Impero biziantino.

<sup>3</sup> Togiani, loc, cit.

Francesi, passato il Bosforo (settembre ed ottobre 1147) travagliavansi indarno in Siria; e i Cristiani di Spagna, insieme con Inglesi e Normanni, combattevano gli Infedeli in Portogallo, e insieme coi Genovesi, lor prendeano Almeria e s'apprestavano ad espugnare Tortosa. Assaltando l'Affrica dunque nella state del quarantotto, il re di Sicilia comparia per la prima volta nel grande accordo cattolico; ne usava gli avvantaggi; e ci guadagnava anco di esercitare alla guerra e mantenere ad altrui spese il grosso navilio, armato l'anno avanti contro Manuele Comneno e necessario tra non guari a difendersi dall' impero bizantino, ovvero ad assalirlo nuovamente. ' I compilatori musulmani, ignari di tuttociò, appongono a Ruggiero più crudele malizia: ch'ei volle usare la carestia ond'era afflitta l'Affrica, e che affrettossi, temendo non gli fuggisse l'occasione. Nè forse vanno errati del tutto. Dobbiam noi supporre nella più parte dell'Affrica propria quel che sappiamo di Mehdia: disordinate, cioè, per cagion della fame, le milizie, morta la più parte de' loro cavalli, esausto l'erario, e prostrate tutte le forze sociali." Que' notabili, infine, venuti a cercare scampo in Sicilia, eran buoni strumenti in man d'uomini come Ruggiero e Giorgio, se non foss'altro, per dare ragguagli. Nè potea mancar la tradigione in quel manifesto precipizio di casa Zirita. Sappiamo che un kâid, venuto

<sup>2</sup> Tigiani.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Non occorrono citazioni pei fatti notissimi della Crociata. Le pratiche de'Gesuiti di quel tempo con re Ruggiero si rivelano in una epistola che scrivea a questo principe Pietro il Venerabile, abate di Ciuny, la quale è stata ristampata dal Caruso, fishl. Sieula, pag. 080.

negli ultimi tempi, inessaggiere di Hasan in Palermo, se ne tornò a casa coll'*amán* di Ruggiero che gli assicurava la vita e la roba, per sè e suoi.

Entrando la state, Giorgio salpò dai porti di Sicilia, con dugencinquanta legni carichi di uomini, d'armi e di vittuaglie. Approdato alla Pantellaria, fece prendere improvvisamente una barca mandata da Mehdia a sopravvedere le sue mosse; vi trovò le gab- » bie de'colombi messaggeri; giuratogli dall'ufiziale di Hasan non essere stato spacciato altro avviso, costrinselo a scrivere di propria mano, come de'legni testè arrivati di Sicilia portavano che l'armata degli Infedeli fosse partita per l'Arcipelago. Grande allegrezza destò in Mehdia cotesto annunzio; ma non durò oltre l'alba del lunedì, due sefer del cinquecenguarantatrè (22 giugno 14 48) quando comparve all'orizzonte tutto il navilio siciliano, che a forza di remi penosamente s'avvicinava, contrastato da un gagliardo vento. Avea Giorgio misurato il cammino in guisa da por la gente su l'istmo innanzi giorno; talchè all'aprir le porte della città, le si trovassero guardate di fuori ed anima viva non ne scampasse. Ma fallito, per cagion del vento, cotesto disegno, l'Antiocheno cercò di tener a bada i cittadini finchè tutta l'armata potesse arrivare a terra. Gittata l'àncora lungi dal porto, mandò per un suo legnetto veloce a dire ad Hasan, non temesse; ci veniva amico e leale osservatore de' trattati: chiedea soltanto gli desse in mano gli uccisori di Jûsuf e, non potendo, inviasse le sue genti per combattere insieme con quelle del re contro gli occu-

<sup>1</sup> lbn-el-Athlr, anno 543, nella Bibl, arabo-sicula, pag 205.

patori di Kâbes. Convocati dal principe i dottori della legge e gli ottimati, non era chi non capisse che suonava l'ultim' ora di casa Zirita: nondimeno i più animosi consigliarono la difesa. Hasan, fosse abnegazione o sgomento, e ch'e'si vedesse intorno visacci da traditori, troncò la disputa, Ricordò le milizie poche e lontane, a campo a Tunis; la città aver appena vivande per un mese; circonderebbela il nemico per mare e per terra e la prenderebbe inevitabilmente per battaglia o per fame: ed allor che avverrebbe? Più che il regno, più che i suoi palagi, egli amava i Musulmani; volea camparli dalle uccisioni, dal saccheggio, dalla cattività. " Io non manderò mai, conchiuse, i mici insieme coi Cristiani a combattere Musulmani: nè a prezzo di tanta infamia pur salverei la città, sol darei tempo al nemico di coglierci tutti alla rete. Non v'ha scampo che nella fuga. Io monto a cavallo e chi vuole mi segua. " E fatto un fascio delle cose più preziose e manesche, andò via in fretta, con la famiglia e gli intimi suoi. Molti cittadini gli tenner dietro; portando seco le donne, i figliuoli, il danaro e la roba di pregio, come ciascun potea. Molti si nascosero nelle case de' Cristiani e nelle chiese.

Sbarcato Giorgio in su l'ora di vespro, senza

Consultation Cons

Il Tigiani dice seguito lo slarco sette ore dopo l'arrivo dell'armat. Secondo lime-A-talir, eran cost due terri della piorata. Or, ed manta. Secondo lime-A-talir, eran cost due terri della piorata. Or, el giugno, il sole sponta in Media verso le cinque del mutino e tramonta poro dopo le sette della serza code la giurnata dura i Nor. Anho le relazioni si accordano, danque, a porre lo sharco tra le 2 e le 5 dopo metro-lazioni si accordano, danque, a porre lo sharco tra le 2 e le 5 dopo metro-giurno, e nel contamo le sestie era del Tigiani, no dall'alha quando si videro i primi legal, ma dalla rimione di tutto il navilio, per la quale dovettero nassar da ce ute ore.

trar colpo, fece da buon massaio, pratico de luoghi e delle usanze, e da statista savio ed umano. Corre difilato alla reggia; la quale trovando intatta, mette i suggelli alle porte de' tesori, pieni di belli e preziosi arredi e d'ogni cosa più rara, accumulata per due secoli dalla schiatta di Zîri : fa serrare in una palazzina le donne dell'harem e alquanti bambini di Hasan, lasciati addietro nella fuga. Conservato così quanto il fisco poteva usare o vendere. Giorgio raffrenò i suoi che avean dato il sacco alla città per un paio d'ore : bandì si cessasse dal sangue e dalla rapina. Con maggior cura avea messi in salvo i Cristiani, facendoli uscir di Mehdia e di Zawila; e rizzò per loro le tende nel piano che dividea la fortezza dal sobborgo, o vogliam dire l'una dall' altra città, come le chiamano entrambe gli scrittori arabi di quel tempo. '

Al tramonto del sole era assettato ogni cosa; . talchè la sventura di Mehdia principiò e finì con quella

<sup>1</sup> Cristiani di Mehdia la questo tempo crano, com' emi sembra, in parte lodigni dell' Affrica propria e lo parte stranele. Chi voglia notitici più particolari su'Cristuani dell' Affrica settentriosole nell' M e Ni secolo, porta consultare la introduzione sottori cell orper a del signor Mas-Lative, initiolata Traité de pata, ecc., pag. 7 cel 11 e 10 x egg. Ancorebè io ri-tengo lostani dal vero aleni particolari, quivin narrati, delle guerre che seguirono tra gli Italiani e I Massilmani d'Affrica nell' XI secolo, (pag. 7, 8, 9), et al socrebi L'autore, per tropas tenerezza, ésageri qui inertii della Corte romana, un piace pur di attestare la diligeoza delle ricerche, la cogla della crutilatione e il hell' orfatte di tutto il latvoro.

Ofter l'atti d'atti d'al signor Mar-Latrie so quel favorito argonento, va ricorizta una estalemoianza di crostili arabis si e elesse dell'Africa propria nel 955. (Soria de'Ausalmoni d'Sicilia, tono 11, pag. 398, lb. IV, cap. 11) e il detto del continuatore di Sigherto da Gemblost c'he Riugières, nel 1148, rimando libero alla sua sede li vecevo d'il Africa, il quale era lu da servo a conservarai lo Rona, (presso Carsos, Balk, Sicula, pag. 900). Ci occorretà anco nel cipicoli seguenti di aggliugnere qualche altro particolare su questo subictio.

giornata. La gente del paese chiamò questo il caso del lunedì, notando con altri giorni della settimana due o tre altre depredazioni de' Rûm. ' La dimane pensò l'ammiraglio ai fuggitivi. Mandò a ricercarli i lor concittadini stessi delle milizie rimasi in Mehdia: li provvide di giumenti, per riportar le donne e i bambini; e bandì, con questo, l'amân: che potesse chiunque ritornare in città, sicuro della persona e dell'avere. Furono salve così le migliaia che stavano per morir di fame e di sete in quelle lande. apcorchè fosse tra loro chi avea lasciato a casa, dicon le croniche, ogni ben di Dio. Giorgio chiamò anco in città gli Arabi che vagavano pe'dintorni; li allettò con larghi doni e buoni trattamenti: dispensò denari e vittuaglie a poveri di Mehdia; prestò capitali a' primarii mercatanti, perchè continuassero lor traffichi; pose a rendere giustizia un cadì accetto all' universale. Altro aggravio non ebbero i Musulmani che la gezìa. I bambini di Hasan, con le schiave emancipate 1 lor madri, furono ben trattati dal vincitore e mandati in Sicilia. A capo d'una settimana, tutti gli abitatori di Mehdia e di Zawila, rassettati ne' loro focolari, attendeano alle industrie. queti e forse contenti. Parve a Giorgio che gran parte dell'armata si potesse allontanare senza pericolo.3

Quelle del sabato e del veneral, il 558, e il 573, dell'egira, secondo il Baida, ediz. del Dory, tomo i, pag. 326, e nella Bibl. arabe-aicula, testo, pag. 374. Edrisi descrive cotesto plano che dividea le due città e chiamavasi Er-Ramia, ossia "La Sabbia;" presso Duzy et De Goeje, Beneription, ec., pag. 128.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> In linguaggio legale sono chiamate *Omm-walid*, ossia "madre di

<sup>\*</sup> Confrontinsi: Ibu-el-Athir, anno 543; Baidu, stesso anno; Tigiani;

Mandò pertanto una squadra a Susa, un'altra a Sfax; delle quali la prima occupava di queto la città, il dodici sefer (2 luglio); poichè il governatore, Ali, figliuolo di Hasan, risaputa la fuga del padre, era andato a ritrovarlo con seguito di pochissimi cittadini e gli altri immantinenti si arresero. Viveano a Sfax uomini di tempra più dura, come si vedrà nel progresso degli avvenimenti. Accorse molte torme (l'Arabi in aiuto di Sfax, i cittadini resistettero a' Siciliani sbarcati dalla squadra; s'arrischiarono anzi ad una sortita. E i Cristiani a fuggire, tanto che li attirarono ben lungi dalle mura. Quivi rifan testa; si gittano di mezzo a' disordinati; li sbaragliano, cacciando chi alla campagna, chi alla città; rinnovano la battaglia sotto le mura: alfine entrarono il ventitrè di sefer (13 luglio). Gran sangue indi fu sparso; poi si die' mano a far prigioni e in ultimo si bandì l'amûn. come a Tripoli ed a Mehdia: i fuggiti ritornarono, riscattarono le donne e i figliuoli. Fu lasciato anco un presidio cristiano nella fortezza; e posto un 'âmil a reggere la città. Fu questi Omar-ibn-abi-l-Hasan-el

Abuldeda, siesso amoi; lim-khaldni; lim-kha-lindri, nella Bila, erabaricular, pag. 201 segg. 373, 390, 446, 500 segg. 393, 100 polleda, per errore, com'el pare, avendo del resto compendato o piutosto mutilato il racconto d'ilm-el-Albri, chec che la fuga fe consigliata ad lisana degli ottimati. Negli serlitori cristatasi al fa un cenno appena della occupatione di questa città, alla quale è doite, al solito, il nome d'Africa. Cost Romandio Salernitano e il Dandolo, anno (148, presso Muratori, fere. Bila, tome VII, pag. 494, e XII, pag. 293. Si veggan acore Continuazione di Sigeberro di Germbiona, anno 1187, Appendica al Mostro del Saler-ord del proberro è stata litimamente ristampata dal Petra, Serpierer, (nome VI, pag. 192-4, dove i nomi delle città press sono scritti: Africa, Suilla, Asfax, Clippea.

Foriani, il cui padre, con magnanimo intento, volle andare statico in Sicilia. Stette saldo, con l'aiuto degli Arabi, il forte castello di Kalibia; anzi i Musulmani, usciti a combattere fecero strage degli assalitori, sicchè la squadra ritornò malconcia a Mehdia. Ci sembra in vero che il re di Sicilia non abbia voluto stendersi troppo verso Ponente, dove i Beni-Hammåd, per l'asprezza de luoghi e l'amistà degli Arabi, stavano assai più saldi che i lor congiunti di Mchdia. Rattennerlo anco i pensieri della guerra bizantina, alla quale era uopo che presto o tardi ei si volgesse; nè ebbe ad aspettar più d'un anno. Il conquisto in Affrica limitossi, dunque, a quella parte della costiera che si stende da Tripoli di Barbaria al Capo Bon. º Fu compiuto entro un mese. Ruggiero approvò gli ordinamenti dell'ammiraglio; concedendo all'Affrica propria un amân, generalc. Del quale atto, ancorchè manchi il tenore, la sostanza era quella che abbiamo esposta ne singoli casi: continuassero i Musulmani a vivere secondo lor leggi e con loro magistrati; pagasscro la gezìa; governasseli a nome del re di Sicilia un 'âmil, il quale mandava statico in Palermo alcun suo stretto parente. Come fosse pagata la gezia

¹ Stesse autorità citate nella nota precedente. Edrisi dice anco presa Sfa xi 543, nella Bibli. arabo-sicula, testo, pag. 72, e nella Description, ecc. di Dozy e De Goeje, traduzione, pag. 426.
² lbn-el-Athir, loc. cit.

<sup>11</sup> capitolo d'Ibn-el-Albir citato dianzi a questo proposito (fibbl. arafo-cieule, lesto, pag. 297) la un passo che u corretto secondo la cultilitaria che ne fece il Nowairi (fibbl. arafo-cieule, testo, pag. 458, nota 1); il dominio dei Franchi si stess da Tripoli del Garbo fin presso Tottale, e dai deserti dei Naghreb a quelli di Karewan. " Deserto del Maghreb pare che uni similitàri qualificati quello di Braca."

non si ritrae, se immediatamente da ciascam musulinano o giudeo, o vero dalle comunità, che mi sembra più verosimile. Credo inoltre fossero state mantenute le gabelle che solea riscuotere il fisco zirita, non però le più odiose ed apertamente illegali; poichè gli scrittori arabi lodan tutti la giustizia del governo cristiano sotto Ruggiero, ed affermano che le helle promesse date nel suo amán furono fedelmente osservate finch' ei visse, Leggiamo in particolare nella storia d'Ibn-Abi-Dinâr, che il khardg, o vogliamo dirè tributo fondiario, fu riscosso con benignità. <sup>1</sup>

Non isfuggì agli storici musulmani il fatto, che i conquisti siciliani in Affrica, sostaronoper la guerra di Grecia. È di questa dicono essere stata aspra e lunga, e danno l'episodio, notissimo nelle croniche latine, che Giorgio d'Antiochia osò entrare nel porto di Costantinopoli, prendervi parecchie navi e trar saetle alle finestre della reggia. Aggiungono che la vittoria sempre rimase al re di Sicilia, ancorchè il principe di Costantinopoli fosse di que' tali "che niuno si scalda al medesimo fuoco con esso loro;" ch'è, come noi diremmo: era uomo da non lasciarsi posar mosea sul nasco.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> SI confrontino gli stessi autori citati per l'occupazione di Mehdia nella pag. 448, nota 3. I Cristiani, dicendo dei conquisti di Ruggiero in Affrica, danno, oltre il nome di Mehdia, que'di Susa, Bona, Cafsa, Slav e Tripoli.

Chi legg gli Annali Munimoni del Bampoldi, croderà ch'o poi defraudi il pubblico d'un tesoro di futti storici. Il Bampoldi, portata nel 1119 la press di Medicia, aggionge di capo suo che 60 mila crociati francesi e italiani sharcarono in Libia; che Banggiero il segui per visitare i recensi acquisti delle une armi; ch'ei vote arazere il deserto per andare le Egitto, che fisana signore di Bugia si oppose (!!), ma che costati la sconitto e i Cristinal, jascino presidio a Bugia, passamon veramente lo Egitto, cecrificiani, lascino presidio a Bugia, passamon veramente lo Egitto, ce-

A Giorgio d'Antiochia dan merito gli scrittori musulmani d'ogni trionfo in Affrica e in Levante; notano che alla sua morte le armi siciliane si arrestarono, non sapendo il re a chi affidarle: ed a lui, sì come a Ruggiero, è aperto un capitolo apposta nelle biografie degli illustri Musulmani per Sefedi, autore del decimoterzo secolo. Il quale, al paro che Ibn-el-Athîr, intitola Giorgio " vizir del re Ruggiero, l'occupatore del regno di Sicilia:" dond'e'si vede che i Musulmani di Sicilia, i quali davano ragguagli della corte di Palermo a'loro correligionarii, teneano l'ufizio di grande ammiraglio identico a vizir, che torna in que' tempi a primo ministro. Dobbiam anco a' Musulmani le note necrologiche di questo valente cristiano: ritraendosi da loro soltanto ch'ei morì, con grande allegrezza de' Credenti, l'anno cinquecenquarantaquattro dell'egira (44 maggio 1449 a 29 apr. 1450) straziato di tante infesmità, massime le morici e il mal di pietra. 1

Già la fortuna voltava le spalle a Ruggiero. Non fermi per ancoi suoi acquisti in Affrica, li ninacciarono gli Almohadi; setta di Berberi, fieramente avversa agli Almoravidi, i quali or cadeano con la stessa prestezza con che eran surti mezzo secolo innanzi. Abdel-Mumen, conquistata sopra gli Almoravidi la Spagna e gran parte dell'odierno impero di Marocco, s' avanzava alla volta di Levante, con trentamila Unitari;

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> lbn-el-Athir, anno 544, nella Biol. arabo-neula, pag. 297; Sefedi, lettla Biol. arabo-neula, testo, pag. 637. Il proverbio ch'è net testo di Seteid, si legge con poche varianti nel Mediad, velt. di Freytag, tomo II, pag. 588, ed anco nel Dizlonario dello siesso dotto orientalista, tomo II, pag. 547.

chè cost suona Movahhidi (Almohadi); occupava (maggio 1152) quelle che si chiaman oggidi le province d'Algori e di Costantina, le quali rispondono a un di presso allo Stato dei Beni-Hammâd di Bugia: talchè questo cadde a un tempo con lo Stato de Ziriti. Jehia-ibn-el-Aziz, ultimo principe dei Beni Hammâd, avea tenuto quasi prigione l'infelice Hasan, che gli chiese ospitalità dopo la caduta di Mehdia. Or l'hammadita ebbe a ventura d'imbarcarsi per la Sicilia, altri dice per Genova; e non guari dopo ei ritornò a Bona e, rincorato, fece prova a mantenersi nella inespugnabile rôcea di Costantina. Ripararon anco in Sicilia Hareth ed Abd-Allah, 3 suoi fratelli.

In vero, s'egli rimanea scampo a que' principi

<sup>1</sup> lbn-el-Athir, anno 545, nella Bibl. arabo-sicula, pag. 295, 296. 1 ll Kartás, pag. 126 del testo e 169 della traduzione latina, ha ch'ei fosse andato a Genova. Nella Storia de' Berberi, per Ibn-Khaldûn, testo arabico, tomo 1, pag. 231, e versione francese, tomo 11, pag. 58, è un luogo che M. De Slane ha tradotto: "Yahya s'embarqua ponr la Sicile, afin de se rendre, de là, à Baghdad. An lieu de pousser jusqu'à cette lie, il alla débarquer à Bône, etc. " Or l'autore, nella sua concisione, spesso frettolosa ed oscura, ha qui litteralmente: " Jehia s'imbarcò per la Sicilia, proponendosi di passare indi a Baghdad; poi si volse a Bona, " ecc. in guisa da far capire più tosto, che, arrivato in Palermo ei fosse ito a Bona, in vece di Baghdad; il qual significato ed esce più spontaneo dalle parole dell'autore, e s'adatta meglio agli altri fatti che noi conosciamo, cioè i ffatelli di Jehia veuuti la Sicilia; la lega proposta da Ruggiero agli emiri arabi, ecc. L'andata a Genova, nè la sembra inverosimile, nè incompatibile col viaggio In Sicilia; poichè gli Hammaditi, a Bugia a Bona e in altri loro porti, praticavano co' Liguri, si come co' Siciliani, e conosceano per prova la potenza navale degli uni e degli altri nel XII secolo.

Il Marrekosci, testo arabico, pag. 447, raccontando alla grossa, dice che Abd-el-Mumen, Il 540, assediò Bugia e che Jehia, vedendo non potersi difendere, fuggi sin ch'el venne a Bona e di là a Costantina.

¹ lbn-el-Ablir e lbn-khaldön, ll. cc. ll soggiorno di questo Abd-Albin i lcilia è attestato anco da lbn-Bescirion, il quale dà alcunl versi di Abn-llais-Omar-lbn-Fulfol, reclistigli dail! Hammadita quando s' incontrarono lo Sicilia. Veggasi la Kharida di Imad-Eddin, nella Bibl. arabo-ni-cula, pag. 509, 600.

ed ottimati della costiera settentrionale da Algeri a Tripoli, era nelle due genti straniere che ultime occuparono il paese: i Cristiani di Sicilia con loro trecento navi, e gli Arabi co cinquantamila cavalli. Tengo io certo, ancorchè nol dica alcun cronista, che que rifuggiti abbiano procacciata la lega tra Ruggiero e gli Arabi, che sola potea salvar la patria loro da nuovi barbari di Ponente. Perchè sappiamo che il re mandava a profferire agli emiri arabi il rinforzo di cinquemila suoi cavalieri, a condizione che le tribù gli dessero statichi, com'era costume: ma ch'essi lo ringraziarono e ricusarono, dicendo non aver uopo d'ausiliarii, nè poterne accettare che Musulmani non fossero. Quei masnadieri fidavano nel numero loro e nella santità del legame con che s'erano testè confederati; avendo tutte le tribù dell' Affrica Settentrionale, da Tripolia Costantina, fatta la giura di combattere quella che chiamano la guerra della famiglia: onde portaron seco loro le donne, i figli, il bestiame ed ogni cosa che possedeano, risoluti a difenderli fino all'ultimo soffio di vita. E scontratisi con gli Almohadi nelle montagne di Setif, il primo sefer del cinquecenquarantotto (28 aprile 1153), pugnarono per tre giorni; finchè, mietuti i più, fu preso il campo. Allora Abdel-Mumen fe' condurre le donne e i bambini, illesi da tutt' oltraggio, a Marocco, e poi li rese agli Arabi; e questa fu vera vittoria che domò quegli animi feroci."

Gil Arabi correvano quasi sino al limiti occidentali dell' odierna prolucia di Costantina. Si vegga Edrisi, Description de l'Afrique, ec., traduz, de sigg. Dozy e De Geoje, pag. 92 a 97 del testo, e 107 a 113 della versione. 1 lin-el-Athir, anni 547, 548, nella Bibl. arabo-sicula, pag. 297, seg. e nel testo del Toraberg, tomo N, pag. 103, 122.

Dileguata così ogni speranza di collegarsi con le tribù, Ruggiero pensò ad assicurare il nuovo dominio contro Pli Almohadi, mandando in Ponente l'armata. condotta da un Filippo di Mehdia, apostata musulmano, del quale occorrerà dire largamente nel capitol che segue. Il quale assalì Bona, testè abbandonata dal governatore hammadita, ma non occupata per anco dagli Almohadi; espugnolla di regeb del medesimo anno dell'egira (4 novembre a 3 dicembre 1153) con l'ajuto degli Arabi del contado. e fecevi prigioni e bottino; ma chiuse gli occhi alla fuga degli 'ulema e di altri uomini di nota: sì che uscirono illesi dalla città con lor sostanze e famiglie. Dopo una diecina di giorni, partiva l'armata per Mehdia, con un po'di prigioni; e non guari dopo tornava in Sicilia, lasciando Bona assai malconcia, sotto uno de' Beni-Hammâd, che non isdegnò farsi 'amil di Ruggiero. Serano sollevati, il medesimo anno, alle nuove, com'ei pare, della irruzione degli Almohadi, gli abitatori delle Gerbe e aveano fatta strage de' Cristiani. L'armata andovvi, credo jo, avanti l'impresa di Bona; vendicò il sangue col sangue; mandò prigioni in Palermo quanti potè; lasciando nel paese un pugno di gente da nulla, per coltivar la terra tanto o quanto e servir nelle case i padroni cristiani. 3 Fu ripresa tibn-ei-Athir, anno 548, e ibn-Khaldun, nella Bibl. arabo-sicula, te-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ibn-el-Albir, anno 548, e ibn-Khaldûn, nella Bibl. arabo-sicula, testo, pag. 200, 302. Ne fa un cenno l'Anonimo Cassinese, anno 1151, presso Caruso. Bibl. sicula, pag. 540.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Edrisi, nelja Bist. arabo-sicula, testo, pag. 73 e nella Description de l'Afrique ecc. traduzione de sigg. Dozy e De Goeje, pag. 438. Il prudente geografo, che pubblicò il suo libro poco appresso Il supplitio di Filippo, si limita a dire che Bona lu conquistata da uno degli uomini del gran Re. <sup>7</sup> Si vegga anco libro-kisaldin. op. cit., pag. 401.

Oonfrontinsi: Edrisf, Tigiani e Ibn-Khaldûn, nella Bibl. arabo-sicula, III. 28

anco l'isoletta di Kerkeni, com'e' sembra, con lo stesso effetto. ' Troviamo in Ibn-el-Athir che quel medesim' anno cinquecenquarantotto (29 marzo 1153 a 17 marzo 1154) l'armata siciliana abbia saccheggiata Tinnis in Egitto. 1 lo leggerei più volentieri Tenes, città vicina al mare, sul confine dell'odierna provincia di Algeri con quella d' Orano. La prima cosa, e' non sembra verosimile che il re di Sicilia abbia attaccata quest' altra briga in Levante, oltre quella coll'impero bizantino e col reame di Gerusalemme, mentre gli rimanea tanto da fare contro gli Almohadi. Sappiamo, al contrario, da Romualdo Salernitano che Ruggiero, a suo proprio utile ed onore, così il cronista, avea allora fermata la pace col califo fatemita.3 Il Makrizi tace quell'assalto, nella diligentissima descrizione dell'Egitto, dov'ei nota con l'anno cinquecencinguanta (7 marzo 1155, 24 febbraio 1156) il guasto dato dal navilio siciliano a Tinnis, Damiata, Rosetta ed Alessandria, 'quando Ruggiero era morto

pag. 74, 384, 385 e 496; il primo anco nella citata versione de'sigg. Dozy e De Goeje, pag. 151, e l'ultimo nella versione del baron De Slane, Histoire des Berbères, tomo ill, pag. 64.

La verosimiglianza e il positivo attestato del Tigiani, portano a riconoscer buona nell'Edrisi la lezione medinat, che torna a Palermo, ed esclude Il dubbio espresso dall'erudito traduttore di Edrisi nella nota 2.

Del rimanente si veggo qui sopra la nota a pag. 400.

Edrisi, nella Bibl. arabo-sicula, pag. 73, e nella Description ecc., pag. 450, della versione.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ibn-el-Athir, anno 548, nella Bibl. arabo-sicula, testo, pag. 300, e nella edizione del Tornberg, tomo XI, pag. 125. Ahulfeda lo copia.

<sup>.</sup> Presso Muratori, Rer. ital. script., tomo VII, pag. 494.

<sup>\*</sup> Kitáb-el-Moret'n, testo di Bulàk, tomo 1, pag. 214, 215, nel capitolo di Banitat. Si Irisconti il capitolo di Tinnis, a pag. 170-180, dello stesso volume. Egli è da notare che il Makrizi, a pag. 180, registra: un assaito dell'armata di Siellia a Tinnis l'anno 318; e che non è da supporte sbagilo di cifra nelle centinaia, polchè dopo quel fatto di eronica musclipale,

e la saviezza politica fuggita per sempre dalla corte normanna di Palermo. Mancando per l'appunto questa ultima scorreria in Ibn-el-Athfr, parmi verosimile ch'ei, nell'acconciare a forma d'annali i fatti che trovava in tante storie particolari, abbia sbagliata qui la data; ovvero abbia letto Tinnis in luogo di Tenes e per soverchia diligenza, v'abbia aggiunto "in terra d'Egitto. " Per vero Tenes e Tennis rassomigliansi nella scrittura arabica quanto nella nostrale; onde facilmente si poteano scambiar que'due nomi da' copisti ed anco dai più accurati compilatori. Che che ne sia, l'armata siciliana in quegli ultimi tempi del gran re normanno, infestava ogni anno la costiera dello Stato di Bugia, occupata oramai la più parte dagli Almohadi. Edrisi, che scrisse il millecencinquantaquattro a corte di Palermo, narra che gli abitatori di Gigel e di Collo, allo scorcio dell'inverno, "quando vien la stagione che salpa l'armata," soleano abbandonar le case della marina ed emigrare nei monti, portando seco ogni cosa. 1

Coteste frequenti scorrerie a ponente del capo Bon e la procellosa auarchia nella quale vissero per molti anni que popoli, abbandonati dai Beni Hammåd, divisi tra loro, e minacciati a un tempo dagli

il Makrizi ne porla aitri del quarlo e dei quinto secolo dell'egira e poi, venendo al sestó secolo, descrive l'assallo dato a tutta la costlera Il 571, del quale diremo a suo luogo.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Nella Bibl. ar. sicula, teslo, pag. 72 e nella Description, ecc., del sigg. Dozy e De Goeje, pag. 414, 120.

É da avverilre che nel Ms. B dell' Edrisi si attribuisce a Marsa-ez-Zeithna ciò che il Ms. A dice più correttamente di Koll. Seguasi pertanio il testo della Description, pag. 102, ultimi due righi e primo della pag. 103, che rispondono alla pag. 120 della versione francese.

Arabi, da Siciliani e dagli Almohadi, m inducono a creder vera una pratica di Ruggiero con Tunis, della quale troviamo vestigie molto incerte nelle memorie cristiane, al par che nelle musulmane. Dei contemporanei, il solo Roberto, abate del Monte di San Michele, registrò nella cronica essere stata quella città occupata dalle armi del re di Sicilia, il millecencinquantadue: e potrebbe essere un altro sbaglio del nome di Tenes. Abd-el-Wahid da Marocco scrivea il milledugénventiquattro, nella storia degli Almohadi, che quand'essi presero Tunis (1159) vi regnava Ruggiero, il quale aveala affidata a un' amil, per nome Abd-Allah-ibn-Khorasan. 1 Un secolo appresso, il Dandolo, nell'accennare a conquisti affricani del millecenquarantotto, aggiungea che Ruggiero si fe' tributario il re di Tunis, 8 E ciò mi sembra che più s'accosti al vero. Tunis non fu mai occupata dall'armata siciliana. Secondo le notizie ben connesse e precise che ne dà l'autore del Baian e Ibn-Khaldûn, quella città, popolosa, ricca e piena d'alti spiriti,

<sup>3</sup> Presso li Mufatori, Rer. Ital. Script., tomo XII, pag. 283.

¹ Tuestom urbem mazimam in Africa, si legge segaza varianti nella editione del Petra, Seriptore, tumo II, pag. 303, Questo passo, copiato con gran parte della cronica di Roberto, si trova a pag. 977 della Chrance Nurmannie, publicata dal Duclesse, Historia Normanniem Seriptore, con la variante Tonisam in luogo di Tunctom, Evidentemente è questo il framenento sesso della Chrancia Normannie, Evidentemente è questo il framenento sesso della Chrancia Normannie, el cra senza dubbio in uno deri nanocratti di Roberto, pag. 921. Or la variante Tonisam, cil cra senza dubbio in uno deri nanocratti di Roberto, pa si adutteroble a Tenese. E i Turbem mazimam in Africa, potrobbe essere supposizione di Roberto, o anco aggiunta del copiata. D'altroude Tenes era città limportante pel suo comaercio, come afferna Edria, chitione del Dusy e De Goeje, Dezeription de cl'Afrique, e. p.g. 90 della verdoria.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nel testo di Dozy, pag. 162 segg. e nella Bibl. araba-ziculo, testo, pag. 313 segg. L'autore qui nota ch'ei scrive il 621 (4224).

ma torbidi e parteggianti, avea disdetta da lungo tempo la sovranità zirita, e riconosciuta di nome quella degli Hammaditi, e di fatto il governo di uno sceikh del paese, il quale chiamerei volentieri presidente della gemá'. Rimase per molti anni cotesta autorità nella casa de Beni-abi-Khorasan; poi cadde in altre mani, e del tutto dileguossi in que' frangenti di carestia e vicin romore di Cristiani. Il popolo che s' apparecchiava con molto ardore a respingerli, tumultuò un giorno, vedendo caricar del grano sur una barca che si sospettò partisse per luoghi occupati da Giorgio d'Antiochia; ond e'si venne a pretta anarchia ed a guerra civile, tra la fazione della Soweika (il mercatino) e quella della Geztra (l'isola), che mi sembrerebbero popolani e nobili : alfine la plebe richiamò i Beni-abi-Khorasan, pria che fosse corso un anno dal conquisto di Melidia, Abd-Allah-ibn Abd-el-Azîz, che si può dire l'ultimo di quella famiglia, regnò per dieci anni da tiranno; respinse gli Almohadi in un primo assedio (1157); e la città, poco appresso la sua morte, cadde sotto il pondo dell' oste d'Abd-el-Mumén. 1 Come ognun vede, tra questi fatti che si ritraggono con certezza storica, non entra la

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Si cenfrontino: Insida, testo del Doxy, tomo 1, pag. 232 a 236, del quale in hor ristampato uno squarcio nella Ibbl. arabo-neufa, testo, pag. 237; lina-halidin, Histoire des Inerberes, traduzone del Itarno de Shane, tomo 11, pag. 29 segg. Sembra errore del Tignain, Ibbl. arabo-neufa, testo, pag. 390, del Tinais fosse tentuta da un lina-bla-historada quando l'assenlitavano le militiré di Mobila, unandate da Itaan poco avanti in occupatione del Scilialia. La vittoria sopra gli Almahadi in siguificata da Abdalha il Pisani, per mas carta bilingue del (10 luglio 1157, de'in ho pubblicata ne Diplami Arabi dell'Arabini Portatinio, N°1, della prima serie eVI della seconda. Si vegga l'Infraduzione a quella raccolta, S. XXII, dove in ho correttu il exasto di questi primipi secondo Il testo del diploma.

supposta signoria del re di Sicilia. Ma poichè il tiranno di Tunis, nelle ricordate condizioni di quei paesi, non potea sperar aiuto da altra banda, mi par verosimile ch'egli abbia segretamente fermato con Ruggiero qualche accordo non dissimile da quello dell'ultimo Zirita di Mehdia, promettendo di spesare forze ausiliari o di pagar la tratta de' grani di Sicilia. Se le passioni umane allora non operavan diverso da ciò che veggiamo nella storia prima e poi e fin oggi, la corte di Palermo per vanità, il popol di Tunisi per sospetto geloso, quando trapelò quel trattato, gridarono a una voce che l'Ibn-abi-Khorasân s'inginocchiava, tributario e vassallo, a' piè di Ruggiero; non altrimenti di quel che dissero di Hasan gli scrittori seguiti da Ibn-abi-Dinar. E più incerta dovea rimanere la memoria del fatto, dopo il mutamento di regno, che di lì a poco spezzò tutte le fila ordite in Palermo e dopo la terribile reazione che seguì in Affrica contro i Cristiani e lor fautori, della quale noi diremo nel regno di Guglielmo il Malo.

## CAPITOLO III.

Ritornando un po'addietro ne' tempi, egli è da ricordare che il riconoscimento del novello reame non tolse a Ruggiero l'ambizione, nè alla corte di Roma la voglia di molestario; donde or il papa ricusò di consacrare i vescovi e cavillò su le prero-

<sup>4</sup> Onesto fatto si ritrae da Romualdo Salernitano, il quale sotto l'an-

gative della corona; 1 ora il re mandò eserciti ad occupare i dominii papali. Ma quando Corrado III, imperatore eletto, parlò di calare in Italia, e Arnaldo da Brescia infiammò i Romani a ristorare il Senato sotto il trono d'un Cesare tedesco, allora, quell'altalena fatale che tolse per mille anni ogni assetto e riposo alla patria nostra, spinse il papato ad accostarsi al regno, guelfo per sua natura. Udiasi allora per la prima volta cotesto nome di parte, sendosi levato in arme contro l'imperatore il duca Welf: al quale il papa e Ruggiero dettero aiuto per alimentar la guerra civile in Germania. Le ricchezze guadagnate sopra i Musulmani d'Affrica, l'industria della Sicilia, l'ubertà della Puglia, fornirono i danari che Ruggiero somministrava ai ribelli: 1 e porgeane anco al papa, per corrompere o combattere i Romani, promettendogli inoltre rinforzi di gente. E tra quelle tenerezze il papa a confermare il privilegio della Legazione apostolica di Sicilia; a favorir le pratiche di Ruggiero in Germania. Nel corso delle quali avvenne che i partigiani del papa in Roma ricettassero occultamente i messaggi del re e che il Senato li catturasse con le lettere ch' e' recavano e con loro famigli sara-

no 1146, da correggersi 1149, nota la conceduta consacrazione, presso Muratori, Rev. Itolic., VII, 193. Non occorrono citazioni per gli altri avvenimenti notissimi ai quali io accenno.

Lo suppougo dall'accordo che poi fu fatto, secondo Ottone di Frisingen, di che alla nota 3 di questa pagina.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> I sussidii al dura Guello sono altestati da Goffredo di Viterbo, presso Muratori, op. cit., VII, 460. Quelli nd altri leudatarii tedeschi si leggono nella epistola di Giovanni notaio a Wihaldo, abate di Starelot e di Corvey, data del 4151, presso Martene e Durand, Veterum Scriptorum, Parlisi, 1724. tomo II, noz. 422.

<sup>\*</sup> Epistola, presso Ottone di Frisingen, Gesta Frider., lib. 1, cap. 28.

ceni; ma poi lasciolli andare. 'Possedendo in grazia di Ruggiero il nervo della guerra, il papa e i cardi-, nali si vantavano di serrare in un canile "come veltri e mastini, gli imperiali e i Greci di Venezia, sì che non potessero mordere il Siciliano, ausiliare di Santa Chiesa." '

Intanto i veri capi della Chiesa annidati, come già abbiam detto, ne' monasteri di Francia. aiutavano con lo ingegno e co raggiri la fuggitiva corte di Roma e favorivano di rimbalzo il re di Sicilia. San Bernardo, barattando le carte, come soglion far sempre, e mutando in caso di teologia la quistione politica, si messe a fulminare Arnaldo per tutte le scuole e le corti d'Europa; tanto che l'imperatore Corrado non osò accostarglisi. La crociata, poi, predicata dall'apostolo cattolico, venia sì bene in acconcio alla corte di Roma, da far credere ch'egli avesse voluto a un tempo stender la mano a travagliati Cristiani di Siria e mandare Corrado a coglier allori, e fors'anco la palma del martirio. li verso l'Eufrate, in vece di calare in Italia a'danni del papa. Dopo la rotta e il ritorno de' Crociati, s'interpose tra Corrado e Ruggiero un altro prelato francese di gran fama, Pietro, detto il Venerabile, Abate di Cluny, negoziatore volontario di faccende politiche in tutta Europa, assiduo viaggiatore in Italia e Spagna, scrittore di polemica contro l'islamismo ed auspice della prima traduzion latina del Corano. 2 Co-

<sup>1</sup> Epistola citata di Giovanni Notalo.

<sup>&</sup>quot; Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Si vegga, per questo Abate di Cluny, l'Ilistoire littéraire de la France, tomo XIII., pag. 241 segg.

stui, ragguagliando di sue pratiche il re e domandandogli intanto qualche larghezza a prò de monaci, gli sciorinava quante lodi ei sapesse accozzare in suo latino e diceagli bramar " che fosse unita al felice reame di Sicilia la misera Toscana e qualche provincia finitima." 1 Così Ruggiero usava gli amici ecclesiastici ed essi lui. Che se adoperolli invano nelle trame contro Ramondo principe d'Antiochia, il cui stato ei pretendea com' erede del cugino Boemondo, 2 conseguì pure l'intento suo principale, ch' era di trattener Corrado di là dalle Alpi. La costui morte, succeduta a tempo (1152) fu attribuita a veleno ed apposta a Ruggiero 3 dai Ghibellini più arder ti; i quali-sel trovavano sempre in mezzo a' piedi, col suo danaro, con le sue arti di regno, con la sua fama di 'adetto in ogni scienza umana o infernale.

Giovò l'impedimento di Corrado a render vani gli sforzi di Manuele Comneno, che s'era collegato con lui contro la nuova potenza surta nell'Italia meridionale. Ruggiero non aspettò l'assalto de Bizantini. Affidato, com'e pare, nei novelli amici ch'eran sì possenti in Francia, ei volle tirar Lodovico VII a una lega contro Manuele: e pensando che cosa fatta capo ha, ruppe la guerra appunto quando i Crociati passavano nell'Asia minore; onde il bizantino si trovava impacciato; il francese vicino, adi-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Epistole del 1439, 4145, 1450, ristampate dal Caruso, nella Bibl. sicula, pag. 977 a 980.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Si vegga Guglielmo di Tiro, lib. XIV, cap. 9 e 20, su coteste praliche, alle quali ho voluto accennare perchè le veggo trascurate dagli stotici di Sicilia.

Ottone di Frisingen, Gesta Frider., 11b. 1, cap. 65.

rato e disposto a punire la perfidia di quello. Mandò Ruggiero dunque in Levante Giorgio d'Antiochia; il quale, salpando da Brindisi (settembre 1147?) occupava Corfù; correa fino alla punta meridionale del Peloponneso; dava il guasto a Monembasia, Ma non assentendo Lodovico alla lega contro il Comneno, tornò addietro d'un subito l'armata siciliana, in guisa da fare scorger nella ritirata il dispetto dell'occasione fallita. Giorgio si messe a depredar le costiere dell' Etolia e dell' Acarnania; entrò nel golfo di Corinto; mandò le gualdane infino a Tebe; prese Corinto stessa e la sua rôcca; per ogni luogo frugò i ricchi con piglio da masnadiere, fece fardello d'ogni roba preziosa, menò cattivi gli Ebrei e i benestanti, uomini e donne; rapì anco l'industria, portando via gli operai della seta. Quindi altri opinò che i prigioni di Tebe e di Corinto avessero primi recato il setificio in Palermo, non sapendo che quivi da molto tempo l'esercitavano i Musulmani.

Correndo la state del quarantotto, l'armata siciliana andò all'impresa d'Affrica. Ma allo scorcio dell'anno, Manuele, libero dalla paura de' Crociati, s' apparecchiava alla vendetta. Acconciatosi co' Veneziani, si cho gli fornirono possente navilio; vinti i Patzinaci, Manuele assediava Corfù, difesa da mille uomini dello esercito siciliano; respingea l'armata vegnente all'aiuto, e dopo due anni riducea per fame l'inespugnabile fortezza (4150). Seguì durante l'assedio quell'arrisicata fazione delle quaranta galee siciliane ch'entravono nel porto di Costantinopoli, sbarcarono ne' giardini imperiali e tirarono saette affocate nelle

finestre della reggia; di che la fama giunse ne' paesi musulmani. In uno degli scontri del navilio siciliano col bizantino trovossi avvolto il re di Francia che mesto ritornava dalla crociata; il quale fa preso da Greci, liberato da Siciliani e condotto a Ruggiero, che gli fece grandissimo onore (agosto 1149). Le guerre poi sul Danubio, le fortune di mare, la dappocaggine delli ammiragli e la morte di Corrado, ritaraono la impresa di Manuele Comneno fino alla morte di Ruggiero. \*

Il quale terminò il glorioso regno con un auto

<sup>1</sup> Si vegga il capitolo precedente, pag. 421 di questo volume.

Si confrontino: Niceta Coniate e Cinnamo, presso il Caruso, Bibl. sicule, pga. 4199. segg. 1174 segg.; Ottone di Frisingen, op. cit., ili, cap. 33; Continuazione della Cronica di Sigeberto, presso Pettz, Seriptoret, Y. 1, 433, 445 fami 417a il 419); Cronica della Carus, nano Harperson Pettz, Seriptoret, Ili, 109; Romunido Salernitano e Dandolo, presso Muratori, Rer. Islaic., VII, 491; XII, 392 seg.

Di cotesti scriibori i bizantini e Ottone non portan data. Gil altri posgono listuti ed 1471, in crodo homonicate le ossilità nel mese di settembre, percibò i due scriitori bizantini le hamo coincidere coli passaggio de Crociati; e Niccia aggiugine de aliora in Costantinopoli si sospettu un accordo tra Niciliani el Trideschi. Or noi sappiamo da Ottone, op. cit., ib. 1, ep. 84, che questi utiliani si trouvrono presso Costantinopoli al mese di settembre. La critica del Maratori e del Le Deau, 1 quali chate delle che imprese dell' rarotta si citiana in la tratata, quella i dotta delle che imprese dell' rarotta citiana in la tratata, quella i delle del 1414, aegushian per la occupazione di Corfi e le accorreci nel golfo di Corinto e quella condotta dai 1410 nop., più giorosa quantanegumen Felice. Credo sui da riferire alla prima il guasto dato 3 Modone del quale il Brompton, nell'Interiora Amplicana Seriptores. Incon. 1 pp. 1388.

Quanto alla prigionia e ilberazione di Lodovico VIII, si vegga il Maratori, Annaii, (140, e il 10 libat), Sforia di Scilia, ilb. VIII, cap. xx]. Si agginga la testimoniaza del continuatore di Siperbet, loc. cli, e, el epistola di Lodovico VII a Guglielmo il Banon, data del 1169, pubblicata il 1839, nella Coltetion de Deumenta indicia ur l'Ilbitorio de France, tomo 1, pag. 3. Non so come l'erudito editore, Champoliton-Ejezes, segundo la pregiudici di molti compilatori francesia, sibba allegate le parole di Lodovico per oppugnare l'opisione del Muratori, che anzi me ne pare confermata.

da fe'. Qual che fosse l'origine di Filippo di Mehdia, sia musulmano dell' isola detto Mehdiano dalla patria de' suoi maggiori, o sia nato veramente nella capitale zirita, era egli battezzato, come gli altri paggi del re, nè cristiani nè musulmani, nè uomini nè donne. Cresciuto a corte, mostratosi buon massaio, il re l'avea preposto all'azienda del palagio, indi creato ammiraglio alla morte di Giorgio e mandato all'impresa di Bona; il che mi conduce a crederlo creatura dell'Antiocheno e suo compagno nelle guerre d' Affrica. Leggiamo il caso negli annali d' lbn-el-Athir, che forse il toglica dagli scritti del contemporaneo Ibn-Sceddåd; e più largamente ne tratta un luogo di Romualdo Saleruitano, interpolato com'è parso ad autorevoli critici, ma contemporaneo in ogni modo, e degno di fede. L'un racconto come l'altro fa scoppiare improvvisa la collera del re contro Filippo, al suo ritorno da Bona: non ostante il trionfo e la riportata preda, al dire del latino; e al dire dell'arabo, appunto per aver chiusi gli occhi tanto che i notabili musulmani si messero in salvo. Fu accusato di simular la fede: e davano gli amminicoli: che entrasse in chiesa per apparenza, ma frequentasse occulto le moschee, fornissevi l'olio alle lampadi, inviasse offerte al sepolero di Maometto, si raccomandasse ai sacerdoti del luogo e non rifuggisse dal cibarsi di carne il venerdì e ne'giorni della quaresima. Così il narratore latino. L'arabo compendia l'accusa in questo che Filippo e gli altri paggi convertiti mangiassero lietamente quando il re digiunava. E non occorre dire che

testimonii provarono il delitto, ancorchè l'accusato negasse ostinatamente. Fu tradotto, secondo il narratore musulmano, dinanzi i vescovi, i preti e i cavalieri; secondo il cristiano, dinanzi i conti, i giustizicri, i baroni e i giudici. Abbiam dalla stessa fonte cristiana ch'egli implorò grazia, e che Ruggiero, tanto più adirato, piangendo di collera, esortò il tribunale a severissima giustizia, dicendo: aver allevato in corte questo ribaldo, amatolo come fedel servitore; il quale se avesse offcso lui medesimo, se avesse rubato mezzo il tesoro regio, ei gli perdonerebbe; ma volca vendicare l'oltraggiata religione; sapesse bone il mondo che per questa santa causa egli farebbe pur cascare il capo del suo proprio figliuolo. Trattisi in disparte, dopo lunga deliberazione, dettarono questa sentenza: "che Filippo, delusore del nome cristiano, dedito all'opera della infedeltà sotto il velame della fede, sia arso da ultrici fiamme; affinchè, non avendo eletto il fuoco della carità, senta quello del rogo; nè rimanga alcuno avanzo di cotesto scellerato, ma, fatto cenere, ei passi dal fuoco temporale all'eterno, dove per sempre arderà." Ho tradotte le parole della cropica, la quale par abbia copiata la sentenza del magistrato laico, passando sotto silenzio il giudizio ecclesiastico che dovea precedere. Di questo riman vestigia nella narrazione musulmana la quale nomina insieme i due ordini a di giudici, quasi avessero composto un sol tribunale. Il Gregorio riconobbe nel caso di Filippo la giurisdizione dell'alta corte de Pari; ma non volle

<sup>1</sup> Considerazioni, 1:b. II, cap. ij, alla nota 34.

rimestare di troppo quella prima gesta del Tribunal della Santa Inquisizione, il quale, quando scrisse il gran pubblicista, dava ancora i brividi all'onesta gente in Palermo, essendovi stato abbattuto appena da venti anni.

Alzarono il rogo di faccia al palagio stesso del represedette al supplizio il giustiziere. L'eunuco, legato a un cavallo indomito, fu strascinato infino al rogo, e quivi disciolto e gittato semivivo nelle fiamme. I complici e consorti, puniti anco di morte, aggiugne laconicamente la narrazione cristiana e finisce esclamando, con la stesse parole con che principia: ecco quant' era cristiano il buon re Ruggiero! Porta la narrazione arabica che Filippo fu arso del mese di ramadban, il qual mese sacro dei Musalmani tornava nel 1153 tra il novembre e il dicembre; che Iddio non fece sopravvivere Ruggiero a lungo e che questo supplizio fu il primo tracollo de' Musulmani di Sicilia. 'S' io ben m'appongo, questo detto, confer-

<sup>1</sup> Confrontinsi: Ibn-el-Athir, anno 548, e Ihn-Khaldûn, testo, pella Bibl. gr. sicula, pag. 299, 300, 503, e Romualdo Salernitano, presso Muratori. Rerum Italia., VII, 194, 495, e presso Pertz, Seriptores, XIX, 426. Il dottor Arndt, editore di Romualdo nella raccolta del Pertz, ba eliminato dalla cronica il presente capitolo, non trovandolo nel testo del codice vaticano. El confessa, per altro, non saper conghietturare l'origine di questa Interpolazione; mentre di tutte le aitre l'ha ritrovata o supposta con fondamento. E che il capitolo sia stato aggiunto dono il primo dettato del cronista, ognun lo vede leggendo la fine di quello che precede nella edizione del Muratori e il principio di quel che segue, tra i quali due luoghi non si può supporre interruzione. Ciò mai si scorge nella edizione del Pertz, poichè il dott. Arndt, non badando alla data dell'impresa di Bona, riferì il capitolo al tempo di quelle d' Affrica, notate tutte insleme, per un' altra inavvertenza, con l'anno 1146. Il capitolo a me pare estratto dalla originale sentenza della corte de' Pari, e però non oserei dir che non l'avesse inserito fi lo stesso arcivescovo di Salerno; ancorchè di certo non vi si scorga il suo stile, nè la tiepidezza religiosa d'un uom di

mando le altre condannagioni alle quali accenna la narrazione cristiana, prova esser seguita in Sicilia, allo scorcio del millecencinquantatrè, una vera e 'grave persecuzione religiosa.

Perchè la mosse Ruggiero? Di certo le vittorie degli Almohadi in Affrica, gli armamenti di Manuele Comneno nell'Adriatico, la morte di tre figliuoli e di due mogli entro nove anni, la malattia che consumava la sua propria persona in quell'inverno, non poteano non agitar profondamente il suo spirito, nudrito di credenze soprannaturali, tra ortodosse, astrologiche e musulmane. Ci si dice inoltre che in quegli ultimi tempi, allontanatosi alquanto dalle cure mondane, egli s'adoprò " in tutti i modi " a convertire musulmani e giudei e profuse più che mai danari nel culto.1 Potremmo supporlo dunque diventato bacchettone per indebolimento di cervello, siccom'è avvenuto a tanti altri dotti e forti uomini. Ma più verosimile è che Ruggiero abbia voluto dar uno esempio e rlformare a suo modo la corte, dove i vinti guadagnavan la mano a'Cristiani. Egli mandò al rogo Filippo un mese dopo quell'impresa di Bona sciupata, come parve, per contemplazione verso i Credenti: onde non occorre ch'altri ci narri le querele che ne sur-

Stato par sao, il quale nelle gare della corte di Palermo pendò par troppo a parte massimona. Ma cosilatti ottacoli vengon meno eve si consideri che l'autore avrebbe copiata qui una senienza, dive l'ampollosità delle parsie corrisponde all'atrocità del fatto. Che che sia, opera di Romunidio o di aitro statista contemporane, o loss'anco di moderno che avesa vanta alle mani la senienza, il ricordo è da tenere genino e periosissimo, trapelandone perino i dubbili che correson si l'ortotossi del re.

sero nell'armata, nel baronaggio, nel clero, contro

<sup>1</sup> Romualdo Salernitano, presso Muratori, vol. citato, pag. 493, 494.

i favoriti musulmani del re. E questi era avvolto oramai nelle fila della diplomazia ecclesiastica, niente amica, al certo, di ministri così fatti. Un monarca d'oggi li avrebbe congedati: un del secolo decimosettimo, gittati in fondo d'un carcere; Ruggiero, che visse nel duodecimo e ch'era tenuto crudelissimo anche allora, arse il principale, mozzò il capo agli altri e si rallegrò forse di avere assettata la corte, soddisfatto al popolo, a grandi, a potentati amici e guadagnato, chi sa? il paradiso.

Morì a capo di due mesi, il ventisette febbraio millecencinquantaquattro, all'età di cinquantotto anni, 'sospinto alla tomba dalle voluttà, come notarono i prelati della corte. Delle sue virtù, de' vizii e delle cose operate al di fuori abbiam già detto quanto basta al nostro argomento, Ci riman ora a trattar con la stessa misura l'interno reggimento del paese e la tempra e coltura dell'ingegno di questo gran principe; di che noi caverem le notizie dagli scrittori musulmani al par che da cristiani; poich egli lasciò orma di sè in ambo le civiltà del tempo suo. Ed entrambe lo dipinsero in loro stile. L'una per man dello Abate di Telese, di Romualdo arcivescovo di Salerno, d'Ugo Falcando, di Pietro il Venerabile: prelati italiani e francesi, nutriti di letteratura latina. L'altra, or con l'asiatico lusso delle immagini, nella Prefazione dell' Edrisi, letterato, scienziato e rampollo di principi; or con le secche note di cro-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Si riscontri Romualdo Salernitano, presso Muratori, Rer. Italia., Vii, 196, e l'obituario di Nonte Cassino, pubblicato dal Carnso, Bibl. sicula, pag. 525.

naca raccolte da Ibn-el-Athir negli Annali, e dal Sefedi nell'articolo biografico, intitolato appunto a Ruggiero. <sup>1</sup>

Il Falcando loda in lui l'abbondanza degli spiriti vitali, il pronto ingegno, l'operosità, la vigilanza, la maturità di consiglio nelle faccende pubbliche. Edrisi, dopo lunga parafrasi di queste medesime idee, le stringe nell' epigramma che Ruggiero fea più dormendo che ogni altr' uomo vegghiando. Parco allo spendere, fuorchè nelle cose della guerra, nelle scienze e ne' monumenti, studiosissimo ci fu di accrescere le entrate dello erario 'e sì diligente nell'amministrarle, che ne' ritagli di tempo metteasi a frugare i conti. La sicurezza, la pace e la prosperità di che si godea ne' suoi dominii, recarono stupore all'Europa in quell'età di violenze feudali: sonde non esagera Edrisi, là dov' ei dice, che Ruggiero fe piegare il collo ai tiranni' e che, inalberando

Letteralmente: "e i sonul suoi (eran come le) veglie della gente. " Nella Bibl. ar. sicula, testo pag. 46.

<sup>\*</sup> Romualdo Salernitano, Falcando, ec.

Alessandro di Teiese, lih. iV, presso Caruso, op. cit., pag. 294.

Alessandro di Telese; Pietro il Venerabile, nelle epistole che abbiam citate in questo capitolo.

<sup>1</sup> Nella Bibl. ar. sicula, testo, pag. 15.

il vessillo della giustizia e dando al popolo quiete e buon governo, ei costrinse i regoli a ubbidirlo, a vestire la sua divisa, a consegnargli le chiavi di ciascun paese. 1 Riformò gli ordini giudiziali; fece osservare le leggi con rigore, anzi crudeltà, di che il Falcando lo scusa con la necessità del regno nuovo. Nell'opera di perfezionare il civil governo in Sicilia e d'assuefar a quello i baroni e le città di Terraferma, egli studiò gli esempii di fuori e chiamò in aiuto valenti uomini d'ogni linguaggio e d'ogni setta. Donde un francese vanta la predilezione del re pei Francesi; 3 un musulmano gli dà lode di proteggere ed amare particolarmente i Musulmani; ' similmente un bizantino avrebbe potuto affermare il privilegio della schiatta greca, nominando Giorgio d'Antiochia; ed un italiano avrebbe forse vinta la gara, ricordando che Arrigo de'marchesi Aleramidi fu quel desso che fabbricò la corona al nipote. "

Abbozzato già nel quinto libro il reggimento normanno, io vo'ricordar qui di volo quelle istituzioni che riferisconsi con certezza a re Ruggiero, anzi che al padre. Delle quali gravissima parmi l'ordinamento de'magistrati provinciali, ignoto sotto il primo conte, necessario a far sentire da presso una mano assai più forte ch'esser non potea quella degli

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Op. elt., pag. 27. Ho tradotto regoti il plurale Molük, che propriamente significa re. Gli Arabi dell' XI e XII secolo lo dissero anco dei grandi baroni cristiani, ed inoltre fu titolo dato a grandi personaggi musulmani che non vantavan punto di citti di sovranità.

Falcando, l' Abate di Telese e tutti gli altri contemporanel.
 Falcando, presso li Caruso, Bibl. sicula, pag. 410.

<sup>\*</sup> Ibn-el-Athir, anno 484, nella Bibl. ar. sicula, 1esto, pag. 278.

Alessandro di Telese, lib. l, presso Caruso , op. cit., pag. 206.

ufiziali del principe in ciascun comune, sopraffatti per . avventura da' vicini feudatarii e da' prelati. Seguendo l'uso di tenere unita l'autorità che noi distinguiamo in amministrativa e giudiziale, Ruggiero sostituì ai vicecomiti i baiuli, delegati generali del governo nella. città e primi giudici in materia civile e correzionale.' Egli istituì primo i camerarii e i giustizieri, magistrati provinciali: preposti gli uni all'azienda, con giurisdizione d'appello nelle cause civili e di prima istanza in quelle concernenti i feudi secondarii e in ciò ch' or diciamo il contenzioso amministrativo: giudici gli altri delle liti civili relative ai feudi principali e delle cause criminali ch'eccedessero la competenza dei baiuli e delle curie baronali. \* Certo al pari e' mi sembra che re Ruggiero abbia data migliore forma ad un tribunale supremo preseduto dal principe, simile a quello de Bizantini nelle materie civili 3 e de Musulmani pei delitti di maestà. 'E veramente la tradizione arabica afferma che Ruggiero, succeduto al padre, imitò i principi musulmani con creare i gianib,

<sup>1</sup> Gregorio, Considerazioni, lib. 11, cap. ij.

Il Wearich, Revan ed Arabitus, etc., pag. 200, scorge în questo tiloi il mili arabico. Non è mestieri chi o irozana île regai di permutazione per provare l'eror di cotesta etimologia. La voce macaiate e bajulua e usata dagli scrittori greci e latini molto innuazi I'XI secolo; tra gii altri da Anmainao Marcellino. Vegassi il Bucange, Glossori latino, lofe cipi questa osservazione nel Journal Asistique del marzo 1816, pag. 230, nelle note a lho-cilolito reg

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Gregorio, loc. cit. Su la circoscrizione provinciale si vegga il nostro libro V, cap. X, pag. 313, 314 del presente volume.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Quantunque l' nfizio della corte suprema di giustizia preseduta dall' imperatore, fosse di dettar secondo i casì novelle norme di diritto, essa pure gludicava cause speciali. Si vegga Mortreuil, Histoire du droit byaantin, tomo ill, pag. 83, 84.

<sup>\*</sup> Si vegga il nostro libro III, cap. primo, pag. 7, 8 del 2º vol.

gli hāgib, i selāhia, i giandār e altri simili ufiziali; ch'egli scostossi dagli usi de'Franchi, i quali non aveano idea d'ordini così fatti; e' che pose il Diwanel-mozálim, (noi diremmo, la Corte de Soprusi) al quale si recavano le querele degli offesi; e il re facea giustizia a costoro, foss' anco contro il proprio suo figlio. " 1 Degli altri ufizii diremo or ora. Ravvisò il Gregorio in questa Corte de'Soprusi la Magna Curia, che i pubblicisti siciliani solean prima di lui riferire a Federigo imperatore; ed ei tirolla su ai tempi di Ruggiero, la distinse dall'alta corte de Pari, la paragonò alla corte del Banco del re, ch'ei suppose istituita in Inghilterra da Guglielmo il conquistatore. \* Ma i pubblicisti inglesi confessano in oggi non veder chiaro nell' XI secolo quel sistema di giurisdizione suprema che comparisce appo loro al' principio del XIII; ond'essi pensano che, ne' primi tempi de're normanni, l'Inghilterra non abbia avuta altra corte di giustizia che quella de Pari, talvolta piena e più sovente ristretta; non essendo stato in quella età agevol cosa ragunare i feudatarii ad ogni uopo della giustizia ordinaria. Nè più di questo parmi si possa affermare della Sicilia nel XII secolo; se non che aggiugnerei avere Ruggiero composta regolarmente la corte de Pari ristretta, facendovi sedere i giustizieri ed anco de'giudici, e adoperandola come magistrato ordinario e supremo, senza

¹ Ibn-el-Albir, nell'anno 484, testo, nella Bibl. ar. sicula, pag. 278, è il più antico che nol conosciamo de'copisti di quella tradizione. Il Gregorio la cavò, come ognun sa, dal Nowatri, Rerum Arabicarum, pag. 28, e Considerazioni, ilib. 11, cap. ij, nota 50.

<sup>3</sup> Considerasioni, cap. cit.

restringere la sua giurisdizione ai grandi feudatarii. E parmi sia stata questa in Sicilia la corte che condannò al fuoco Filippo di Mehdia: innanzi alla quale dicea Ruggiero, secondo la narrazione cristiana, che non gli sarebbe rifuggito l'animo dal punire il proprio figlio: le medesime parole per l'appunto, con che la tradizione musulmana esprime l'alto impero e severa giustizia del Diwân-el-mozâlim, preseduto dal re.

Lascio indietro gli ordinamenti proprii della popolazione cristiana, sempre più cresciuta nelrisola al tempo di Ruggiero; la colonia e il vescovado ch'ei fondava in Cefalti; l'archimandriato 
istituito in Messina per ordinare i monasteri greci 
e forse le popolazioni; le suo leggi che ci venga 
fatto di spigolare; i grandi ufizii della corona ch'egli 
imitò dalle corti occidentali: cancelliere, giustiziore, camerario, protonotaio, connestabile; qualificati 
di grandi per significar l'autorità superiore. Delli 
ammiragli ho discorso a lungo. Ho toccato anco 
dei servigi della corte affidati la più parte a pag-

<sup>1</sup> Qui Innanzi a pag. 437.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Nelle Costituzioni del Regno di Sicilia, promulgate da Federigo II imperatore, alcune leggi portano il nome di re Ruggiero; ma non è indizio certo. Si vegga a questo proposito il Gregorio, Considerazioni, ilib. II,

Son uscili alla luce, în questi ultimi icrupi, î frammenti delle Assise dei re di Sicilii, [14], 1850, în 44 vice î îl Merket îrvoli în un ocdice valicanci; î quali sono stati riferii da sicuno a re Buggiero, da altri a Guglielmoi I. Si regga în Serin adella Sicilia subto Guglielmo îl Buwas, per laidore la Lumia; în critica di Otto Harwig, netl' Archivio storico de Sybel, band xx, e în risposa de la Lumia nella Riviria Sicundi el fiebrizio (1809) (Palermo, 1809), Quanto a me, il presumbolo di que frammenti înt conduce pilo tosto a riferiti a Guglielmo î, alta quale opinione podere al Merch.

<sup>\*</sup> Gregorio, Considerazioni, lib. II, cap. ij.

A Si vegga ii cap. I del presente libro, pag. 354 segg- del volume.

gi. Secondo uno scrittore che allegammo poc'anzi, a Ruggiero ordinò ad esempio delle corti musulmane quegli ufizii domestici, le'cui denominazioni, arabiche o persiane, attestano la origine, che torna sovente ai Fatemiti d' Egitto. Erano gli hâgib, propriamente uscieri, spogli bensì del gran potere ch'ebbero a Cordova e altrove; 'i giánib, come sarebbe a dire aiutanti di campo; 'i seláhia che torna a scudieri; 'i giandâr- o forse giandâr, vestiarii; 'e da altri, dice

Libro V, cap. Ix e lib, VI, cap. primo, pag. 262. seg. e 365 dl questo volume.

<sup>\*</sup> Pag. 413, 444. Si noi che il Gregorio, non comprendendo coteste denominazioni; ci el itrovas un Rowarii e che Mr. Caussin avea saltate pia la stessa cagione nella traduzione francese, suppose che le fossero predisconte del principi il Nausimuna piresi al estempio da Ruggierro onde tradusse me gli parre "cominate, benevalentia et patrociniis insignium," Rer. Arabic., pog. 20.

Ne fa parola Ibn-Globair, testo arabico del Wright, pag. 328 e nella Bibl. ar. sicula, pag. 83. Ho data la traduzione francese di questo squarcio nel Journal Asiatique di dicentre 1815, pag. 539, e l'Haliana nell'Archivio Storica, Appendice N. 16 (1817), pag. 26.

L' dajib, primo servitore a corte degli Abbasidi, la primo ministre degli Omesici di Spagna; la primo dopo li nitià apo la Saltand il Egitto e via dicendo; potchè l'autorità degli utitali cost chiamati variò di molto secondo le diussice e i templ. Ne trattu the-Rhàdido: nel Pretigomeni (testo di Parigi, parte Il, pag. 44, e tradur. Francese, pag. 47); De Sacy mella Chestionattie arrole, tono Il, ppg. 457, 459; Capagos nella versione di Makkari, Mohammedon dynasties in Spain, tomo I, pag. 402. seg. 207 e XMX.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Significa literalmente chi sta alluto. SI dice anco de' cavalli di ri-cambio, mensil a gulunziglio. Risponderelbero! pissils, per avventura, al protospatarii della curte bizantina. Un Niccolo protospataro, cameringo e-protospataro, è citato in un diploma greco di Rugglero II vecchio, dato del 1600, ch'è trascritto in uno di Rugglero, secondo conte, dato del 4117, presso Spata, Pergonnen, pag. 2 della

Altrimenti detti selahdar, ossia \* porta armatura, \* dall' arabico selah armi e dal persiano dar, portatore. Si vegga Quatremère, nella verslone di Makrizi, Sultana Mamlauka, tomo 1, parte 1, pag. 439.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Il testo ha giandar, voce composta di due, persiane entrambe, che significherebbe carnellee, o, per eufemismo, littore. Si vegga del resto una nota del Sazy, op. cit., tono II, pag. 478, 179, e Ibn-Khaldûn, loc. cit. Giandar, con una m, conposta dello stesso vocabolo dar e di gia-

il testo, alludendo a note denominazioni: ¹ a quella gerarchia di servitori intrecciata con le dignità dello Stato, la quale i Bizantini tolsero da' despoti persiani e detterla ai Musulmani ed ai re dell'Occidente. Il più delle volte non era divario che nel nome. Il gran siniscalco non potea mancare in Sicilia; ancorchè si vegga al tempo stesso di quello il magister latino, che risponde all'uficio e sembra testo o traduzione dell'orientale ostadár. ³ Son qui da ricordare i kâid de quali si è trattato a lungo, or capitani propriamente detti di pretoriani, or segretarii, computisti e perfin camerieri, ³ come un ferrásc che appo noi suona "rifa' letti. ⁻ ¹ V'era anco un paggio musulmano ispettore della cucina, ³ ed uno preposto al tiráz.

Con tal voce persiana chiamaronsi le vestimenta

meh anche persiano, suona tenitore degli abiti, come dice il Quatremère, op. cit., tomo I, parte I, pag. 44. Può darsi che, col noto scambio di consonanti, sia stato usato il primo di questi vocaboli per indicare i vestiarii.

<sup>4</sup> Al Cairo e in Oriente era il devodo<sup>6</sup> porta-calamaio "ossia primo segretario; l'ostodor, "maggiordomo; "il tobordor "porta scure;" il giudandor, "porta-cacchetta" pel gioco deila palla a cavallo, ec. Si vegga la citata opera del Sacy, il, 478, 179, 298, 360 e la citata del Quatremère, 1, 1, pas. 25 secg., 421 secg.

ii diploma dei 4467, che abbiam citato nel lib V, cap. ix, pag. 263. in nota, ha la soscrizione di un Gaylus Maranus, domini regis magister et familiaris.

Il Gregorio, Considerasioni, lib. 11, cap. Ij, non cita documenti del tempo di Rugglero pei gran siniscalco; nè trovonne il laborioso Di Biasi, il quale scrisse lungamento de'grandi util della corona. Si vegga la sua Storia di Sicilia, libro VI, capo xxiij, articolo 3º. Ma il primo conte Ruggiero delbe un siniscalco.

De'capitani degli arcieri sono soscritti nel dipioma dei 4172, che abbiam citato nel libro V, cap. ix, pag. 263, nota 3. Un capitano de Negri della corte è nominato, con parecchi altri uliziali, da Ibn-Globair nello souarcio che citammo poc'anzi.

4 Diploma dei 1172 citato nella nota precedente.

bin-Giobair, loc. cit. e propriamente a pag. 539. del Journ. Asiat. di dicembre 1845, ed a pag. 26 della Appendice dell'Archicio storico italiano.

di seta ricamate e l'opificio in cui le si lavoravano: parte essenziale d'una corte musulmana, poichè soleano i principi donar que' pallii in segno di favore, o mandarne a grandi oficiali nel dar loro l'investitura, 1 come appunto si disse in cristianità, per cagion di usanza non dissimile. Ci è occorso di narrar come Ruggiero avesse inviati di tali abbigliamenti al traditore che gli fece omaggio di Kâbes.\* E rimane del tiraz di Palermo un lavorio sontuoso, il pallio semicircolare, trapunto nell'area ad oro e perle con figura d'un lione che abbatte un camelo, e in giro con bellissime lettere cufiche, portanti il nome e le qualità di Ruggiero e la data della capitale di Sicilia e dell'anno cinquecentoventotto (1133); il qual regio mauto, per dono di alcun re di Sicilia o rapina di Arrigo VI, andò in Germania; ed è serbato ora a Vienna tra le reliquie del defunto impero di Carlomagno. 8 Sappiamo dalla storia come quell' opificio fosse stato rifornito il millecenquarantasette di belle corinzie e tebane, e durașse in fiore nel centottanta, quando l'eunuco prepostovi diceva all'orecchio a Ibn-Giobair che le giovani musulmane del

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> SI vegga il Sacy, Chréstomathie arabe, tomo II, pag- 287, 305. Noi abbiam fatto cenno di questa divisa nei libro IV, cap. i ed viij, pag. 240 e 356 del 2º volume.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Capitolo Ij del presente libro, pag. 414.

L'ultima e più spiendida pubblicazione di questo pallio, che chiamassi di Nuremberg dal luogo dove fu tenuto infino al XVIII secolo, è stata fatta dall'abate Bock nell'opera intitolata: Die Kleinodien des heil. röm. Reichs, Vienna, 1864.

In vece di questo libro, ch'è rarissimo per cagion del prezzo, cilerò il Gregorio, Rerum Arabicarum, pag. 172, il quale die'il disegno della iscrizione e il Reinaud che rilece, correggendola alquanto, la trascrizione e Iraduzione, nel Journal Artalique di aprile 4846, pag. 383.

<sup>\*</sup> Si vegga qui sopra la pag. 434.

suo ovile tiravano spesso all'islam lor compagne di nazione franca. Sembra da ciò che Ruggiero abbia voluto onestare con quel nome l'harem della reggia.' Da lui o da'successori fu anco usato l'ombrello di gala, ad imitazione dei califi fatemiti.'

Alla corte musulmana rispondean gli usi orientali della cancelleria arabica, distinta, com' e' mi sembra, dalla cancelleria latina, e addetta a trattar le faccende degli antichi abitatori, sì come la latina quelle de coloni. Mentre quest ultima usava il linguaggio latino, la data dell' èra volgare, e il suggello co' titoli occidentali, l'altra cancelleria adoperava or il greco or l'arabico, secondo le genti, e talvolta l'una e l'altra lingua insieme. In testa de rescritti arabici o bilingui non soscritti di propria man di Ruggiero. si ponea all'uso musulmano lo 'alama, ossia il motto trascelto da ciascun principe e scritto della man di segretario apposito, con che si dava autenticità al diploma. Lo'alâma di Ruggiero fu El hamd lillah sciakran linia'mih ossia "Lode a Dio per riconoscenza de' suoi benefizii."4 Copiando un po'i principi Musulmani e un

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ibn-Giobalr, Iesto, ediz. del Wright, pag. 325 e Bibl. ar. sicula, pag. 84, lo ne detti la traduzione francese nel Journ. sisal. di dic. 4845, pag. 541, e l'Italiana nell'Archivio storico, Appendice cit., pag. 27. Si confronti il nostro Libro IV, cap. xiij, pag. 448 del 2º vol.

<sup>1</sup> lbn-Hammad, nella Bibl. arabo-sicula, testo, pag. 317.

¹ Diploma greco-arabico della Cappella patitina di Palermo, dato el 6054 (1443) e socretto da Giorgio d' Antechal. Il Messo che lo publich est Palermo antico, pag. 302 e il Caruso che situb il Garofalo aritamparlo nel Tabularium della testesa Cappella, pag. 43, lesser male le due ultime parole; e però tradussero Luss Deo, excelno, mogno. Correggo su l'originale ch'o riscostra indiri ottobre 4800.

La diplomatica e la storia ci hanno serbati gli 'aláma di molti principi musulmani. Si vegga a questo proposito Reinaud, Monumenis,.... du Musée Blacas, tomo 1, pag. 100, e Documents inédits sur l'Histoire de

po' i Bizantini, Ruggiero si fece intitolare ne' diplomi El malek el mo'adzitzam el kadis o diremmo noi "Il re venerando e santo "i enelle monete, or El matek el mo'adzadzam el mo'tazz billah, ossia "Il re venerando, esaltato per favor di Dio " ora Naisi en nasrainah che suona "Difensor del Cristanesimo "Nè altrimenti par lo addimandassero in corte; sendo detto egli da Edrisi "il re venerando, Ruggiero, esaltato da Dio, possente per divina virtù, "re di Sicilia, Italia, Lombardia, Calabria, (sostegno dello) inam di Roma, difensore della religione cristiana "; e chiamata El-mo'tazzia, dal poeta Abd-er-Rahman da Trapani, la regia villa di Mare-dolce presso

France, Michanges, Isono II. p. 32; The-Khaldoom, Histoire des Brethers, versione del baron de Slace, Lono I. p. 22; 73, 14.2; II. 92, 197, 256; Tighail, nel Javan. Aristique di agosto e settembre (852, pag. 183; 13) Kartas, edit. del Tomberg, pag. 190, 293. della traduzione latina, ec. lo ho dato un altro 'difana nelle note a lin-Globair, Journal Aristique di marzu 1846, pag. 214, e dettone anco ne' Brilomi arabi di Firense, pag. kwiji en el topoli quid victali in nota.

Diplomi arabo-greel della Chiesa di Catania, dati di settembre e marzo 6653, de' quali ho avuta copia per cortesia del prof. Casa.

Sanglorgio Spinelli, Monete Cufeñe, pag. 41, 43, 47, N. chxxlj, cc, cxxxij, encle attre. Ve in a naco nelle raccotte di Adler, Place zersekol, Castiglioni, Maraden; e molte ne bo viste Inedite nel Gabinetto edi Parigi. Si conforciul Mortillaro, Opera, tomo III p. pag. 403 440 de nella moneta inedits, N. cij, a pag. 408, è shagilato al certo il titolo di Ruggiero dal principo lati fine.

Sangiorgio, op. clt., pag. 47, 48, N. ccxxviij e ccxxlx.

'\* El Moktader bi-kodratin. Il titolo di Moktader fu portato da un calilo abbasida, da un principe di Saragozza, ec.

<sup>8</sup> Edrial, testo, nella Bill. ar. nenda, pag. 15. Ho aggiunta tra parenessi, Innazai indua di Roma, la voce estatgon, che la evidentementi dimenticata dal copista,. La si trova in un titolo analogo di Guglielmo II, nen del diploma arbido della cutateriari del Palerro dato II DOTT (1169) ed. e replicata in un diploma della Chiesa di Morreale del 6088 (1)78, e 6001 (1183) l'allimo della Chiesa di Morreale del 6088 (1)78, e 6001 (1183) l'allimo della Chiesa di Morreale del 6088 (1)78, e 6001 (1183) l'allimo della finalibilistica da N. Des Vergera, pal Joura, Jaid. di otlobre 1845, e de'primi due ho avute cople dal prof. Casa Iodato di sontre.

Palermo.¹ Nei diplomi della cancelleria bilingue soscrisse Ruggiero sempre in greco, rendendo que 'itoli di conio orientale con la formola " Ruggiero in Cristo Dio, religioso e possente re, difensore dei Cristiani 'e quest'ultimo attributo ŝi ritrova anco tradotto nell'intitolazione di alcun diploma latino.¹ Si scorge infine dalle monete e dall'uso degli scrittori arabi contemporanei, che Ruggiero, intitolatosi secondo di tal nome pria ch' ei prendesse la corona reale, continuò sempre a distinguersi dal padre con quella appellazione, ancorchè ei fosse stato il primo re.¹

1 Nella Bibl. arabo-sicula, testo pag. 584.

<sup>3</sup> Project is 1916 - 18 bis intelligion and lei Cappello palatine of Project in Springerium (1916) and the Cappello palatine of Project in Springerium (1916) and the Cappello palatine of Project in Springerium (1916) and the Cappello palatine of Project in Springerium (1916) and the Cappello palatine of Project in Springerium (1916) and the Cappello palatine (1916) and the Hirst in Gashrie of Stellies definence of Cristain, In undifferent of the Cappello palatine (1916) and the Hirst in que'elf Trinchera, Splfalus greecarum membran, p. 188. 185, 182, (reagas) a pag. (10), und ploma del Hirst, in Cuitio di Conton di Conton di Project in Cappello palatine (1916) and the Cappello palatine of Cappello palatine (1916) and the Cappello palatine of Cappello palatine (1916) and the Cap

<sup>8</sup> Diploma della Trinità della Cava, dato II 4190, allegato dai Di Bialo. cil., ed altro del 1137, nella recorne di Falcone Beneventano, presso Caruso, Bibl. sicula, ppz. 307. Si vegga anche qualche altro diploma originale latino nel Prirro. Ma il grass suggetto latino del re, con'e gili è noto, avea soltanto: Roperius Dei grata rez Sicilie ducatus Apulic et principatus Capue.

Edrisl, nella Bibl. ar. zicula, testo pag. 27, dice che alla morte del malek Ruggiero figlio di Tancredi, eredito lo stato il sno figliuolo, il malek Ruggiero secondo.

Lasciando da parte, come ho avverillo nel lib. V, cap. x, pog. 342 e segg. di questo volume, le monede attribule al primo conte Ruggiero, a Roberto Guiscardo e al duca Ruggiero figlistolo di costul, le quali, secondo me, van intie rirevinie, v ha non porbe monete arabiche appartementi senza alem dubbo a re Ruggiero, le quali si posso sosporre bat ute prima della coronazione. Dico quelle che lanno da una faccia la formón messilmana e dall'altra na l'alsectado, da una lado el quale si

Non pensava forse Ruggiero che il passatempo della scienza gli avesse a fruttar tanta gloria, quanto le assidue cure dello Stato e le fatiche della guerra. E pur l'Europa civile, se in oggi non la scordato del tutto il fondatore della monarchia siciliana, onora assai più il dotto principe al quale è dovuta la maggiore opera geografica del medio evo. Differendo a trattare il pregio di cotesta opera nella rassegna scientifica e letteraria del presente periodo, noi qui toccheremo della parte che torni a ciascuno de' due creduti autori: Edrisi, sotto il cui nome corre in oggi il libro, e il re al quale l'attribuirono gli eruditi musulmani chiamandolo "Il libro di Ruggiero "oltre il titolo proprio, ch' è " Il sollazzo di chi ama a girare il mondo."

Taccion le memorie cristiane di questa vaghezza del re per gli studii geografici, male inter-

legge biamr, sopra Rogiar e dall'altro lato eth-thani, ossia "per comando di Ruggiero secondo: " monete d' oro non rare, delle quali lo ho viste parecchie nel gabinetto numismatico di Parigi. La stessa leggenda e lo stesso tipo di T un po' svariato, si scerne nelle figure dell' opera di Sangiorgio Spinelli, tavola V, N. 4 a 9; VI, N. 1 a 14; VII, N. 4 a 7, 24, 25, 26; XXIV, N. 20, 21; XXVII, N. 3, fino all' ultimo e XXVIII, N. 4 a 9. Lo stesso ho letto distintamente in tre Impronte di monete dei museo di Napoli mandatemi non è guari dal Fiorelli; le quali pur ignoro se trovinsi tra quelle pubblicate del Sangiorgio. Credo non sian punto diversi il N. cxvlij del Museo Naniano di Assemani, nè i N. lxiv. lxv. e lxvi del Borgiano di Adler. Di questo lxv, posso pol affermarlo, avendo attentamente osservata nell'ottobre 4864 la moneta, che serbasi nel museo di l'arma. In generalo e' mi sembra che la voce biamr letta amir e li tháni. che spesso è mutilato ed è stato interpretato a vanvera, abbiano prodotte molte delle erronee interpretazioni che son corse, come quella di emir o l'altra di en ndr "Normanno" che ha messa fuori il Mortillaro nel Medagliere arabo-siculo, pag. 51. I principi di Sicilia che dettero il titolo d'amir ad un ministro loro, nol presero al certo per se stessi, e molto meno egli è verosimile che abbiano storpiato così sconciamente li nome di loro schiatta.

pretata da Falcone Beneventano, là dove ei racconta l'aneddoto, ch'entrato Ruggiero trionfante in Napoli, allo scorcio di settembre millecenquaranta, fece una notte misurare l'ambito delle mura; e la dimane, ragionando co' principali cittadini intorno le franchige da confermare, per mostrarsi tenero assai delle cose loro, "Ma sapete voi, lor domandò, quanto giri la città vostra?" e rispostogli di no, "ecco ch'io vel dico, replicò: son dumila trecensessantatrè passi, per l'appunto."

Edrisi descrive la formazione dell'opera con particolari di gran momento. Ei dice dottissimo il re
nelle scienze "astruse e nelle operative " ossia le
matematiche e le dottrine dell'amministrazione pubblica; e che in cotesti due rami di sapere " egli creò
modi novelli maravigliosi e inventò peregrini trovati."
Allargato il regno, " d' volle sapere con precisione
e certezza le condizioni di ciascun paese soggetto:
quali fosserne i confini e le vie di comunicazione per
terra e per mare; a qual clima appartenesse, quali
mari lo bagnassero, quai golfi vi si aprissero. Volle
conoscere, altresì, ogni altro paese e regione de' sette
climi ideati da filosofi e determinati d'a narratori e

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Faicone Beneventano, presso Caruso, Bibl. Sicula, pag. 380.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Testo nella Bibl. ar. Sienia, pag. 16, segg. Una parafrasi, non sempre esatta, di questa parte della prefazione si legge nella versione francese di M. Jaubert, tomo I, pag. xvj a xvilj.

Riddhidt e 'manlaid'. Secondo i bibliografi arabi, la prima di co-teste ciassi conteneva l'ariumette, la geometria, l'astronomia e la maisca; ia seconda la morale, l'economia domestica, l'amministratione pubblica, i doverei del re e de 'ministri e l'arte della guerra. M. Saloria paga xviij, tradusse questa seconda classe littérature, abaglio si grosso che parni da attribitio la lectione cremen del Mss.

da compilatori in loro pergamene e ricercar volle quanta parte di ciascuno Stato entrasse in ciascun clima," Nominati poi dodici trattati geografici, tra d'antichi e d'arabi, che furono raccolti per comando di Ruggiero, continua Edrisi "che in tutti si notarono discrepanze, omissioni ed errori; e che i geografi, chiamati apposta e interrogati dal re, non ne sapeano più che i libri. Egli allor fece venire da ogni parte de suoi dominii uomini esperti ed usi a' viaggi, e ordinò che interrogati per un suo ministro, tutti insieme e poi spicciolati, si tenesser buoni i ragguagli ne'quali ciascun s'accordava e si rigettassero gli altri. Durò quindici anni cotesta esamina; nel qual tempo non passò giorno che il re non vegliasse sul lavoro, non pigliasse conto de ragguagli raccolti e non facesse opera ad appurarli. Indi

uesta voce insointa, e non usata qui per necessità deita rima, im ta pensar che l'autore abbla votuto auca occennare alle carte geografiche. E però ho tradotto serviimente "pergamene" anzi che "registri" ovvero, più genericamente "seritti."
"Il significato litterale sarebbe che i chiamati eran tutti sudditi di

Deféir, sul qual vocabolo si vegga il nostro libro V, cap. x, pag. 324 del presente volume.
 Questa voce insolita, e non usata qui per necessità della rima, mi fa

Ruggiero e che lor si domandavano le notizie de proprii paesi. Na evidentemente si trata di siggidiori qualmugue, o per lo meno d'ilaliari, di rebazioni su tutte le regioni ch' e conoscessero. Edrisi che servica pel mondo misulmano, affigurara Ruggiero come re di tutta Italia, anzi come nas specie d'imperatore di Ocedente. Ilo tradutta genericamente "ministro" la voce warfato che significa

propriamente l'intermediatio e che M. Jashert rese interprete. Na se'l dicionarii, nè il latto speciale, nè l'uso degli seritori moderni confermano questo arbitri di versione. La passo di Martizi e na nota di M. De Sacy (Chrestomathie Arabe, tomo i, p. 94 e 130) provano che sotto Fatemit d'Egitti il sevisita e asspectario di Stato e de talvolta fic chiamato così il primo ministro. In ogni modo, qui si trata manifestamente d'un direttore di statistica nella segreteria dei re: se pare Ediati non era egli stesso il resistate, e non usò a bello studio questo vocabolo che non rispondera ad alciun stidio costituito.

ei volle vedere se tornassero precisamente le distanze su le quali s' erano accordate le relazioni. ' Fr' recar dunque una tavola graduata 'e trasportarvi col compasso, ad una ad una, quelle distanze; tenendo anco sott' occhio i libri citati dianzi e ponderando le opinioni diverse: e tanto studio sul complesso di quei dati, ch' egli arrivò a determinare le vere posizioni. Fe'allor gittare, di puro argento, un gran disco diviso in segmenti,' che pesò quattrocento roll italici, di cento dodici drhem ciascuno,' e fevyi incidere i sette elimi

\* Lettralmente "le lumpherze delle distance e le larghezze del esse; "ossia le distance la drivitura dei merdiala de d'parallet. En vero, i partid de luoghi non potenno dar che le distance secondo le vie conosciule e la directione delle essesse vie secondo la rosa de verali; e questo appuno è clò che nol troviamo nella geografia di Edrisi; ma i gradi di longitudine e latitudine, el dovenno domandre agli autronno inatchi o a'vienti. Nontava pol di verificare reciprovamente le tavole di longitudine batisudine el distance ribritudi a pratial : e questo è appunto ciò che Edrisi dire essere stato pratiato quando il re feer riportare coi compasso quelle distance sogram un phatcher gratinto, e vicercare din qui juste quelle distance sogram un phatcher gratinto, e vicercare din qui juste partido della consensa della distance non il sembra precisa la traduzione i ranorese, pag. 3xx. "Ensaite il voolat savior d'une manière positive les longitudes, les latitudes "i rosonte."

1º Planche à dessinare "mi pare expressione troppo raga. Il testila la travia del testrino, o difermon od dell' abzozo, cello schizo co sindi. Come ognon rede, non si trattava di un legilo da disegno, ma di un fegilo già delienzo, non ampan, sia che fosse graduata soltanto per costruite le figure geografiche, sia che vi fosser anco delineati i contorni e segnati pund principali, per verificari, confrontandoll one di distanze librario.

\* Mofanzi significa propriamente diviso in pezzi, o composto di varin pezzi, Pero in discosto dall'opinione dei nio dotto maserto Mr. Reisando, che credera meramente diviso la gradii il disco d'argento, nel quale dovressi incidere il planisfore. Edrisis sesso di alla seconda forma dei verbo fazzi il significato di tagitare, adoperando in nel devirerre il bavorio del coralito a Centa (Borey et Georgio, Europhina de Léptique, etc., par Edinia, par, Réderio, parti del deservo del coralito del c

<sup>a</sup> Il peso chiamato dirhem, variò e varia tuttavia ne' paesi musulmani: la media tra i dirhem odierni di Egitto, Aleppo, Algeri, torna, evitando le frazioni troppo minute, a grammi 3, 35; moltiplicato il qual numero per 443.

con le loro regioni e paesi, le marine e gli altipiani, i golfi, i mari, le fonti, i fiumi, le terre abitate e le disabitate, le strade battute, con lor misure in miglia, le distanze (marittime) e i porti: nella quale incisione fu copiato per filo e per segno il planisfero delineato già nella tavola. Ordinò in ultimo si compilasse una descrizione corrispondente alle figure della mappa, aggiuntovi le condizioni di ciascun paese e contado: la natura organica, il suolo, la postura, la configurazione, i mari, i monti, i fiumi, le terre infruttifere, i cólti, i prodotti agrarii, le varie maniere di edifizii, i monumenti, gli esercizii degli uomini, le arti che fiorissero, le merci che si introducessero o si traesser fuori, le maraviglie raccontate e le supposte; e in qual clima giacesse il paese ed ogni qualità degli abitatori: sembiante, indole, religioni, ornamenti, vestire, lingua." I manoscritti che ci han dato il testo fin qui con poco divario, si discostano ' venendo alla intitolazione di Nozhat el Moscták, la quale, secondo un codice, fu messa da Edrisi, ma gli altri due, e tra questi il più prossimo all'originale, riferisconla a Ruggiero stesso; \* poscia tutti d'ac-

si avrebbe il reti rumi, ossip libbra Italiana, poco oltre I grammi 375, ciob 3 grammi più della libbra, di loboga e 20 più di quella di Roma e Firecuez: e il peso del pianisfero monterebbe a 150 chilogrammi. Supponendoblo grosso cionge millimetri e ritenendo la qualità di argento dal Elirisi, il diametro tornerebbe a metro 4, 90, secondo il calcolo che ha fatto a ub richiesti zi amioo sengiore Pirioschi.

¹ Credo risponda precisamente a questo, nel presente luogo, la voce Khalk del testo, ° creazione ° e coso create lu generale, e ° cosa ordinata, disposta ec., ° ln particolare; sì che talvolta si ristringe agli esseri ragionevoli, secondo le idee musulmane, cioè gli uomini e i ema.

La prefazione si legge intera ne codici ch' io bo designati con le lettere A. C. (introduzione, vol. I, pag. xliv, e Bibl. arabo-ricula, testo,

cordo notano quella che noi diremmo pubblicazione, fatta nella prima metà di gennaio millecencinquantaquattro, che è a dir cinque o sei settimane innanzi la morte del re.

La quale sendo avvenuta dopo lunga infermità, possiamo supporre che Edrisi abbia affret-

pagina 44, nota 4) e ne avanzano pocbi rigiil nel D. Traduco ora ie tre lezioni:

A. ".... ii vestire, la lingua. E bo dato a questo (libro) ii titolo di Noshat, ec. Esso è stato messo insteme, coordinato, licenziato e connesso (rilegato?) verso lo scorcio di scewall del 548. Comincio or a trattar, la prima cosa, della ligura della Terra, ec."

C. ".... Il vestire, la 'lingua; e (continua a reggere comandó il re) che fosse posto a questo libro il titolo di Noshat, ec. Ed ecco che io ubbidisco a così fatto comando, e compio questa prescrizione, cominciando la prima cosa. a trattar della fierura della Terra, cc. "

D. VI manca, col primi fogil tutta ia prelazione linansia la voce "questo della quale si scerne qualche vestiglo, e segue" K. r. la vistitoloj di listat (lliro) del Norbat, ce. E chè è stato ne'primi dicel (giorni) di isori, corrispondenta al mese di scevati, dell'amo 548. Ed ecce ch' lo ubbidisco a così fatto comando e complo questa prescrizione, cominciando, la prima cosa, a trattar della figura della Terra, ec.

Riman qui a spiegare il vocaloio arabico che bo notato con le sole tre lettre della rodice, manendori le vocali; il quale per onissione se mia o dei tipografio non so, fu saltato nel testo della Bilistorea, lines 10 dedila pag. 18. Non potendo suppor coestes vocabolo serito erronaemente, in si bel codice e in inogo ai cospicuo del testo, invece di Kitafi (libro), in qual voce vicen immediatamente dopo, mi par sia do legerer fosto, "seritiro" onde il passo intero torracrebbe "ed (la consandato il re) che si desse a quesso certifici titto di libro del rivolata, cer.

Or ognun vede che i codici D e C apparengino a ramo diverso dat codice A; che II pla vicino al ceppo, per continuare i mui sanlittudine, è D doves al legge il mese di genualo; che questo vecabolo non arabico e però mal compreso in soppresso dal copista di C; e che il copista di A; e che il copista di A; e che il copista di A; e segui un testo diverso, dato fuori com 'egil è verosimile, quando il compiance, finggio no 'emunti della Sicilia, rivendico, a si rargo il Tivenzolone del titolo, Se mai si publicheri il testo compinito del Neshat, vettra più chiari dotti il dellationo edi rei cata opdici da non di quello designato con ils tettera lì, nel quale non si può declirare la prefatione. Dovolin che, como con esta dato oppo, nontre le valenta il tutta l'opera o alamento di più langbi loquarci. Il mese di seevali 548 corre dal 20 dicembre 1153 al 17 genato 1456.

tato ed anco precipitato il lavoro da presentare, e che per tal cagione quello sia venuto fuori men corretto, che non portasse il disegno e non permettessero i mezzi del re. Ma di ciò meglio a suo luogo. Fatta intanto nelle parole d'Edrisi la tara dell'adulazione e della rettorica, ognun vi legge che il dotto affricano stese la descrizione, dopo avere raccolte e coordinate le relazioni orali e confrontatele, se si voglia, coi trattati di geografia : ch'ei forse die consigli su gli studii da fare e sul metodo; ma che il concetto, l'impulso, l'ordinamento e perchè no? un'assidua cooperazione, si deve a Ruggiero, nella cui mente le tradizioni musulmane si univano alle bizantine ed alle latine, al genio cosmopolita dei Normanni ed alla curiosità statistica del principe e del capitano.1 Tornano anco a ciò i ragguagli del Sefedi, Ruggiero o Uggiero, egli dice, amando le dottrine filosofiche dell' antichità, fece venir dall' 'Adwa 1 lo sceriffo Edrisi; indusselo a stanziare appo di lui e fuggir i pericoli che la sua nascita regia gli attirava ne'paesi musulmani d'Occidente; Ruggiero gli assegnò entrate da principe; l'onorò tanto che solea levarsi quand' egli veniva a corte e andargli incontro e metterselo a sedere allato. La prima cosa, costruì Edrisi pel re una grande sfera armillare d'argento e n'ebbe in guiderdone de'milioni.3 " Ruggiero poscia si con-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Il plù importante lavoro scientifico che abbia trattato di questa geografia, quello cioù del Lelewel, Geographie du moyen-dge, tomo 1, pag. 93: a 407, §§ 51 a 64, vi ammette l'influenza delle deutrine geografiche dell'Occidente e la partecipazione diretta di Ruggiero.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Gli Arabi del medio evo chiamavan così il tratto della costiera settentrionale d'Affrica che corre da Tunis a Capo Spartel.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Non credo che Seledi abbia confusa la sfera armillare, da lui per

sultò con Edrisi intorno i migliori modi d'appurare i ragguagli geografici con certezza, non già copiando libri; ed entrambi consentirono in questo, che si avesse a mandare apposta per tutti i paesi di levante e di ponente, uomini sagaci e dotti, accompagnati da disegnatori, a fin di ritrarre la figura d'ogni cosa notevole. E il re mandolli di fatto: i quali come riportavano lor disegni, così Edrisi li verificava; e compiuta che fu la raccolta, ei distese la compilazione intitolata il Nozhat. " 1 Opera collettiva questa fu dunque, lavoro d'una specie d'accademia istituita da Ruggiero nella corte di Palermo, preseduta da lui stesso; e il rampollo degli ultimi califi di Cordova n'era il Segretario perpetuo, se ci sia permesso dar nomi nuovi e precisi a un abbozzo del medio evo. Ognun poi vede che appo i letterati musulmani, Edrisi dovea a poco a poco ecclissare Ruggiero, ancorchè di questi rimanesse pure onorato ricordo.2 Non essendo stato il libro, per la intempestiva morte del re, tradotto in latino, l'Europa l'ha riavuto dopo cinque, anzi sette secoli, col nome del

<sup>&#</sup>x27;Testo nella Bibl. ar. sicula, pag. 657, 658. Si trova una buona traduzione francese di questo squarcio, nell'opera di Mr. Reinaud, Géographie d'Aboulféda, tomo l. Introduzione, pag. cxlv e cxv.

Sechál-ed-din-Omari, grande erudito del XIV secolo, ricordando II Noshat come II miglior trattato di geografia ch' ei conoscesse, loda Ruggiero di profonda dottrina in filosolia antica e in geometria e dell'avere speso molto tempo e danaro nella compilazione di quella grando opera. Nella Bibl. armò-scienda, testo, pag. 152.

compilatore che forse gli rimarrà per sempre. E così è avvenuta al regio autore fortuna contraria a quella de Grandi d'oggidì che fan lavorare altrui e voglion per sè la lode.

Quando verremo a trattare particolarmente la storia letteraria di cotesto periodo, noteremo altre vestigie dell'accademia rogeriana e delle dotte elucubrazioni del re, bastandoci qui far cenno degli uomini e delle opere che vi si riferiscono. Oltre l'Edrisi, veggiamo nella reggia di Palermo Abu-s-Salt-Omeia da Denia, medico, meccanico, astronomo, dotto nella scienza che gli antichi addimandavan la musica, poeta e cronista; il quale girando, come soleano i letterati Musulmani, per tutte le corti amiche agli studii, passò dal Cairo in Palermo e indi a Mehdia, prima che la fosse occupata da' Siciliani. Diverso da costui par sia stato l'autore dell'orologio ad acqua, congegnato per comando di Ruggiero, come attesta una lapida trilingue della Cappella palatina di Palermo e una notizia trasmessaci dal cosmografo Kazwini. Credo si debba a incoraggiamento del re la versione latina dell' Ottica di Tolomeo, fatta dall' ammiraglio Eugenio, sopra una versione arabica del testo greco e sì la versione delle Profezie della Sibilla Eritrea, tradotte, come dissero, dal caldaico in greco per opera di un Doxopatro, e lo stesso Engenio voltolle dal greco in latino. Il quale Doxopatro, sembra il Nilo venuto a corte di Ruggiero da Costantinopoli, autore del famoso libro su le sedi patriarcali; molestissimo al papa, come quello che dimostrò aver la sede di Roma preso il primato in Cristianità perchè la città era capital dell'impero e averlo perduto di diritto con la traslazione a Costantinopoli; e i vescovi di Sicilia essere stati soggetti al patriarea bizantino, fino al conquisto del Conte Ruggiero.

Non affermeremmo noi che il re avesse onorato Nilo Doxopatro per cagion di questa opera istorica e canonica, più tosto che per la versione della Sibilla Eritrea. Come certe malattie, così corrono in ciascun secolo certe aberrazioni di mente, dalle quali raro avvien che campino i sommi ingegni: di che abbiam cento esempii antichi e odierni. Ruggiero, tra gli altri, credette alle scienze occulte. Narra il Dandolo che un famigerato astrologo inglese, richiesto dal re, gli facea trovare le ossa di Virgilio nel masso della collina presso Napoli e ch' ei comandava di riporle nel Castel dell'Uovo, sperando costringere a suo bell'agio con gli scongiuri l'ombra del Mantovano, sì che gli rivelasse tutta l'arte della negromanzia, ' Attesta del paro Ibn-el-Athir cotesti vaneggiamenti del re, con tal racconto che ritrae al vivo una scena della reggia palermitana. Sedendo un giorno il re co'suoi intimi in una loggia che guardava il mare, fu visto entrare un legnetto reduce dalla costiera d'Affrica; dal quale si seppe che l'armata del re avea fatta sanguinosa scorreria ne'dintorni di Tripoli. Sedeva allato a Ruggiero un dotto e pio musulmano, onorato da lui sopra ogni altro uom della corte e preferito a suoi preti ed a' suoi monaci, tanto che bucinavano essere il re nè -

Presso Muratori, Rer. Italic., tomo XII, pag. 283.

più nè men che musulmano.¹ Or parendo che il barbassoro non avesse posta mente alle nuove di Tripoli, "hai tu inteso? " interrogollo Ruggiero; e saputo che no, ricontò il fatto e domandò per, celia " dove era dunque Maometto quando i Cristiani acconciarono così il popol suo? "—" Vuoi chi io tel dica davvero? rispose il musulmano: egli era alla presa di Edessa, dove in quell'ora medesima e in quel punto irrompeano i Credenti." E i Cristiani a scoppiar dalle risa. Ma Ruggiero, rifatto serio in volto, li ammonì non pigliasser la cosa a gabbo, chè quel savio non avea mai fatta predizione che non si avverasse. Ed a capo di alquanti giorni si riseppe che Zengui, il padre di Norandino, aveva occupata Edessa. " Mi viene in mente che quel savio sia stato forse lo stesso Edrisi.

Non poteano mancare, in corte così fatta, i poeti arabi. Ancorchè i bacchettoni musulmani, compilatori d'antologie, abbiano soppressi di molti versi, massime que'che più ci premerebbe di legionalismo pure alcuni frammenti di kaside, preentate a Ruggiero da Abd-er-Rahman-ibn-Ramadhan di Malta, dal filologo Abu-Hafs-Omar, da Isa-ibn-Abd-el-Moni'm, da Abd-er-Rahman di Butera, da lbn-Bescirûn di Mehdia e da 'Abd-er-Rahman di Trapaui; do'quali i primi due, perseguitati, imploravano la clemenza del re; il terzo volea consolarlo

¹ Conferna l'accusa Goffredo da Viterbo (presso Caruso, Bibl. sicula, pag. 947) dicendo: « Rogerius Paganus erat de more vocatus...)

Annali, an. 539, testo nella Bibl. ar sicula, pag. 288 e nella edizione del Tornberg, tomo XI, pag. 68. Si vegga anco la traduzione francese di Mr. Reinaud, negli Extraits des auteurs arabes, etc., rélatifs aux Croisudes, pag. 77.

della morte del figliuolo; e gli ultimi lodavan il regio Mecenate, descrivendo il sontuoso palagio, le ville e il viver lieto della corte, dove solean girare, colme di biondo vino, le coppe, e il suono della lira accompagnar la voce di cantori, paragonati ai più celebri della corte omeiade di Damasco.

Il genio di civiltà che risplende nella vita tutta di re Ruggiero, si scerne ancora in que'monumenti suoi che il tempo ha rispettati: la cattedrale di Cefalù, la Cappella palatina di Palermo, il Monastero di San Giovanni degli Eremiti nella stessa città, i sepolcri di porfido del Duomo palermitano e qualche iscrizione arabica dove occorre il suo nome. D'altri edifizii ch' egli innalzò abbiam qualche avanzo da poterne argomentare la eleganza o la magnificenza: voglio dire la villa della Favara, ossia Maredolce, e quella dell' Altarello di Baida: entrambe alle porte di Palermo. I cronisti finalmente e i diplomi ci ragguagliano di parecchi altri monumenti edificati per suo comando; come sarebbe una parte della reggia di Palermo e il Monastero del Salvatore di Messina, de'quali non è agevole scorgere ora i vestigii tra le costruzioni sovrapposte. Di certo Ruggiero non creò tutte le arti che fiorivano in Sicilia fin da' tempi musulmani, ma le ristorò dopo le vicende della guerra, ed altre ne promosse per lo primo: v' ha di certo nei monumenti siciliani della prima metà del secolo l'impronta d'un intelletto superiore che raccolse, dispose e riformò. La mole, le graziose e nuove proporzioni, la leggiadria e ricchezza degli ornamenti, rivelano

[1154].

unità di concetto, sentimento del bello, altezza d'animo e profusione di danaro, da confermare che il primo re di Sicilia fu possente e grande in ogni cosa.

## CAPITOLO IV.

Nell'operoso e lungo regno di Ruggiero le condizioni sociali dell' isola mutaron da quelle dei primi anni del secolo XII. Verso la metà del secolo era già la Sicilia ripiena di coloni cristiani, arricchita coi traffichi d'Affrica e delle Crociate; il conquisto inoltre della Terraferma, reagendo sul centro del governo, recava elementi novelli nella corte, la quale era divenuta già primario corpo dello Stato per cagion degli ufici pubblici che vi s'accentravano: corpo di gran mole, vario di origine, reso omogeneo dallo interesse; onde, salvo le gelosie, fraternizzavan quivi gli arcivescovi coi liberti musulmani, i chierici d'oltremonti coi borghesi delle Puglie, i condottieri francesi coi corsari greci di Messina, Mancata quella man ferma del re, le nuove parti sbrigliaronsi, Il baronaggio, provocato o no, cercò di ripigliare lo Stato in Terraferma e di far novità anco in Sicilia. La corte volle possedere, sotto il nome di Guglielmo. l'autorità ch'essa avea esercitata sotto il comando di Ruggiero. Per lei teneano i Musulmani e fors'anco le schiatte più antiche dell'isola; per lei, in tutto il

reame, i cittadini, bramosi di sicurezza e di franchige: se non che i baroni avean sèguito anch' essi
nelle città e talvolta prevaleanvi per l'invidia che
desta sempre il governo e gli interessi ch' egli offende. Avveniva ancora nell' isola che il popolo delle
grandi città e i coloni lombardi delle montagne, si
accostassero al baronaggio per odio de' Musulmani
e cupidigia dell' aver loro. Coteste parti che talvolta, com' egli avviene, mutavano sembianze, compariscono chiaramente nelle tragedie di Guglielmo
il Malo; nelle commedio delle quali fu spettatore il
Buono; anzi l'azione è da riferirsi a loro più tosto
che ai personaggi aulici, descritti dalla mano maestra
del Falcando, con le bellezze e la imperfezione dell'arte antica.

Al di fuori, la monarchia siciliana si travagliava contro i soliti tre nemici; con questo avvantaggio che tutti non si poteano collegare, nè pur durava a lungo l'accordo tra due. Il papa, incorreggibile, colse immantinenti l'occasione del nuovo regno, per ritentare l'Italia meridionale, Federigo Barbarossa ambì anch' egli quelle estreme province; richiese le forze navali a Genova ed a Pisa, nemiche del regno per gare di mercatanti; ma nulla ei conchiuse. I Bizantini all'incontro aveano in punto ogni cosa per assaltare la Puglia. Da lungi, gli Almohadi minacciavano gli acquisti d'Affrica. E rompeasi di presente la guerra contro i Fatimiti d'Egitto, non sappiamo appunto l'anno nè il perchè; dopo la morte di Ruggiero, credo io, e per cagion di commercio; potendo supporsi che i Pisani, ben visti allora a corte del Cairo, avessero fatto disdire i privilegi stipulati poc'anzi con la Corona di Sicilia.

Guglielmo era indolente, feroce, superbo, avaro. Majone da Bari, promosso dal padre ai maggiori ufizi pubblici, fatto ammiraglio alla esaltazione del nuovo re, non torna nè quel valente e savio statista che dice l'Arcivescovo di Salerno, nè quel forsennato malfattore che vuole il Falcando. Parmi si personificasse in costui la corte con tutti i suoi vizii: e la testimonianza non sospetta de' Musulmani ci assicura che la voce pubblica attribuì alla malvagità sua e del re tutti gli sconvolgimenti che inaugurarono il regno, Divampò la ribellione feudale in Terraferma (1155); s'apprese in Sicilia; il re in persona domolla quivi con le armi e con la clemenza; la represse con immanità (1156) in Calabria e in Puglia, dov' era aggravata dall' invasione de' Bizantini, dall'aggressione del papa e dalle mene del Barbarossa. E furono scacciati i Bizantini; poi sconfitti di nuovo in grande battaglia navale a Negroponto (estate

<sup>2</sup> Ibn-el-Athir, anno 547, neila Bibl. ar. sicula, testo, pag. 300.

<sup>1</sup> Lascio come superflue le citazioni, horcich per questa briga con Figlito. Si guardi di cele o la 70 de tien etcap. Il, del presente libro, pag. 485, e 1 cenni che pria n' avea dati nel Diplomi arasis del reale Archirio forentino, Introductione, § XXX, diplomi II, II, II, V e V della soda serie e note ai medestini, dalla pag. 452 alla 438, intorno le relazioni di Pisa con I Egittio in questo tempo.

del 1457): dopo la quale Gugliclmo fermò la pace col Comneno (1458). Aveala già ottenuta dal papa in grazia delle sue vittorie (luglio 1456). E pria l'armata, di giumadi secondo del cinquecencinquanta (agosto 1455) avea dato il guasto a Damiata, Tennis, Rosetta, Alessandria e riportatone gran preda d'oro, argento e vesti preziose. In quel torno i Masmudi, dice una Cronica, saccheggiarono il castel di Pozzuoli; ma sopraccorse le navi regie, furono presi e tagliati a pezzi. L'Così le armi di Guglielmo trionfarono per ogni luogo. Nè par ch' egli abbia git-

fertia altevat dai Cinnamo, cioè che l'armata siciliana ritornava apponto dall' Egitto, caricà di preda. Or come on stoplano dal Martia la scorreita d' Egitto dell'agosto (155, coal parreibbe a prima vista che star si dovesse alsi data della Gontinuzzione, differendo benal d'un anno. Ma il Marangono, il quale pon la battaglia nel (150 piano, d. 8s sa la guerra di Guglielmo In all'Addicto e sa questa di Recpronto tauta e la precisi particolari, da mostare che in quel tempo i Pisani teneno ben gil occhi aperti su in moviment dei navioli sidilano. D'altrundo tatute le narzatosi portano a credere che in battaglia di Negroponto sia succeduta, non al principio ma also socrolo della guerra.

Ritengo lo persanto, col Marangone, la data del 1157 comune. Quella cilinderna con le depredazioni in Espitu oi sipeza bentisiona nametendo due o più acorrerie dell'armata siciliana, delle quali I cronisti d'Egitto aressero notata una sola, la più atrepitosa. E così anche si spiegherebbe l'error di data della Continuazione, il cui autore avrebbe per avrecutar afsajuta la grande scorreria d'Egitto del 145 to 1450 e la grava l'itorio navale sopra i Greci al ritorno dall'Egitto, onde avrebbe credunt identica i adaz.

Makriti, Mew'n, testo di Bulai, tomo J., pag. 214. Oltre ia data dell'anno ced mesca, ii compilatore dice ch'era cialic Falia e vidir Telaiibe-Bruail, del quale si an essere custrao in unido ii 1º glugno 1154. Si vegga acco la Costinuazione di Siglectrio teste citata, ia, puale sembra multo bene inhirmata degli avvenimenti dell'Egitto in queste impo. tederirio farezionia. o <sup>1</sup>V, della seconda serie, pag. SSD, ii quele pare dell'anno 1155, dice espressamente della recente scorreria de' Siciliani in Tennis.

<sup>3</sup> Continuazione di Sigeberto, 1. c. Masmudi eran detti gli Almohadi dai nome della tribù che tenne l'egemonia di quella setta religiosa. Gli assalitori eran dicerto pirali spagnnoll o della costiera d'Affrica a ponente di Buzia.

tato via il danaro con che volle tagliare i passi a Federizo, che veniva a incoronarsi in Roma, Narra Ottone di Frisingen che nel tumulto surto il di stesso dell'incoronamento (48 giugno 1155) i soldati imperiali dando addosso ai Romani, gridavano: «Pren-» dete questo ferro tedesco in cambio dell'oro ara-» bico! Questa mancia vi dà il Signor vostro, Ed » ecco come i Franchi accattan l'impero! » 1 S' io ben m' appongo, l' oro arabico che i soldati imperiali maledicean tanto e lo cercavano sì avidamente nelle tasche dei Romani, erano i tarì d'oro coniati da'principi di Sicilia di quel tempo con leggende arabiche: bella e comoda moneta comunissima allora nell'Italia meridionale. Il fatto è che, tra il movimento di Roma. la scarsezza delle vittuaglie e la moria. l'esercito imperiale, anzi che calare in Puglia, fu costretto a ritornare frettoloso in Germania.

Mentre Guglielmo per tal modo si assodava sul trono, perdette i conquisti del padre in Affrica. Comparvero immediatamente in quelle provine gli effetti del mal governo: i presidii cristiani cominciarono ad aggravare i Musulmani. Vivea da otto anni in Palermo Abu-l-Hasan-Hosein-el-Forriàni dotto e religioso sceikh di Sfax, del quale abbiam detto ' che

<sup>1</sup> Gesta Friderici, lib. 11, cap. 22.

<sup>\*</sup> Cap., ij di questo libro, pag. 440, 480. Il dotto baron De Slane, neula versione di Pun-Khaldin, Blat. de Berbera, Appendios del vol. 1, 287, ha ketto Ghariani, dopo aver segulta nella pag. 37-38 dello stesso volume la lecino e Persjani. Non ostante i autorità di la me rudito di tasto none, parali stare alla lecino e Persioi ch' è nel Mes. citati, raddopnimo prindordi la secondi radicale, come si legge nel Lobri-Lobrid, pare il, pag. 490 e nel Merssid-Libria. Quel nome etnico si riferisce a Forriana, villaggio presso Sfar.

designato a governar la sua terra per lo re di Sicilia, avea chiesto lo scambio in persona del figliuolo Omar, e si era dato statico egli stesso in man de Cristiani. Ei sapeva il figlio uom di grande animo e risoluto. Nel partire di Sfax per la Sicilia, « Vedi, io » son vecchio, gli disse; io m'avvicino alla tomba: » questo fiato di vita che m'avanza, lo vo'consacrar » tutto ai Musulmani. Quando ti si offra il destro, » sorgi tu contro il nemico cristiano; distruggilo » senza badare ad altro; e fa conto ch'io sia già » morto. » Risaputi i soprusi de Cristiani a Sfax, viste da presso le cose in Palermo, il Forriàni scrive al figliuolo che l'ora è suonata; che si affidi in Dio e rivendichi i diritti dei Musulmani.

Omar convocava una notte i cittadini; esortavali a pigliar l' arme: ch'altri si mettesse a guardia
delle mura, altri corresse alle case de' Franchie di
tutti i Cristiani e si li trucidassero. « E lo sceikh,
» domandarongli, il signor nostro e padre tuo,
» che sarà di lui? » — « Egli stesso me l' ha co» mandato, rispose Omar. Se cadranno insieme con
» lo sceikh mille e mille cristiani, ei no, non mor» rà. « Levandosi il sole, era consumata la strage,
dalla quale nessun cristiano campò. Era il primo
giorno dell' anno cinquecencinquantuno dell' egira
(25 febb. 4156).

Risaputo il caso in Palermo, il re chiamava il Forriani; gli intimava di scrivere ad Omar che ritornasse all' obbedienza, se volea salvar la vita al padre. Il vecchio rispose tranquillamente: « Chi è corso

<sup>&#</sup>x27; Non aggiungo una parola del mio in tutto questo racconto.

» tant' oltre non tornerà addietro per forza d'una let-» tera. » E fu chiuso in prigione coi ceppi ai piè; e mandato a' ribelli un messaggio con minacce e promesse. Il quale arrivato a Sfax, non gli permessero di sbarcare quel dì. Venuta la dimane, dalla nave ei senti gran clamore in città; vide aprir la porta di mare e uscirne la gente in processione, salmeggiando: "Iddio è grande. Non v'ha dio che il Dio; Maometto è l'apostol suo: " e recavan sulle spalle una bara. La messer giù; Omar si fece innanzi; recitò la preghiera; fe' sotterrar la bara: e tutti gli furono attorno, com' era uso ne funerali, poi dileguaronsi a poco a poco. Instando l'ambasciatore presso le guardie perchè lo conducessero ad Omar, dissergli: « Lo sceikh è occupato nella cerimonia del » duolo, sendo stato sepolto poc'anzi il padre, quel » desso di Sicilia. Riferisci ciò ch' bai veduto e non » occorre altra risposta, » Nè tardò guari in Palermo il supplizio dell' Attilio Regolo musulmano. Alzaron la forca su le sponde del Wadi-'Abbâs, come s' addimandava l'Oreto appo i Musulmani, e torna appunto alla pianura di Sant' Erasmo, or tutta ingombra di fabbriche e di giardini, nella quale un tempo si eseguivano le sentenze capitali e fuvvi acceso nel secol decimottavo l'ultimo rogo dell' Inquisizione. Malmenato da carnefici, strascinato al patibolo, Abu-l-Hasan recitava impavido e posato il Corano; e con le sacre parole in bocca morì.

All' esempio di Sfax sollevaronsi le popolazioni

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Si controntino: Ibn-ei-Athir, anno 55i; Tiglani e Ibn-Khaldůn, nella Bibl. ar. sicula, teslo, pag. 300 segg., 381 segg., 490, 593, 504.

delle Gerbe e di Kerkeni, dissanguate com'elle erano. Tripoli tardò alquanto; sia che il presidio sapesse guardarsi meglio, sia che le due fazioni da noi già citate mal si potessero accordare insieme. Si trattò dapprima un caso legale. Per comando, com'egli è verosimile, della corte di Palermo, il capitano del presidio volea che da pulpiti delle moschee fosse recitato un sermone contro gli Almohadi, eretici, usurpatori, e quel ch'era peggio, possenti, vicini, e sospetti di pratiche in Tripoli. Rispondeano i cittadini che, secondo la capitolazione, nessun potea costringerli a cosa contraria all'islâm; e che tal sarebbe stato il detrarre pubblicamente ad altri Musulmani, fosser pure di rito diverso. Il giureconsulto che tenea la magistratura \* allegò coteste ragioni al capitano: e conchiuse che s' ei non fosse persuaso. il popolo di Tripoli gli lascerebbe la città e andrebbe con Dio. Il Siciliano accettò, buona o trista, la scusa e stette in guardia; i Musulmani passaron dalle parole ai fatti. Fu il governator della terra, Jehiaibn-Matrûh, quel desso che ordì coi notabili del paese la congiura di dar addosso al presidio, una notte di luna piena, per attirarli fuor della fortezza e avvilupparli in lor trappole. Venuta l'ora, congegnano per le strade legname e funi e levan quindi il romore. I soldati del presidio prendono incontanente le armi, montano in sella e spronano addosso alla turba: quand'ecco i cavalli incespano, s'avvilup-

¹ Ibn-el-Athir, I. c. Si ricordi ciò che abblani detto nel cap. IJ di questo libro, pag. 425, 436 del volume, intorno le condizioni in cui fu lasciata l'isola delle Gerbe il 4453.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Si vegga il cap ij del presente libro, pag. 409 del volume.

pano; i cavalieri son presi senza potersi difendere. Così del cinquantatrè (2 febb. 1158 a 22 genn. 1159) la città di Tripoli scosse il giogo e rimasene capo lo stesso Jehia-ibn-Matruh. Come a Sfax ed a Tripoli, così anco a fábes rivoltavasi il governatore del re di Sicilia, per nome Mohammed-ibn-Resetd. Gli Almohadi intanto, occupata Bona, stendeansi verso levante fin presso Tunis. Rimanea soltanto alla corona di Sicilia la città di Mehdia, col borgo di Zawila e om Susa.

Nel primo impeto della riscossa, Omar-el-Forrian avea mandata gente a sollevare Zawila, si che i Cristiani fossero minacciati nel centro delle forze loro. Gli Arabi del vicinato eran pronti a correre ad ogni odor di preda; de' Cristiani in Zawila par vivessero pochi o nessuno. Agevol cosa fu dunque a gridar nel borgo "morte ai Rum" e tentare un colpo a Mehdia stessa, nel mese di scewal del cinquantuno (17 novembre e 15 dicembre 1156). Il qual colpo ancorche fosse fallito, i sollevati con l'aiuto di que di Sfax e d'altre terre e anco degli Arabi, si mantennero in Zawila, intercettando dalla parte di

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Si confrontino Tigiani e Ibn-Khaidûn, nella Bibl. or. sicula, testo pag. 389, 489, 504, Ibn-el-Alhir, l.c., la menzione della ribellione di Tripoli, senza plata, nè altri particolari; se non ch' ei la dice seguita dopo quella di Sfax e pria che quella di Kabes.

lbo-Khaidén scrive che que' di Tripoli dando addosso a' Cristina ' Il bruciarono col fioco.' Gredo sia stato qualche stratagemma come quel delle funi e travi apparecchiate al chiaro della luna, piatiosto che un auto de fe dei prigioni. I costami de Musalmani non portavano queste crudellà. ' lbn-el-tabler, le, cibn-khaidón nella citata pag. 204.

<sup>&</sup>quot;Ihn-el-Athir, i. c., e pag. 304. Questo capitolo degli annall, ancorchè posto nel 551, contiene fatti posteriori, come quello di Tripoli, di cui altri scrittori segnan la data precisa.

<sup>4</sup> lbn-el-Athlr, cap, cit., pag. 504,

terra le vittuaglie alla fortezza. Guglielmo inviò allora venti galee con rinforzo d'uomini, armi e provigioni; onde si ripigliò l'offensiva. Dicono i Musulmani che il capitan di Sicilia corruppe gli Arabi e che uscito il presidio a combattere, essi presero la fuga, lasciando nella mischia quei di Zawila e di Sfax. Che che ne sia, furono i Musulmani circondati e rotti con molto sangue. Que'di Sfax fuggirono a legni che avean pronti alla spiaggia, onde ne campò di molti; ma gli uomini di Zawila stessa non trovaron asilo nel borgo, del quale furon chiuse le porte. Cadder essi lì combattendo; mentre i vecchi, le donne, i fanciulli cercavano di salvarsi, qual per mare, qual per terra, come ciascun potea. Ma non bastò il tempo a tutti. I vincitori, superato ch' ebbero il debil muro, non perdonarono a sesso nè ad età; rapirono o distrussero ogni cosa. Avvenne cotesto strazio il cinquantadue (13 febbraio 1157 a 1 febbraio 1158). Par che la penisola da Mehdia a Susa e forse più a ponente verso il Capo Bon, sia tornata allora in poter di Guglielmo; poichè gli annalisti musulmani dicono che i Siciliani stetter saldi in Mehdia d' allora infino all' assedio d'Abd-el-Mumen: e Roberto dal Monte scrive che il millecinquantasette, presa dall'armata di Guglielmo Sibilla, capitale dell'isola di Gerx, il re vi fece stanziare i Cristiani

ш.

SI confrontino: Ba-el-Attir, I. c.; Ibn-Khaldin, testo nells Bită, ar ricula, pag. 504 e il Buida nella stessa raccolta, pag. 374, il quale porta solizato le date della solicazione contro I Cristiani in Mediai e della interperazione di Zavila, le quali matezno nel racconto d'Da-el-Attir, Questi jurari a solicazione di Zavila inanazi il supplizio del Forifain; ma non è verosimite che Guglielmo abbia differita quella vendeta per no nano e qualche mese.

e lor prepose un arcivescovo.\(^1\) Parrebbe da questo cenno che fossero stati accolti in quel territorio, e principalmente in Zawila, gli abitatori cristiani che la ribellione avea cacciati dalla costiera di levante, e la dominazione almohade da quella di ponente. S'ignora in vero il nome dell'arcivescovo, e se il cronista riferisca esattamente la dignità: ma non mi sembra punto inverosimile che la corte di Palermo abbia voluto nominare un metropolitano nelle sue possessioni d'Affrica; la quale dignità e le contese che nasere ne doveano trai l'e e il papa, siansi dileguate insieme con la dominazione siciliana in quelle parti.\(^1\)

1 Presso Caruso, Bibl. sicula, pag. 951, con l'anno 1958 e presso Pertz, Scriptores, VI, 506, con l'anno 1157. Nella prima di coteste edizioni Il nome dell'Isola di cui si suppone capitale Sibilla (Zawila) è scritto Gerx; nella seconda Gero, la quale lezione credo sia stata preferita come vicina a Gerbe, della qual isola carve al dotto editore si trattasse, lo credo che per Isola si debba qui intendere penisola (gli Arabi banno un sol vocabolo per l'una e per l'altra), e che sia da preferire la lezione Gerx, come quella che niù si avvicina a Scertk, nome della penisola che separa i golfi di Tupis e di flammamet, ta quale oggi si chiama El-Dakhel, ma gli Arabi del medio evo or la dissero di Scerik, da un nome proprio d'uomo, or di Báscia (Basso?) nome della città principale. Non è verosimile che i Siciliani avessero ripigliata altora cotesta penisola, ma pare che Mehdia o Zawila fosse considerata ailora come capitale di un piccolo statu che prendesse il nome dalla penisola vicina. A me par certo che sendo padroni di Mehdia e di Susa, I Sicillanl lo fosser anco di una parte della costiera, e in ispecie della penisoletta di Monastir, appendice di Mehdia. Si vezga, su la topografia di cotesti luoghi, l' Edrisi nella edizione dei sigg. Dozy e De Gœje, pag. 108, 109, del testo, e 126-8, della versione. Edrisi dice che i tre villaggi o castelli di Monastir erano abitati da religiosi, come d'altronde si può supporre da quel vocabolo.

¹ In primo luogo non mi par dubbio che il re di Sicilia credesse alto rapartenere alla sua corona il diritto d' Istituire sedi vescovili, come l' escretiarono gli imperatori hizantini. Si noti la fondazione del vescovato di Celalia e il titolo di Arcirezeoro di Sicilia, dato a qued il Palermo in un diploma di re Roggiero, presso il Pirro, Secinia Seare, pag. 83.

In secondo luogo è da ricordare che, per antica costumanza, il metropolitano di Patermo, ricordando solennemente ogni anno i suoi suffraga-

Gli Almohadi in questo tempo non si erano risentiti, attendendo Abd-el-Mumen a mutar la costituzione dello Stato; farsi, di capo elettivo dell'aristocrazia masmuda, monarca assoluto ed ereditario, egli straniero alla tribù; togliere i governi delle province ai capi masmudi e affidarli a' proprii figliuoli. Il colpo gli venne fatto di queto, senza immediato spargimento di sangue. 1 Nè era ch'ei non pensasse all'Affrica propria. Ricettò nella sua corte Hasan, il signor di Mehdia; per dieci anni potè ragionare con lui delle condizioni di que' paesi; e narrasi che quando i miseri sopravissuti al caso di Zawila andarono a Marocco a chiedergli vendetta, ei li sovvenne di danari, li ascoltò con gli occhi pieni di lagrime, tacque un pezzo e poi, levando il capo, « Fate cuo-» re, lor disse, io vi aiuterò; ma convien aspettare.» Ordinato intanto l'impero sì com'ei volle, si apparecchiò per tre anni alla guerra, grossa e lontana, ch' era necessaria a cacciare non solamente i Cristiani di Mehdia, ma a domare tutti que regoli o capi Berberi, quelle tribù d'Arabi ladroni che da un se-

nei, solea nominare tra quelli 11 vescovo di Tripoli d'Affrica, su di che si vegga il Pirro, op. cit., pag. 24.

St consideri inottre che tra i diplomi della Cappella Palatina di Palermo, pal Tabalorio di essa, pez. 3, seç er XV, è i Inventario della suppellettile della Chiesa d'Alfrica, nel quale si legge che una parte era siasa fatta a speze dell'arcenerero. Ni lar si aliada più tosto a quello d'Afferi che a quell' Palermo. D'attronde il fatto di trovarsi quell' inventario sella Cappella Palatina, poù indicare che i Callesa d'Affrica si voltesa fra dicerdere dal Cappellano Maggiere, o che per lo meno la suppellettile si conserrassa e cura di questo, come provincient di una repla fortezza.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Ibn-el-Athir, anno 551, testo del Tornberg, vol. XI, pag. 139, 440. Si confronti Il Kerida versione del Tornberg Stesso, Iono 1, pag. 170 a 173; Ibn-Khaldún, Histoire des Berbères, traduzione del baron De Slane, Iomo 1, 254 segg. e tomo 11, 175, 190 segg.

colo e più viveano senza alcun freno tra Tunis e Barca. Dei quali preparamenti gli annalisti ci danno molti particolari, cavati com' e' pare da Ibn-Sceddåd, il quale si trovò (4159) al campo almohade sotto Mchdia ed era stato tre anni innanzi in Palermo.¹

Ci parrano dunque che Abd-el-Mumon fece far numero infinito di grandi sacca di cuoio per l'acqua e di otri e di truogoli; fece scavar pozzi lungo il cammino disegnato per l'esercito; che d'ordine suo per tre anni furono in quelle province segate le messi senza trebbiare e ammontati i covoni e ricoperti di creta, che parean tante colline; che fu messa insieme, tra Spagna ed Affrica, un'armata di settanta galce, senza contar le teride nè le salandre, e affidata a Mohammed-ibn-Abd-el-'Aztz-ibn-Meimûn. di quella celebre casa di guerrieri di mare, scrisse Ibn-Sceddåd: \* che noveravansi nell' esercito centomila combattenti e altrettanti saccardi: che nella marcia, passando pe'luoghi cólti, nessun osava coglier pure una spiga di grano; e che facendo la preghiera sotto l'imâm, tutti intonavano l' "Akbar Allah " come un sol uomo. Cotesti racconti provano la maraviglia che recò nell' Affrica propria quello spettacol nuovo d'un'oste immensa, disciplinata e ben provveduta.

¹ Il soggiorno d'Ibn-Sceddad in Palermo I' anno 551 dell' egira, è si-cetato da Nivaria, i un inego dei quale die la versione frances. M. Rosseew de Saint-Hilaire, Jittutore d'Espague, tono Ili (Paris, 1889), Pièter justificatiere, nº IV, paz. 541. Questo squarcio, tradotto da M. Vincent colto da un M. sarabico di Parigi che non si cita, contiene un anedoto di Abbel-Homen chel i consista riferire, sesseggi siato arconosta da un mercatante musulmano di Mehdia, ch' egil incontrò l'anno 551 nella capitale della Sciella.

Presso Tiglani, che abbiam citato di sopra, nel cap. ij, pag. 379, in nota. L Hoial-el-Hausciah dà Il nome di Abd-Allah-ibn-Meimun.

La vanguardia mosse di Marocco allo scorcio del cinquecencinquantatrè (gennaio 4159): e nel sefer del cinquantaquattro (22 febbraio a 22 marzo dello stesso anno) era passato quasi tutto l'esercito. ¹

Abd-el-Mumen prima assalì Tunis (mag. 4159); dove trovando resistenza e non essendogli pur giunte le forze navali, andò a Kairewan ed a Susa, entrò in Sfax; poi ritoraò sotto Tunis (43 luglio), dielle un assalto che la sforzò ad arrendersi: e quindi perdonò a tutti la vita, cacciò Ahmed-ibn-Abi- Khorasan, lasciò l' avere a pochissimi cittadini, agli altri tolse la metà de beni mobili o stabili; a Giudei ed a Cristiani diò la eletta tra l'islamismo e la morte: e chi non rinnegò fu trucidato. Quel terribil nembo dopo tre giorni piombò sopra Mehdia: la quale fu stretta per mare e per terra.

Sgomberata Zawila all'appressar di tant'oste, i Cristiani si chiusero nella fortezza, con alquanti Musulmani, com'ei pare, leggendosi che vi fosse il principe zirita Jehia-ibn-Hasan-ibn-Tam'ın.' Militava nel presidio la più eletta gioventù del regno, per nobilità e valore; sommavano i combattenti a

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Si confronlino: Ibn-Sahlb-es-Selât; Ibn-el-Athir, anno 254; Mar-ekosci; Ibn-Khaldda, nella Bibl. ar. steda, testo pag. 197, 303-304, 319, 501. Non cito Il Nowairi, perch' egil qui copia di parola il parola Ibn-el-Athir. Cotesti scrittori non son d'accordo sul tempo della mossa da Marocco e al comprende benissimo.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Secondo alcuni cominciò l'assedio il 48 regeb (5 agosto 1459). Secondo altri tornerebbe al 12 luglio.

<sup>3</sup> Marrekosci.

<sup>\*</sup> Ibu-el-Ahlir, Marrekosci, ec. dicono anche figliuoli di Molik, chi a il plurale di Molik, re; ma dicrasi anco de' grandi feudatari, come abbiamo avuta occasione di notare. Non mi par che meriti molta attenzione un luogo di Marrekosci, compilalore del Xili secolo, nel quale ei chiama i soddati del presidio "compagni del Dura."

tremila, secondo un compilatore che mi par bene informato, ' Del sito e fortezza di Mehdia abbiam detto altrove: grossissime le mura da potervi correr due cavalli di fronte e altri scrisse anco sei; accessibile dalla parte di terra per una porta sola e un istmo stretto e ben munito; formidabile dalla parte di mare per le difese e per la prontezza all'offendere, poichè niun di fuori vedea le galee surte nell'arsenale che belle e armate usciano improvvisamente dalla bocca del porto. ' Spaventevole all'incontro il numero degli assedianti. Al primo arrivo, Zawila deserta divenne come una gran capitale, scrivono maravigliati i Musulmani; pur non bastò a tutti i soldati, ribaldi e mercatanti, e fu forza che parte s' attendassero di fuori: poi trasservi anco Arabi de' dintorni e Berberi della tribù di Sanhagia, ai quali Abd-el-Mumen non potea vietar di combattere la guerra sacra. Furono piantati i mangani e le 'arrâde: " a muta a muta i Musulmani davano l'assalto di e

L'autore aconimo dell'Holdl-el-Mausciah.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Gli scrittori musolmani esprimono questo latto al rovescio,cioè, che la galea entrava uell'arseoale bella e armata senza metterea terra un sol nomo.

<sup>\*</sup> Macchine da Inadra rassi, più piccole che i mangani, Il Kartas, in vero, ch'è qui il solo che faccia menino di macchine oltre i mangani, e la kartas, in vero, ch'è qui il solo che faccia menino di macchine oltre i mangani, e chiana ra'ute, cicè 'toosnii, ''Il qual some la dato alle artiglierie. A me par che l'autore, il qual seisse nel 180 secole o monoscea per l'appunto quando fosse stato fatto il primo uso della polvere nelle armi ut a tempo e col suo passe potes patre satiquata. Parse fiu errore dei copiati, e le o ogni modo le lettere radicali, che son le stesse, disposte al ni altruo ordine, al prestavano all' equivoco. Nello stesso modo va spiegno un luogo d'illo-Khaldin, autore auch'e qui del XIV secolo, asconado il quale le 'tonanti' sarrebbre state usate in Africa nel XIII. Si vegga su questo disbibilità lette tratas dei sign. Relenante el Evo, l'or pier apréso, a Paris, 1813, pag. 35 segg. c si controntino: Dory, l'interior à Abadidarum, Il, 202 e 201 c he-battus, l'opoger, Paris, 1833-35, mon III. (18, 40), 283, 306.

notte: ma gli assediati se ne rideano; anzi con frequenti sortite batteano aspramente i nemici; sì che Abd-el-Mumen per difesa de' suoi, fe' tirare un muro a ponente della città: ! e stava egli tutto il di al campo, sotto una tenda, dormiva la notte in un palagio di Zawila. Montata poi una galea con quell' Hasan ch' era stato signor della città, fecero il giro della fortezza; guardarono; discorsero e si persuasero che non vi era modo a dar la battaglia. "Or come fu che l'abbandonasti al nemico?" sclamò Abd-el-Mumen: ed Hasan "Mancavano le vittuaglie, io non avea di chi fidarmi: e poi così volle il destino! " " Ben dici, " replicò Abd-el-Mumen. Smesso il pensiero d'un assalto per mare, ordinò il blocco; dispose l'escreito a svernare a Zawila; onde, fattovi trasportare tutto il grano e l'orzo che si potè, ne fecero due masse tanto alte, che gli scrittori tornano al facile paragon delle colline, dicendo che quanti non avevan visto il campo da parecchi giorni, domandavano come fossero venuti su que'due monticelli. Nè bastaron questi a prevenire il caro del vitto; onde s' arrivò a vendere sette fave per un dirhem mumenino, che tornava a mezzo dirhem legale, e però a trenta centesimi della nostra lira. Ma il presidio era minacciato di pretta fame. Si argomenta dalle narrazioni musulmane che l'armata almohade avesse già chiuso il mare del tutto: onde ormai la sorte della fortezza dipendea da una battaglia navale.

<sup>1</sup> Ibn-el-Aihtr, ec.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zerkesci.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Questo fatto è riferito dal solo Marrekosci.

L'armata siciliana il millecencinquantasei avea cooperato possentemente a cacciare i Bizantini dalle costiere di Puglia. Nel cinquantasette, capitanata da Stefano fratel di Majone, essa avea prese cittadi e fortezze in Romania, desolate province e distrutta quasi del tutto a Negroponto l'armata grece: vittoria assai più gloriosa che niun'altra di Giorgio d'Antiochia. Perchè non mandarono immediatamente quest'armata a Mehdia con lo stesso Stefano? Era ita, in vece, alle Balcari; condotta da un eunuco Pietro, forse per interetutare le navi dei Beni-Meimun; ma altro non avea fatto che dare il guasto all'isola di Ivisa. Avea pieni gli scafi di prigioni e di preda, quando un ordine del re chiamolla a soccorrere Mehdia.

Dove il luncdi ventidue di scialdan (8 settembre) comparvero in lunghissima fila cencinquanta galea siciliane, oltre la teride e altri legni: 'accennaron poi ad entrare nel porto: si che alcune galea calavan le vele, ed una degli assediati uscì loro all'incontro. Le settanta galea almohadi, se non cran tirate a terra, come dice il Falcando, sorgeano in luogo sicuro e di certo non presentavan battaglia. Sospettando forse uno sbarco fuori la fortezza, Abd-el-Mumen schierò tutto l'esercito su la spiaggia: e stava a guardar le mosse del nemico, quando l'undeimun viene in fretta; gli mostra le galea siciliane che s'avanzano sparpagliate per cagion del vento;'

<sup>1</sup> Falcando

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Secondo l' Holdi-el-Mausciah, sarebbero state una cinquantina, poichè il numero totale delle navi si fa montare a dugento.

<sup>8</sup> Ibn-Sceddåd, presso il Tigiani.

dice potersi tentar la battaglia, non ostante il disavvantaggio del numero. Abd-el-Mumen non rispose. Il marinaio spagnuolo; prendendo quel silenzio per assentimento, corre alle navi; fa montare le ciurme; esce e dà di fianco nella fila del nemico. Spezzatala, ricaccia nel porto di Mehdia le galee più vicine a terra; volta le prore contro le albe; le quali combattono un poco, poi, sbigottite le ciurme, dicono i Musulmani, dalla immensa moltitudine d'armati che vedeano a terra, prendono il largo, spiegan le vele: il navilio musulmano che non ne avea, rimase addietro nella caccia; talchè ghermite sette galee siciliane fu costretto a tornare. Abd-el-Mumen fin dal principio della battaglia, prostrato a terra, si spargea polvere sul capo, fervorosamente pregava: "Grande Iddio, non fiaccar tu i sostegni dell' islam." Così Ibn-Sceddåd, ch' era presente, Gli scrittori musulmani che attinser in parte da lui, narrano questa giornata con poco divario l' un dall' altro. De' cristiani, il Falcando afferma a dirittura che l'eunuco Pietro per tradimento, fuggì senza combattere, e Romualdo salernitano scrive ch'ei pugnò, fu vinto e perdette molte galee, Ma pochi anni appresso veggiamo Romualdo compagno o complice dell'eunuco Pietro nelle fazioni di corte.

Con aulica serenità, prosegue l'arcivescovo a dir che il presidio, scarseggiando di vittuaglie e non avendo speranza di soccorsi, fe pace coi Masmudi; lasciò loro la città e tornò in Sicilia, ciasenno con la sua roba. Il Falcando, all'incontro, rincalza le accuse in quest'ultimo tempo dell'assedio: che gli ennuchi

della corte assicuravano per lettere Abd-el-Mumen non si manderebbero aiuti; ch'egli offerì ai Cristiani di prenderli a'suoi soldi o rinviarli in Sicilia; che stretti dalla fame promessero di lasciare la fortezza se chiesto soccorso l'ultima volta non l'ottenessero entro pochi dì; e che giunto il messaggio loro a corte, Majore diè ad intendere al re non mancar punto le vittuaglie in Mehdia; onde que prodi alfine, delusi e affamati, la consegnarono al nemico. Non parmi punto verosimile quell'ultimo messaggio in Sicilia. Al dir degli scrittori musulmani, quando il presidio ebbe mangiati tutti i cavalli e stava per morir di fame, che fu in su la fine di dsu-l-higgia (primi di gennaio), dieci gentiluomini scesero dalla fortezza a domandar salva la vita, la roba e la libertà. Rispondendo loro Abd-el-Mumen che più tosto abjurassero, replicarono: non esser venuti per questo, ma per implorare la magnanimità sua; che nulla aggiugnerebbe alla sua gloria il far perire di fame tanti cavalieri; che al contrario, s'ei li rimandasse alle case loro, gli sarebbero obbligati per tutta la vita. Andaron e ritornarono più d'una volta, finchè il monarca almohade, ammirando la fortezza dall'animo loro, il signorile sembiante e le oneste narole. o temendo, com'altri dice, che re Guglielmo non si vendicasse della morte loro sopra i Musulmani di Sicilia, accettò la resa e fece traghettare con navi tutto il presidio in Sicilia. Entravano i Musulmani nella fortezza la mattina del dieci di moharrem del cinquecencinquantacinque (21 gennaio 1160). Aggiungono gli scrittori arabi, ma il silenzio del

Falcando mi distoglie dal crederlo, che la più parte dei reduci periva per naufragio. Intanto-aveano gli Almohadi ridotte altre terre dell' Affrica settentrionale; si che l'impero di Abd-el-Mumen si misurò da Sus dell'Oceano infino a Barca; da confini settentrionali dell' Andalusia alle estremità meridionali del Sahra.

La cronologia, trascurata pur troppo da' due cronisti di Guglielmo, ci mostra che il caso di Mehdia rinfocò le ire nel regno. Già da parecchi anni la parte feudale, per onestar la rivoluzione, movea di strane accuse contro Majone: ch' egli ambisse il trono, attentasse alla vita di Guglielmo, lo spingesse agli atti più crudeli per farlo comparire tiranno: or aș-

\* SI confrontino: 1bn-Sahib-es-Selåt; 1bn-el-Athir; Marrekosci; il Baidn; Tiglani; Il Kartds; Abulfeds; Ibn-Khaldon; Zerkesci; Ibn-abi-Dinar, nella Bibl, ar, sicula, testo, pag. 197, 303-308, 349-320, 374, 401-402, 403-404, 417, 504-506, 523, 540, e l'Holdl-el-Mausciah ec. (il Pallio variopinto che ricorda gli avvenimenti di Marocco) compendio anonimo, scritto l'anno 783 dell'egira (4381-2) Ms, della Bibl. imp. di Parigi, Ancien fonds, 825, pag. 446. Non cito Il Nowairi perch' egli copia letteralmente Ibn-el-Athly in questi capitoli. Di cotesti scrittori ho notate alcune differenze, L' Holdt inoltre attribuisce agli ambasciatori del presidio cristiano appo Abd-el-Mumen, l'adulazione di avergli detto ch'egli era appunto il predestinato alla monarchia universale di che parlavano i loro libri, Del racconto di Tigiani abbiam anco una traduzione Irancese di M. Alph. Rousseau, nel Journal Asiatique di febbraio 1853, pag. 209 segg. I capitoli più importanti d'Ibn-el-Athir sono stati tradotti in francese dal baron De Stane, nella Histoire des Berbères d' Ihn-Khaldun, tomo li, Appendice, pag. 585 segg. Similmente I luoghi d'Ibn-Khaldûn, che abbiam citati nel presente Capitolo, si trovano nella citata versione di M. De Siane, tomo II, pag, 38, 39, 495, Il Conde, Dominacion de los Arabes en España, Parte III, cap. aliv, narra distesamente questa impresa di Mehdia, con alcuni de' particolari notati da noi ed altri che non troviamo ne' nostri testi. Ma la compilazione del Conde non può tener luogo de' testi che el mancano.

Degli autori cristiani son da vedere il Falcando e Romualdo Salernitano, sì discrepanti l'un dall'altro, il primo nel Caruso, Bibl. sicula, pag. 420, 424, il secondo in Muratori, Rer. Italic., VI, 199, e presso Pertz, Scriptores, XIX, 439.



giunsero, troppo sottilmente, che avesse fatta cader Mehdia a bella posta per gittar novello odio sopra il re. ' Ma non mancavano forti sospetti contro la corte tutta quanta: la connivenza degli eunuchi co Musulmani e di Majone con gli eunuchi; la nimistà del ministro e del re contro i nobili, che tanti ve n'era in Mehdia; e la voglia di liberar l'erario di quella dispendiosa e disutile dominazione. Perchè non avean arso l'eunuco Pietro, come Filippo di Mehdia? Perchè non aveano rimandato il navilio in Affrica con un ammiraglio, uomo e cristiano, che sapesse vendicar la bandiera di Sicilia e liberar dalla fame il presidio? I cronisti scrivon poco o nulla di tai querele e notan secco il grave fatto che, il medesim'anno sessanta. Majone avea disarmati i Musulmani di Palermo, Di che non ci si dice la cagione: se per punire i soldati musulmani dell'armata che fuggi nelle acque di Mehdia, o per reprimere la baldanza mostrata dopo le vittorie di Abdel-Mumen, o per pratiche scoperte, o per querele dei Cristiani sbigottiti e umiliati. Di certo Abd-el-Mumen in quella stagione riordinava la costiera d'Affrica in guisa da dar, molto pensiero ai vicini.

Pochi mesi eran corsi dalla dedizione di Mehdia e già, in Terraferma, città e baroni facean la giura

Si confrontino il Falcaodo e Romualdo Salernitano, presso Caruso, Bibl. sicula, pag. 412 segg., 419, 424, 865, 866.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Di questa sola ragione d'economia ta parola il Falcando, op. cit., pag. 424.

¹ Questo rimprovero l' ho aggiunto io. Pietro era forse caduto in disgrazia o tenuto com'oggi diremmo "in disponibilità." Ma tornò ben in favore a capo di due aoni.

<sup>4</sup> Falcando, op. cit., pag. 435.

che non si ubbidisse più a comandi sottoscritti da Majone: nè andò guari ch'egli stesso cadde una notte (10 novembre 1160) presso le case dell'arcivescovo di Palermo, intrattenuto a bella posta dal reo prelato che gli s'era giurato fratello, trafitto da Matteo Bonello, nobil giovane, creatura sua, confidente e satellite, il quale infingendosi più fedele che mai, tramava coi baroni malcontenti; e dopo il misfatto divenne l'eroe popolare di Palermo e di tutto il reame. E Guglielnio dapprima l'ebbe a ringraziare che gli avesse morto il primo ministro. Dissipato lo spavento, la combriccola dei prelati e degl'eunuchi di corte, incominciò a minacciare Matteo: indi parve ai malcontenti di affrettare il gran colpo, ch' era, deporre il re, esaltare il fanciullo Ruggiero suo figliuolo e regnar essi.

Non riusci della congiura so non che l'esordio. Principi del sangue legittimi e bastardi e baroni e cavalieri, ai quali diè mano un capitan di guardie e prestaron forza soldati mercenari e uomini della plebe, presero Guglielmo nelle stanze del consiglio; si spartirono i tesori accumulati dal gran Ruggiero e le donne dell'harem; saccheggiarono la reggia; (9 marzo 1161) condussero per le strade della città il successore designato. Non versarono i congiurati altro sangue che di Musulmani: e ciò mostra quali fossero i loro principali nemici. Quanti ennuchi trovarono, li messero a morte nella reggia e fuori, menre andavano a nascondersi a casa gli amici; ucciser anco i Musulmani che stavano negli ufizi a riscuo-

<sup>1</sup> Si confrontino sempre Falcando e Romuaido Saierpitano.

tere le gabelle, o ne fondachi a vendere lor merci; e spogliarono i cadaveri. Al qual romore i Musulmani del Cassaro, ch' era il quartiere più ricco della città, si ridussero nel borgo occidentale, asserragliarono le viuzze che vi mettean capo, e così, sprovveduti pur d'armi, fecero testa agli assalitori. Non picciol numero di Musulmani perì in questa sedizione. ' Tra gli altri, il poeta Jehia-ibn-Tifasci, oriundo di Kafsa, cittadino di Kabes, il quale forse, spazzate ch'ebbe Abd-el-Mumen le piccole corti d'Affrica, era venuto a tentar la fortuna in quella di Palermo. Possiam supporre che fosse andato via dopo quell'eccidio l'Edrisi, il quale era rimaso dapprima a corte di Guglielmo; poichè sappiamo da un contemporaneo ch'egli avea dedicata al nuovo re una edizione ampliata del Nozhat, la quale non è pervenuta infino a noi. 8

Matteo Bonello era assente; tra i congiurati entrò subito la discordia; il popolo di Palermo che avea guardata la scena curioso e perplesso aspettando che vi comparisse Matteo, cominciò a mormorare che non si potea lasciar lo Stato a un' accozzaglia di facinorosi, buoni a saccheggiare il palazzo, scannare gli inermi e nulla più. I prelati ch' aveano tentenando

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Si confroutino Falcando e Romualdo Salernitano, op. cit., pag. 434 segg., ed 866.

<sup>&</sup>quot;Imdde-d-din, nella Kharida, texto nella Bibl. ar., sicula, paz, 389, diec che "l'ammazzaroui Frnnchi di Sicilia depo l' anno 550 (1155-4) n-lla carnificina ch'el fecero dei Musulmani. "Mi pare da riferir questo caso alla sedizion di Paleruno, piuttosio che alla proscrizione che fecero non guari dopo I Lombardi nell'interno dell' isola

<sup>\*</sup> Ibn-Bescrün, citato da Reinaud, Géographie d'Aboulfeda, Introduzione, pag. CXXI. Il titolo era: Rudh-el-Uns wa Nozhal-en-Nafs, ossia \* Giardini dell'Umanità e diletto dell'anima. \*

e i più erano stati quatti, presero animo a questo, eccitarono il popolo a liberar il re: dai pochi, dice il Falcando, passò la voce alla moltitudine; come al comando di capitano audacissimo, come sospinti da una voce del Cielo, corsero alle armi: che ci par leggere i principii stessi di tutti i tumulti di Palermo, dal Vespro siciliano infino ai nostri dì. Il popolo circonda la reggia; e i congiurati, non bastando a difender quel vasto ricinto di mura, patteggiano col re, vanno via perdonati ed ei riman padrone (11 marzo); con cede nuove franchige ai Palermitani; si assicura col navilio chiamato da Messina e con le forze che vengono a lui spontanee da varie parti dell'isola; e rimette su la sconquassata macchina del governo. Uscì allora in persona a combattere i baroni chiaritisi ribelli nella Sicilia orientale; li vinse (estate del 1161); e domò con pari fortuna e crudeltà maggiore i moti delle province di Terraferma (1162). Fece poi prendere a tradimento Bonello, accecarlo e sgarettarlo. Una seconda sollevazione tentata in palagio, finì con la morte di tutti i congiurati (1173). Come ognun vede, le città maggiori dell'isola teneano pel re contro i baroni, che lor pareano tiranni assai più molesti. 1

Parteggiarono al contrario pei baroni ribelli le popolazioni lombarde, delle quali abbiam già notati gli umori e ordini municipali. La causa del divario mi sembra questa, che nella regione lombarda i comuni eran frammisti a feudatarii della stessa origine; onde l'umor della schiatta prevalea sopra quello del ceto; ed anco l'interesse, sendo negli uni come

Si confrontino sempre il Falcando e Romualdo.

negli altri contrario a'diritti degli antichi abitatori che la corte sempre difendea. E sappiamo dal Falcando che Ruggiero Schiavo, un de capi ribelli, tirate a sè Piazza, Butera e "altre terre di Lombardi" lor diè, gratissimo premio, il sangue, ed io correggo. la roba, de Musulmani; i quali, al dir di Falcando, in quelle regioni abitavano alcune terre insieme coi Cristiani e parte soggiornavano soli in lor case rurali. I Lombardi dando addosso improvvisi a quelle popolazioni agricole (primavera del 1161), ne uccisero moltitudine innumerevole; non perdonarono ad età nè a sesso. Camparono pochi dalla strage, chi fuggendo per boschi e monti, chi sgusciando travestito da cristiano: e ripararono nelle castella della Sicilia meridionale abitate da' correligionarii loro: dove soggiornavano ancora quando scrisse il Falcando (1188), e tanta paura aveano del nome lombardo, che non solo non voleano ritornare alle case loro, ma non c'era modo di farli passar dal contado, '

L'odio di religione sopito per due o tre generazioni, ridesto dalle guerre civili, operava poi, come cieco e furibondo ch' egli è, senza distinguer parte, nè interessi. Militando nell' esercito di Guglielmo Cristiani e Musulmani, surse tra loro sanguinosissima zuffa, mentre insieme distruggeano la città di Piazza, nè valse a raffrenarii la voce de capitani,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Falcando, op. cit., pag. 440. Ne fa cenno appena Romnaldo, op. cit., pag. 888. Si ricordi ciò che abbiam detto di Ruggiero Schiaro e delle popolazioni lombarde nel libro V, cap. viij, pag. 222 seg., 226 segg., di questo volume.

Si noti che Butera fu sempre feudale, e che Piazza era stata tenuta, conie qui dice Il Falcando, dal padre di Ruggiero. Schiavo, cioè il conte Simone, figlio di Arrigo, dei marchesi Aleranidi.

nè il comando del re, pria che cadessero uccise centinaia di Musulmani. 1 Tornati su intanto gli eunuchi. incominciò la reazione musulmana. Un gaito Martino, rimaso al governo della reggia e della capitale mentre il re osteggiava i ribelli, si messe a vendicare sopra i veri o supposti rei di maestà, un fratello suo ucciso dai congiurati: faceva aecusar questo e quello: facea sostener l'accusa da accoltellatori ne giudizii di Dio e da testimonii infami ne giudizii secondo legge romana; e i condannati erano impiccati per la gola, straziati di battiture, al cospetto dei Saraceni che se ne facean beffe, scrive il Falcando, Il gaito Pietro, quello stesso eunuco, traditore dell'armata a Mehdia,3 ritornato a galla dopo la ristorazione di Guglielmo, facea sue vendette per man di un carceriere o boja cristiano, reo di mille turpitudini, cagnotto e mezzano dei Musulmani. S'egli è da credere senza limite all'onesta ira del Falcando, tutti i magistrati dello Stato, giustizieri, camerarii, stratigoti, catapani, creati dalla fazione de paggi di corte, servivano a quella ed alle proprie passioni, taglieggiavano ed opprimevano a man salva. 4

La morte intanto di Abd-el-Mumen, (26 maggio 1163), la quale sciolse da gran timore i Cristiani di Spagna, <sup>1</sup> par abbia desta a speranze la corte di

<sup>1</sup> Falcando, op. cit., pag. 442.

<sup>1</sup> Op. cit., pag. 444-445.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Nei principii del regno di Guglielmo Il Buono, quand'egii arbitro dello Stato se n'era fugglio la Affrica per paura de baroni nemici suoi, il Conte di Gravina lo chiamò dinanzi la regina "servun sazcenum qui stolium dudum prodiderat." Falcando, op. cit., pag. 483.

Falcando, op. cit., pag. 448.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Abd-el-Mumen fu del più grandi uomini di Stato de'suoi tempi; in. 32

Palermo, o datole animo ad una dimostrazione contro gli Almohadi: con che i prelati della corte pare abbian voluto ostentare zelo per la religione e la patria; nè gli eunuchi, Pietro sopra tutti, poteano senza scortesia ricusar loro questo bel giuoco. Perchè leggiamo negli annali musulmani d'Occidente, che il cinquecencinquattotto (10 dic. 1162, 29 nov. 1163) i Rûm sbarcati a Mehdia, o credo io a Zawila, recarono spavento e danno; che quindi il navilio improvvisamente piombò sopra Susa, tenuta allora a nome degli Almohadi da un Abd-el-Hakk-ibn-Alennas; che i Cristiani fecero di molti prigioni, ammazzarono gente, distrussero il paese e portarono via in Sicilia il governatore co'suoi figliuoli, i quali poi furono riscattati; ma Susa non era per anco ripopolata nel decimo quarto secolo. 1

doto ano nelle scienta filosofiche e nelle mastematiche, conie il prova una sua compilizarione delle vero e supposto lezioni dei Mededi, che fondò primo la potenza aluoshade; la quale opera si tuva unasoscrittu nella Bi-libitota imperitale di Parigi, Suppinenta eraden, n. 283. Abdie-l-Bumen, presa Mehdia, fece fare un catasto dell'Africa settentionale, misu-rar la supercite de parassaghe quadrete, dedurre un terro pel monti, i fumit e le palsoli, e impose, la rapione della superficie rimanente, una tassas che le triti divoran pageria in grano o in monota. El comincio la tramutare in Supara i ferci Arabi d'Africa. Pece allesire, di-cons. 700 anxi; l'abbracre (1,000 quantali di sateute capi di; seri-nota. 700 anxi; l'abbracre (1,000 quantali di sateute capi di; seri-nota. 700 anxi; l'abbracre (1,000 quantali di sateute capi di; seri-nota. 700 anxi; l'abbracre (1,000 quantali di sateute capi di; seri-nota per del costo, Marraccio, tesso, pag. (100; Karriac, editiono del Tromberg, tento pag. 149; 131, 132, e versione, 174, 170, 177; e lin-shi-libinir (El-Kairouani) versione francene, pag. 150.

4 Si confrontino: il Baidn, anno 558, e Tigiani, entrambi nella Bibl. ar. sicula, testo, pag. 374 e 378, 379.

Il primo pone la data, dice d'uno sbarco di Rûm in generale, del novello "caso," com'el lo chiana, di Mehdia e dell'occupazione di Susa; il secondo ta menzione del governatore che avean messo gli Almohadi a Susa dopo che s'impadronirono di Mehdia, o pol accenua alle

Guglielmo, stanco di quel secondo suo sforzo contro i ribelli, aveva abbandonato il governo alle mani dei ministri, non volea più sentir parlare di guai. Rivaleggiando col padre ne'passatempi soli, ei si messe a fabbricare tal palagio che fosse più splendido e sontuoso di que lasciatigli da Ruggiero. Fu murato in brevissimo tempo, con grande spesa, il nuovo palagio e postogli il nome di El-'Aziz, che in bocche italiane diventò " La Zisa " e così diciano fin oggi.1 Il qual nome suona "il Glorioso," sottintendendo palagio o castello; ed è arabico, come le iscrizioni di che rimangono deboli vestigie nella cornice e lunghi squarci nella sala terrena, come i rabeschi, le colonnine, gli ornamenti; anzi come la struttura stessa e com' era forse la più parte degli artefici e quasi tutta la corte, con quella mistura, sì, d'incivilimento cristiano che abbiam notata altrove; la quale mescolanza con l'andar del tempo, riuscì più

stragi, rapine e cattività di que'di Susa ed a' prigioni riportati in Sicilia dall'armata. Indi non è dubbia la identità del fatto.

<sup>\*</sup> Falcando non dà il nome del palagio. Il testo di Romualdo ha Lisam, nelle edizioni antiche; ma quella di Pertz, Scriptores, XIX, 434, dà più correttamente Sisam, con l'avvertenza in nota "Hodie Cisa," la quale " lezione rende forse la pronunzia all'orecchio di qualche straniero, ma io non l'ho mai vista in alcuna scrittura nostrale. Al contrario, I diplomi latini del XIII e XIV secolo ed una cronaca anch'essa del XIV, hanno Zisa, e Asisia, ed un diploma del 1258, presso Mongitore, Sacrae domus Mansionis .... Monumenta, contien la concessione d'un terreno in regione Assisia, al mascolino. Finalmente avverto che l'aggettivo El-'Asiz, anche al mascolino, polchè si sottintende El-Kasr (il palagio), occorre in fin della iscrizione arabica della sala terrena, pubblicata dal Morso, Palermo Antico, 2º edizione, pag. 184. Ma di ciò mi propongo di trattar più lungamente nel Cap. xi del presente libro. Notisi intanto che la lezione Sisa, risponde precisamente alla trascrizione del nome Abd-el-'Aziz, il quale in un diploma del 1239, nel registro dell'imperator Federigo II, ediz. del Carcani, pag. 398, è scritto Abdellasis.

leggiadra nell'arte che non fosse proficua nel reggimento della cosa pubblica. Circondavano il castello ridenti giardini ed orti, acque correnti e vivai. <sup>1</sup>

Pria che si desse l'ultima mano alla Zisa, morì Guglielmo di quarantasei anni, il quindici maggio milleconsessantasei; nelle esequie del quale, che duraron tre dì, trasse immensa folla di cortigiani e citadini, vestiti di gramaglie; ma tra tutti, nota il Falcando, e ben glielo crediamo, le sole donne musulmane piangeano davvero, mentre vestite di sacco, scarmigliate le chiome, giravano per le strade dietro una brigata di ancelle, mettendo lamenti e rispondendo con flebil canto al suono dei cembali.

Si confrontino sempre Fairando e Romusido, nell'op. cit., psg. 448, 49 e 870, 871. Anche nelle piecote cos si dimostra la minista dell'uno e lo studio cortigiano dell'altro. Fairando, per esemplo, si compiace a notare cho Guglieino non arrivà a veder finita l'opera della Ziss; Romusido la ta credere compiata, e paria più la ragemente delle acque e de' giardini di quel sito reale, de' mossici agginnti da Guglieimo nella Cappella palatina, ec.

b Ho corretto il gioruo della morte secondo la Cronica Cassinese e il libro mortuario dello stesso monastero, presso Caruso, op. cit., pag. 512 e 522.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> La parte presa dallo dome, secondo il Falcando, nello esequie di Gugleimo I, songilia perfettamente quella che è attinuial loro sed finerali di Malek Sailh al Cairo (1249) in un isogo d'Abu-i-Mehasin, del quale M. Quatremère ha dato testo e traducione nella Històrie des Sailens Monisoluis, tono il parte II, paga (ch. Per parecchi gorini e schiare andiavano per le strade battendo i cemball, e le gentil donne le seguian senza velo, piangendo e picchiadosti il volto.

## CAPITOLO V.

Singolare fortuna èbbe Guglielmo II a raccogliere della tirannide paterna i frutti buoni, scansare l'odio, e tra la saviezza de'tutori e la giustizia e mansuetudine dell'animo suo, guadagnar l'amore de'contemporanei e le lodi dalla storia, in casa e fuori. Sia virtù o vizio del popolo, l'affetto in lui prevale sempre alla ragione; onde i posteri hanno perdonato a Guglielmo il Buono quella debolezza e levità di consiglio che alla sua morte fe' aprire un abisso: la corte divisa, il reame insanguinato, l'Italia in preda all'impero, nonostante la vittoria di Legnago e la pace di Venezia. Il padre, al contrario, avea fiaccato in ogni modo il baronaggio, nemico massimo dello Stato; mantenuta l'amministrazione di Ruggiero, se non che vi mancava il re, e dopo la morte di Majone anco il primo ministro; poichè fu partita l'autorità tra un vescovo, un segretario ed un gaito, i quali personificavano le sole tre classi di sudditi favoriti a corte.

A que medesimi Guglielmo I aveva affidata la tutela del figliuolo; preposta loro la regina Margherita, la navarrese, nè inetta donna, nè debole, amica dè ministri operosi: onde la dissero amante di Majone, poi di Stefano, e per poco non messero in lista l'eunuco Pietro. La reggenza fece opera, la prima cosa, a rabbonire le classi più offiese: creò nuovi conti; die'in feudo terre e villaggi; condonò debiti;

aboll la tassa della "redenzione" che aggravava, com e pare, i ribelli perdonati o i sospetti; concerses franchige ai cittadini: liberò schiavi della corte o del demanio. 'Guglielmo II, biondo e soave in viso, giovanetto di quattordici anni, ben avviato alle lettere, fu coronato in Palermo tra speranze ch' ei non ismenti giammai volontariamente.

Posando dunque gli umori di ribellione, e perfino di scontento, scoppiò la discordia in corte: e tra le gare delle persone venne fuori l'antagonismo degli indigeni contro gli stranieri. Abbiam noi mostrato fin dal regno di Ruggiero, come la fazione catolica d'occidente, monastica, francese e papalina, stendesse le trame fino alla corte musulmana di Palermo. La provvedea di avventurieri ecclesiastici, dei quali non solamente veggiamo i nomi tra gli arcivescovi, i vescovi, i grossi prelati e i precettori dei re, ma scopriamo anco il linguaggio ne segretarii o copisti; poich'essi, ne'diplomi, trascriveano il più delle volte i vocaboli arabici conforme alla pronunzia francese.

Si veggano i falti nel Falcando, presso Caruso, Bibl. sic., pag. 451 a 453.

Non mi pare inverosimile che alcuno di cotesti provvedimenti sia stato comandato nel testamento di Guglielmo I. Almeno un passo del Falcando, op. cit., pag. 434, prova che l'eunuco Pietro era stato emancipato nel lestamento e che fu confermata la manomissione dal reggenti.

Si vegga il cap. III di questo medesimo libro, pag. 432, 433, 439 del volume.

<sup>\* 1</sup> diplomi zrabi e greci di Sicilia che stamperà il prof. Casa di Palermo, daranno larga materia ad osserzazioni di questa natura. Intanto lo vogicio notare un esemplo, velo dal diploma arabico di Morreale del 1182, del quale mandommi copia il lodato professore, e la tradazione intina si trova nel Lello (Michel del Giulduci Pacersiano del real Tempio... di Morreale, hapiendice del Printiggia il Bible, pag. 8 e segg. In questo diploma to roce fairit, ordinariamente susta in Stelli col significato.

Le mandava anco avventurieri di spada, i quali occorrendo chiappassero qualche feudo.

Un parente, così, della regina Margherita, divenuto conte di Gravina, congiurò insieme con Riccardo Palmer inglese, vescovo eletto di Siracusa, contro l'eunuco Pietro, ch'era primo tra i ministri e forte nel favore della regina, nel seguito de' cortigiani e de' pretoriani e nella pratica dell'amministrazione. La briga si riscaldò tanto, che l'eunuco, uomo di poco animo, dice il Falcando, temendo per la propria vita, fuggì dalla corte e dal reame. Munita una buona saettia di marinai, d'armi e d'ogni cosa, e fattovi portar nottetempo gran copia di danaro, Pietro, la sera appresso, montò a cavallo con pochi eunuchi suoi fidati, pretestando di andare ad un nuovo palagio ch'egli avea fatto murare nel quartier della Kemonia; 1 e voltosi al porto, entrato in legno, riparò in Affrica, appo il re de'Masmudi. Così il Falcando e. con poco divario, l'arcivescovo di Salerno.\*

Scrive Ibn-Khaldûn che un Ahmed detto il Siciliano, nato nelle Gerbe della famiglia di Sadghiân ch' era ramo della tribù berbera di Seduikisc, preso dall' armata siciliana sulle costiere di quell' isola, educato in Sicilia, entrato al servigio particolare del

di collina, è Iradotta "Ierterum", voce francese latinizzata; il nome di luogo Descise è Irascritto "Dichichi"; el-Andalusin (gli Spagnuoli) "Hendulcini"; Giabkalin. "Chapkalinos", ec.

<sup>1</sup> Quello che or si dice dell' Albergaria.

Presso Carsso, Bikl. iisula, pag. 451 e 872. L'arcivescovo, ch'era partigiano dell'eunuco, confessa che costul insieme con altri, fugal "et ad regem de Maroccho veniens, multam secum pecuniam transportavili." Si vede dal Falcando che l'accusavan anco di aver portato seco le insegne real, ma la regina affermbo non essere stato loco il testor repita.

re e fatto suo intimo, cadde in disgrazia appo il successore per suggestioni de suoi rivali; ond egli, sentendosi in pericolo, fuggiva in Tunis, governata allora da un figliuolo di Abd-el-Mumen e passava indi in Marocco, appo il califo Jûsuf. Dal quale ei fu accolto con grande onoranza, arricchito di doni e preposto all' ordinamento dell'armata. E Ahmed la rese grande e possente, qual non era mai stata, nè fu poi; e con quella segnalossi contro i Cristiani per splendide fazioni e famose vittorie. 1 Ora Jusuf regnò dal millecensessantatrè al centottantaquattro. Al par che il tempo, coincidono le condizioni riferite al gaito Pietro e all' Ahmed Sikilli : l'uno ammiraglio siciliano dinanzi Mehdia e primo ministro alla corte di Palermo. accusato di pratiche con gli Almohadi; l'altro rifuggitosi appo quelli con gran tesoro, accolto a braccia aperte a Tunis e Marocco e immedialamente adoperato nelle cose navali; entrambi schiavi, saliti ad alto grado nella corte di Palermo e cacciati per nimistà di parte. E notisi che a Pietro apponeasi piuttosto tradimento che viltà pel fatto di Mehdia.

¹ lba-Khaldha, Prolegoneni, festo arabico di Parigi, parte II, pag. 37, 38 e nella Bilo. arabi-schiage, pag. 432, e versione francese dei baron Be Slane, parte II, pag. 431, e ve suotre, nella Storia dei Berbert, testo arabico di Algeri, ton. 1, pag. 236 e versione dei baron Beisne, II, 298, diec che il 1881 (185-6) il califo almohade lakith, aspendo la mosas d'illa-chianis spar. Costantina, mando contro di tal' armats capitantia da Mokammed-lba-Alti-lbaka-illo-cidad; liscieme con Albonal-lba-Attie, e con Albued-Sikilli, e che quest'ultimo kaid, con la sua suputata press Bogila.

Applicato Il diritto de tempi al racconto d'Ibn-Kialdòn', ognun vede che il giovanetto Abmed era vennto schiavo in Sicilia, Ora il Falcando attesta precisamente c'h egli fosse tenuto tale a corte, dicendo che Il conte di Gravina, saputa la sua fuga, rimproverò alla regina vedova la

Perduto appena il gaito Pietro o Ahmed Sikilli ch' ei fosse, la combriccola degli indigeni fortuneggiò gravemente, per novella irruzione di avventurieri che la fazione cattolica di Francia e d'Inghilterra mandava al conquisto della corte di Palermo: una trentina d'uomini, capitanati da un bel giovane congiunto della regina, Stefano Des Rotrous, dei conti di Perche (1167). Premeva ai tutori oltramontani del papato che il governo di Sicilia fosse in mani sicure, mentre si decidea la gran lite d'Italia; nella quale il reame di Sicilia, co'suoi tesori e le sue armi, avrebbe fatta piegare la bilancia, s'e' si fosse gittato risolutamente alla parte d'Alessandro III, invece di baloccarsi, come fece la corte di Palermo per opera de' consiglieri indigeni, sospettosi al par dell' imperatore e del papa. Con questa occasione si tentava anco un bel colpo di rimbalzo a pro del Becket, il celebre arcivescovo di Canterbury, il quale avendo attaccata briga col suo signore ed aspettandosene la decisione da Roma, la corte e il clero francese voleano che la corona di Sicilia proteggesse il turbolento arcivescovo appo il papa e i cardinali. Provan ciò le epistole di Pietro da Blois, Giovanni da Salis-

soliteza d'avere linnaliza o a tanta potenza no nervo saracceo de avera glis tradiu l'a mana; el aggiunes esser anti marviglia de' el ono avesso fatti entrare occultamente i Masmudi nella reggia, per portar via il re con tatto il tesoro. Il conte di Bolise partigiano di Pietro, negava che costati fonse servo, quando Gigildino il "ravera emancipiano del testamento ell' nonvo re e la regina avezano confermata l'emancipazione. Presso Caruso, Bill. sic., pag. 8-181.

Si vegga su questa nobile famiglia, Gilles Bry, Histoire du pays et comté du Perche, Paris, 4620, ln-4. Il territorio della contea di Perche rispondea quasi a quello degli odierni dipartimenti di Orne ed Eure et Loir.

bury, Luigi VII re di Francia e del Becket stesso; il quale una volta scrisse alla regina Margherita, mandarle a nome suo proprio e del monastero di Cluny, un tale che le avrebbe palesata a voce "la mente di tutta la Chiesa occidentale." 'E bastin tai parole a svelare la sètta.

Il nobil giovane, audace e amante della giustizia, venne in Sicilia in compagnia d'uomini dotti, di satelliti valorosi ed anco di faccondieri affamati: accolto dalla regina come parentee campione e dicono più di questo; creato immantinente gran cancelliere del regno e non guari dopo arcivescovo di Palermo, con grande allegrezza del papa. Stefano si messe incontanente a ripulire i tribunali e gli ufizii pubblici, dove lo esercitato comando avea lasciate di molte sozzure. La giustizia allora diede occasioni e pretesti di vendetta contro i paggi e lor fautori, tanto più che, con le leggi giuste, si adoperaron anco le inique, condannando per apostasia, a sollecitazione de Cristiani di Palermo, parecchi Musulmani accusati di mentir la fede. 'L'esempio di quegli sventu-

% Panormitani.... multos apud eum accusaverunt apostates de Christianis Saracenos effectos, qui sub eunuchorum protectione diu iatuerant. » Cosìli Falcando, op. cit., pag. 461. Mi par si debba intendere de Musulmani



SI legamo: Petri Biesansis Epitala, p. 110, 40, 50, 90, 53, alcune delle quali risampò Il Carsos, op. etc., pp. 489, 50; Thome Causterbriensis Epitalae, Ilb. 1, ep. 26, 57, 58, della edizione di Bruzelles, 1682; Epitalae di Giosani di Salbarya, 160 Codice Vattano, Ibi. II, epitalo e ilb. III, ep. 80, presso Baronio, Annalez, amo 1108, § 50, e si confront amo 1109, § 52, Epitalae ri 3 il Lodorio VII di Francia a Coglicimo il Sisilia, amo 1400, nella Collection de Documenti neiditi sur l'Aistòre de France, Scrie 1. Lettre des Rois, etc., (mon 1, Paris, 1830, pag. 3. Questa lettra fia mandita alla corte di Palermo per un Techaldo priore di Crépy, procuratore del monistre di Clamy, al quale doves servire di credenziale presso Goglelimo II.

rati incoraggiò la cittadinanza a domandare il supplizio d'uno scellerato protetto a corte, Roberto di Calatabiano, incolpato di brutti eccessi e, tra quelli, d'avere ristorata una moschea nel Castello a mare e di tener bettole, dove fanciulle e giovanetti cristiani erano prostituiti a' Musulmani, Poco mancò che per cagion di costui non si sfasciasse tutta la macchina del Becket; poichè i paggi s'eran gittati a pie della regina, scongiurandola non abbandonasse il fedel servidore ed ella avea resistito per la prima volta a Stefano e vietatogli di procedere. Il giovane di buona scuola, smesse allora le accuse capitali appartenenti alla giurisdizione laica; indossò i panni arcivescovili e tirò innanzi per le materie che la Chiesa avocava a sè nella confusione del medio evo. Adunata pubblicamente, con gran rumore, la curia ecclesiastica, Roberto fu convinto di spergiuro, incesto, adulterio e condannato alle verghe, al carcere ed alla confiscazione de' beni; ond' ei morì negli stessi ergastoli dove solea tormentare altrui. Esempii di giustizia non meno strepitosi die Stefano a Messina: per ogni luogo ei soddisfece a' clamori del popolo e ne cattò il favore. Benedivanlo i Lombardi di Randazzo. Vicari, Capizzi, Nicosia, Maniaci e d'altre castella di montagna; e poco appresso, quando fu uopo, gli offriano ventimila uomini in arme, per combattere le città e i baroni sollevati contro di lui.

Perchè i cortigiani, acquattatisi ai primi romori di giustizia, aveano cominciato pian piano a mali-

già fatti Cristiani, non già di Cristiani nati, dei quali se alcuno mai si fece musulmano, il caso doveva essere rarissimo in quel tempo.

gnare, calunniare, mormorare contro l'insolenza straniera, contro la rapacità dei famigliari, contro gli aggravii de'cavalieri francesi, ai quali Stefano concedea qualche feudo per attirarli in Sicilia e ingrossar le schiere sue fidate, necessarie ogni di più che l'altro a mantenergli il comando. Sospettavasi che il vicecancelliere Matteo d' Ajello, l' eunuco Riccardo e Gentile, vescovo di Girgenti, praticassero di farlo uccidere da sicarii : e più certo è che parecchi baroni di Terraferma, mettendo su un Arrigo fratello della regina, concertarono contro Stefano drammi parlamentarii, prepararono armi feudali, suscitarono sedizioni di plebe in Messina, Già, tra gli errori de Francesi e le arti degli indigeni, l'aura popolare per ogni luogo avea girato contro il Cancelliere. Ond'egli, ritornato in Palermo (marzo 1168), s'apprestava alla guerra civile, quando fu messo giù con un colpo di mano.

Al quale ajutarono i Musulmani. Scrive il Falcando 'ch' essi, ne'primi tempi, amarono il Cancelliere; nei primissimi forse, quando non s'era incominciato a lavorare co' giudizii d'apostasia. Ed Abu-l-Kâsim, nobilissimo e potentissimo uomo, del quale or ora diremo più largamente, fattosi amico del Cancelliere, continua il Falcando, e presentatolo di molti doni, s'era poi dato a suscitare i Musulmani contr' esso, tenendosi ingiuriato perchè Stefano usava familiarmente con un gaito Sedicto (Sidik?) musulmano ricchissimo, privato nemico d'abu-l-Kásim. Il Falcando ripete qui, come ognun vede, le parole di Stefano

<sup>9</sup> Op. cit., pag. 463.

o de'suoi satelliti e scorda le principali cagioni, dico le persecuzioni religiose e le usurpazioni de feudatarii francesi sopra i vassalli.

Tra queste disposizioni de' Siciliani d' ogni origine e religione, Matteo e il gaito Riccardo, l'un prigione, l'altro confinato in palagio, tentarono di rapire o uccidere il primo ministro, proprio sotto gli occhi della regina e del re. Adoperarono i servi e gli arcieri stanziali della reggia, i quali, non potendo cogliere il Cancelliere entro lor mura, corrono a cercarlo fuori; si tiran dietro, con promessa di bottino, i facinorosi abitatori di via Coperta e della parte superiore di via Marmorea; assalgono il palagio arcivescovile; e mentre i Francesi difendeansi col solito valore, i trombetti e i tamburini del re suonavano la chiamata contro il capo del governo, Trasse in arme tutto il popolo; Cristiani e Musulmani irruppero nel palagio, Rifuggito nel campanile, Stefano pattuì d'uscire di Sicilia con tutti i suoi seguaci (4168) e andò a Gerusalemme, dove non guari dopo morì. 8

<sup>\*</sup> Gaytum Sedictum, nelle edizioni del Falcando. 1 buoni mss. della Biblioteca Imperiale di Parigi, Mrs. 1atins, 5150 e 6922, e Satint-Victor, (64, hanno \* Se dictum.\* Mi sembra migliore la prima lezione che si avvicinerebbe al nomi di Sidditi ovvero Saddat, non venendomi alla memoria alcuno che si potesse pronunziare Se.

La via Marmorca è quasi la stessa ch' or si chiama il Cassaro; ma ci XII secolo la parte più alta di quella tornava al tratto che corre dal Collegio Nuovo all'odierno palagio arcivescovile, poichè la Piazza della reggia era allora la gran parte occupata dall' Halka, della quale si è detto noi lib. Y, cp. Y, pag. 128, 137, di questo volume.

La Via Coperta, che conducea dall'antica reggia all'antico duomo, rispondeva alla contrada che or giace sotto il piano del Papireto.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> I fatti si ritraggono confrontando il Falcando, partigiano, non cieco però, di Stefano, e Romualdo Salernitano che fu de conglurati. Si vegga anco Guglielmo di Tiro, lih. XX, cap. 3.

La regina senza partigiani, il re sempre fanciullo, non potean far che gli autori dell'attentato e i loro amici venuti di Messina con forze militari. non si appropriassero i frutti della vittoria. A nome di Guglielmo II, un decemvirato, se tal può dirsi, prese il reggimento della cosa pubblica; e furono: l'inglese Riccardo vescovo eletto di Siracusa, Gentile vescovo di Girgenti, Romualdo arcivescovo di Salerno, Giovanni vescovo di Malta, Ruggiero conte di Geraci, Riccardo conte di Molise, Arrigo conte di Montescaglioso fratello della Regina, Matteo d' Ajello salernitano, il gaito Riccardo e l'inglese Gualtiero Offamilio, decano di Girgenti e precettore del re. Ma poco appresso, avendo Guglielmo compiuto il diciottesim' anno, Gualtiero che in questo mezzo con pessime arti b'era fatto eleggere da'canonici arcivescovo di Palermo, si fe' fare dal re primo ministro; prese a compagni del governo Matteo e il Palmer, e congedò ogni altro. Il Falcando termina la storia con tali fatti e con queste gravissime parole: " che allora la potestà del regno e la somma degli affari cadde nelle mani di Gualtiero, attaccatosi al re con dimestichezza assai sospetta, sì che parea governasse non tanto la corte, quanto lo stesso monarca." 1

Pur Guglielmo fuggia talvolta di mano all'arcivescovo; al quale non venne fatto mai di allontanare il cancelliere Matteo, espertissimo nell'amministrazione pubblica e terribile maestro d'inganni. Era Matteo a corte capo della parte nazionale, nella qualo noveravansi principi del sangue e nobili, con tutti i

<sup>9</sup> Op. cit., pag. 486.

gaiti, con l'arcivescovo di Salerno ed altri prelati. Cotesta parte avean seguita i due inglesi Offamilio e Palmer contro Stefano e i suoi Francesi; e nella divisione delle spoglie s'eran prese le due sedi arcivescovili della Sicilia. Ma separandosi i complici quand' ebbero fatto il colpo, si trovò dall' un de' lati Matteo con gli indigeni; stettero dall' altro, capitanati oramai da Gualterio, gli oltramontani d'ogni linguaggio e qualche barone: e le parti rimasero quali erano state nei primi anni del regno; rinsavite pur tanto che non proruppero a sedizioni, nè a scandali fuor della reggia. La quale moderazione venne, com' io penso, dalla bassa estrazione dei capi, uomini nuovi e cortigiani entrambi; dalle disposizioni del popolo che non avrebbe sofferta sedizione contro il buon re; e dall'indole stessa di Guglielmo, il quale contentava a vicenda i due ministri e maneggiava bene le fazioni ch'ei non sapea reprimere: savio nelle piccole cose e insufficiente alle grandi. Dopo il suo matrimonio (1177) vedendo ch'ei non avea prole, studiossi ciascuna delle due parti a designar il successore: gli indigeni cercarono di tirar su il principe Tancredi, non ostante la nascita illegittima; gli oltramontani vollero assicurare i diritti della Costanza. maritandola a un gran principe, e piombasse poi il diluvio su l' Italia meridionale. Si scorgono vestigie di quel piato in alcuni avvenimenti che noi narreremo; poche o nessuna nell'amministrazione interna, la quale era sì ordinata e salda che le discordie della corte non la turbarono. E veramente del regno di Guglielmo il Buono si posson dare due giudizii al

tutto diversi, secondo che si consideri il governo in casa, o l'azione politica al di fuori. L'un comparisce giusto senza debolezza; ordinato senza avarizia nè severità: condotto secondo le leggi fondamentali, fuorchè nelle materie ecclesiastiche: sollecito della sicurezza de cittadini in casa e fuori: la quale fu piena e maravigliosa, come ai tempi di re Ruggiero, favorita anco ed accompagnata dalla prosperità economica. Al di fuori non si può chiamar Guglielmo nè pacifico, nè guerriero; poich' ei fece tante guerre che non dovea; scansò la sola che occorreagli, grande e necessaria; e vivendo ne suoi palagi e giardini, tra studii gentili e passatempi onesti, sciupò in imprese lontane forse più vite d'uomini e più tesori che non avessero mai consumati l'avolo e il bisavolo nei loro conquisti.

Continuando il disegno di narrar quelle sole azioni esteriori, che toccarono Stati musulmani, dobbiamo ricordar che Guglielmo il Buono, per bocca degli oratori mandati al congresso di Venezia (1477) si vantò di non aver mai fatta guerra a principi cristiani; e che tra quelli, ci solo ormai perseguitasse per terra e per mare i nemici di Cristo, sì che ogni anno, senza perdonare a spesa, mandava "sue triremi "con milizia e acombattere gli Infedeli e assicurar il mare a Pellegrini de Luoghi Santi, 'Le quali protestazioni se dovessero tenersi fronde oratorie e so lo scopo delle imprese fosse stato di favorire il commercio del reame in Affrica e in Levante, parrebbe assai più savia la corte di Palermo. Il vero è

1 Romualdo Salernitano, presso Caruso, op. cit., pag. 808-899.

che Guglielmo prendea sul serio le Crociate, ancorch'ei fosse in sua schiatta il primo che fuggi i pericoli e lo fatiche del campo e che vide il più delle volte ritornare malconci i suoi soldati. I Musulmani, a lor volta, risero dell' insolito zelo della corte di Palermo. Abbiamo una epistola di Saladino, il quale, scrivendo al califo di Bagdad per man di un retore arabo, compiangea quel ragazzo di quindici anni che avea dato fondo al suo tesoro nella spedizione contro Alessandria, per mera vanagloria e ticchio di mostrare al mondo ch'ei pur sapesse provarsi contro un nemico il quale avea respinte poò anzi da Damiata le prime spade di cristianità.

Nè le armi di Guglielmo eran rimase addietro in questa impresa di Damiata, con la quale Manuele Comneno ed Amerigo re di Gerusalemme aveano sperato aprirsi la via el conquisto dell' Egitto, nel primo scompiglio della usurpazione di Saladino. Ritraggiamo dagli storici musulmani che i collegati, venuti con mille dugento legoi, assediarono Damiata per cinquantacinque giorni, nei mesi di novembre e dicembre del millecensessantanove; ch'ebbero ajuti di Sicilia e d'altre terre cristiane; ma ch'e's i ritrassero con perdita di trecento legni, essendo stata soccorsa la città da Saladino con uomini, danari e vittuaglie, e da Norandino con una impetuosa diversione in Siria.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Abu-Sciama-el-Mokaddesi, nella Biblioteca arabo-sicula, testo, pag. 336. Si riscontri Reinaud, Extraits.... relatifs aux Croisades, pag. 484, secondo il quale la epistola fu scritta il 4482.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Confrontisi: Ibn-el-Athir, anno 568, testo del Tornberg, tomo XI, pag. 231 e Makrizi, Mouca'ia, testo di Bulàk, tomo I, pagina 244-m.

Il quale esempio non bastò ad ammonire la corte di Palermo che non si gittasse ad un'impresa assai più temeraria, quando Saladino avea già spento l'ultimo califo fatemita, rinnalzato in Egitto il pontificato degli Abbasidi, spartiti i beneficii militari a suoi Curdi e Turchi e mostrato al mondo che sorgeva tra i Musulmani un nuovo conquistatore. Uomini d'alto stato, mossi da un ardente sciita del Jemen, per nome Omâra-îbn-Abi-l-llasan, giurista e poeta di nome in quel tempo, cospirarono a ristorare la dinastia fatemita; trovaron seguaci tra i cortigiani, e le milizie d'Egitto, tra i Negri mercenarii e tra gli emiri stessi di Saladino; e pur non fidando nelle proprie forze, chiamarono in aiuto il re di Gerusalemme e quel di Sicilia, profferendo e danari e cessione di territorii. Omâra intanto, sendosi insinuato nella corte di Saladino, spinse Turan-Sciah fratello di lui ad una impresa nel Jemen, per allontanarlo dall'Egitto; ma il perfido consiglio tornò a gloria di casa ajubita. poichè quegli insignorissi di Zobeir, di Aden e di tutto il paese.' L'ordine della congiura in Egitto era che, sbarcati i Cristiani, se il Saladino correva a combatterli con l'esercito, i partigiani al Cairo sollevassero il popolo e rimettessero in trono i Fatemiti; e s' egli, mandate le genti contro il nemico, rimanea con pochi soldati al Cairo, s'impadronissero i congiurati della sua persona. Designato il nuovo califo

<sup>245.</sup> Compendiò entrambi il Reinaud, Extraits.... relatifs aux Croisades, pag. 443-144.

Questa impresa del Jemen è narrata da Ibn-el-Athir, anno 569, testo del Tornberg, XI, 260 segg.

e gli ufiziali della corte fuorchè il primo ministro, altro non s' aspettava che l'assalto de Cristiani, quando Ali-ibn-Nagia, predicatore d'una moschea, scopri la trama a Sa'adino e rimase, per costui comando, tra' congiurati a, far la spia. Saladino poi seppe da' suoi rapportatori in Gerusalemme che dovea venir un ambasciatore di Amerigo a negoziare in apparenza con lui e in realtà con Omâra e i consorti; onde arrivato l'ambasciatore, gli pose addosso un cristiano suo fidato ed ebbe i nomi de' congiurati. Dissimulò il tradimento degli emiri suoi, allora e sempre; mandò gli altri capi al supplizio, il due di ramadlan del cinquecensessantanove (6 aprile 1174) e gli parve finita ogni cosa. '

E veramente il re di Gerusalemme abbandonò l'impresa. Ma quel di Sicilia tirò innanzi ed apprestò sì grande armamento, che tenne in sospetto il califo almohade, e l'imperatore bizantino. I reggitori soli d'Alessandria non ci badarono, nè seppero il pericolo pria che il nemico s'affacciasse al porto, il ventisette dsu-l-higgia del cinquecensessantanove (28 luglio 4174). Erano dugento sessanta galee, montate da cencinquanta uomini ciascuna, trentasei teride pei cavalli, sei grosse navi per gli ordegni da guerra e quaranta legni da carico per le vittuaglie: e recavano cinquantamila comini, dei quali trentamila con-

SI confrontino: Ihn-cl-Althfi, anno 569, Lesto, Inella Bibliséese are biociales, pag. 369 segg. en ell' edizione del Ternberg, nomo XI, 292; hox kaladin, op. cit., pag. 569 segg.; Iln-Khalidin, nella vita di questo muria, versione inglese del baron De Siane, tomo II, pag. 367. M. Reinand, negli Eztraiti....relatifi està Croineder, pag. 172, dà la traduzione francese di uno squarcho d'Ihn-cl-Althir.

<sup>2</sup> Si vegga, per questa data, la nota che ponghiamo in fine del racconto.

battenti, tra fanti e marinai, mille uomini d'arme, cinquecento cavalleggieri Turcopoli d'herano, com'io penso, musulmani di Sicilia; e il resto gente di servigio, mozzi di stalla, carpentieri navali e manifattori d'artiglierie.' Tra queste notarono gli Alessandrini tre mangani di mole non più vista, che lanciavano con gran forza di tiro immani massi di pietra negra recati a bella posta dalla Sicilia, e tre torri mobili, piene d'armati e munite in piè d'un ariete, come si chiamava la ponderosa testa di ferro messa al capo d'una trave. 'Delle macchine minori, si ricorda il

O questa particolarità è aggiusta da liba-el-Athir. Secondo Ducange, quel vocabiolo, composto del nome ettoro e di #70½ e foi preco de l'assi tempi significo "figilo", par abbia designato in origine i figili de'mercenarii tutchi dell'impero hizantino. Poi si addimandarono così i solicita piastini di Alessio Commeno; e i Cristiani di Siria dettero tal nome a' cavalleggieri. L'appellazione pareva appropriata, per tutti I versi, a' Musulmani che militarano sotto le bandiere della Sielli.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Lo stato delle lorze si ritrae dalla lettera di Saladino. Ibn-el-Athir quasi la copia; Ibn-khaldin accresce i cavalli a 2500; Makrizi dice le galee 360; ii qual numero lo accetto, per la grande accuratezza di quello scrittore nelle cose dell'Egitto e perchè meglio corrisponde al 50,000 nomini.

Behå-ed-din, narrando fassedio di San Giovanni d'Acri per Barbaross, descrive la débide de Cristiani grande struttura di legno, vestit di lamine di ferro, estama di una trave che terminava in un collo con capo di ferro, e chianavasi mostone , la quale, mosta da molti uomini, percota le mura. Dice egil anco d'una macchiana simile che consistera in una tettoda, sotto la quale gil uomini moveano una trave armato d'un ferro in forma d'aratto; e quesa chianavasi "patto." Fixe Sademin, pag. 444, 445.

Debbaba è traduzione di " testuggine."

Si vegga anco Belanad, Estrois, etc., pag. 291-292. Nell'impresa de Siciliani sopra Alessandria occroron simili deconimizacio. Li asoman della lettera di Saladino, distinguendo i varii corpi dell'estrello siciliano, nomina gli artelei delle i orri e delle debbla. Pio nella narrazione sell'assedio leggiano: 'e rizzarono tre debbla con loris Nelsone con orri al grano e troi dell'estrello a troi, al grano e troi dell'estrello a troi, al grano e troi dell'estrello estroi dell'estroi dell'estrello estroi dell'estrello estroi dell'estroi dell'estroi dell'estroi estroi dell'estroi estroi dell'estroi estroi dell'estroi dell'estroi estroi e

gerkh, da trar grossi dardi.¹ Capitanava l'oste, dice lbn-el-Athir, un cugino del re: forse quel Tancredi conte di Lecce, che sall sul trono alla morte di Guglielmo.

Approdate le prime navi poco appresso mezzodi, cominciarono a sbarcare le genti presso il faro; 'e nelle ultime ore del giorno i Siciliani caricavano gli Alessandrini, usciti a impedire lo sbarco, contro il divieto del wâli della città che ammonivali a combattere dalle mura. E veramente e' furono respinti, con perdita, a' ripari. L' armata intanto sforzò l' entrata del porto, ch'era pieno di navi mercantesche e da guerra e appiccovvi il fuoco; se non che i Musulmani, accorgendosi della mossa, corsero per terra e arrivati a tempo, affondarono la più parte dei legui loro. Fatto buio tra coteste scaramucce, i Siciliani rimasero sul terreno occupato, dove rizzarono trecento tende.

Al nuovo giorno avean già piantati i mangani; messe su le torri, appressatole alle forti mura della città, le quali furono fortemente difese dal popolo e da pochissimi soldati del presidio. Respinti anco gli assalitori il martedi trenta luglio, ricominciavano il mercoledi la tempesta di lor tiri co mangani, riconduceano le torri verso il muro; ed erano arrivati a una



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nella somma della lettera di Saladino che ci dà Abu-Sciama-el-Moddesi, leggiamo d'un lbn-el-Bessir ucciso nel primo assalto da un dardo di gerith. Op. cit., pag. 333-334. Nella vita di Saladino occorre il piurale giurithi.

<sup>3</sup> Al tempi di Edrisi, il faro sorgeva a un miglio dalla città per mare e tre per terra. Versione de signori Dozy e De Gocje, pag. 166.

<sup>3</sup> La saldezza delle mura di Alessandria è attestata da Edrisi, I, c.

gittata d'arco, quando si videro piombare addosso i Musulmani, rinforzati dalle milizie de contorni le quali, il secondo giorno, erano accorse in città da lor terre di beneficio militare e ne vennero anco dal Cairo, Chetamente aveano gli Alessandrini disserrate le porte più vicine alle macchine nemiche, lasciando chiuse le imposte di fuori; ' gli emiri delle milizie aveano ordinati lor cavalli dentro dalle porte e il popolo armato s'affollava a tergo. Spalancate d'un subito le imposte, si gettarono disperatamente d'ogni lato cavalli e fanti, sopra i Siciliani; irruppero infino alle macchine; vi poser fuoco e sostennero il combattimento tanto che le videro consumate. Lieti rientravano in città a far la preghiera del vespro, quando trovarono tal nunzio che li risospinse immediatamente alle armi. \*

Fin dallo sbarco de Siciliani, il wâli d'Alessandria avea mandato a Saladino uno spaccio per colombi. Era egli attendato con l'esercito a Fâkûs, su i confini orientali del Basso Egitto; dove ricapitato lo spaccio il martedì, ei mandava immantinenti una



¹ Le lasciaron cliuses, dice il sonto della lettera di Stalzino, coi koscieri. Il isingòne kiere significa "scorza, corteccia" e però ho messo il significato di 'imposte "che non trovo ne dizionarii. Par che abiliano atzatere quelle che noi diclamo aszaciescene, le quali si pomeano a varie discara dentro ia lunga volta d'una porta di città o fortezza, ed abiliano lasciata soccitiusa ia porta esteriore.

Dalis somma della lettera di Sabadino parrebbe ciò avvento il secondo giorno di combattimento; ma di certo vi ba errore, poicibe nello siesso squarcio si dice che lo spaccio era arriesto a Sabadino il marteri che fi il terza giorno dello sbarco; le secondo di combattimento; i il corriere di Sabadino ad Alessandiri il quarto dello sbarco; le terzo di combatimento; bee fi il mercolefi. Ibo-et-Albir dice espressamente fatta la sorlitti il terzo giorno di combattimento;

schiera a rinforzare il presidio di Damiata, temendo anco per questa; partiva ei medesimo col grosso delle genti alla volta d'Alessandria e spacciava innanzi, a dar li avviso, un fido schiavo con tre cavalli menati a guinzaglio, da ricambiarsi via via. Il quale giunse il mercoledì a vespro, percorsi in men di ventiquattivo, a un di presso dugento chilometri. Assembrato il popolo, si bandisce il prossimo arrivo di Saladino: ed ecco, scrive Ibn-el-Athir, che dimenticandosi la fatica e le ferite, parendo ad ognuno di avere allato, testimone del proprio valore, il gran capitano, riaprono le porte e tornano addosso a Cristiani.

Stracchi dalla prima battaglia, colti quando men se l'aspettavano, in sull'imbrunire del giorno, sentendo quel frastuono d'un popolo impazzato e gridare il nome di Saladino, i Siciliani mal difesero il campo. Entrovvi il nemico; fe' macello dei fanti; fece bottino d'ogni maniera d'armi e ricche suppellettili: mentre nobili e vassalli, capitani e soldati correano confusamente al mare; accostavano a terra le galee; montavano come ciascun potea; chi trattasi l'armatura gittasi a nuoto, chi arrampicandosi casca in mare. E i Musulmani a' fianchi loro, inseguonli entro le stesse galee, o tuffan sotto con ferri a sfondarle, o v'appiccano il fuoco; sì che più d'una perì. Il navilio, riordinato alla meglio la notte, salpaya la dimane, primo agosto, recando in Sicilia i miseri avanzi dell'esercito. Trecento cavalieri che

Fakûs giace sull'estremo braccio del Nilo verso levante, ai confini del deserto di Suez, poco lungi dal lago Menzaleb.

¹ Ibn-el-Athir, dal quale sapplamo la spedizione di questo corriere, dice che arrivò \* io siesso giorno della partenza.\*

nella rotta si erano ritratti in un'altura, pugnaron tutta la notte e la mattina appresso, contro le turbe musulmane crescenti di numero e di furore; ma infine la moltitudine sgomenò quel nodo di prodi: tutti li uccise o fe'prigionieri, che non ne campò un solo. Così dalle sorgenti musulmane. Le pisane che qui son tronche, riferiscono con poco divario il numero delle navi, senza dir l'esito dell'impresa. Vi accenna un po' Guglielmo di Tiro, cronista delle crociate. Il Falcando e Romualdo Salernitano avean tronco il racconto pria di quell' anno. Un anonimo contemporaneo suppone sbarcato Guglielmo in persona ad Alessandria e dopo sette di tornato addietro con vergogna. E la magra cronica di Monte Cassino dice che il 1174 l'armata del re andava in Alessandria e nulla più. 1 Ciò nondimeno alcuni moderni, volendo

Per liere che sia, non è da passare sotto silenzio uno shagilo di cronologia de Compilared musalmani. Abu-Sciana, il quelle trasprire il tesso perduto di "Inada-ed-din, dice in principio shareati i Siciliani la domenica, 26 dest-laliggia 500 e rotti il i e di molarrem 370. Lo stesso serive liber-la-faltir, di modo che gli asseilanti, esciuso il giorno dello starco, sarebhero stati sotto in mara di Alessandria per choque giorni lineri, poichè, sendo il 100 dell'egira quel che nod diremmo anno biessilic, il meso che, sendo il 100 dell'egira quel che nod diremmo anno biessilic, il meso

Si confrontino: Ibn-el-Albir, anno 570, nella Dibitotea arabesticulari, testo, pag. 30 ségg. e nella cidino del Tormber, XI, 723 seg.; Abu-Scham-el-Mokaddeal, nella stessa Bibliotee, pag. 323 segg., Il quale da la somma di nan lettera serita da Saladino ad na non cuiri nisiri; Ibn-kibatdin, op. cit., pag. 508; Makrizi nella stessa Bibliotee, pag. 188 dowe la prima data storregge 300. Red Bareidri-el-Lessed, etc.id Boldà 1212 (6282-7) pag. (94, 47); e na compendo dello stesso racconto di Abu-Schame of Un-el-Albir. Ne fa nache parola mortamporanco, nell' opera peografica posseduta dala Bibli. Imperiale di Parigi, Soppi, dell'el di Schultena. cap. XII, pag. 4, 40 an orano di questa impresa del Pranchi, sensa dir che' e' fossero que' di Scilias. Aggiunge ch' essi vitu'aronai dopo tre glomi con gravi perdice, il one 500 legale trasporta la data ai mese di sefer 570 (settembre 1479). Ottre le teride e le galee, l'autore qui nomina le belte, ch'è al trasporta della sotta mese di sefer 570 (settembre 1479). Ottre le teride e le galee, l'autore qui nomina le belte, ch'è al trasporta della sotta voce d'un souri avoce d'un sontra ovec d'un sontra della contra della

dare al buon re anco gli onori del trionfo, han fatta espugnare Alessandria e riportarne in Sicilia preda ricchissima.'

di dsu-l-biggia ebbe allora 30 giorni invece di 29. Da un'altra mano, sendo incominciato quell'anno di domenica e il mese di dsu-l-biggia, di mercoledi, il giorno 26 cadde in sabato e non in domenica.

Ma la somma della lettera di Saladino come l'abbiano da Alu-Sciana, nota la ligiori della settimana i chè, abarco la domenica, sastili il inende il inartedi, sortita e rotta il inercoledi, ritirata dell'armani il gioredi. Il giored appanto, il regatosi trifa, principio il inene di mostreme il zano 573 esconda il costo astronomico dell'egira, che move dal mezzodi del 15 ineglio 022, ancibe dal 16 come lo di costo più comucemente, comprendendori in notte che precede. Onde si vede che il giorno assegnato dal compliatori dila sospita de Cristalina, il medio la cui "armani si allottando più sono di sospita di sosp

Domenica 27 dsu-l-biggla 569 28 luglio 4474, sbarco 28 29 2 29 30 assaiti

30 > 31 · sortita; rotta de'Siciliani Giovedì 4º moharrem 570 · 4º agosto 4174 ritirata dell' armata. — Strage dei 300 cavalieri,

M. Reinaud ha dati aleuni squarci de'citati autori arabi, ne' suoi ztraits, etc., pag. 473. Debbo avvertire che la nota n. 4, del mio dotto maestro non è esatta. I Veneziani, i Pisani e i Genovesi, non sono già nominati nel testo come ausiliari di Gaglielmo II in questa impresa, ma soltanto noverati tra I Cristiani che solevan nobestari Egitto.

Degli autori cristiani, Marangone, nell'Archivio intrivo italiano, tomo VII, parte 2- pag. 71, sotto Tanno piasou (173, die partiti piramata skiliana II t'e legilio; forte di 150 gate e 50 dromool pei cavalli, con co 1000 cavalleri, notil arderi e labesterieri e motie macchine (adificio) e che l'armata, appena arrivata in Alessandria, peste una save piana provesiente da Venetta e qui linica il racconto e la eronita. Veggand incire: Gaglielmo di Tiro, lib. XXI, cap. 3; ta Cironica piana, presso Maratori, Rer. Balica, VII, (40), la que que quo più l'altamagne; finhe la Cronita sonatina cella finicioni diplamatica del copia il Sarimagne; timbe il Cronita sonatina cella finicioni diplamatica el corriori, per finicia piana di Archivandria, parte II, vol. 1, pag. 169, (49, suppose dee specificial d'Alessandria, edi 471a, ciole e nel 4178, togliculo l'una da Gaglielmo di Tiro e l'altra dalla cronice l'asserta.

Palmieri, Somma della Storia di Sicilia, vol. II, pag. 285. Il buon Di Blasi suppone che que tesori fossero stati spesi nella fabbrica del Duomo

Abbandonati da'proprii testimonii, cotesti scrittori trovano insperato soccorso ne' musulmani. Dai quali sappiamo che un anno appresso la sconfitta, ossia il cinquecensettantuno (22 luglio 1175 a 9 luglio 4176), quaranta galee di Sicilia assediavano Tinnis per due giorni e andavan via, Del settantatrè (30 giugno 1177 a 18 giugno 1178) l'armata siciliana combattè più gloriosa fazione. Una quarantina di navi riassalirono Tinnis e dopo due giorni di combattimenti se ne insignorirono. L'ammiraglio musulmano, Mohammed-ibn-Ishak, al quale il nemico avea tagliata la via di ritornare al navilio, si ritrasse allora chetamente con una sua schiera al mosalla, o vogliam dire pianura aperta dove si fa la preghiera; e al cader della notte piombò in città sopra i Siciliani, che non s'aspettavano assalti; prese centoventi uomini e lor mozzò il capo. Ricacciato al mosalla e combattuto aspramente, lasciò sul terreno settanta de' suoi: col rimanente ei si rifuggì a Damiata, I Siciliani rientrati in città, la saccheggiavano, ardeanla e cariche le navi di preda, zeppe di prigioni, ripartiano alla volta d' Alessandria. Durò quattro giorni cotesta fazione di Tinnis. 1 Che facesse l'armata ad Alessandria non sappiam punto.

di Morreale. Merita tanta maggior lode, dopo clò, il mio amico Isidoro La Lumia, I quale, il vasphito coni e isembra di Gugliellomi II, ha riconosciuto, p.ag. 448-447, l'errore del Caruso e degli altri, e dato un cenno di questo latto di alessandirà, secondo gli sertitori contemporande cristiani e le poche notizie de' musulmani che gil fornisce il compendio del Renaudot, Ilist. Petr., Alezandrie, Parigi, 4773 i al.-4, pag. 540.

Makrizi, Mowa'is, lesto di Bulâk, tomo I, pag. 180. A coteste frequenti molesile si allude nello squarcio anzi citato della relazione di Saladino al catifo di Bagdad, dove leggiamo (Biblioteca arabo-sicula, testo, pag. 338).

Nelle note frettolose con che si chiude la prima parte del Baian-el-Moghrib, leggiamo che il medesimo anno cinquecensettantatrè (1177-8) Mehdia era afflitta da un' irruzione di Cristiani, la quale fu detta il caso del venerdì : sì come i cittadini aveano designati con altri giorni della settimana gli assalti del milleottantasette, del cenguarantotto e del censessantatrè. 1 Questo del settantotto è da apporre a Genovesi o Pisani, non essendo verosimile che l'armata di Sicilia tentasse a un tempo una grossa fazione nel golfo di Kâbes ed una alle bocche del Nilo. ' Pare al contrario che la corte di Palermo bramasse la pace con gli Almohadi, a fin di ristorare il commercio dell'Affrica propria, decaduto o spento dopo i fatti del cinquantasei. Nè poteva la Sicilia aspettar altro che male da'novelli turbamenti nati in que'paesi : nella parte orientale, dico, le imprese de' masnadieri turchi venuti d'Egitto a tentar la sorte a nome di Saladino: 3 e qua e la capi berberi e tribù arabiche immansuete che disdiceano la signoria almohade, vedendo il nuovo califo Abu-Iakûb troppo avviluppato nelle

<sup>\*</sup> che del navillo del re di Sicilia si era parlato sovente e del suo esercito non si ignoravano i casi.\*

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Baida-el-Moghrib, testo, nella Biblioteca arabo-sicula, pag. 374. Sl veggano I capitoli ij e lv.del presente libro, pag. 448 e 490 del volume

A rigore si potrebbero supporre anco due imprese estive nello stesso anno 573, che cominciò in fine di giugno 1477 e terminò il 18 giugno 1478.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ibn-el-Athir, anni 508 e 576, testo, nella edizione del Tornberg, tomo XI, pag. 256, 309.

L'epistola di Salabision al califo di Bagdad, inserita nell'opera di Abusciama-el-Mokaddesi, della quale ho dati alcuni squarci nella Biblistoca arabo-sicula, dice occupate a nome del Sultano, Barca, Kafsa, Kastilia e Tauzer, ms. arabo della Biblioteca imperiale di Parigit, Asciera Fonda, 707 A. [og. 1987 verso.

guerre di Spagna. Pure, quando la rivolta messe radice in Kafsa, Abu Iakôb mosse di Marocco con l'esercito; sostò a Bugia, sede del suo luogotenente nell' Affrica propria; andò poi a Kafsa e se ne insignorì, il primo giorno del cinquecensettantasei (28 maggio 1180) dopo tre mesi di assedio. Nel ritorno, soffernatosi a Mehdia, ei vi trovò ambasciatori di Guzlielmo II.

Se meritasse piena fede Roberto abate del Monte a San Michele, si direbbe che Abu Iakûb fu vinto dalla cortesia del re Guglielmo, il quale gli avea rimandata libera una sua figliuola, presa dall'armata siciliana sopra un legno almohade che la conducea sposa a certo re saraceno. Ma il fine del racconto scema autorità al cominciamento, portando che l'Almohade alla sua volta restituisse al re di Sicilia le due città di Affrica e Zawila; il che non fu, nè poteva essere, \* Secondo il Marrekosci, Guglielmo chiese la pace ad Abu-lakûb per la gran paura ch' avea di lui e si obbligò a pagargli tributo, oltre i doni ricchissimi che gli fece e, tra gli altri, un rubino detto l'unghia di cavallo, per la forma e la grandezza; il quale gioiello, trascendente ogni prezzo, si vedea fino alla prima metà del decimoterzo secolo spiccare

Tionson Con

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> lbn-el-Athir, anno 578, loc. cit. Si confronti il Kartas, edizione del Tornberg, testo, pag. 439 e traduzione pag. 488; e lbn-Khaldûn, Histoire des Berbères, traduzione, dl M. De Slane, 11, 34, 203.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Anno 1180, presso Pertz, Seript, VII, 1928. M. De Mas-Latrie, nella Introduzione al Traité de Peiz, ce, pag. 51, acetta ed amplitea II raccotto dell'abate Roberto e da lala restituzione delle due città il significato plassibile, che il principe aimobade abbia permesso al Sicilland il tenerri loro fondache. E accomoda snoto al differenta della data ra Roberto e l'asonino Cassinese, affermando che le negoziazioni furono cominciate il 1480 e terminate la pegoto 1181.

sopra tante altre gemme incastonate nella rilegatura d'un corano, di que che il califo Othman mandò nelle province quand ei promulgò il testo ortodosso. Led anco in questo racconto è manifesto errore, poichè i Normanni di Sicilia non si abbassarono di certo a comprar la pace; si può supporre anzi che alcuna città dell' Affrica propria abbia pagato tributo a loro, si come sarà detto a suo luogo.

Il fatto certo è che una tregua per dieci anni fu fermata tra Abu-lakùb e Guglielmo II, il millecentottanta, stipulata a Mehdia dagli ambasciatori di Sicilia nel giugno o luglio, e ratificata da Guglielmo in Palermo, nell' agosto. Della quale tregua fa menzione Ibn-Giobair, quattro anni appresso, nel diario del suo viaggio. Gli interessi commerciali de due paesi danno il motivo del trattato, senza che s' abbia ricorso alle vaghe voci raccolte dall' abate Roberto in Francia, e dal Marrekosci nel Maghreb. Tanto più che in quella state l'Affrica propria avea mestieri più che mai de frumenti di Sicilia; sapendosi che

Marrekosci, nella edizlone del Dozy, pag. 484 e nella Bibliofeca rapa-sicula, pag. 320. Si corregga in questo modo la traduzinne del Marrekosci, ch' in detti già in nota a lbu-Giolatir, nel Journal Ariatique di marzo 4846, pag. 234 e nella Archivio storico italiano, appendice n° 46, pag. 74.

Si confronti libn-el-Abilt, Ioc. cit. con I anonimo Cassinese, presso Carcao, Biblistere inedia, pag. 333. 1, 20m odice che Kafas fa pressa il prima giorno del 150 (28 maggio + 189) e, che Abu-labib dopo chi ando a Media, dove trruò gil ambacciatari e fernata la tregua se ne lorobi in frata a Narcocco; l'attro che Guglielmen fece la tregua se in Palerma d'agusto 4184. Indi suppongo la stipulacione a Media de la ratificazione a Pelende i a ratificazione a Pelende i de l'attributo all'anon, sóo alla data de' crotisti araba i quali non sogliono scrivere i numeri in cifre o sono in generale mino pir essativi. Non un jar verosinile poi che la ratificazione si stata differita per più di un anno fino all'agosto (1881).

<sup>3</sup> Si vegga qui appresso la nôta 1, alla pag. 531.

mancassero le vittuaglie e lo strame perfino nell'esercito almohade, onde Abu-lakûb, come prima e' fermò l'accordo, ritornò frettoloso in Marocco.

E'fu di certo a protezione dei naviganti siciliani, che Guglielmo, nell'inverno dal millecentottanta al centottantuno, mandò l'armata alle Baleari : le quali per mutar signori non ismettevano la pirateria. Dopo i discendenti di Mugeto e l'effimera dominazione messa su dai Pisani (1115), aveano occupate quelle isole gli Almoravidi; e cadendo tal dinastia, se n'erano insignoriti i Beni-Ghania, della tribù berbera di Mussufa. Un valente scellerato di quella famiglia, per nome Ishak-ibn Mohammed, usurpato lo Stato (1151), seppe ordinar sì bene il corso contro Cristiani, ch'egli arricchissi e divenne potente come un re, scrive il Marrekosci. 'L' armamento siciliano, fortissimo di galce e di uscieri per la cavalleria che doveva occupare Majorca, andato prima a Genova con Gualtiero di Modica grande ammiraglio del reame, passò tutto l'inverno a Vado: così gli Annali genovesi e più non ne dicono; ma aggiungono che la città in quella stagione fu afflitta fieramente da una moria. 3 Forse fu questa che distolse i Geno-

<sup>&#</sup>x27;Ibn-el-Athir, i. c. Si direbbe quasi ch'egli accennasse al mntivo, continuanda, immediatamenté dopo aver fatta menzione della tregua: 'L'Ifrika era straziata allora, ec.'

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Testo dei Dozy, pag. 493 segg. Si confronti Ibn-Khaldun, Histoire des Berbères, versione dei baron De Slane, II, 488, 207, il quale differisce in alcuni fatti secondarii.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Presso Muratori, Rerum Italic., V1, 335-356. Vi si legge l'anno della natività 1481, inditione XIII, la quale all'uso di Gennya risponde alla XIV del conto più comune, e però l'annu torna appunto al 1181 del calendario rumano.

vesi dal mandare lor navi fisieme con le siciliane, come par fosse già fermato tra le due parti, poichè l'armata siciliana entrò nel porto di Genova e svernò nel dominio. Sembra che il morbo stesso abbia sforzato Gualtiero a ritrarsi in Vado. Ma non andò guari che l'arcivescovo e i Consoli di Genova, seguendo l'esempio dei Pisani, 1 nel mese di sefer del cinquecensettantasette (17 giugno a 15 luglio 1181) stipulavano tregua per dieci anni col signore di Majorca, 1 Guglielmo, l'anno appresso, reiterò la spedizione con tanto strepito che mentre la s'apparecchiava, Saladino, temendo nuovo insulto in Egitto, vi sopraccorse dalle parti orientali di Siria, non ostante la brama ch'egli avea di soggiogar tutti que' regoli. Le navi siciliane non arrivarono poi alle Baleari: disperse da una tempesta; affondate, quali a Savona, quali ad Albenga, quali a Ventimiglia, alcune forse su la costiera di Spagna; e fu scritto che ne perì quaranta all'incirca. 3 Ritraggiamo che pochi anni

Par che Fisia în questo tempo rimorasse ogni dieci ami in tregua con Majorca, policia habamo ordite delle prattiche del 161 del 4173, die Marangono, nell' archivio storios islamos, tomo VI, parte ?\*\*, pag. 25 e 08. Harangono, nell' archivio storios islamos, tomo VI, parte ?\*\*, pag. 25 e 08. Archivio forentino, parte 1, n. IV, pag. 43, seg. nella quale orarchi del Regio Archivio forentino, parte 1, n. IV, pag. 44, seg. nella quale open, hirroducione, pag. xxxvv, e de correggere is citazione del Cafarca con la data della spedicione di Gugiletino II, della quale ci ragguaglia la cronicia sonotima, pubblicas nella Bistrocia Diplomotia Fraterio III, etc.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Testo arabico del reglo Archivio di Torino, pubblicato dal Sacy, nelle Notices et extraits des mss., XI, 7, segg.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Si confontino: Guglelmo di Tiro, ilia XXII, cap, viji, nel Receril de Historiens des Croisades, Historiens Occidentous, tomo I, parro I,p. 4078, o la croticca anonima del XIII secolo, pubblicata da M. Huillard-Dricholes nella Historia Dipionation Friedrici recundi, etc., tomo I, pag. 800. Questa non mette data e diec des Guglelmo II abbis vulorio quiare un principe amenimano seccitato da Majorca; il qual latto ci condurrebbe al 1483, ed agli anni seguenti. Guglelmo di Tiro, dal Cap. v. al vij dello stesso da gal anni seguenti. Guglelmo di Tiro, dal Cap. v. al vij dello stesso.

appresso, quando Ali "Ibn-Ghania assali I Affrica settentrionale con una mano di Almoravidi, avendo saputo in Tripoli che i partigiani degli Almohadi gli avessero ritolte le Baleari, ei mandò in Sicilia il fratello Abd-allah; il quale imbarcatosi per Majorca, ripigliò lo Stato. 'Non dicono i cronisti, nè mi par verosimile, che la corte di Palermo abbialo aiutato in questa seconda impresa. Forse niun seppe che costui fosse venuto tra' molti Musulmani che dall'Affrica riparavano continuamente in Sicilia, fuggendo la fame rincrudita e la rapacità dei ladroni arabi, turchi e berberi, messi insieme da Beni Ghania '

Ferveano allora in Sicilia preparamenti di gran guerra, dei quali fu testimone lhn-Giobair e da lui sappiamo le voci che corsero in Trapani nel genuaio millecentottantacinque, quando si riteneano nei porti tutte le navi mercantesche, per adoperarle al servigio dello Stato: chè cento onerarie volea re Guglielmo aggiugnere alle trecento galee e teride dell' armata. La quale, altri dicea dovesse osteggiare Alessandria, altri Majorca ed altri l'Affrica propria, dond'era testè giunta la nuova dello sbarco di All-ibn-Ghania a Buçia. Ma pensava l'bn-Giobair che il re volesse man-

libro, dice di avvenimeni del (480 e della state del 181, e lucomiocia il cap, vili con la morte di Malet-Scala ligliucolo di Norandino, la quale appiamo d'altronde che avvenne di novembre (48). Per questo dobbiam sopporre-li maufragio seguito nelli turero 1184-1182 e non già mella prima spedizione, della quale abbiamo la data precisa dal Cafaro.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ibn-Khaldûn, Histoire des Berbères, versione del baron De Slane, II, 208 a 240.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Di queste orribili condizioni dell'Affrica propria troviamo il racconto in lbn-el-Athir, anni 580 e 584, nella edizione del Tornberg, tomo XI, p. 334, 343 segg.

tenere la tregua con gli Almohadi e ch'ei piuttosto disegnasse di rimettere sul trono di Costantinopoli Alessio II, campato, come si favoleggiò, da' sicarii di Andronico.1 E veramente piombava, non guari dopo, su la Grecia questo sforzo di guerra, condotto in apparenza dal principe Tancredi, Cinquemila cavalli, dugento legni di corso, ottantamila uomini, scrivea con esagerazione un testimonio oculare, salparono l'undici giugno millecentottantacinque; occuparono Durazzo (24 giugno); presero per assedio Tessalonica (24 agosto); se non che i capitani indugiarono a muover sopra la capitale dell'impero; e rotti a Monopoli, poi traditi (7 novembre), si ritrassero in Italia, scemati di diccimila morti e quattromila prigioni. I Musulmani di Sicilia militarono in questa infelice impresa come diremo più innanzi. 2

Saladino intanto stendea l'impero su tutti i paesi musulmani dal Nilo al Tigri, dove signore immediato,

Ibn-Giobair, testo e traduzione francese, nel Journal Asiatique di discontre 1845, pag. 536 segg. e di gennaio 1846, p. 88 segg. Il testo si legge anco nella edizione del Wright e nella Bibl. orabo-sicula; e la versione italiana, nell'Archieto storico, Appendice n. 61, pag. 35 segg.

<sup>\*</sup> Fan censo di questa impresa Niceta Coniate, Guglicino di Tre, Sicardi rescoro di Cersona ed altri crossil del tempo; ma quelle cipi largamente in narra, nazi con infiniti paricolari e troppa rettorica, è un textinumio contante che sofini i diagni dell'assedno e tutte le onte della occupazione strankera: I racriescoro di Tesasionica stessa, Essatado, dotto commentator di Gomer. Il suo teste su l'eccidio di Tesasionica, funda contenta del antica, nella coltecto bitantica di Bonn, il 1942, i toloro La Lumia è ra il scritturi di liami di contenta della fatto un del testo di Essatorio en la la colte della digiliano di contenta della fatto un del testo di Essatorio en la fatto della digiliano di contenta della fatto un del testo di Essatorio en la plantatorio princia resonadi, tomo i, pare te, p. 800 della ench'esso di questa infeliciasima impresa; e il costemporaneo Rodolfo De Diceto, decano di San Paròlo il Loudra, la rifericace con grante esaggerazione delle forre alciliano. nelettedimeno che 85,000 fant e 50,000 cavalli! Nell' Huleria Angle. Scriptera, Londra, 1627, page 628.

dove protettore o sovrano feudale; lasciando pure al misero califo di Bagdad i vani onori di pontefice e imperatore. Così accentrate le forze, ei prese a compier l'opera di Norandino contro i Cristiani. Occupata Gerusalemme (23 ottobre 1187) e tutta la Palestina, tuorchè quattro castella; provatosi indarno contro le fortezze di Tiro e il valore italiano che difendeale, Saladino ripigliò la guerra in primavera del millecentottantotto; e trovò, tra i primi, su la costiera, il navilio siciliano.

Perchè il caso di Gerusalemme avea commossa l' Europa: mentre la Germania, la Francia e l' Inghilterra apparecchiavano eserciti, l'Italia, avendo pronte le armate e aperto il mare, die principio alla terza Crociata. A secondare l'audace proposito di Corrado di Monferrato, correano gli Italiani sobrii, disciplinati, liberi e forti, scrisse allora l'abate di Ursperg. Nella epistola indirizzata pochi anni innanzi al califo di Bagdad in nome di Saladino, si legge che i Veneziani, i Genovesi e i Pisani soleano bazzicare assidui in Levante: ove or accendeano un fuoco da non si spegnere di leggieri, or offrivano presenti, recavano le merci più elette de' loro paesi e vendeano perfino le armi ed ogni altra cosa necessaria alla guerra; stringeano amistà, dice l'epistola, del tutto a comodo nostro e danno di cristianità 3

Conradi à Licchicanw, Căronicon, Argentorai, 4009, în 61, pag., 228. Egistola di Saladino a cialigo di Bagdad. Non contante l'ampolitado dello sille, questo documento è importantissimo. Saladino volca mostrare call'universate de Nussimnai, più toso che ai povere negletto ponette come la usurpazione sua, anzi lo spogliamento di tanti piecoli usurpazione, non esciudendo que della casa di Norandilos, fosse necessario a ristoria.

Parteciparono i popoli meridionali in quello sforzo comune dell'Italia, Guglielmo, disposto pur troppo a così fatte imprese, fu sollecitato a viva voce dall'arcivescovo di Tiro, e rampognato del danno ch' egli avea recato ai Latini di Terrasanta, trattenendo per la sua sciagurata impresa di Grccia i pellegrini e le navi che facean sosta in Sicilia. Per ammenda, egli ora fornì a Corrado di Monferrato copia di vittuaglie, con cinquanta galee, dicono i cronisti occidentali, e cinquecento uomini d'arme, capitanati da due conti; le quali forze rincoravano Antiochia. difendcano Tripoli, mantenean Tiro. Giovò, sopra ogni altro, all' eroico presidio di questa città, l'armata che fece sgomberare i corsari musulmani e assicurò la via a soccorsi spicciolati d'uomini e di vivanda. L'ammiraglio di Sicilia, per nome Margarito da Brindisi, impadronitosi di alcune isolo, tenne sì ostinatamente le acque di Siria, ad onta delle tempeste e de'nemici, che maraviglionne la Cristianità tutta e chi chiamollo Nettuno, chi re o lione del Mare. Corrado di Monferrato lo mandò con gente da Tiro a Tripoli; dove i Cristiani, credendolo nemico, s'apprestavano alla difesa, ma poi distinsero le insegne della croce e l'armamento europeo; e la città ne fu talmente rinforzata che Saladino non osò assalirla.

l'impero musulmano e acclare gil Infedell dal territorio. Questa epistolo fu mandata verso il principio del 1162. Si vegga Reinaud, Extrait... de Croiades, pag. 484. lo ho dato nella Biblioteca arabo-sicula, pag. 335-7 il testo dello squarcio dove si dice del re di Sicilla e delle repubbliche di Venezia, Pisa e Genova.

'SI confrontino: l'anonima Historia Hierosolimitana, presso Bongars Gesta Dei, ec., vol. I., pag. 4455 segg.; Marino Sanudo, lib. 111, parte lx, cap, 0, op. cit. tomo II, pag. 494; Sicardi vescovo di Cremona, presso Mu-

Gli scrittori musulmani giudicano altrimenti questo "tiranno Margarit, preposto al navilio del tiranno di Sicilia: ' sessanta galee, ciascuna delle quali pareva una rôcca o una roccia 1, montate da diecimila uomini avvezzi a scorazzare e desolare i paesi. Ma questo famigeratissimo tra i più fieri oppressori e i più brutti demonii, entrato con gran fracasso nel porto di Tripoli, non seppe di miele nè di fiele, non giovò nè nocque, e com' egli aprì bottega di sue vittuaglie, così rinacque in Tripoli la carestia. Tirò verso Tiro e tornò a Tripoli; guazzò per quelle acque, avanti e dietro, a dritta e a manca per parecchi mesi, senza saper che si facesse; finchè il suo navilio si sparpagliò, il suo valore tramptossi in codardia, la sua gente fuggì alla sfilata ed ei se ne tornò a casa, con poca gente e molte miserie." Così un contemporaneo, prendendo a celebrare i fatti di Saladino, straziava la rettorica ed anco un po'la storia, narrando del-

ratori, Rev. Italic., VII, 530; Francesco Djinho, Chronicon, Ilib. I, cap. xij., op. cli., IX; Bernard Thesant: cep. cixix, cixx, op. cix, VII; Chronica Anonina presso Iluillard-Brebolles, Bist. Diplom. Friderici secundi, cc., tom. I, pag. 890, 891; Continuazione francese di Guglittoni di Tiro. Ilib. XXIV, cap. 8, 7, 14, nel Reguell des Historiens des Croisodes — Historiens Occidentaux, tomo II, pps. 114, 115; 419 e. seggs.

Le prine imprese di Margattio fecero ianto romore în Levanet, che gii ambaciatori di Tilippo Aquatto a Costaninopoli, ragangaliando ii re delle notizie della guerra, diceano presa Giffi da Margattio, uccisivi 500 Turchi, Itali pripolini otto cimir i persa succebata e trucistali quanti comini vi si trovarono. Questa lettera è trascritta da Rodolfo De Diceto, op. cli., pag. 641 ed anco dall'autore della Geta regia Henriet II, attribuita a Benerictu abatto, della Cetta regia Henriet II, attribuita a Benerictu abatto, della Cetta pode, cli. Stababa, Londra, 4067, vol. II, pag. 51. Piplino e Bernardo accrescono iniño a 200 il numero delle galea siciliane; Sanodo dello Tel galea, colo umini d'arme e 300 terropoli.

Gii Arabi musuimani chiamano taghiat indistintamente i principi stranieri. Quella voce significa iu origine, violento, ingiusto, prevaricatore, ec.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Traduzione litterale del bisticcio arabo kala't e tala't,

l'ammiraglio siciliano le imprese fallite, non quelle compiute e tacendo sopratutto la cacciata de' corsari musulmani. ' Del rimanente, l'autore attesta la fama di Margarito; il nome di tiranno chi ei gli dà, s'accorda con quel di potente principe che leggiamo in Marino Sanudo; ' e il predicato di pessimo demonio non differisee tanto da' titoli di pirata, archipirata e principe de' pirati, con che lo chiamano gli scrittori bizantini, gli italiani e'tedeschi. ' Par che la corte di Palermo, dopo le sventure dell' impresa di Grecia, abbia affidata l'armata a questo valente uomo di mare, il quale prese in Cipro settanta galee hizantine andate a soggiogar quell'isola.' Sappiamo da scritori inglesi contemporanei ch' egli possedea le isole di Scarpanto, Cefalonia e Zante; ' nè sembra invero-

¹ 'Imād-ed-din, nella Biblioteca arabo-sicula, testo, pag. 206, 207. Si confronti Abu-Sciamā, nella stessa raccolt<sub>34</sub> pag. 337.

Secreta Crucia, presso Bongars, Graii Dri, ec., II, 194.
Niceta Choniste, De Issaes Angolo, Ib., 12, 8p., 483, 481; Sicardi presso Marstori, Rer. Italic, VII, 015; Cooradia Liechtenaw, pag. 232, dell'editione citas; Continuado Termifanensia, presso Pertz, Serpitore, IX, 5485; S. Induberti Salibargensia Chron., vol. cit., pag. 718. Continuational Oltone of Prisingeno, po., cit., XXI, 451 e nobil altri cronisti tendench. Interpreta tessos confessava i tristi principi della sua vita, nel 1494 quand'egli, grande Ammirzaglio di Scilla, conte di Malta, ricchissimo e potentistimo, donava ill'Archimandria di Messala nu suo cupata per e conosciudi, Il poise chiama precurs. Si vegga presso Il Prico, Schim. Secreta, pag. 890, questo diploma II quale attesta la patria dell'Ammirzaglio: Nos Margaritus de Brundulos, cit.

a SI confrontino Niceta Choniate, De Isaaco, lib. I, § 5, e la cronica intitolata Magni Presbyteri, presso Pertz, Scriptores, XVII, 514, la quale Inserisce una relazione contemporanea.

<sup>&</sup>quot;Gesta regis Henriei II., attribuite a Benedetto abate di Petersborough, edizione di Stubbs, Londra, 1867, tomo II, p. 499. Si vegga la pag. xivij della Prefazione, nella quale il dotto editore dimostra che questa e parte fa scritta verso il 4032. Lo squarcio era stato pubblicato prima, sotto Il nome di Brompton, nell'Hillouret Anglio. Seripi, L, Londra, 1663, I, 1428.

simile ch'egli abbia lasciato col mestiere anco un soprannome datogli dapprima e che Margarito, conte di Malta, sia lo stesso Sifanto, corsaro ausiliare del re di Sicilia, entrato innanzi ogni altro per la breccia di Tessalonica (24 agosto 1485), ricordato con gratitudine dall'arcivescovo Eustazio che fu suo prigione. <sup>1</sup>

por to

Nei due episodii nei quali Margarito si trovò a fronte di Saladino, meritano fede Imad-ed-din e lbn-el-Athfr, i quali militavano entrambi nell'esercito musulmano. Il sultano, ragunato l'esercito presso Emesa, andò con una gualdana a far la scoperta a Tripoli, guastò il contado, differi l'assedio e tornando addietro, si volse al principato di Antiochia. Occupata Tortosa il sei giumadi primo (3 luglio 1188), indi Marakia, movea alla volta di Gebala, costretto a passare a randa a randa del mare, per iscansar la montagna e il fortissimo castello di Markab, ch' era tenuto dagli Spedalieri. Angustissima con ciò e malagevole la via; talch'era forza valicarla ad uno ad uno. L'armata siciliana allora salpando da Tripoli, attelossi lungo la spiaggia: con catapulte e balestre \* facea grandinare dardi e saette sulla strada. Saladino a questo, fatti recare i mantelletti e altri ordegni d'assedio, dispose dietro quelli le catapulte e gli

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Eustazio di Tessalonica, Opuscula, Francoforte, 4832, pag. 292, 294, e nella edizione di Bonn, 4842, pag. 457, 464, 466.

Nel testo d'Imad-ed-din leggiamo " che i Cristiani messero sa le gerkh" e " spianarono le sambarch". Della prima di coteste armi si è fatta menzione nell'assedio di Alessandria. La seconda è citata da Behà-ed-din, edizione di Schultens, pag. 450 e da Reinaud, Extraits, etc. pag. 446.

Paolo Santini da Duccio, nel bel nis. della Biblioteca Imperiale di Parigi, pubblicato in parte da MM. Reinaud et Favé (Du feu gregeois, etc., Paris 1848 in-8) dà la figura del mantellectus del XIV secolo, un asse cioè.

arcieri; sì che a lor volta le navi siciliane furono costrette ad allontanarsi e tutto lo esercito passò. Presa Gelala senza contrasto a diciotto del mese (15 luglio), egli entrò a capo di due settimane in Laodicca; dove trovò abbandonate le case, rifuggiti i Franchi in due castella, e surto di faccia al porto il navilio siciliano.

Il quale, venuto ad ajutare e trovato perduta ogni cosa, cominciava a prender chiunque fuggisse per mare. Erano i Siciliani adirati contro i cittadini per la viltà di sgomberare sì presto la terra, non aspettando gli amici, nò i nemici. Ma l'effetto dei mali trattamenti fu che que' di Laodicea si affrettarono a scendere dalle çastella e ritornare a lor case, stipulando di pagare la gezía. Saladino, ordinato il reggimento della terra, era già in su le mosse con tutto l'esercito, quando l'ammiraglio siciliano, volendo abboccarsi con lui, mandò a chiedergli salvocondotto ed ei lo diè. Sopraffatto, dice un testimone oculare, dall'aspetto del principe, s'inchinò Marcarito. all'uso orientale, in atto di baciar la

inclinata a 45° e sostenuta da die fiancate triangolari, in forma di leggio, dictro ia quale riparavai il siodiato. Tradeo manicletti ia voce giolati dei tro ia que pri rando manicletti ia voce giolati dei tro ia que pri mini sindriro i direkta, che il. Relandad, con l'approvazione di M. De Say (Christomathisi Arake, tomo, I. pag. 273, della 9° editione) credette malogo de siegenti di rationali si strata di corazza, e se pure quel vocabolo greco did origine all'arabico, varib in questo il significato, va-dendosi nel Vocabolo greco did origine all'arabico, varib in questo il significato, va-dendosi nel Vocabolo greco did origine all'arabico, varib in questo il significato, va-dendosi nel Vocabolo greco di papunto in nostra "targa", cossi scendo grande del medio evo. E questo si adatta molto meglio deo coraza, nel liogo di Mairita, citato da M. De Say; Si riscontid-qued-din, in longo di questa voca, ne mette due, cicò irista "scull" e sateir, che mi par usato genericamente per significare "ripan".

terra; raccolse gli spiriti, pensò, e alfin prese a parlare per mezzo del turcimanno. Fatto un esordio di lodi, egli ammonì Saladino a dar piena sicurtà a'Cristiani, tanto gli indigeni, com' e' parmi, quanto gli europei, mostrandogli che, se il principe li ascrivesse al suo giund, lo aiuterebbero a conquistare i paesi vicini e i lontani. E finì con la minaccia che se, al contrario, fossero maltrattati i Cristiani di Siria, verrebbero di là dal mare le migliaia di guerrieri congregati d'ogni terra di cristianità, con tanto sforzo di guerra, che niuno lor potrebbe far testa. Saladino rispondeagli, avere Iddio comandato ai Musulmani di ridurre tutto l'orbe alla vera fede; ch'egli combattea per osservare questo precetto; che Iddio l'aveva aiutato e l'ajuterebbe: onde se tutto il resto del genere umano, dagli estremi gradi di longitudine e di latitudine, si adunasse contro i Musulmani, ei non conterebbe i nemici, sì li combatterebbe; e forse che lor farebbe provar di nuovo le sciabole e le catene de' Musulmani. Vedendo accolti in tal modo i suoi consigli, Margarito si fe'il segno della croce e andò via. Così, con parole poco diverse, 'Imad-ed-din e Ibn-el-Athfr, testimoni oculari forse entrambi, il primo di certo. 1 Nè parrà inverosimile la somma del dialogo, quando si consideri che Margarito non poteva ignorare le ambizioni di Saladino contro varii principi musulmani, nè le disposizioni d'animo che

Si confrontino: "Imad-ed-din da Ispahan e II suo compendiatore bau-sciana-el-Mokaddesi, nella Bibliotesa urabo-sicula, testo, pag. 205 sogg. 337 segg. e Ibn-el-Albir, anno 383, op. cit., pag. 312 segg. e nella ediz. del Tornberg, tomo, XII, pag. 2 segg. M. Reinaud in dato un cenno di cottesto racconto ne suo Estration... relatif sua Crossades, pag. 220-237.

i Crociati attribuivano al formidabile nemico loro; onde i cronisti affermarono ch' egli, del millecentonovantadue, avesse proposta ai re di Francia e d'Inghilterra una lega contro gli eredi di Norandino. 1

Guglielmo venne a morte (18 novembre 1189) mentre apparecchiava assai maggiore armamento, per mandarlo o menarlo egli stesso in Levante, insieme con Filippo Augusto e Riccardo cuor di Leone; avendo già stipulato con Arrigo II di fornire gran copia di vino, orzo e frumento e cento galee armate e provvedute per due anni. Pria di quel funesto evento che par abbia costretta l'armata a tornare immantinente in Sicilia, Margarito avea cominciato a sciogliere le promesse di Laodicea. Uno scrittore anonimo, contemporaneo sì e benissimo informato, narra che l'ammiraglio siciliano avea, da vero maestro dell'arte, chiuse le vie del mare a'presidii musulmani di San Giovanni d'Acri e d'altre fortezze di Palestina; e che un giorno, colte le navi di Saladino che recavano armi e vivanda in Acri, ei/le combattè e vinse e messe a morte quanti le montavano. "Van riferiti questi avvenimenti allo autunno

Gesta regis, etc. attribulta a Benedetto di Petersborough, dianzi citata, tomo II, pag. 475, 180. Si confronti quel testo con Ruggiero do Hoveden.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Si confrontino: la continuazione francese di Gugilelmo di Tiro, lb. XXIV, cap. 7, nel Recuei des historien de Cronsides, Bistorien decidentaux, tomo 11, pag. 444-115 e la citata Gesta regus Henrici II, attribuita a Benedetto abate di Petershorough, tomo 11, pag. 133, alla quegiero de Hoveden, presso Cartos, Bib. Sic., pag. 900.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Gesta regis Henrici II, or or citata, 11, 54. Come si ritrae dalla prefazione dello Stubbs, l'autore anonimo era informatissimo degli affari della corte inglese, negli ultimi tempi di Arrigo II ene primi di Riccardo. Il qual principe avendo passato l'inverno del 1190-i in Messina, dove el co-

dell'ottantanove, sendo cominciato l'assedio d'Acri ne' primi di settembre.

Guglielmo secondo, voglio io qui replicarlo, merita tanto biasimo nelle cose di fuori, quanta lode nell'interna amministrazione dello Stato. Fuorchè la nace con gli Almohadi e il gastigo dato a quando a quando ai pirati musulmani, non va commendato nel suo regno alcun atto di politica esteriore. Fece Guglielmo sempre guerre disutili e infelici; nelle vicende della Lega Lombarda ei non seguì consigli nè savii, nè generosi, nè coerenti; ed annullò gli effetti della Lega per quanto uomo il poteva, con un partito pessimo e stoltissimo: il matrimonio della Costanza nella casa di Svevia, nemica naturale degli Hauteville, del papato e dell' Italia tutta, Quand' anco non cel affermassero i contemporanei, vedremmo ad ogni respiro di Guglielmo ch' ei tentennò sempre tra i due ministri Gualtiero Offamilio e Matteo d'Aiello.

sobbe Margartio, e la state seguente all' assedio d'Acri, I suol intinai doveraon sepere benissimo que f'atti recenti dell' armata stellina ne mar di Platestina. Ecco le parole del cronista: 'Eodem vero anno, quidam vir potentes ettera et mari, natione Sigulusi (salenia, sonnie Margartias, per asvillum domini sui Willelmi regis Siellia, prolectus com quingentis spales bene munitis, et viris bellicoste et vicine et armis, in auxilimo Cristinorum, et vias maris tanta calliditate obstruvit, quod Sarracenis qui Acram d'ristante et cuertos terre Jerusalem d'ristates et unuilonescirca maritima occupararat, multus securus patebat egressus. Contigli autem quadam di quod dum militate es ervineire. Saladari derberot diran per uare, et vicinalia ad subvestionem fili Saladari et familite suse qui cranta quad Aram, occurril els predictus Margaritas cun susi; et commisso cum els pretio, illos dericit et omnes interfect. ''Il namero di Olo galee à Staglidar ovidentemente dal opista, che obrea servirer. Sò.

Il compendio delle Crociate per Ahmed-lin-Ahl-e-Harrit, ms. della bibl. imp. dl Parigl, Suppl. Arabe, 1985 attesta che le forze siciliane si trovavano all'assedio d'Acri il 385 (4189) lasieme con quelle di Costantio-poli, Roma, Genova, Pisa, Majorea, Rodi, Venezia, Creta, Cipro e Lombardia.

Matteo per far dispetto, come dicono, al rivale, avea consigliato Guglielmo a fondare l'arcivescovato di Morreale, alle porte proprio di Palermo (1182). Pria di ciò, l'impresa d'Alessandria, affidata al principe Tancredi (1174) era stata, com'e'sembra, opera del Cancelliere, bramoso di dare riputazione e potenza di capitano al candidato ch'ei destinava al trono. Con minor dubbio il diciamo della spedizione di Grecia, la quale sappiam fatta contro l'avviso di Gualtiero e di Riccardo Palmer. 1 E fu appunto nella catastrofe di quello esercito (autunno del 1185) . che riuscì Gualtiero a fermare il parentado con casa di Hohenstaufen, celebrato indi in gran fretta (27 gennaio 1186); nel quale alcuni contemporanei ravvisarono la vendetta del metropolitano di Palermo per la mutilata diocesi. 1

Sotto un principe sì mansueto e benigno, i Musulmani di Sicilia non durarono aspre persecuzioni, ma non furon sicuri dalle occulte e lente. Conferma questo fatto Ihn-Giobair, il dotto pellegrino spagnuolo, capitato in Sicilia con molta riputazione di pietà, il quale solea scrivere ogni di le cose viste, o udite, e in quattro mesi di soggiorno, visitò i centri principali delle popolazioni musulmane, conversò con uomini d'ogni ordine, dai servitori di corte infino al primo nobile dell'isola, rampollo della sacra schiatta d'All. Ne'principii, quand'egli non avea visti se non che gli cunuchi della corte, Ihn-Giobair loda il gio-

8 Riccardo da S. Germano in principio della Cronica.

Eustazio, De Excidio Thessalon., edizione di Francoforte, pag. 282, e di Bonn, pag. 424.

vane re, tollerante, amico anzi de' Musulmani. Dice ch'ei parlava l'arabico, che usava ne' rescritti l'alâma, che vivea tra' Musulmani, convertiti in apparenza; e che, non ignorando la occulta fede loro, solea chiudere gli occhi quando, all'ora della preghiera, li vedea scantonare ad uno ad uno. Racconta Ibn-Giobair che nel tremuoto di febbraio millecensessantanove, Guglielmo giovanetto, girando attonito per la reggia, udì le donne e i paggi invocare Allah e il Profeta, e vedendoli sbigottiti al suo arrivo, li confortò con queste auree parole: « Che ciascuno preghi il Dio ch'egli adora! Chi avrà fede nel suo Dio, sentirà la pace in cuore. » Intenerito della gran bontà del principe, Ibn-Giobair prega Iddio che lo serbi in vita per lunghissimi anni. Ma a capo di due mesi, risaputa meglio la condizione de' suoi correligionarii, il viaggiatore dà del tiranno a Guglielmo: l'accusa d'avere afflitto e umiliato Ibn-Hammûd, d'avere sforzato all'apostasia il giureconsulto Ibn-Zura'; e raccapricciando narra che costui, fatto giudice, rendea ragione, or secondo il vangelo, or secondo il corano e perfino avea mutata in chiesa una sua moschea. In quel torno (1179) veggiam anco una moschea di Catania destinata al culto cristiano da un Giovanni da Messina e consacrata con la invocazione del novello santo, Tommaso di Canterbury.

Ancorchè l'indole di Guglielmo non renda in-

<sup>&#</sup>x27; Ibn-Giobair, testo e traduzione francese, nel Journal Asiatique di dicembre 1843 e gennzio 1846 e traduzione italiana nell'Archivio Storico, Appendice, nº 46.

<sup>1</sup> Pirro, Sicilia Sacra, pag. 531.

verosimili le contraddizioni, ognun vede come quel molesto proselitismo piuttosto che a lui, sia da apporre al clero, impaziente di stendere l'autorità sopra tanta parte della popolazione, di accrescere le decime, i casuali, i lasciti. Era imbaldanzito il clero per la potenza dell'arcivescovo di Palermo; e armavasi già dei fasci della giustizia, se non delle scuri. Perchè Guglielmo, tirato alle dottrine oltramontane, cominciava ad abbandonar quelle seguite da'suoi maggiori; ponea le cause de chierici sotto la giurisdizione delle curie ecclesiastiche; ' facea tradurre dinanzi a queste i Musulmani accusati di ratto in persona di donne cristiane. Contro i quali egli è vero che i vescovi non pronunziavano sentenze di morte. nè mutilazione; ma poteano condannar sì a multe e battiture, com'è detto in un rescritto di papa Alessandro III. indirizzato all'arcivescovo di Palermo.\* Ed egli è da supporre assai frequenti le condanne, per la interpretazione larghissima che si dava a quel capo d'accusa e per lo guadagno che ne tornava ai giudici. Ma i Cristiani impunemente strappavano i figliuoli, maschi e femmine, alle famiglie musulmane, sotto specie di convertirli; aggravavan di multe i ricchi; rendeano loro insopportabile il soggiorno in Sicilia: talchè i più timorati pensavano a vendere ogni cosa e andar via; i padri davano le figliuole a' pellegrini di Spagna o d'Affrica senza richiedere dotario; e i savii già prevedeano che l'islamismo

pag. 1728 della edizione di Roma, 1632.

Constitutiones Regni Sicilia, lib. 1, titolo 45, 68, lib. 111, tit. 83.
 Decretales Gregorii, libro V, titolo xvij, cap. 4. "De raptoribus",

tra non guari sarebbe stato spento in Sicilia, sì com'era testè avvenuto in Candia.

E pur l'universale della popolazione non aborriva per anco dai Musulmani. In viaggio erano salutati cortesemente: la voce del muezzin non facea ribrezzo nelle grandi città; i Cristiani di Trapani tranquillamente vedeano passare le turbe de' Musulmani, che al suon di corni e taballe, preceduti dall'hâkim, andavano al mosalla a far la preghiera pubblica del Beiram. Che se guardiamo alla reggia, vi troviam l'una accanto all'altra, le sorgenti della persecuzione e del favore: da una parte le sollecitazioni de' prelati oltramontani; dall' altra le consuetudini, spesso più forti che la volontà, onde gli eunuchi, gaiti o paggi che dir si vogliano, esercitavano gli uffici di corte sotto quel velo sottilissimo d'ipocrisia che li facea parere cristiani. \* Splendean costoro per lusso di vestimenta e di cavalli. Guglielmo accoglica con onore i Musulmani stranieri, medici e astrologhi 'e largia danaro a poeti, 'Affernia altresi lbn-Giobair che le donne musulmane della reggia talvolta guadagnassero a Maometto alcuna lor compagna cristiana. E le dame franche o italiane di Palermo, riconosceano tacitamente la superiorità dell'incivilimento orientale, vestendo a foggia delle musulmane. 1

Nè era mica rallentato il legame morale tra gli

<sup>1</sup> Ibn-Giobair, op. cit.

La prova di ciò è in tutti i fatti narrati ne' capitoli di questo libro V.

<sup>3</sup> lbn-Giobair, op. cit.

<sup>4</sup> Si vegga qui appresso a pag. 541, il cenno sopra Ibn-Kalakis.

<sup>5</sup> Ibn-Giobair, op. cit.

abitatori musulmani dell'isola. I cittadini, egli è vero, aiutavan poco o nulla i correligionarii loro servi della gleba, uomini di varie schiatte, lontani dall' occhio e dal cuore; ma nel grembo delle popolazioni urbane fervea la carità musulmana e ne davano l'esempio, non senza rischio loro, i finti cristiani della corte. La quale carità di setta, di stirpe e di patria, che ormai tornava ad un sentimento solo, si mantenea tanto più calda in Palermo, la città, come chiamavanla per antonomasia i Musulmani di Sicilia. Quivi i Musulmani soggiornavano in alcuni sobborghi senza comnagnia di Cristiani; un cadi amministrava loro la giustizia; freguentavan essi le moschee e ciascuna era anco scuola; fiorivano i loro mercati ne'quali, come fu uso generale nel medio evo e dell'Oriente in tutti i tempi, dimoravano gli artigiani, divisi per contrade, secondo i mestieri. Dalle parole d'Ibn-Giobair possiamo argomentare che i mercatanti della città fossero, la più parte, musulmani. Il culto pubblico era tuttavia liberissimo in Palermo; se non che la preghiera solenne si faceva nella moschea cattedrale con la invocazione pei califi abbasidi, vietata solamente l'adunanza del piano aperto o vogliam dire il mosalla; 1 parendo pericoloso, com'io penso, di mettere insieme le migliaia degli Infedeli,

Le quali migliaia quante fossero nella capitale c nelle province, non sappiamo; ma tutta insieme la popolazione musulmana, uomini e donne, passava dicerto il numero di centomila che dà uno scrittore contemporaneo, come si vedrà in quest'altro capitolo. Il se-

<sup>1</sup> lbn-Giobair, op. cit.

duodecimo secolo, i Musulmani di Sicilia fossero ridotti in Val di Mazara, e come gran parte di loro coltivassero il suolo in quelle cento miglia quadrate di territorio che l'improvvido Guglielmo donò, insieme con gli abitatori, al Monastero di Morreale, chiudendo gli occhi alle conseguenze politiche, non meno che al danno economico dello Stato.4 I nomi delle città e villaggi recati da Ibn-Giobair occorrono, eccetto sol Siracusa, nella costiera da Messina a Palermo, e su la strada dalla capitale a Trapani. Un pugno di Musulmani in Messina; maggior numero in Cefalù; in Termini un borgo abitato al tutto da loro; un paesello intero a Kasr-Sa'd, il quale parmi risponda al monticciuolo che or si addimanda la Cannita, presso Villabate; gran popolazione in Palermo; tutti gli abitanti in Alcamo e ne'villaggi e ville ond'eran gremiti i fertili terreni, e allora ben coltivati, che si stendono dalla capitale a Trapani; e in questa, gran parte della popolazione, professava l'islamismo, Professavanlo forse alcuni abitatori di Catania,3 Al dir di Burchardo, vescovo di Strasburgo, ambasciatore del Barbarossa appo Saladino, Malta e Pantellaria erano in questo tempo abitate al tutto da Musulmani; e ubbidia la prima al re di Sicilia, a nessuno la seconda, la quale producea poco grano; talchè gli uomini viveano di pastorizia, mezzo selvatichi, pronti a rintanarsi nelle caverne, quando sbarcasse gente più forte di loro.\*

<sup>4</sup> Si vegga il Cap. vj del V libro, pag. 139 di questo volume.

<sup>1</sup> lbn-Giobair, op. cit.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Si vegga la nota 2 della pag. 552,

<sup>\*</sup> Enistola detta Itinerario di Gherardo, inscrita nella Chronica Sia-

Partecipavano tuttavia i Musulmani degli ufizii civili e militari, come abbiam già detto trattando dei gaiti, poichè le testimonianze citate tornano la più parte al regno di Guglielmo il Buono. 1 Alle quali è da aggiugner quella di Eustazio, arcivescovo di Tessalonica, studiosissimo a descrivere le genti che disertarono il suo paese (1185), le quali eran chiamate siciliane, dice egli, perchè le accozzò Guglielmo, conte, re, o tiranno della Sicilia, e votò l'erario per fornire la spesa, maggiore assai delle scarse entrate dell'isola.\* Erano in quell'oste uomini d'arme e arcieri a cavallo. fanti leggieri e di grave armatura e compagnie franche, dette del rizico, le quali senza caposoldo nè stipendio, combatteano per la sola preda. 3 I Musulmani di Sicilia, noverati forse tra gli arcieri a cavallo, facean l'ufizio ch'or è dato a carabinieri o gendarmi negli eserciti europei. Perocchè narra Eustazio che nella prima licenza del saccheggio, mentre una mano di soldati insanguinava e profanava sozzamente la chiesa di San Demetrio e commetteva ogni maniera di oltraggio sopra i Greci che vi s'erano

vorum di Arnoldo di Lübeck, lib. VII, cap. 10 della edizione del 1639. Nella raccolta del Pertz, Seriptorez, XXI, 103, e 235, nota 77, il dotto ediiore Sig. Lappenberg, corregge il nome dell'antore dell'epistola, e pone l'ambasceria nel 1175.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lib. V, cap. lx, pag. 262 segg. di questo volume.

Edizione di Francoforte, pag. 283, e di Bonn, pag. 422.

Pag. 304 dell'una e 504 dell'attra edta. Il testo ba uomini reò piccos. Si vegga questa voce nel dialonario pero del Dicango, secondo il quies significacione primitiva sarebbe stata "gitto del dato," Indi "sorte, fortuna," Parmi clie li sig. Tale i nes uo Konnenen und Normanne, Netti gard, 1970, pag. 900, abbia ristretto troppo Il significato traducendo Frei-butter e corsaci.

rifuggiti, un eunuco, ammiraglio del re, entrò a cavallo nel tempio, brandendo una mazza di ferro, seguito da prodi sergenti, e fece sgombrar que'masnadieri. \* Ma durante l'occupazione della città, continuando i Latini a sfogar l'odio su i vinti, i Saraceni di Sicilia giravano per le strade la notte a far la scolta; entravano nelle case ov'era acceso, contro il divieto, lume o fuoco; sforzavan le porte; menavan via le donne e le fanciulle adocchiate nel giorno; e prendean talvolta i danari per dote. In una orazione recitata dopo quel gran flagello, Eustazio, prorompendo contro un sacrilego, dicea che gli atti suoi somigliassero a que degli Affricani di Sicilia. 4 A' Musulmani io riferirei volentieri l'artifizio dei due mangani smisurati, chiamati da lui "le figlie del tremuoto" i quali aprirono la breccia nel muro di Tessalonica: 5 ond e'si vede che facean tiri diretti. come le artiglierie moderne; e vanno per conseguenza identificati con quelli che abbiamo descritti nell'assedio di Siracusa dell'ottocentosettantotto e testè nell'impresa di Alessandria, e fors'anco con gli altri che Carlo d'Angiò apparecchiava (1284) contro la Sicilia, maneggiati da' Saraceni di Lucera. 7 Dopo

 $<sup>^3</sup>$  'A  $\mu\varepsilon\rho\alpha_f$  . Si aggiunga alle citazioni che ho date nel cap. primo del presente libro, pag 351 del volume.

<sup>1</sup> Pag. 296 dell'una e 472, 473 dell'altra edizione.

<sup>\*</sup> Op. cil., pag. 304 e 492.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Orazione inaugurale, tra gli opuscoli della citata edizione di Francoforte, pag. 457.

Op. cit., pag. 285, della prima edizione e 430 dell'altra.

In questo medesimo capitolo, pag. 508.
 Diplomi del 23 aprile e 6 maggio 1281, citati nella mia Guerra del Vespro Siciliono, cap. X, edizione del 1866, tomo 1, pag. 283 in nota.

li artiglieri de mangani, Eustazio fa menzione "di quelli che lavoravano a riempir di polveraccio le insidiose fosse, per iscuoter e abbattere i muri": nel qual luogo la voce insolita greca ch'io rendo a bella posta con una voce oscura del nostro linguaggio, se la non denotasse i minuzzoli di combustibili da appiccar fuoco a sostegni de cuniculi, sarebbe forse da riferire a quella composizione di fuochi da guerra che condusse alla invenzione della polvere, ma non essendo per anco si perfetta, in vece di scoppiare, schizzava, operando con la sola forza del rincalcio. Il quale ingegno tornerebbe anco ai Musulmani di Sicilia, poichè simili fuochi, in questo tempo, erano in uso appo i lor fratelli d'Affrica e di Levante.'

Il numero dunque, le ricchezze, la cultura intellettuale, la ingerenza ne servigii pubblici, il favore

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Eustazio, op. cit. p. 285 della prima ediz. c 831 dell'altra. Il tradutore lalino qui ha reso "aolio" la voce "apprezi», pluttosto, condutore lalino qui ha reso "aolio" la voce "apprezi», pluttosto, controlto circulo, per congluettura, che per l'autoriti di altri esempli. Il vocabolo chi ouso, corrisponde in Toscana al "putris stercoribus permitura de danno i lesacie greci, insieme con quello di spazzature e di polvere delle strade; la quale in Selfisi ai chiama appanto così purrutassavi).

Deblo avvertire che, consultato su quel vocabolo il dotto professore Comparetti dell'Interestità di Fisa, ci mi conferma nell'opinione che non s' abbia a intendere soflo; ma crede che qui significhi pessasture di combuthiii, come archerber truccioli diligno e simili; requie materia papuno che si adoperavano nelle mine, seconto gli antidit polivercici greci. Tuttati mi restati Indibio che, appo i Gree del XII secolo, je passasture, centamente dette, fossero di qualche sostanza incendioria, di quelle note nell'endio evo sotto il none generico di fosco greco. El ho voluto secennare a 1si supposto, perchè ulteriori ricerche o nuovi testi, possano ri-schiarre questo punto di cruditiono tescies.

Su l'antico uso delle composizioni incendiarie di salnitro e zollo, o vogliam dire poivere da sparo imperfetta, si vegga l'opera di MM. Reinaud et Favé, intitotata Du Feu Gregoois, etc., e il cap. Ij dl questo medesimo nostro libro, pag. 307 del volume, nota i.

della corte, davano forze a' Musulmani di Sicilia, molestati com'essi erano dal clero e da qualche ministro del re, e persuasi che loro sovrastassero gravi calamità. Con ciò le bandiere almohadi sventolavano a vista quasi della Sicilia; nè mancavano nell'isola i capi d'un movimento. Le vestigia che scopronsi negli scrittori cristiani e ne' musulmani, conducono a un gran personaggio di casa Edrisita, del ramo de' Beni Hammûd, e com' io credo della stessa famiglia di quello sciagurato signore che die Castrogiovanni al conte Ruggiero. Era chiamato dai più, secondo l'uso arabo, col keniet o diremmo noi nomignolo, Abu-l-Kasim e talvolta col keniet d'uno de' suoi progenitori, Ibn-abi-l-Kāsim, o infine, col nome del casato, Ibn-Hammûd. Ai tempi di Guglielmo il Buono primeggiava costui nell'aristocrazia ereditaria; ' e della sua ricchezza e seguito tra i Musulmani di Sicilia ci ragguaglia anco il Falcando, che lo nota tra i più possenti nemici del cancelliere Stefano, come s'è detto.1 Similmente Ibn-Giobair, pochi anni appresso, parrò ch'egli era stato perseguitato per supposte pratiche con gli Almohadi; confiscatigli i beni ed espilati trentamila dinar; condotto indi alla povertà ed a vivere d'uno stipendio a corte: uomo per nascita, liberalità, be-

2 Si vegga nel principlo di questo stesso capitolo la pag. 500.

SI vegga il lib. V, cap. vje lx, pag. v72 e 953 di questo volume. Il divravi tra i nomi di Abar-l-K\u00e4nim (no fia alcuna difficoltà, perchè gli Arabi soleano scorciare così fatte appellazioni, he abblamo un esempio vicino nel Beni liborasia fii Tunis, il qual casato correttamente si addomandava de' Beni-abi-Korzafan. SI vegga il capitolo ji di questo libro, pag. 420 dei volume, nota i.

neficenza, ingegno e costumi, sì riverito appo i Musulmani di Sicilia, che s'egli avesse abiurato, tutti si sarebber fatti cristiani, dice il viaggiatore spagnuolo, ' Ritraggiamo che Ibn-Kalakis d' Alessandria, giureconsulto e pocta di nome, venuto a corte di Guglielmo nel cinquecentosessantacinque (25 settembre 1169 - 13 sett, 1170), dopo aver lodato il re in un poemetto e averne ottenuto alcun dono, dedicò a questo Hammùdita un' opera intitolata « Il fior che sorride mirando le virtù d'Ibn-el-Kâsim » e n'ebbe splendido guiderdone e si grato rimase al Mecenate siciliano, che ripartendo per l'Egitto gli indirizzò altri versi. Per la liberalità sua, com' e' sembra, gli avean dato il nome d'Ibn-el-hagiar. 1 Ritornò in Sicilia nello stesso tempo Ibn-Zafer, nato nell'isola, emigrato in Oriente, erudito, poeta, filologo ed elegante scrittore; il quale nella sua povertà, sovvenuto e consolato da quel nobil uomo, gli dedicava tre opere inedite e la seconda edizione della più popolare di tutte le sue compilazioni, il Solwan-el-Mota", Nella cui prefazione, tramezzate a luoghi comuni, leggiam parole che non sembrano gittate a caso: l'augurio « che Iddio conduca questo signor de signori e condottiero dei condottieri, a compiere i proponimenti ispiratigli da Lui stesso.... che

<sup>1</sup> Ibn-Giobair, op. cit.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> 'Il figlio della rupe ", ossia l'acqua, simbolo di beneficenza, Si controllico Ibn-Khallikan, Biografia degli illustri Masulmani, lesto, nella edizione del Wüstenledi, 13, 67, vila, nº 772, e X, 64, vila nº 815; ed Hagi-Khalla, Disionario bibliografico, 111, 543, nº 6980. Ho ristampati i testi nella Biblioteca arabo-sivula, pag. 634, 643, 701.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> SI vegga la mla prefazione al Solwan-el-Mota' d'Ibn-Zafer, pag. xxiv segg.

lo esalti sempre nei seggi del potere e renda vane le frodi de'suoi nemici; » la lode che « l'animo suo bastava ad ogni fortuna.... che i popoli non avean da temere disastri seguendo uom di proposito così saldo. »1 Costui non potea vivere tranquillo in quelle condizioni de' compatriotti suoi musulmani. Com' egli parteggiò contro il cancelliere Stefano, così è da supporlo favorito da Matteo, e tanto più sospetto a Gualtiero Offamilio, quando questi prese la bandiera di parte oltramontana, Abu-l-Kāsim, o altri della famiglia dicerto, si trovò avvolto nelle rivoluzioni contro il principato cristiano, ritraendosi che i suoi beni fossero stati confiscati. Abbiamo infatti nel milledugento un diploma della reggenza per lo quale, compiendo al comune di Genova la promessa falsata da Arrigo VI, gli erano fatte concessioni larghissime, e tra le altre cose gli si donava il palagio posseduto un tempo in Trapani dal Gaito Bulcasimo. 2 E sedici anni appresso, Federigo già emancipato, concedeva alla chiesa di Palermo certi beni di Ruggiero Hamuto. che par sia stato, nell'undecimo secolo, lo stipite di quella nobil casa in Sicilia.3

<sup>3</sup> Liber Jurium Reipub. Januens, 10mo 1, pag. 463, n. ccccxxxvii, nei Monumenta hist, patria.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Op cit., pag. 2, 3.

Il testo la domune de lo traduco "palazio" perchè la "casa" donata in Messias per lo sisso diploma, esta que ilsi Margarito, ciò il pajasgio dore soggiornò Riccardo Cuor di Leone il 1100-01; la casa donata in Stransas era quelti di Gualletto di Modica giò grande ammiraglio; il fabricato donato in Napoli, era il fiodotto regio in parte Marritas, etc. Que-sto importante documento sucì alla luce la prima volta cetta Hut. Dipl. Frideris II. Lomo I, 60.

<sup>\*</sup> Si vegga la citazione a pag. 473, del presente volume, nota. 1.

## CAPITOLO VI.

Avea Falcando, per disdegno o lontananza, interrotta la grave sua storia al principio del governo personale di Guglielmo II. Ripigliando la penna dopo venti anni per deplorare le calamità piombate su la Sicilia alla morte del re, ei notava tra i maggiori pericoli la reazione de Musulmani. " Se i popoli della Sicilia, dice Falcando, esaltassero al trono uom di provato valore, e se i Cristiani non discordassero dai Saraceni, potrebbe il re eletto respingere le armi straniere e ristorar la cosa pubblica che or sembra perduta... Ma tra tanto scompiglio, mancato il timore dell'autorità regia, difficil è che i Cristiani si trattengano dall'opprimere i Saraceni, e che questi, diffidando di loro e stanchi altresì di tanti torti, nou si levino in armi, non prendano qua un castello su la marina, là una rôcca tra i monti. Il che se avvenisse, come potrebbero i Siciliani difendersi con una mano dalle scorrerie de Saraceni e con l'altra combattere dure battaglie contro i Teutoni ?... Oh piaccia al cielo che nobili e plebe, Cristiani e Saraceni, accordinsi unanimi nella elezione d'un re; e con tutte le forze, con estremi conati s'adoprino a stornare l'irruzione de Barbari! " Con ciò, l'autore va rampognando i Pugliesi, i Messinesi, la regina Costanza, tutti fuorchè i due veri colpevoli: Guglielmo e l'arcivescovo. E tocca i pregi

delle primarie città della Sicilia; e assai più largamente descrive Palermo, cli egli amava quasi cittadino e premeagli di salvar quivi le bellezze della natura e l'opera della civilià.

Cotesto appassionato discorso político su i principali eventi che seguirono in Sicilia e in Puglia dall'autunno dell'ottantanova alla primavera del novanta, racchiude, a creder mio, un racconto sotto specie di vaticinii, timori e speranze; perocchè l'epistola fu dettata in primavera, se non all'entrar della state, e allor l'autore vivea fuor di Sicilia e forse oltremonti. Or non avvenne mai a profeti di predire i fatti per filo e per segno; nè egli è verosimile che il Falcando abbia, per cagion d'esempio, ignorata dopo tre o quattro mesi la esaltazione di Tancredi, quando in tutta Europa, massime in Po

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Presso Caruso, Bibl. sic., pag. 404, 405. Questa e le altre edizioni molion a capo della Storia la citata epistola, la quale evidentemente fu seritta molto tempo dopo quella. E si legge dopo la Storia nel bel ms. della Bibl. imp. di Parigi, S. Victor, n° 463.

te j'L' autore non solamente dice e replica cit egli scrivea "quando le tepida ame" sottentivano alla nere ed al gelo, ce Egli accenna anco alla occupazione della Puglia, di che gli duole un tautino, mai a sopporta purchè I Tedeschi non passion nell'isola. E contiona: 'Anque utisma Constantia cun rege Teuthonico, Siellie fioes ingressa, perseverandi constantiam non haberte, acce detter copià Messanestium agrosa aut Actorii monisconfinia transeandi! 'Ecocol dunque al glugno 1100; polché egli è noto che Arriga nando l'Arcienco del Magonna allo sociori d'a grite e dei la maggio. Ne Costanza, nè Arrigo erano con quell'esercito; ma si capisco che potea correre la nuova o poten l'autore supporte la presena pote du de principi o anche fingenta tra le sue favorite polipos); se pur non lo strastichi il bisticcio che gli revien s'i piedi col nome di Costanza.

Ne si dica che l'autore vivendo in qualche monastero di Francia o d'Inghilterra, dovesse sapere le notizie di Sicilia da una stagione all'altra. Nel medio evo i monasteri erano appunto gli emporii del mondo, e i frati ne andavano in traccia come i giorualisti d'oggidi.

nente, gli appresti della Crociata rendeano frequenti le comunicazioni co porti meridionali, e la gente ansiosamente procacciava le nuove di que' paesi. Più che un caso di a'vventurata sagacità, è qui da supporre un artifizio oratorio. Se il Talcando avesse voluto ammonire l'arcivescovo di Palermo a secondare ormai i voti dell'universale e salvar la sua patria adottiva, ci non avrebbe potuto usare forma più discreta, nè più arguta che quella; nè avrebbe potuto indirizzare meglio il sermone che ad un famigliare dell'arcivescovo. Or ei l'intitola per l'appunto a Pietro, tesoriere della Chiesa palermitana; onde si direbbe col proverbio moderno che la soprascritta andava a costui: la lettera a Gualtiero (Offamilio.

Presagiti o narrati, i fatti pur avvennero così. Il giuramento prestato a Costanza per comando di re Guglielmo, non valse a far accettare di queto, dai baroni e da'grandi, la dominazione tedesca. Seguirono giorni d'anarchia, ne quali molti Cristiani di Palermo, sì com'era avvenuto nella sedizione del millecensessanta, 'dettero addosso ai Musulmani. La città fu allagata di sangue. Gli scampati alla strage rifuggironsi nelle montagne, dicono i cronisti: 'e

Si vega il cap, ir di questo libro, pag. 485 segg. del volumo.
3º Panorim ordur lette Chicianos et Sarracenos dissentio. Sarraceni, multa suorum strage facta, exeunt et lababitant montana. \*Così Tanonimo cessionese, anno 1180 presso Caruso, Bibl. isrida; pag. 541.
Similmente Riccardo da S. Germano serisso... \*quinque Sarracenorum regulos, qui do mettum Christianorum ad monstana configerant. \*Pietto d' Eboli, dopo aver chiamata Palermo città triflague, dice de' tumulti che socopiarono;

Scismatis exaritur semen in urbe Ducum; In sua versa manus præcordia, sanguinis hausit Urbs tantum, quantum nema referre potest.

deve intendersi del centro occidentale dell'isola, poichè dall'orientale aveanli già cacciati i Lombardi 1 e d'altronde, i ricordi che abbiamo de' Musulmani nella seconda metà del duodecimo secolo tornan tutti al val di Mazara. A quelle montagne trassero, al dir di un altro cronista, con le famiglie loro e con le greggi, i Pagani servi di re Guglielmo, sperando sottrarsi al giogo di Tancredi e sommavano a centomila tra uomini e donne: "il qual numero, dato così in arcata, mi par troppo scarso. Erano i villani del demanio e quei, credo anco, de' poderi che Guglielmo avea testè donati al Monistero di Morreale appunto in que' luoghi. Capitanavano la sollevata popolazione musulmana cinque suoi regoli, dice Riccardo da San Germano, Dopo aver fatti danni gravissimi a Cristiani, i ribelli si sottomessero, quando la pace fermata con Riccardo Cuor di Leone in Messina, die forza e riputazione a Tancredi. Durò dunque la rivolta de' Musulmani dallo scorcio dell' ottan-

Si vegga il cap. iv di questo libro, pag. 488 del volume. Credo che Mr De Cherrier shagli supponendo che i Musulmani minacciarono Catania. Lutte des papes, etc., lih. I, cap. V, pag. 216 della 2º edizione. Il fatto di Catania su ben diverso e seguì nel 4494, come si vedrà più innanzi.

Gesta Regis Henrici, etc., edizione Stuhbs, Londra, 4867, vol. 11, pag. 141. Colesta cronica, attribuita a Benedetto abate di Peterborough che ia fece copiare, fu scritta, come pensano gli eruditi, a corte di Riccardo Cuor di Leone; e però ha autorità, non solamente di contemporanea, ma ancora di conterranea pei fatti siciliani dei 1190, quando Riccardo passò parecchi mesi in Sicilia. Leggonsi a un dipresso ie medesime parole in Ruggiero de Hoveden (presso Caruso Bibl. sieula, pag. 965) ii quale inserl quella cronica nella sua, con parafrasi, mutazioni ed aggiunte, e, sendo contemporaneo anch'egli, rafforza la testimonianza col fatto stesso del plagio.

a Anno 1190, presso Caruso, up. cit., pag. 547. Gesta Regis Henrici e Ruggiero de Hoveden II. cc.

tanove all'ottobre del novanta, o in quel torno. Sforzati dalle persuasioni piuttosto che dalle armi e pure riluttanti per rancore e sospetto, i capi ritornavano a lor case in Palermo; i villani a lor glebe e davano statichi. I guasti di tal guerra civile non sono ricordati particolarmente nelle frettolose e scarse memorie del tempo; ma si possono misurare dal caso di alcuni poderi di mano morta in val di Mazara. Arrigo VI, appena salito sul trono, per diploma dato di Palermo il trenta dicembre millecentonovantaquattro, in favor del monastero di Santa Maria De Latina in Messina, tra le altre cose permetteagli "di riedificare i suoi casali, distrutti nella guerra che avea divampato alla morte di re Guglielmo. " Il giardino che Ibn-Giobair vide in quei luoghi pochi anni innanzi, cominciava dunque a diventare foresta.

La fuga de Musulmani dalla capitale, la sollevacione de contadini, i cinque regoli che vuol dir uomini di nobil sangue, non marabutti fanatici surti nello scompiglio, mostrano la gravità di questo movimento sociale, che fini di corto con la dispersione delle schiatte musulmane dell'isola. Prevedeanla i savi loro, come dicemmo; pur non si aspettavano si vicino il martirio. Primi a tirar la spada i Cristiani; accaniti al resistere e forse preparati i Musulmani: e sembra che que' delle campagne fossero stati spinti

Si confrontino Riccardo da San Germano e le Gesta II. cc.
 Presso Pirro, Sicilia sacra, par, 1132, il quale afferma aver

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Presso Pirro, Sicilia sacra, pag. 4132, il quale afferma aver copialo l'autentico diploma. Questo è citato in un altro della imperatrice Costanza dato d'ottobre 4198 o 4499, nella Historia Diplomatica Friderici Secunda, I, 12.

a disperazione dalle avanie de nuovi lor signori tonsurati, più ingordi e più duri al certo che gli ufiziali, mezzo musulmani, della corte. Provaronsi a ripigliare le lance e gli archi de'lor padri, ed una sembianza dell'aristocratico reggimento della tribù; vissero di preda; si volsero forse ai lor fratelli dell' Affrica propria, che non li poteano aintare: ed a capo di parecchi mesi, la vita nomade venne a noia a que cittadini e agricoltori. Dileguata ogni speranza; vedendo rassodato re Tancredi e pronte le armi sue e quelle de Crociati che fean sosta a Messina, i Musulmani s'affidarono piuttosto nella protezione delle leggi normanne, e ripigliarono il vivere consueto. Li mansuefece altresì, com'io penso, la riputazione e l'arte del Cancelliere Matteo, ch' era stato sempre amico de' Musulmani e ch' or trionfava della fazione oltramontana. La quale, per vero, non sarebbe calunniata da chi la facesse promotrice immediata della sedizione; poichè, chiarito il popolo a favor di Tancredi, giovava a lei sola il partito d'istigare i Cristiani di Palermo contro i Musulmani; di gittar la fiaccola della guerra civile, che ritenesse in Sicilia le forze del nuovo principe, mentre i Tedeschi assalivano la Puglia: appunto il caso al quale allude il Falcando. Così io mi raffiguro il principio e la fine della ribellione musulmana.

Agli altri eventi accennerò appena, sendo notissimi e rischiarati ora dalla critica moderna. Tan-

<sup>&#</sup>x27; Si vegga il gran lavoro dl Mr De Cherrier, Histoire de la lutte des papes et des empereurs de la Masson de Souabe, lib. l, cap. 5 segg.; la monografia del dottor Teodoro Toeche, De Henrico VI. Romanorum imperatore,

credi fu eletto per opera del cancelliere Matteo, pur con assentimento della maggior parte de' regnicoli e con gran plauso della corte di Roma. Educato un po' nel regno e un po' ne' paesi bizantini, uom colto secondo i tempi, ma pusillanime o almeno irresoluto, e disgraziatissimo capitano, fe' prova pure di saviezza politica, egli o il cancelliere Matteo. S' acconciò a forza di danari con Riccardo d'Inghilterra, ospite pericolosissimo; 1 racchetò in Sicilia i Musulmani; si difese in Terraferma da'nemici di dentro e di fuori; ma venuto a morte dopo quattro anni (20 febbraio 1194), lasciò la corona a un bambino; la reggenza a una donna che non va noverata tra le illustri. Era morto, con ciò, il cancelliere; all'incontro, Arrigo VI, divenuto imperatore, strigatosi da' suoi 'avversarii in Germania, impinguatosi col riscatto di Riccardo Cuor di Leone, armava mercenarii; cònducea vassalli tedeschi e italiani; si

Normannorum regno sibi vindicante, Berlino 1860; e le critiche di questo dotto opuscolo fatte dal Sig Adolfo Cohn nel Forschungen sur deutsche Geschichte, tomo I, pag. 437 segg. e dal Sig. Otto Hartwig, nel Setzer's Monaté biatier di Marxo 1862.

Quanto agil scrittori contemporanei, ottre le antiche edizioni, si posno ora confrontare quelle del Pertz (fino al tomo XXII) e le recenti edizioni delle Gesta Regiu Henrici e dello Horeden (tomo I) pubblicate a Londra del professore Stubbs. La raccotta del Pertz, inoltre, schiude al-une sorgenti che furnoni gione al compilatori della storia di Sicilia.

Non è superfino avvertire che il prof. Stubbs, dando nella edizione delle Getta, e., il. 13, il esplado sulte negoziazioni di Riccardo Cure di Leone con Tancredi, ha ben corretto subna la voce asinare e spiegata fari nel glossario, (il., 257) la voce terrina, chiera stata variamente alteraza e perino ribotata a terriz; le quali voci il Caruso (fibb. nic., pag. 200) avea lasciate tal quali, anorche la prima indicasse evideotiemente una mistra di frumento, e la seconda non potesse denotre altro che piccole monete, polché 1,000,000 di quelle tornava, secondo lo stesso luogo del crunsta, a 20000 once d'oro.

facea prestare con bugiarde promesse le armate di Genova e di Pisa; assicuravasi il passo nell'Italia centrale, dando in preda al popol di Roma il sangue, l'avere e perfin le mura de Tusculani, affidatisi in un presidio imperiale. La corte romana che avea favorito Tancredi, or s' avvilì dinanzi ad Arrigo. Il quale in tre mesi occupò il regno con lieve resistenza, e non fu men crudele per questo.

Tra' pochi fatti d'arme di quella guerra, seguì in Catania uno scontro di maggior momento che non sembri a prima vista nelle memorie del tempo. I Catanesi avean gridato il nome di Arrigo; onde la vedova di Tancredi avea mandate a domar quella città le sue genti, tra le quali si notavano delle schiere di Musulmani. Tanto narrano gli Annali genovesi e aggiungono che il navilio della repubblica andò da Messina in aiuto degli assediati e ruppe i Musulmani con molta strage. Un annalista tedesco, senza far menzione di Musulmani nè di Genovesi, attribuisce la vittoria ad Arrigo di Kallindin; dice raccolti in Catania tutti i baroni con esercito innumerevole; fattane grande strage; entrati i vincitori insieme coi fuggiaschi in Catania: arsa la città: arsa la chiesa di Sant' Agata, col popolo che avevavi cercato asilo; preso anco il vescovo e tutti recati prigioni ad Arrigo. 7 Donde si vede che ciascono de'dne scrittori trascelse

Annales Januenses, presso Muratori, Rer. italia, VI, 370.
Ottone di San Biagio, presso Pertz, Script., XX, 325 e presso Caruso. Bibl., sic., pag. 933.

lo non veggo perchè il Toeche nel citato iavoro, si pregevole per diligenza e critica, metta in forse l'autorità della Continuazione Sanblasiana, ch'è pure molto particolareggiata in questi eventi, nè rinugna alle testi-

i fatti che gli andavano più a genio: ma le due mezze narrazioni s'attagliano bene una all'altra, e messe insieme, bastano a mostrare che le ultime forze della dinastia normanna in Sicilia, piuttosto disordinate che poche, si provarono contro il nemico fuor di tempo e di luogo; talché la guerra fu precocemente decisa allo scorcio d'ottobre del novantaquattro, si com io credo. Tanto più sicuro allor mosse l'imperatore sopra Palermo.

Da'versi di Pietro d'Eboli, brutto adulatore ma scrittor vivace, 'dalla ingenua parola di Ottone di

monianze degli altri contemporanei, il signor Cohn, al contrario, ha mostrato degno di fede quello scrittore contemporaneo, on, cit., pag. 447. 450. Quanto ad Ottobono, autore degli Annali genovesi di questo tempo, il dotto Toeche dubita della esattezza dei suo racconto, perchè gli pare inverosimile che la Regina di Sicilia avesse raccolto un esercito e che in questo militassero dei Musulmani. li primo fatto, attestato dal cronista genovese al par che dal tedesco, è paturalissimo; nè si vede ragione di negario. Il secondo, se non al Burlgny citato dal signor Toeche, si creda alle autorità che io ho allegate in varii luoghi del presente libro. Che se a lni non parve probabile che i Musulmani avessero prese ie armi a favor della dinastia cadente, si petrebbe domandare all'incontro per quai ragione gli stauziali, o anco ia milizia, di quella ciasse dei sudditi avrebbero disubbidito al comando di combattere gli stranieri. Tanto debbo far osservare sul giudizio dei Toeche, pag. 54, nota 448. Erroneo parmi quello del signor Hartwig, (op. cit. pag. 489) il quale, convinto dalla magnanimità di Arrigo VI e della scelleratezza dei Siciliani, trasporta di peso ai 1197 la narrazione di Ottone di San Biagio intorno questo combattimento di Catania. Per vero il buon cronista avea messo il fatto a suo luogo, innanzi ia resa di Palermo; nè può supporsi anacronismo, quand' egli, dopo io Imprigionamento dei grandi che aveano combattuto, accenna alla sorte incontrata finalmente da ioro, la quale noi abbiamo buoue ragioni di protrarre infino al 1196 o 1497.

¹ llo avuta alle mani, parecchi anni addietro la edizione di Engel, Bible, 1744, ma mentre riscrivo questo capiolio non posso citare sono che la ristumpa dei signor Giuseppe del Re (Crontit e Scriitori incroni napotatani. Napoli, 1845, in 88 rando, egg. 401, segg.) ore è la traduci italiana dei signor Emmanuele Rocco e le note di entrambi. Debbo avvertire che l'Engel non pubblicò tutte le Rigure del prezisso sm. di Bible con la contra del contr

San Biagio, si ritrae lo stupore onde furon presi i capi dell'esercito imperiale allo scoprir quel mondo nuovo, ch'era per essi la Sicilia del duodecimo secolo: la Sicilia feracissima di preziosi metalli; 1 Palermo, città felice, dotata di popolo trilingue, paradiso irrigato di miele, 1 Appressandosi ostilmente alla capitale, avea già Arrigo ammirata la magnificenza del suocero nella regia villa della Favara.º Il parco regio che stendeasi fino alle mura della città, avea fornita cacciagione all'esercito. Crebbe la maraviglia quando, fermato l'accordo, entrando Arrigo solennemente in Palermo, (30 novembre 4194) uscirongli incontro i cittadini a ceto a ceto, preceduti da bande di musica, vestiti a festa e i ricchi montati su bei destrieri. In città. l'esercito trionfante trovò i palagi adorni di tappeti e ghirlande, le contrade olezzanti di profumi orientali. Parve strano a'fieri Germani che il popolo, i soli Musulmani credo io, facessero omaggio all'imperatore prostrandosi con la fronte al suolo. Venuto alfine Arrigo alla reggia, gli eunuchi presentavangli le chiavi dei tesori; e quale apriva i forzieri pieni di moneta, gemme e robe preziose; qual mostrava i libri delle

perciò si può dir manchi una parte dell' opera, poichè le figure di quel codice rischiarano taivolta i fatti e danno de' nomi, Si vegga anco Cherrier, Lutte des papes, etc., lib. 11, (i, pag. 252 deila 2ª ediz, et passim. 1 Ottone di San Biagio.

Pietro d' Eboii.

<sup>1</sup> Pietro d' Eboli.

<sup>4</sup> Ottone di San Biagio. "Trinacriis pars fertur equis, etc., dice Pietro d'Eboli descrivendo l'entrata dell'imperatrice Costanza in Saierno, il 4494.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Ottone di San Biagio.

entrate regie in Calabria, Puglia e Sicilia, o perfino in Affrica. ¹ Delle preziose spoglie, parte fu dispensata a nobili ed a capitani e parte mandata al malauguroso castello di Trifels, insiemo co' prigioni da mutilare o serrar nelle mude. ¹ Sembrano avanzi di quella gran rapina i più bei drappi delle insegne imperiali, serbate in oggi a Vienna, dico il mantello di Ruggiero, la tunica e le gambiere di Guglielmo II, ricamati tutti d'oro e di perlo, a caratteri arabici di varie forme, con figure e rabeschi; i guanti, i sandali rabescati con la stessa maniera di disegni, e parecchi tessuti di seta o d'oro, anch'essi di fattura siciliana del duodecimo secolo. ³

In questo passo di Pietro d'Eboll, si legge tra le altre cose: Hace (apodixa) quantum Calaber, seu quantum debeat ater Apuius, aut Steulus debeat orbis, habet.

Cotest versi ricordarono ai due cruditi editori napoletani, quell'altro noissimo della spada di re Ruggiero, onde l'ano ei Tatto elsero Afre in laopo di afre. Di certo il poeta puglices ona vera ragione di chiamare me-gri i moi companitoriti; ei i credito acceso nella Tescretta di Scilia contro l'Affrica, si spiega henissimo col tributo di Tunis. Fors'anco si pob-rierte a quello di Matia e di Paneltaria, popolate allora di Mussimani, come si vede nel capitolo precedente pag. 536 di questo volume. Bio detto positivamente del tributo di Tunis, specche l'autor degli di Annales Cobinniesse Mazimi, (presso Pettr., Seriptores, XVII), 803) benissimo informato decta di questa impresa di Scilia, Seririve sotto l'anon dellos". Marcon terra Africa E's summarios, anno et lapide precisoo, multisque donis coeratis imperatori mittit. "Si è già detto che Tunis sibilidiva in questo tempo alla dinasti adgil Alimohadi, residente in Marocco, che il cronista qui prendo per nome proprio d'omon.

Ottone di San Biaglo alla divisione della preda accenna anco Pietro d' Eboli.

Si vegga li cap. Ilj di questo libro, pag. 448 del volume. Chi voglia giudicare la quantità e qualità della predà, convien che legga, da capo a fondo, l'opera dell'abate Bock, e guardi non solamente le figure cromolitografiche, ma ancora le locisioni in legno, intercalate nel testo dalla pag. 139 in gió.

L'autore degli Annales Marbacenses presso Pertz, Scriptores, XVII,

Le memorie di questo soggiorno di Arrigo VI in Palermo, dànno a veder la civiltà orientale, non solamente nelle suppellettili e nelle usanze, ma perfino ne'nomi di luogo. Leggiamo negli Annali di Genova che i deputati di quel Comune, compiuta felicemente, come lor parea, l'impresa, andarono a trovar l'imperatore in una palazzina del giardino regio detto Giloloardo, chiedendo il guiderdone pattuito; e ch'ei prima differì la risposta e alfine ricusò con ingiurie, e con la minaccia di spiantare Genova e di ritorle anco i privilegii commerciali goduti in Sicilia sotto i Normanni. Dall'altra mano, un documento contemporaneo dice del campo che messe lo esercito della reggenza (luglio 1200), nel giardino regio di Januardo: \* ed una cronica siciliana del decimoquarto secolo riferisce la tradizione, vera o falsa, che Arrigo avesse fatto arder gente nel piano di Genoardo, fuor le mura del palagio di Palermo, presso il giardin della Cuba dalla parte di Ainisindi. 3 I quali nomi riferendosi evidentemente ad unico

pag. 166) dicendo, come tutti gli altri cronisti tedeschi, dell'oro e dell'argento riportato dalla Sicilia il 1193, aggiunge particolarmente " cum multis pannis pretiosis de serico."

Anonymi Chronicon Siculum, cap. xxj, presso Gregorio. Rerum Aragonens., 11, 129. Fecit quidem dictus imperator Henricus comburi in plane

I making beau

Anneles Januentes, presso Maratori, Rer. italie., VI, 370, dove si legge Gruioardus. Nell'edizione del Pertz, Mon Germ., XVIII, 100, è preferita la lezione Gilolo Ardus, la quale, come ognun vede, non differisce da Genolordus che per la permutazione dell'n in 1, e per lo scambio, ficile ai paro, dell'i in e.

Anonymi Furensis Grafa Innoc. III, cap. xxyj, nella edizlone di Bairois, tomo i, pag. 6.0. In ome a balgiato nella edizione di Carao, di Bairois, como i, pag. 6.0. In ome a balgiato nella edizione di Carao, di sic., pag. 635. La descrizione della battaglia, che el occorrerà nel capitolo seguente, mostra bene il sito del campo, nel borgo ch'oggi si chiama Mezzo-Morresic, finor la porta "Noora,"

luogo, è da ritenere erronea una sola lettera della prima lezione, e le altre due tornano ad una denominazione piuttosto pronunziata in fretta che veramente alterata. Sarebbe a creder mio « Gennolard » apocope di Gennet-ol-Ardh, che suona « il paradiso della Terra » e si legge, col solo divario d'un sinonimo, nell'ultimo verso della iscrizione arabica ond'è adorna la sala terrena della Zisa. I Musulmani e i Giudei dell'isola si sottomessero ad Arrigo e rimasero ne luoghi e nelle condizioni di prima: nè si fa menzione di essi nelle atroci vendette dell'imperatore. Andato in Germania e ritornato quindi in Sicilia (1196), Arrigo rassettò l'amministrazione, mandò l'armata nelle isole adiacenti, per ridurle all'obbedienza e riscuotere i tributi. Fors'anco ne levò nelle isole della costiera affricana; al qual fatto par che alluda un verso di Pietro d' Eboli.

Debbo far qui una digressione, perchè autorevoli critici tedeschi, invaghiti d'Arrigo VI per la potenza ch'egli accrebbe all'impero e per la monar-

Generati, quod est eztra menia palatii Panormi juzta jardiunu Cubba verus Apiniadi, omas episepog qui fuerant in coronalme repit Trankedi. La Javola di tutti i vescovi benciati nascea cerio da iona faisa tradizione di suppiti dati in quel luogo per omando di Arriga. In ogal modo il sito uno de dubblo e risponde a quello ovi è luoggi T-Abrey de feyoret. Dietro questo a N. O. scaturisce la fonte Asimindi, in oggi detta Banastanti, "Geneta-daigia, qu'il l'ultimo verso della berismone chi lo ha publi

blicata nella Rivista Sicula di febbraio 4870. Il divario è enne se in italiano si dicesse "il paradiso del Mondo" invece di "il paradiso della Terra."

Ruggiero De Hoveden, ediz, di Franctort, 4601, pag. 746.

<sup>\* &#</sup>x27;lasuper insulas maris vectigales faciens, imperium admodum dilatàvil, etc. 'Così Ottone di San Biagio, cap. xilij presso Muratori, Rer. italie, VI, 901.

<sup>\*</sup> Carmen. Si vegga qui sopra la nota 4 della pag. 553.

chia universale ch'ei sognò, hanno impreso in questi ultimi anni a scolparlo delle gravi accuse accumulate dalla storia sopra il suo nome. E bene hanno essi cancellato qualche episodio che scrittori moderni cavaron già da guaste tradizioni orali e li esagerarono per le passioni dell'animo loro; bene han fatto a rassegnare le testimonianze contemporanee e pesarne sottilmente il valore; ' ma poi, quando la critica dee levarsi a indovinare il passato e ricomporre il quadro degli avvenimenti con tanti brani sparsi, sovente inorpellati da' contemporanei stessi, allora, io dico, gli odierni partigiani di casa sveva son caduti in falli molto simili a que'ch'e'rinfacciano a' compilatori del decimosesto secolo e de'seguenti. Un eruditissimo scrittore vivente, non ostile all'Italia, ma disposto a far plauso, ad ogni costo, al Cesare che la flagellò allo scorcio del duodecimo secolo, volendo provare che Arrigo non fu poi quel perfido tiranno che ognuno ha detto, pon mano alle recriminazioni, allega che i suoi nemici erano cento volte più tristi di lui; che gli abitatori della Sicilia, figli di astuti Normanni, di perfidi Greci e di feroci Musulmani, erano genìa sanguinaria e traditora; che se l'imperatore non li avesse trattati com'ei fece, i Tedeschi tutti che soggiornavano in Sicilia il millecentonovantasette, avrebbero incontrata la sorte che toccò, ottantacinque anni appresso, ai Francesi. \*

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Si vegga il citato opuscolo del Dottor Toeche, pag. 61, 62, nota 164, 166. 468.

Hartwig, op. cil., pag, 488, 189.

Non essendo disposto, com'io credo, chi ha scritte queste parole a condannare i Tedeschi, che cospirarono contro i Francesi ne' principii del secolo XIX, gli si potrebbe domandare qual assioma di giustizia obbligava i Siciliani, nel XII e nel XIII secolo, a lasciarsi calpestare da' conquistatori stranieri, e se, in tesi generale, i popoli datisi con certe condizioni, sieno tenuti in coscenza ad ubbidir il vincitore, anche nel caso ch'egli infranga i patti o trapassi ogni limite. Noterò inoltre che i popoli men civili non sono sempre i più virtuosi; che non vanno presi per oro schietto nè i regni Saturnii della favola, nè i costumi de'Germani secondo Tacito; che il reame di Sicilia, da'tempi di Ruggiero a que' di Guglielmo II. fu invidiato da tutta Europa, per la sicurezza pubblica e l'osservanza delle leggi; che quivi, pochi anni appresso la morte di Guglielmo, la rapina, la violenza e la crudeltà furon chiamati costumi tedeschi; e che quando si volesse compilare, sulle cronache e i diplomi, la statistica penale dell' Europa nel Medio Evo. non si vedrebbe tra la Germania e l'Italia quel gran divario ch'ei suppone. Il vero è che la morale pubblica, per ogni parte di Europa, allor fu quale poteva essere avanti la ristorazione del dritto romano. avanti la riforma di Lutero, la caduta della feudalità, la filosofia del decimottavo secolo e la rivoluzione francese. Sforzandomi a trattare questo argomento senza preoccupazioni patriottiche, esporrò il concetto ch'io traggo dalle diverse testimonianze contemporanee; dalla natura degli uomini in tutti i tempi e in tutti i luoghi; dalle peculiari condizioni di quelli che si

disputarono il terreno e le ricchezze dell'Italia meridionale allo scorcio del duodecimo secolo, e dalla indole stessa d'Arrigo, la quale nessuno disconosce: indole ambiziosa, violenta, astuta, avara, necessaria, mi si dirà forse, ad abbattere la potenza de' papi, ad unificare la Germania e ad assoggettarle il mondo; ma capace d'infrangere i più ovvii principii della giustizia; di tradire, per cagion d'esempio, i Tusculani e di fare una truffa da mariuolo ai Genovesi ed ai Pisani.

I principali capi d'accusa da esaminare son due: l'ingiustizia delle persecuzioni e la immanità delle pene; e nel primo è da distinguere due serie di fatti; nel secondo è da risguardare a costumi del tempo. Incominciando da ciò che avvenne in Palermo negli ultimi giorni del novantaquattro e primi del novantacinque, i ricordi tedeschi, che son molti e uniformi da due all'infuori, o fan parola appena della cattura \* Cioè, Ottone di San Biagio e Arnoldo di Lübeck. Non dò i nomi

con un "si dice:" Annales Marbacenses, Pertz, XVII, 166, anno 1495, dove, senza far

menzione di congiura, si dice imprigionata la vedova di Tancredi, il di lui figliuolo e tre figliuole, l'arcivescovo di Salerno e dieci magnati, tra i quali Margarito. Annales Colonienses Maximi, Pertz, XVII, 803, dove non è supposta

congiura nel 1195, ma si bene nel 1197. Annales Stadenses, Pertz, XVI, 352, dove si fa un cenno, soito

l'anno 1195, della cattura e accecamento del solo Margarito, il quale voleva necider l'Imperatore a tradigione. Annales Placentini Guelphi, Periz, XVIII, 419, anno 1194.

Chronologia di Roberto di Auxerre, nel Recueil des historiens des Gaules, etc., tomo XVIII, 261, 262. Questo scrittore francese contemporaneo, nota nel 1195, che Arrigo, ritornando la Germania, riportò seco la moglie e il figliuolo di Tancredi e alcuni ottimati che aveano cospirato

degli altri, perchè li ha citati il Toeche, pag. 59, nota 160. Al quali è da aggiugnere: Cont. Weingart., Pertz, XXI, 474, che accenna alla conglura del 4196,

e deportazione de'grandi, senza aggiugnerne la causa, o notano brevemente una congiura contro Arrigo, rivelata pochi di appresso il suo coronamento; alla quale si accenna, pressochè con le loro stesse parole, in una lettera scritta da Arrigo all'arcivescovo di Rouen, pochi giorni dopo il fatto. 1 Venendo alle testimonianze particolareggiate, noi lasceremo addietro, come ogni giudice farebbe, quella di Pietro d' Eboli, la quale val quanto le parole del suo monaco rivelator della congiura, e prova soltanto la notizia officiale data in corte a quei giorni, \* Ci occorre quindi in una cronica italiana che « Arrigo, ricapitate certe lettere fittizie e bugiarde contro la regina Sibilla, il figliuolo Guglielmo ed altri personaggi, ai quali egli e i grandi della corte avean data sicurtà, tutti li prese, e avviolli in Germania ed alcuni anco accecò.' Un altro italiano aggiugne che Arrigo ingannò, con falso giuramento, il re fanciullo e i conti del reame, e che, messili in ceppi e preso tutto l'oro e l'argento che potea, mandò ogni cosa in Germania.\* Similmente è scritto nelle Gesta d'Innocenzo III che l'imperatore, dopo avere stipulato a favor della

contro di lui; e nei 1496 fa paroia di un'altra congiura, dalla quale Arrigo scampò appena e poi "conspirationis auctores horrendo discerpit supplicio."

<sup>\*</sup> Radulphi De Diceto, Imagines historiarum, negli Hist. Angl. Script., Londra, 1652, pag. 678. La breve epistola è data il 20 gennaio (1198) \* apud S. Marcum, \* com' e' pare, quel della provincia di Messina.

<sup>2</sup> Carmen, libro II. At Deus impatiens, etc.

Anonimo Cassinese, anno 1104, presso Muratori, Rer. italie., V, 145. Si confronti con le parole d'un altro codice nello stesso valume, pag. 73, e presso Caruso, Bibl. sic., pag. 517. Parecchi anni appresso, Corrado di Liechtenaw vide a Roma gli accecati.

<sup>\*</sup> Chronicon Fossenova, presso Caruso, op. cit., pag. 74.

vedova e del fanciullo la concessione degli Stati di Lecce e Taranto, "còlta una occasione, "imprigionò l'una e l'altro e parecchi ottimati, de quali molti accecò; e tenne in carcere duro la Regina, i figli e l'arcivescovo di Salerno. Ma cotesti scrittori son guelfi,

I fautori della parte contraria, tanto più autorevoli, confermano il medesimo sospetto; se non che essi non fanno distinzione tra la prima persecuzione e la seconda, Così Riccardo da San Germano, ufiziale di casa sveva, una ventina d'anni appresso, scrivea che convocato il parlamento in Palermo, Arrigo fece condannare il re, la regina e parecchi vescovi e conti « apponendo loro alto tradimento; » de' quali, altri accecò, altri bruciò, altri impiccò, altri mandò in Germania, 1 No men grave l'attestato di Ottone di San Biagio, monaco tedesco, quel desso che loda tanto Arrigo « per l'arte e il valore con che avea » ristorata l'antica potenza dell'impero. » Ottone ristrinse il conquisto del regno in due capitoli; nel primo dei quali egli accennò ai casi di Terraferma e della Sicilia orientale; e nel secondo narrò con molti particolari la occupazione di Palermo e terminolla dicendo della famiglia di Tancredi, menata in prigionia di là dai monti. Ma nel primo di que capitoli si legge, che gli ottimati siciliani presi da Arrigo di Kallindin, nel combattimento di Catania (1194) e condotti all' imperatore, « per disperazione si proposero

<sup>1</sup> Presso Caruso, op. cit., pag. 636.

Presso Caruso, op. cit., pag. 552, sotto l'anno 1194, che, secondo il calendario seguito da Riccardo, finiva in marzo 1495.

» di ucciderlo; che a fin di conseguire lo scopo, » gli prestarono ubbidienza; 'ch'ei, volendoli vin-» cere d'astuzia, li ammesse a corte; e che poi, » chiamati alla sua presenza, quando men se l'aspet-» tavano, andarono senza sospetto e furon còlti tutti » a una rete. Brutta cosa gli è a vendicare la per-» fidia, con la perfidia, » sclama qui lo scrittore, e seguita narrando « la studiata crudeltà dei supplizii. »2 Dond'egli è chiaro che Ottone volle seguir la connessione de fatti più tosto che l'ordine rigoroso de' tempi, o il fece senza volere: poichè gli uomini d'arme, e i cortigiani d'Arrigo, i quali dopo la sua morte, cacciati da Costanza, ritornavano dispettosasamente in Germania, doveano raccontar tutti, in un fascio, i casi avvenuti in Sicilia dal novantaguattro al novantasette e doveansi allargare sui più recenti, come quelli ne'quali il signor loro era stato provocato alla vendetta e i loro nemici erano stati calpestati e straziati. In ogni modo e'non è da maravigliare che i cronisti abbian gittato il peso delle congiure e delle vendette tutto in un posto, chi sul principio del regno d' Arrigo e chi su la fine; poichè niun contemporanco potea vantarsi di veder chiaro ne'labirinti della reggia di Palermo o nelle mude del castello di Trifels.

<sup>1 \*</sup> Se et omnia sua, potestati ejus contradiderunt. \*

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Presso Muratori, Rer. ital., V1, 896, e Pertz, XX, 325, 326.

Anche Il dottor Toeche, sì imparziale în altri luoghi, vuoi negare, pag. 60, cotesti supplizii e indebolire l'autorità di Ottone di San Biagio, difesa, com'abbiam detto, dal Cohn.

Corrado di Llechtenaw, Chronicon, ediz. cit., pag. 238, anno 1198, note le origini di cotesti racconti e i dubbii che ispiravano. Così anco Golfredo monaco, nella raccolta del Freher, tomo I, pag. 361; e così altri cronisti tedeschi.

Noi diciamo dunque che i critici odierni a ragione distinguono le due proscrizioni; e lor concediamo volentieri che Arrigo abbia sparso men sangue nella prima, e che, in quel tempo, i grandi laici ed ecclesiastici della Sicilia, sottomettendosi alla forza, abbiano serbata la speranza, o il proponimento di liberarsi, e fors' anco n' abbiano parlato tra loro. Ma una grande cospirazione, contro l'esercito vincitore, non si può supporre incominciata e compiuta in quattro settimane. Arrigo riseppe i pensieri, acconciò i rapporti delle spie in disegno di congiura bella e fatta, e avvolsevi tutti i grandi che gli davan ombra o gli faceano impaccio, incominciando dalla sventurata famiglia di Tancredi, la quale ei volca frodare del compenso pattuito. Adunò il parlamento, cioè gli ottimati partigiani suoi; poichè gli avversari eran lì ammanettati, condotti a funate, come li veggiamo nelle figure del codice di Pietro d'Eboli. Il parlamento condannolli per lesa maestà; chi potea dir contro? E Arrigo perdonò loro la vita, poich'era più sicuro partito farli maturare ne ferri di Trifels, che immolarli pubblicamente sì presto. Tale mi sembra il vero aspetto della persecuzione, con la quale Arrigo inaugurò in Sicilia il suo regno e l'anno millecentonovantacinque.

Ma, come avviene ne profondi movimenti de popoli, tolta di mezzo con le prigioni e co patiboli una prima fila, due o tre nuove si rannodavano: partigiani malcontenti, uomini dabbene spaventati che ripiglian animo, sangui tiepidi che si riscaldano per interessi offesi, per novelle speranze, per l'orgoglio

manage Gas

nazionale calpestato, per la pietà stessa dei proscritti. I feudi conceduti a' Tedeschi erano di certo tanti stecchi negli occhi a tutti i regnicoli. Quando Arrigo poi, racchetati i suoi nemici di Germania, con la riputazione e coi guadagni delle vittorie meridionali. chiamò la nazione a nuove imprese in Costantinopoli e in Palestina, e ritornò in riva al Mediterraneo con l'esercito, ei s'accorse che il suolo gli tremava sotto i piè. Già in Puglia la gente, conversando coi Crociati alemanni, dicea loro a viso aperto ritornassero a casa, per l'amor del cielo, e non servissero, per troppa bonarietà, di sgherri a un tiranno. 1 Costanza stessa, donna d'alto animo e innocente causa di tanta ruina, mal soffrì lo strazio de' compatriotti, la ingorda rapina dei tesori aviti, l'avvilimento del paese e il suo proprio. Arrigo, assai più giovane di lei, l'avea quasi abbandonata; l'avea lasciata in Palermo a comandar di nome, mentre i grandi ufiziali dell' impero comandavan di fatto. Fors' ella rimostrò contro alcun provvedimento, o biasimò la condotta dell'imperatore e de' ministri; nè ci volle altro perchè i Sejani d'Arrigo allor la dicessero partecipe delle trame e poi ne spacciassero tante altre favole suggerite dall'odio grandissimo che le portavano. In tale

Arnoldo abate di Lübeck, lib. V, cap. xxv, xxvj, secondo l'edizione di Pertz, XXI, 203.

<sup>3</sup> Arnoldo, op. cit., pag. 201.

confroutino Annales Studenses, Petri, XVI, 332, anno (190; Annales Markoenese, Petri, XVII, 167 segg, anno 1407; Corrado di 167 cera do 167; Corrado di 167 cera de 167; Corrado di 167 cera de 167; Corrado di 167; Corrado d

L'ira di Arrigo contro la moglie è attestata da Riccardo da San Ger-

condizione di cose fu scoperta una congiura; il che si ritrae con certezza storica, ma ignoriamo i particolari, e quel po' che ne sappiamo fa supporre tentata più tosto la ribellione che il regicidio.

Nè la natura poi di quella trama, nè la ferocia stessa de'tempi, basta a scolpare Arrigo de'supplizii che allora parvero si atroci in Germania, in Francia e in Inghilterra, sì come in Italia. I critici tedeschi de'nostri giorni cancellano que'supplizii con un filosofico frego di penna, per la sola ragione che lor sembrano troppo insoliti e crudeli; ma n'abbiam noi tante e tali testimonianze che non s'arriverà mai a smentirle. In Italia la voce pubblica ripetea, come si ritrae dalle epistole d'Innocenzo III, de'casi d'uomini e donne, laici e sacerdoti, mutilati, annegati, arsi, o bolliti nello strutto: e tre annalisti tedeschi ed un bizantino s'accordano per lo appunto nel dir che Arrigo fece inchiodare una corona in capo a Giordano, nomo di schiatta normanna, com' e' parmi dal nome. designato da' congiurati al trono e alla man di Costanza. Io non veggo perchè la invenzione di sì

mao, il quale, narrando l'ultima andata dell'imperatore in Sicilia, (clo.) a Messiaa) contiana, "abl a de odio lipperatricem labet, Qua in Panorani, palatio constituta, "quidam Guillelmus, etc.," presso Carsso, Eisk. sie., pag. 533. Or il consaudo di marrajiti l'imperatrice, somigità moito ad una nobile cuttura. Le reticentes stesse del contemporand teceschi, fina supporre assal gravi i faiti politici che si apponeno silo Costanza; ma erano ciarle de' cordigina de de' condutient, comi abdim detto, e i cromisti naturalmenta le aggravarono, serivendo dopo la morte d'Arrigo, quando Costanza vas cacciolat utul I redeschi da Regno.

SI vegga l'edizione del Baluzio, lib. II, n. 221 e si confrontino le epistole, lib. I, n. 26, 557, ec.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Annales Stadenses, presso Pertz, XVI, 332; Arnoldo abate di Lübeck, Pertz, XXI, 201; Niceta Choniale, Annales, Parigl, 1647, pag. 310. Annales Marbacenses, L. c. al dir de'quali Arrigo fece eseguire il supplizio

barbari supplizii s'abbia da riferire ai cronisti italiani, francesi, inglesi, bizantini e tedeschi più tosto che ai carnefici d'Arrigo!

Da coteste orribilità all'infuori, è molto oscuro l' ultimo periodo della vita dell'imperatore in Sicilia. Venuto a minacciare la moglie e punire i congiurati, trovò tra costoro chi volle vender cara la vita. I fratelli d'Aquino s'eran difesi in Roccasecca di Puglia; un Guglielmo Monaco, feudatario o castellano di Castrogiovanni, si ribellò, e afforzossi in quel sito inespugnabile. Andò l'imperatore in persona all'assedio, il quale par si prolungasse: ed egli intanto, per fazione di guerra, o caso di caccia o di viaggio, fu còlto di freddo su quelle alture, una notte d'agosto, e ritornò in Messina infermo di dissenteria, Parve poi migliorasse, tanto che fece partire i Crociati tedeschi adoprati nel pericolo della ribellione, ed ei medesimo si messe in via alla volta di Palermo; ma una ricrudescenza della malattia lo tolse di vita, il ventotto settembre del novantasette. Fu sepolto in

in presenza della moglie. Si riscontri inoltre il passo di Roberto di Auxerre, citato dinanzi, pag. 558 nota 1.

<sup>&#</sup>x27; Riccardo da San Germano, presso Caruso, Bibl. sic., pag. 533. Secondo fol, Arrigo vennio in Sicilla (di certo a Messina) comanda che menino a ini l'imperatrico. Gugllelmo Monaco s'era ribellato. Andando Arrigo ad assollarlo, atmmalatosi, parli (dall'assedio) e morì.

Si fa menzione d'un Guglelimo Monaco nel diploma di giugno 1183, per lo quale Costanza concedette alla Chiesa di Paterno ia casa del 16 Gaglelimo Orfanino, essetiano di Castello a mare di Paterno ia casa del 16 Gaglelimo Orfanino, castellano di Castello a mare di Paterno, venduta un tempo al Monaco collifarcheresono di Paterno. Indi pare che l'Orfanino avessa acquistato quello stabile dal Monaco: ma non v'ha Indizio che faccia supporre i Identità della persona.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Annales Marbacenses, presso Periz, XVII, 167. Secondo questi, Arrigo parti di Germania per la Puglia il 24 giugno 4496. Nel 4497 si trovò in Sicilla, dove la moglie malcontenta avea suscitate per tutte le città e ca-

Palermo, nell'arca sontuosa dove giacciono ancora le sue ossa, dalla quale si legge ch'egli avea fatto gittar fuori i cadaveri di Tancredi e del suo figliuolo. '

stella conglure contro di lui. Delle quali erano consapevoli i Toscani, i Romani e diceasi fi papa stesso (Celestino nonagenario e timidissimo), i congiurati volcano pecidere l'imperatore in una selva, mentre cell andasse a caccia; ed avcano raccolti 30,000 uomini! Avvertito, ei si chiuse in Messina e mandò Marqualdo de Anweiler con una mano di pretoriani e di Crociati; i quali pecidono o pigliano tutti I congiurati, il personaggio che i congiurati volcano far re, è punito in presenza della imperatrice, inchiodatagli in capo una corona e gli altri affogati in mare, ec. Una notte freddissima poi (6 agosto) Arrigo, trovandosi in un luogo a due giornate da Messina, fu preso dalla dissenteria. Verso la festa di San Michele, si senti meglio e volle andare in Palermo; ed era già partita la sua famiglia per mare a quella volta, quand' celi peggiorò e venne a morte. Del qual racconto minuto e partigiano si vede chiaramente l'origine. Erano i cortigiani e i condottieri che tornando in Germania dopo l'esaltazione di Costanza e d'innocenzo lii, narravano le gesta loro e del padrone, e i monaci le scriveano. E non è difficile discernervi il vero dai falso.

Roberto d'Auxerre i. c. fa supporte moito gravi i casi della tentata rivoluzione, dicendo l'imperatore " per fugam elapsus. "

Gll Annales Colonienses mazimi. Pertz, XVII, 804, 805, banno meno particolari e meno fiducia in que racconti. E dicono Arrigo sepolto a Nanoli.

Secondo la Cronica di Sessa, el sarebbe morto a Randazzo, che ben s'accorderebbe con gli Annali di Marbach; polchè Randazzo è su la via da Messina a Palermo.

¹ il dottor Toeche non vuol credere a cotesta violazione di sepoltura, perchè la racconta De Hoveden, (ediz. di Francforte, 1604, pag. 746), inglese e però nemico di Arrigo VI. Ma la s'accorda benissimo con gii altri atti di avarizià, rabbia e crudeltà, che non si possono revocare in dubbio.

io ho abbozzati quevil ultimi movimenti nel modo che mi pare risulti di di en recorcia, non icompatibili i, di Ricardo da San Germano e degli Annali di Marbach. Così mi discosto da M' De Cherrier, op. cic., lib II, cap. S, pag. 323 sege, a moto più dai signore Batrivigi i quale segone il raccotto degli Annali di Marbach, senza citarti, pè mettere in forse nessun "si dico" edi cronisti. And il gif. Batrivigi spopone una vera conquira del papa coi harconi normanai, com' el ii chiama anorza, di Sicilia. Eli a notare che Arrigo andi hi frotro vecedoni culti tradimenti e del su losa losa custa data per quelle cradettà, le quali d'altronde il signor Hartwig non nega, sè biasina.

## CAPITOLO VII.

Padrona ormai del suo regno, Costanza messe da canto il testamento del marito che chiamava alla reggenza il gran siniscalco imperiale Marcualdo de Anweiler; accomiatò i condottieri tedeschi; fe' venire in Palermo Federigo, bambino di quattro anni; domandò per lui l'investitura papale; e, senza aspettar quella, fecelo incoronare re di Sicilia (17 maggio 1198), 1 Dell' affrettarsi ella avea ben donde. Sendo morto Celestino poco appresso l'imperatore, e rifatto pontefice Innocenzo III (8 gennaio 1198), apparve fin dai primi istanti quel genio dominatore, del quale noi riconosciamo la possanza, ma dobbiamo condannare talvolta gli intenti e le vie; mentre gli scrittori papalini ed anco alcuni acattolici levanlo al cielo, invaghiti del dispotismo religioso e politico ch'egli esercitò a tutta possa. Innocenzo gridò: fuori i Tedeschi; ma volle stender la mano su i territorii occupati da loro nell'Italia di mezzo; ei fece plauso alla regina di Sicilia iniziatrice di quella riscossa nazionale, ma volle dar corpo all'ombra dell'alta sovranità pontificia su la Puglia e cancellare le regalie ecclesiastiche in Sicilia. Morì

Questa data precisa non si ritrova se non che nell' Anonimo, pubblicato dai Bréholles, Hist. dipl. Friderici Secundi, I, 892.

Oltre gli attestati de'cronisti contemporanei, si veggà la bolla del 20 ottobre 4498 per la quale Innocenzo, contro il notissimo privilegio di Urbano II, mandò in Sicilia un legato con pien potere, presso Breholles,

Costanza (27 novembre 1198) mentre si schermiva come potea contro quel molesto amico; e per manco male, chiamò lui stesso tutore di Federigo e del reame, affidando, con tutto ciò, il governo a quattro ministri: che su buona cautela e salvò la corona, ma sprofondò il paese per dieci anni nella guerra civile.

Dei ministri reggenti, l'arcivescovo di Capua venne presto a morte; ' il gran cancelliere Gualtiero de Palearia, vescovo di Troja, diffidava forte del papa; al contrario, Caro arcivescovo di Morreale parteggiava per lui; e Bartolomeo Offamilio arcivescovo di Palermo, fratello di quel Gualtiero che fu sì malaugurato consigliere di Guglielmo II, pendeva a parte tedesca. La quale rinacque per timor dell'ambizione romana, che i regnicoli non poteano dimenticare e non sapeano rintuzzare da sè soli. I condottieri d'Arrigo creati feudatarii nel reame, i quali s' erano rannicchiati alla morte del signor loro, levarono il capo alla morte di Costanza, perchè nel regno parvero assai comodi ausiliari: buone spade contro i partigiani del papa e pur sì poche da non portare pericolo al paese. Crebbe la parte tedesca quando Innocenzo, nel furor della lotta, adoprò stranieri contro stranieri; favorì il conte di Brienne, il quale, sposata una figliuola dell' ultimo re normanno, venìa di Francia, pretendente armato, facendo le viste di

op. cit., I, 44. Avverto che lo citerò sempre l'opera del Breholles, anche per quelle epistole d'Innocenzo III che sono state ristampate nella sua raccolta sopra le edizioni del Baluzio e del Brequigny.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> L' Anonimo pubblicato nell'op. cit., I, 892, dice che Matteo arcivescovo di Capua, morì poco appresso l'Imperatrice. E il documento citato

rivendicare i soli feudi di Taranto e Lecce. ' Ma chi mai si sarebbe fidato di trattenerlo nel corso delle vittorie, se una morte immatura non l' avesse tolto di mezzo ? E chi sapea se Innocenzo, viste le noie ch' eran venute per sessant' anni alla corte di Roma da quel re di Sicilia mezzo vassallo e mezzo indipendente, non volesse or porre uno o parecchi grandi feudatarii in Terraferma ed un regolo nell' isola? Certo egli è che questo o simile disegno trasparisce nella condotta del papa, da' principii del milledugento, quand' egli accolse Brienne in Roma, infino alla metà del dugento otto, quand' ei tenne un parlamento a San Germano, esercitando atti da signore diretto piuttosto che sovrano feudale.

Le quali cose io ho voluto avvertire, quantunque non siano immediatamente connesse col mio subietto, affinchè si rifletta meglio su la storia di que-

dal De Meo, Annali di Napoli, 1X, 143, prova ch' el non era più in vita il 10 gingno 1201.

Si leggano attentamente i fatti nelle Gesta Innocentii III, presso Caruso, Bibl. sic., p. 643 e segg., e si badi alle date. En ne' principli del 1200 che il papa propose al ministri reggenti di concedere que' feudi a Brienne, facendo gran ressa a scolparsi del sospetto ch'el favorisse un pretendente al trono del sno proprio pupillo. Il primo ministro Gualtiero de Palearia, ch' era stato fin allora di accordo con innocenzo, risaputa quella proposta in Messina, die'in un gran furore, sparlò pubblicamente del papa, e si cominciò a guardare da' suoi consigli e dagli nomini suoi. Questa è la chiave di tutta la sioria dell'infanzia di Federigo; nel qual tempo li papa a volta a volta scomunicò ed accarezzò il cancelliere, e conchiuse seridando Federigo adulto, perchè l'aveva allontanato dalla corte. Nelle vicende di questa lite accadde un tratto che abbandonato il cancelliere da'suoi partigiani, carico di scomuniche e ridotto allo stremo, il papa gli profferse di ribenedirlo, sol ch' ei si rappacificasse con Brienne : al che egli rispose nol farebbe, se pure S. Pietro scendesse a bella posta dal cielo, inviato da Gesù Cristo per comandargllelo.

Si gravi parole in bocca d'nn vescovo, sembrano dettate da lealtà verso il suo principe, anzi che dalla rabbia dell'ambizione.

111

sto periodo. Il prestigio d'un gran nome, la materia degli avvenimenti fornita la più parte dalle epistole d'Innocenzo o dall'anonimo biografo suo, la moda religiosa del nostro secolo, han fatta pendere troppo la bilancia a favor del papa. Secondo me, un'esamina imparziale fa comparire men reo il cancelliere, meno candido il papa e niente sciocca la cittadinanza di Palermo e di Messina, la quale seguì i consigli del cancelliere e fu vero sostegno del trono, pria con Innocenzo contro Marcualdo e poi con questo ed altri condottieri contro Innocenzo. Con gli altri errori va cancellata la generosità cavalleresca, che suolsi in oggi attribuire ad Innocenzo per avere educato Federigo alle scienze e alle lettere, contro l'interesse della corte di Roma. Se vero fosse il fatto e dimostrato l'interesse, Innocenzo meriterebbe soltanto la lode che, potendo, ei non avesse tradito il suo pupillo. Ma certo è che nè il figlio di Arrigo VI, nè la reggia di Palermo dov'egli fu educato, nè il governo della Sicilia, non caddero mai nelle mani di Innocenzo, nè de suoi partigiani. Se il papa scrisse lettere paternali, se talvolta mandò in Palermo uomini di garbo a visitare il fanciullo e tentare il passo, ei trovò sempre chi gli rispose con parole, inchini e niente altro: e n'abbiamo la confessione nelle epistole sue stesse, 1

Giuseppe La Farina, mancato immaturamente alla patria e alle lette, dimostrò questo fatto contro Harter, negli Siudis sul secolo XIII. Firenze, 1842, p. 788. Riccontranco gli avrenimenti di tatto il periodo della reggenza, dei quali lo non posso far che un cenno, si veirà che nel corrost di quegli diva noni, gli uomini del papa non ebbero allo appo Fe-derigo che per cinque o sel mesi e che non connandarono mal nella reggio e molto meno Dei passe. D'altronde il medesimo innonenzo confessa que e molto meno nel passe. D'altronde il medesimo innonenzo confessa que e molto meno nel passe. D'altronde il medesimo innonenzo confessa que

In questo interregno, come va chiamato per essere stata tanto disputata l'autorità pubblica, tre uomini vi stendean la mano, cioè il papa, Marcualdo e il cancelliere, il quale sbarazzossi presto de ministri compagni. I pretendenti, scarsi di forze tutti e tre, prevalsero a volta a volta in grazia de corpi secondarii dello Stato, i quali secondo le proprie passioni e gli interessi veri o supposti, si aggregavano or con l'uno or con l'altro. Voglio dire le città, i feudi, le Chiese vescovili, i ricchi monasteri e perfino i capitoli di alcune Chiese nell'assenza del vescovo e in Sicilia anco i Musulmani; i quali seguendo interessi più chiari e durevoli che que'd'ogni altro corpo, operarono con senno, fortezza e concordia.

Al principio dell'interregno era consumato un gran fatto, del quale non abbiamo ricordi espressi, nè sappiamo per l'appunto come nè quando fosse avvenuto: i Musulmani erano scomparsi di Palermo e teneano le montagne del val di Mazara. Perchè nel luglio del milledugento li veggiamo assediar la capitale con Marcualdo, senza che si faccia parola di sto fatto lanto nelle epistole con che ei si lagna del cancelliere (1900-1902). quanto in quella del 29 gennalo 1207 per la quale ei si rallegra col pupillo della sua liberazione e lo conforta a seguire i consigli di " coloro che la madre avea deputati a educario e de succeduti in lico corum qui ex ipsis decesserant, " presso Breholles, op. cit, 1, 424. Or in quel tempo stava allato al glovanetto il cancelliere Gualtiero, riconciliato col papa, il quale nel 1210 scrivendo a Federigo, come abbiam accennato nella nota precedente, affluche lu relutregrasse nell'ufizio dal quale avevalo rimosso, dice chiaramente che questa era una ragazzata e un atto d'ingratitudine contro colul che lo avea fin allora custodito e nutrito ed avea durato molte fatiche e sollecitudini e strette di danari per difendere lui e il reame. Presso Breholles, op. clt., 1, 170. Dunque è stala esagerata stranamente la parte ch'ehbero i cardinali di Sant'Adriano e di San Teodoro netla educazione di Federigo. Si veggano anco le epistole del papa date in novembre 1200 e luglio 1201, presso Breholles, op. cit., i, 60, 82.

correligionarii loro che rimanessero dentro le mura. La prova negativa risalisce anco a primi tempi dopo la morte di Costanza; nel quale scompiglio se i Cristiani di Palermo non rinnovarono le stragi del sessantuno e dell'ottantanove, convien che loro ne fosse mancata la materia. Dopo il dugento, i diplomi e le cronache danno notizie de' soli Musulmani di provincia, e se qualche nome avanza nella capitale, rassomiglia a que' rottami che attestano il naufragio: qua un ricordo che l' imperatrice Costanza avea donato al cancelliere il giardino d'uno Scedid entro le mura di Palermo; in un diploma del cancelliere che, in nome del re bambino, rimeritava i servigi d' Elia canonico del Duomo, concedendogli la metà d'una vigna del trapassato notaio saraceno Buccahar. i .

Agevol cosa è a comprendere come sia seguito cotesto gran mutamento sociale entro i dieci anni che corsero sotto Tancredi, Arrigo e Costanza. La condizione legale de Musulmani rimanea forse la stessa; ma la riputazione a corte, la sicurezza delle persone, de beni, delle industrie, era ita per sempre. Possiamo tener certo che i fuggitivi dell' ottantanove non ritornaron tutti in Palermo l'anno appresso, e che de ritornati, molti non rimasero a lungo;

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Questa donazione, che va riferita al 4198, è ricordata în un atto di aprile 4209, per lo quale il cancelliere Gualtiero de Palearia ridonava il giardino al Capitolo della cattedrale. Presso Amato, De principe templo panormitano, p. 127.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Diploma di settembre 1200, pubblicato dal signor Mortillaro nel Catalogo del.... Tabulario della cattedrale di Palermo, pag. 49, ristampato dal Breholtes, op. cit., 1, 54.

È da avvertire che l'altra metà del podere apparteneva attualmente ad un Ibrabin, figliuolo del notaio.

quand'era sì facile ai mercatanti e agli artigiani delle città di emigrare in Affrica alla sfilata. I Musulmani poi delle terre e delle ville, doveano andarsene molto volentieri alla montagna, quando i lor poderi passavano dal demanio a feudatarii laici o ecclesiastici, e però i vassalli avean che fare con padroni uggiosi ed avari, anzichè coi lontani e condiscendenti ennuchi della corte. Nè le concessioni a preti e soldati scarseggiavano tra que' tempestosi mutamenti di dominio. Ci avanza, per attestare il fatto, qualche titolo di proprietà ecclesiastica che risguarda villaggi musulmani ed appartiene appunto a questo periodo.'

Innocenzo aggravò il male per imprudenza, come spesso avveniagli. Mettendo sossopra l' Europa per adunar uomini e sopratutto danari che servissero, come diceasi, al racquisto di Terrasanta, ci mandò in Sicilia a bandire la Crociata (luglio 1498) due commissarii; i quali non cavarono un quattrino dai ricchi prelati dell'isola. Indi il papa a capo di sci mesi, quand' era già morta la imperatrice, rincalzava con un rescritto (5 gennaio 1199) che si pigliassero tutte le entrate ecclesiastiche, toltone appena le spese del vitto e del culto: onde si vede qual terribile aggravio cadea su i preti e i frati, i quali ben s' intende che lo scaricavano su i loro vassalli, la

<sup>&#</sup>x27;L'imperatore o la imperatrice donò alla chiesa di Palermo Rakal Stephani nel territorio di Vicari e tutto il lenlinento di Palanni e di Captedi; la quale concessione è citata nel diploma dei 4211, che la confermò, presso Brebolles, op. cit., 1, 494. Torsiamo dunque al 1185-97, ovvero al 1788 e dai territorii dove arse la ribellione musulmana.

Per un altro diploma di aprile 4200, citalo dal Pirro, Sicilia Sacra, p. 703, la reggenza concedette al vescovo di Girgenti I casall di Minsciar c Minzeclo; onde non ci discostiamo dal tempo, nè dalla regione.

più parte musulmani. 1 Come se ciò non bastasse, Innocenzo scrivea lo stesso giorno al vescovo di Siracusa, primo commissario della Crociata: già in Sicilia i Pagani convertiti ricader nello errore; gli eretici risentirsi: scomunichi, dunque, gli apostati ed ogni lor fautore; bandisca la maledizione per tutta la provincia, ogni giorno festivo, a lumi accesi e suon di campane; faccia confiscare dal principe i beni degli scomunicati; badi che gli altri Saraceni battezzati non seguano lo esempio; li esorti a ciò; anzi li costringa e li faccia costringere dall'autorità pubblica, La data di questo scritto prova che alla morte di Costanza i Musulmani, sentendo venire i tempi grossi, gittarono la maschera e si messero in parata; poichè supponendo somma celerità negli spacci di Sicilia e nella risposta di Roma, si dee ritenere

¹ La commissione di hondre la Creciata in Sicilia fe data al vescovo noi di Streuses e du mahe di Sambusino dell' norline del Cisteriensi, quello di Streuse da colo del ricco monastero di Morrace che possedea tante terre e persone di Numbumani. Si vengano le pestode di Inacotana nola edizione persone di Numbumani. Si vengano le pestode di Inacotana nola edizione di Balazio, (ib. 1, n. 202, 343, 328, 308; edil' nitima delle quali, data it. 5 gennio 1499, a fritre che in Sicilia alexal lacia venen presa la croce, altri avena profetro contribuzioni di vittuaglie o arnesi, ma che gli arcavenori, i vessori e gli altri eccessiatici non volena della mila. Indi il devenori, la cessori e gli altri eccessiatici non volena del mila. Indi il devenori e eutrare eccessiatiche, fororbe le sonnes strettamente histopnevoli al mantenineaso ed al cutto; o di gitar ano la manto su le entarse dedie sedi.

Cl passiano immaginare lo scompiglio del portò questo provvedimento in Sillid, avor tanta parte della reporietà fondiaria, forse un terzo o più, era posseduta dalle Calese. I titolari necessarianente mugaceno i peri del i vittiani. E nelle cento miglia quadrate coltivate da Massimani peri conto del nonastero il Morreale, possiam supporre venuto proprio il inainondo. Que " monact che viveano faor del chiostro " eran forse i fattori del monastero i el di repredacero tutto per si le partegglassero contro l'ardrescovo e contro il papa, lo sapplamo da una terrillite quistola of lanocenzo, data il 17 giugno 1930, de ciercemo più il hunand.

a Epistola n. 500, del libro I, nell' edizione di Baluzio.

corso un mese da' primi segni del movimento alla data della lettera pontificia. Il movimento senza dubbio fu che i Musulmani, i quali s'erano già infinti cristiani nelle città, per amore del queto vivere e pelle campagne per trovare grazia presso i nuovi signori, s'accorgeano che oramai l'ipocrisia non valesse a salvar la pelle nè la borsa; ovvero vedeano giunta l'occasione di spezzare il giogo, onde correano alla montagna, alle forti castella tenute da'correligionarii loro. Parecchi diplomi degli anni seguenti certificano la fuga de' villani che pare incominciata, innanzi il milledugento. 1 Possiamo dunque immaginarci il rimescolamento di popolazione e di proprietà che avvenne in Val di Mazara. Qua gli abitatori Musulmani delle castella e ville cacciavano i fattori de'signori cristiani laici ed ecclesiastici: là i contadini musulmani lasciavano la gleba per andare a coltivare i territorii rivendicati, pascolare le greggi in que'monti o guadagnar la vita depredando e saccheggiando.

I due brevi del papa potean destare un terri-

La fuga de' villani e il guasto delle ville si contermano coi diplomi seguenti:

<sup>5301.</sup> Federigo, nel mese di aprile, concede al monastero di donne, detto di S. Michele in Mazara, le terre del distrutto casale Ramella, nel territorio di Salemi. E ciò per avere sollerti molti danni, interressoniz tempere, e avere perdute tutte le estrate Ms. della Bibl. comunale di Palermo, Q. q. r. 171.

<sup>4202.</sup> Nel territorio di Carini, casale di Zarchante, nna Sorbina possedea già sel villani per sentenze del giustiziere e del cadi dei Saraceni; ed erano andati via come tutti gli altri villani, Gregorio, Considerazioni, lib. II, cap. vij, nota 7.

Verso lo stesso tempo si erano liberati i villani della chiesa di Cefalti, ibid.

<sup>4205</sup> aprile. Federigo conferma agli Spedalieri le concessioni precedenti, alle quali egli aggiugne due poderetti in Palermo e tutti i villani dei casale di Polizzi, ubicumque sunt. Presso Breholles, op. cit., I, 443.

bile incendio. E'si vede che Innocenzo volle mandare ad effetto, dopo la morte di Costanza, la solita sua minaccia di bandire la croce contro i Musulmani di Sicilia: chè altro non significa quel raccogliere tutto il danaro delle chiese, quel ripetere sì spesso i riti della scomunica per tutta l'isola; quel chiamare il braccio secolare contro i neofiti che tentennassero. Era il segnale d'una persecuzione, anzi d'una proscrizione non meno sanguinosa di quella che lo stesso uomo eccitò a capo di pochi anni contro gli Albigesi. Ma in Sicilia le istigazioni papali valser poco appo i Cristiani; e i Musulmani se ne risero in loro forti recessi. Nè andò guari che il papa fu costretto a piaggiar que'nemici della fede, con lettere infiorate di filosofia e di tolleranza.

"Com' egli è dimostrato dai fatti susseguenti, i Musulmani si strinsero tra loro, si chiusero nelle fortezze e, su le prime, stettero a vedere. In qual si potean fidare dei tre aspiranti alla reggenza? Nell'imâm dei Nazareni no al certo; e poco meno nei ministri, tutti vescovi, e, per giunta incapaci di raffrenare, se pur l'avessero voluto, il clero e i baroni, e niente disposti ad usare verso i Musulmani quella moderazione che Innocenzo cominciò a raccomandare quando non era più tempo. Si volsero dunque i Musulmani a Marcualdo che lor dovea parere il vero reggente, vindice delle leggi, nemico di quel clero che aveva usurpato il patrimonio de lor maggiori, e chiamato dal buono imperatore Arrigo alla tutela di Federigo legittimo principe loro. Com'e s'ordinassero, non sappiamo: se ubbidirono a quel capo che fu poi morto nella battaglia di Morreale, ovvero se fecero una lega di sceikh delle castella e villaggi, come sembra dalla epistola che Innocenzo loro indirizzò poco appresso. Il territorio occupato prendea gran parte delle odierne province di Palermo, Trapani e Girzenti.

Marcualdo, cacciato dalla Marca d'Ancona, incalzato tuttavia in Puglia dalle armi e dalle pratiche del papa, ribenedetto e nuovamente scomunicato con tanto maggior furore, prese l'audace partito di passare in Sicilia per impadronirsi della capitale e del re. Atutato di navi e genti dai Pisani, ei s'imbarcò in Salerno; pose a terra a Trapani, in su lo scorcio d'ottobre del centonovantanove. Sperava di certo ne'Musulmani e nella perturbazione del paese; ma in quelle prime scene della tragedia, i comuni e la più parte dei feudatarii, non che i reggenti, abborrirono dal satellite d'Arrigo VI. Come prima si seppe che gli era arrivato, i ministri reggenti chiesero aiuti al papa.

E Innocenzo immantinenti (20 novembre 1199) a suscitare i conti, baroni, cittadini e gli abitatori tutti della Sicilia contro questo nemico di Dio, della Chiesa e del re; questo ribaldo che adesca i Saraceni, dando lor a bere sangue cristiano e abbandonando a lor voglie le rapite donne cristiane: donde

¹ fi luogo dello sharco, riferito dai solo Anonimo che ha pubblicato il Brehoiles, op. cit., 1, 893, si adatta benissimo a tutti gli altri ragguagli che abbiamo di questa impresa.

Oltrechè una schiera di Pisani combattè per Marcualdo nella battaglia di Morreale (1200), esse docultuarono a dargli ainti. Si vegga l'epistola 4 del libro Y, data di Laterano II 4 marzo (322, per la quale Innouecous solecia il Potestà e il Comone di Pisa a richiamaro dalla Sicilia i cittadini loro, pertigina di Marcualdo.

il sommo pastore concede indulgenze di crociata a chiunque prenda le armi contro Marcualdo; sendo certo che, s'egli coi Saraceni arrivi a insignorirsi della Sicilia, sarà chiusa la via di Terrasanta. 1 Pochi giorni appresso il papa accarezza quegli stessi infedeli contro i quali ha bandita la croce: ei scrive " a tutti i Saraceni di Sicilia, con augurio di serbarsi fedeli alla Chiesa ed al re. " Loda la inconcussa lealta di lor gente; dice, romaneggiando, esser nota a chiunque" la mansuetudine della Sede apostolica, usa a resistere a' superbi e favorire gli umili e i soggetti; " s' allarga su la tirannide e perfidia di Marcualdo; avverte i Saraceni che un giorno costui li tradirà a fine di riscattarsi col sangue loro, quando tutta la Cristianità armata piomberà in Sicilia, pria d'andare al riscatto del Santo Sepolero. Li esorta dunque il papa a star saldi sotto il principato, loro antico sostegno; mentre il Legato e i capitani della Chiesa portano contro Marcualdo le armi temporali, con espresso comando di astenersi da tutta offesa contro i Saraceni e di proteggerli, all' incontro, e contentarli di nuove franchige. \* Ognun vede da coteste parole che il papa sperava ancora di spiccare da Marcualdo i Musulmani, non chiaritisi punto ribelli. E chi ha in pratica l'eloquenza ecclesiastica di tutti i tempi, capirà bene che que Saraceni propiziati, com avea testè scritto il papa ai Siciliani, con vittime cristiane d'ambo i sessi, non erano il grosso della nazione, ma qualche mano di servi della gleba fuggitivi, corsi all'odor

. ., ., ...

D. Con

Presso Breholles , op. cit., i, 3i, Op. cit., i . 37.

della preda e mandati da Marcualdo a dare il guasto ai paesi che non volcano riconoscere l'autorità sua.

Se non che a poco a poco la piti parte degli abitatori del val di Mazara, Musulmani e Cristiani, seguirono Marcualdo; ond'egli, nella state del mille-dugento, avea accozzate tante forze da muover sopra la capitale. I reggenti, munitala come potean meglio, recarono Federigo per maggiore sicurezza, in Messina. Il papa mando loro un po'di danari, un Jacopo suo congiunto, maresciallo della Chiesa, alla testa di dugento cavalli, un cardinale legato e i due arcivescovi di Taranto e di Napoli, l'ultimo de' quali conducea genti e navi. Accozzatevi in Messina le milizie siciliane, l'esercito mosse alla volta di Palermo, parte per terra e natte su le navi.

Con buono augurio giunsero gli uni e gli altri alla stessa ora, il diciassette luglio, quando la città, assediata per venti giorni, cominciava a patire penuria. Alloggiò l'esercito negli orti regii detti Genuardo: da apprestavasi a combattere la dimane; quando Marcualdo mandò un Ranieri di Manente, pisano, a trattare accordo o piuttosto a spiare o menare per le lunghe, tanto che gli assedianti racco-gliessero nuove forzee che gli assediati consumassero quel po' di danaro e di vittuaglie che rimanea loro. Così argomentava Anselmo arcivescovo di Napoli, caldo partigiano d'Innocenzo e narratore del fatto; il quale aggiugne ch' egli stesso e gli arcivescovi di Morreale e di Taranto s' opposero all'accordo e ch'eran quasi sopraffatti da fautori, il cancelliere, cioè,

<sup>1</sup> Si vegga il cavitolo precedente, pag. 554, del volume.

l'arcivescovo di Messina e il vescovo di Cefalù, quando un Bartolommeo, segretario d'Innoceazo, troncò i dubbii leggendo un breve che proibiva assolutamente di patteggiare con Marcualdo. Rincalzavano i soldati e il popolo, gridando morte allo scomunicato. Talchè dopo quattro giorni perduti, si venne alle mani, il ventuno luglio del milledugento.

Marcualdo era sceso in pianura per la valle dell'Oreto, il cui asse, prolungato a monte fino al pendio che guarda il mare Affricano, riesce a Giato ed alle altre fortezze de Musulmani ch'erano manifestamente la base della guerra. Aveva egli occupate a sinistra, con cinquecento Pisani e grandissimo numero di Saraceni, le alture di Morreale e posti gli alloggiamenti, com' e' pare, tra i due luoghi chiamati in oggi la Rocca e il Ponte della Grazia, cioè tra il piè del monte e la sponda del fiume. L'esercito regio gli s'attelò di faccia, capitanando la destra il conte Gentile, fratello del cancelliere, coi fanti; la sinistra il maresciallo pontificio coi cavalli: il quale afforzavasi in un castello, che io credo la Cuba e stava a riscontro di Marcualdo, S'appiccò la zuffa alle nove del mattino, quando Gentile, Malgerio ed altri nobili salirono l'erta di Morreale, occuparono la terra, tagliarono a pezzi i Musulmani, uccisero, tra gli altri, Magded condottiero di quelli e di tutta l'ala sinistra; 1 campando appena, con un

Democracy Section

Il Caruso, Bibl. sicula, 647, ha "Magadeo." lo seguo più volentieri la lezione del Breholles, op. cli., I, 48, la quale rappresenta il noto vocabolo Mogèhid, ch'è l'alvolta nome proprio e talvolta soprannome. Si

pugno d'uomini, Benedetto capitano de Pisani. Nel piano intanto Marcualdo co' cavalli tedeschi e saraceni avea respinto per ben due volte gil assalti; ma 
al terzo scontro, il maresciallo si fece innanzi 
co' suoi, si che tutta l'ala sinistra de' regii caricò il 
nemico, lo sbaragliò, irruppe nel campo: ch' eran le 
tre dopo mezzogiorno. Marcualdo fuggi; Ranieri, pisano, fu preso con molti altri uomini di nota; si 
sparpagliarono i vinti fuggendo pei monti e per le 
valli. Grande la strage; grandissima la preda; chè 
non bastò il rimanente della giornata a riportare in 
città tante ricchezzo, tra le quali fu preso uno scrigno che conteneva proprio il testamento di Arrigo VL:

vegga II libro V, cap. 4, pag. 4 segg. di questo volume. Un Ibn-Mogéhid possedeva una casa in Palermo, secondo II diploma arabico del 1490, del quale il Gregorio ha dato uno squarcio. De supputandis, etc. pag. 40.

¹ Questa hattaglia è racconstat da Anseimo arcivescovo di Napoli testimonio occiare, nella ripisto di ciè acrissa e la nocerno, com è parse Il giorno appresso; la quiate si legge li tutte le editioni delle Geta Innecenti III. que, 1 ret, Fa cenno della titoris, l'Anondom pubblicito di Brebolles, op. cit., 1, 803 e Riccardo di San Germano. L'occupazione di Morreale pria dell'assendi di Fasmeno è attestata, hontre, da una epistoi d'innoceano, libro III, n. 23, editione di Bréquigny, II, 37 e Raynaldi Annales, 2003, 23, 30.

Anselmo, serviendo al papa, vuol dare tutto il merito della giornata a Jacopo conquinto di queile o marcestalo di Sano Chesa, e lassia addictivo quant' el pob il tocut- Genillee, fratelio del cancelliere, di era si adore posa gindi qui appa find a que Piprint templ. Mi a territà trappia a le l'epistosi atessa, ila dore si dice che fin dal principio della battaglia, Gentille e Malgerio alla testa de final, "protenter ascendernata, transcendernat et obdineerant montana, et omess fere quot lib liventi sont li nore gisdii posserunt." Or se Gentile find ili mattino vare rota si feramente la sinistra di Marceado, egil ebbe, per lo meno, tanto merito nella vittoria, quanto il marcestalo "qui in certemo lecatus, sestelmu menbal, immo piece asselimu arrectalita" qui in certemo lecatus, asselimu menbal, immo piece asselimu arrectalita" qui in certemo lecatus, asselimu menbal, immo piece asselimu cango peratico. I fanti scendendo da Morreado sol fanco statistro o alte agalle del nencio, cooperassere dell'encomente alla vittoria. Aggiunaga che l'Anonimo or citato dice rotto Marcualdo in Morreado: onde parrebbe che li fossero stata decele e sori della battaglia.

Il castello del quale fa menzione Anselmo nel passo or or trascritto,

La quale vittoria giovò poco, perchè il cancelliere, sempre più sospettando del papa, tagliò i passi al maresciallo e al legato, sì che frustati si tornarono a Roma; ed egli, arbitro del governo in Sicilia, ruppe una seconda fiata Marcualdo a Randazzo: ma poi s'accordò con lui, per far contrappeso a Brienne: e per lo stesso motivo, credo io, tutta la Sicilia.º fuorchè Palermo e Messina, parteggiò pel condottiero ghibellino. Continuò infino all'emancipazione di Federigo quella tenzone tra il pastor della Chiesa universale e il vescovo di Troja, il quale alla fine fu sgarato dal possente avversario, o piuttosto l'uno prevalse in Terraferma, l'altro nell'isola; onde avvenne che non potendo conseguire intero, nè l'uno nè l'altro, il proprio intento, s'accordarono entrambi a favor del pupillo; secondati anco dalla fortuna che fe' morire immaturamente i loro campioni, Brienne e Marcualdo. Tralasciando i particolari che son brutti, noiosi e intralciati, noi toccheremo soltanto la condizione

non pob esser altro che la Caba, se pur non al voglia supporre un altro catetido o palagio vicino, del quaie non fosse rimass vestigia na hemoria. Marcualdo conduceva nu grosso di cavalli ed appoggiavasi co'l lami a Morracio. Quaie finance appoggiava qu'ol lami a Morracio. Quaie finance appoggiava qui didunque? Il sinarito di cercio; percile delle deu valli che aboccaso nella piasura d'amboi lati di Morracio, quella delle Octori è piana ed aperare; quella dell'Octori è piana ed aperare; quella del Decculidation arterate a tortosse piano per per al sapri prighi del Capino. Però mi dell'archive è giuntina di quel disposi per gli sapri prighi del Capino. Però mi sa si nostilone del deu cercili.

Il testo di Riccardo di San Germano, del quale d'altronde non si ricava alcun particolare, è evidentemente guasto in questo luogo, come notò il Muratori negli Annali. Si vegga nel Caruso, op. cit., p. 556, dal quale non si allontana qui l'ottima e recente edizione del Periz.

<sup>&#</sup>x27; Questo latio è rilerito dal solo Anonimo, presso Brebolles, op. cit., I, 893.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> L'Anonimo, op. cit., I, 893, il quale dice di Marcualdo vinto due volte: "Et nibilominus omnes Siculi a sua fidelitate non discedebant."

in cui rimase Federigo, e diremo più largamente dei Musulmani.

Il re fanciullo fu ricondotto dopo la sconfitta di Marcualdo in Palermo; dove presero cura di lui amorevolmente i cittadini e in particolare i canonici della cattedrale i quali par abbiano avuto molto seguito nel paese. Ebber Federigo in custodia successivamente il cancelliere, il conte Gentile suo fratello, Marcualdo, Guglielmo Capparrone condottiero tedesco, Diopoldo uom della stessa nazione, famigerato in tutta la guerra civile, e poi nuovamente il cancelliere; il quale, assentendo il papa, emancipò il giovanetto a quattordici anni e l'ammogliò con Costanza, sorella di Pietro II re di Aragona, vedova di Emmerico re d'Ungheria, Così dall' agosto del milledugento a'primi di gennaio dugento otto, si educava alla scuola dell'avversità il re filosofo del decimoterzo secolo: chiuso nella città e forse nell'ambito della reggia e de' giardini reali, per maggiore sicurezza della sua persona o gelosia di coloro che comandavano. Quand'egli uscì all'aperto, menato per mano dalla moglie, trovò usurpato, scompigliato, dissipato il reame. Nulla diremo della Terraferma, dove il papa mal potea domare l'anarchia feudale e pur usurpava egli stesso alcuni diritti del re e concedea feudi al proprio fratello e ad altri suoi congiunti. In Sicilia era distratta la più parte del demanio regio, tra usurpazioni e concessioni fatte da' reggenti per abuso o necessità; Siracusa inoltre e parte della provincia

¹ Un diploma, presso Breholles, op. cit., I, 53. prova che Federigo era di nuovo in Palermo nel mese di agosto.

teneasi da'Genovesi, a'quali la reggenza avea compinte finalmente le promesse di Arrigo VI sperando aver da loro qualche aiuto contro Pisa. Serbò fede il popolo e il clero delle altre città primarie, Palermo, Messina, Catania, Caltagirone, Nicosia, come Federigo stesso riconobbe con le parole e con le opere: 1 le quali città se valsero a difenderlo e fornire le spese della corte quand'egli fu emancipato, i loro fanti non hastavano a ridurre all'obbedienza il rimanente dell'isola. Donde la regina fu costretta a far venire il conte di Provenza, congiunto suo, con cinquecento cavalli assoldati, i quali condussero Federigo da Palermo a Catania e Messina (1209) e l'aiutarono tanto o quanto a farsi riconoscere da' feudatarii ed a riscuotere un po'di danaro; ma una epidemia decimò cotesti ausiliarii e la povertà della corte non permesse di rifornirli.8 Molto meno poteva il re con forze sì scarse reprimere i Musulmani, che fin dal milledugentotto s'erano chiariti ribelli.

Il movimento de Musulmani a pro di Marcualdo (1200) non ebbe taccia di ribellione, poichè la più parte dell'isola riconoscea reggente il gran Siniscalco a preferenza del papa e del cancelliere. Quando il cancelliere poi s'acconciò con Marcualdo e questi entrò nella reggia di Palermo, i Musulmani andavan chiamati fedeli a tutta prova;

<sup>&#</sup>x27; SI veggano presso Breholles, op. cit., i diplomi a favor di città o Chiese di Sicilla negli anni 4200, 1204, 4207, 1209, 1210, 4211, vol. 1, 45 segg., 85 segg., 428, 913, 180, 482 segg, e specialmente a p. 494.

Questi due importanti fatti sono narrati nella continuazione di Guglielmo di Tiro, lib. XXIV, cap. 59, 60, presso Martene e Durand, Amplissima collectio, V, 676, 677.

nè smentironsi nelle vicende successive della corte. Il papa stesso, sapendoli forti e leali, avea data licenza al cancelliere, nell' ottobre, com' e' pare, del milledugento, di far accordo con essi, mentre lo victava con Marcualdo. 'Qualche anno appresso Innocenzo li tenea sudditi incolpabili, poichè ficcatisi certi monaci di Morreale nelle castella di Giato e Calatrasi, feudi del monastero, ch' erano abitati senza il menomo dubbio da' Musulmani, il papa scrisse aspre rampogne a que' ribabdi, rinfacciò loro i patti fermati con Marcualdo, le pratiche fatte col Capparrone contro l'arcivescovo, ma non fece motto della società coi Musulmani, che sarebbe stata pure un bel capo d'accusa. 'B v'ha più di questo. Nel settembre del

Nelle Getta Innorentii III, presso Caruso, op. cli., pag. 689 e presso Berbolles, op. cli., 157, åvan opision santa akto, indirizata, som'e prae, al reggenti, da ilferiral di certo a' primi tempi dopo la scouffita di Marciado, nelle qualet lippa replica il divited di fia pace on costul; ma permette di perdonare a' Saracesi, quantervile dessero sicurit. Innocenzo concluides con la solita minicaci di mandare cotto cesì egi alti rittoriori, principi cristatu già bell' e armati per la Crecisa. E nel '1021, linconcus, servieno di al'arcivenzo oriede coli di Talereno, pressono di arcivenzo cole coli di Talereno, pressono alla coli di Talereno, pressono di arcivenzo cole coli di Talereno, pressono di arcivenzo cole coli di Talereno, pressono alla coli di Talereno, pressono di coli di Talereno, pressono di coli di Talereno, pressono di arcivenzo coli di talereno di coli di avesa chieste. Presso Breduiter, Directorio, etc. lono III, o 18, etc., 20 del libro, 8 etc., 20 del libro, 20 de

<sup>\*</sup> Epistoia del 17 giugno 1903, presso Britôniles, op. ct., 1, 102. Tra le altre cose, 1 papa rinhecia a que "monacid avere propalato un segreto ch' essi dovran celare gelosamente; ond'erano nati tanti mali in Palermo e ch' essi dovran celare gelosamente; ond'erano nati tanti mali in Palermo e di sepolitare, sevisie agli unaini del loro archescovo, assalto contro quel presida e corrustone del Capparrone; al quale avena dato dasano; et alla sua moglie de' grandi nappi d'argento ed una daimatica de hulla (è voce archico) che valer qui di milite tart.

Si noti hene che la epistola del settembre 4760, è indirizzata, tra gli altri, ai capi musuimani di Giato, della quate fortezza li papa avea chiamati occupatori, tre anni lananzi, i monad di Morreale. Or egil è evidente che i Musulmani non avean data di certo a que frati la principale fortezza loro; onde la così delta occunsazione non potera essere che il soggettoro in qual-

milledugentosei, quando Innocenzo credea d'avere ridotto all' obbedienza il cancelliere e i condotticri tedeschi di Sicilia, egli scrivea benignamente  $\alpha$  al cault e a tutti i kâid di Entella, Platani, Gato e Celsi e agli altri kâid e Saraceni tutti della Sicilia, con augurio di comprendere e amare la verità, ch' è Dio stesso. » Dopo questa definizione, più musulmana che cristiana e più filosofica che musulmana, il tollerante pontefice si rallegrava con que capi, che la misericordia divina li avesse difesi dalle tentazioni di tante maniere, con che altri avea cerco di trarli fuor dalla via dritta e li avesse mantenuti fedeli al signor loro, il re di Sicilia: e infine li esortava a continuare in quel partito onesto ed anco savio, poichè il re, prossimo alla età del discernimento, avrebbe saputo rimeritarli.  $^{1}$ 

Pur cotesta ammonizione, chiesta al papa, com'egli è evidente, da reggitori di Palermo, fa supporre ch'e già sapessero malcontenti i Musulmani e si studiassero a prevenire la ribellione loro. Della quale era apparecchiato il motivo. I capi guessi e glibellini del regno accordatisi alfine, come abbiam detto;

che fattoria sotto la protezione del Capparrone, il quale col titolo di capitano generale teneva Palermo e rappresentava la legittima autorità.

Egil è probabile che, dopo l'accordo del cancelliere con Marcualdo, fosse rituranto qualche mustimano in Palermo. Net regiona in un diploma del 1921, presso Mongitore Sacrae Damus mansionis..., Pensorni Monumentà sisterica, con, IV la suscritatione d'un \*\*anistedat, olim magistare regil stabuli. E manifestamente il titolo onorifico di \*\*Amin-ed-danis (Ili fatto della dimastal) dato a qualche gaito de primati della corre. Del resto non a può supporre alionitantal assolitamente di Palermo (util Musulmani, consertiti di non più hi intronomiale che qual recebi servitore di corte, come parecchi altri on sopetti di dimenticati, fossero anco rimazi in città en principio del 1920, quando la popolazione cristiana dovera essere più concitata contre gii attri Musulmani.

1 Epistola di settembre 1206, presso Brébolles, op. cit., I, 148.

a corte di Palermo, trovavano appunto esaurita. la comoda sorgente de'beni demaniali, quando facea mestieri di attingervi nuovamente per soddisfare a tutte le cupidigie de loro partigiani e degli avversarii, pria dell'emancipazione del re. Ed appunto e' sembra che gli ultimi territorii rimasi in demanio fossero abitati da Musulmani. Erano abitate di certo da loro le castella e le ville che Guglielmo II e i successori aveano concedute a varii corpi ecclesiastici, come la mensa vescovile di Girgenti, il monastero di Morreale e il clero di Palermo, sì benemerito a corte e sì potente nella capitale. Cotesti beni, tenuti ora da Musulmani si dovean rendere, poichè altro non v'era da dare in cambio; cioè a dire che i Musulmani doveano pagare lo scotto della reggenza. Così è bell'e fatto il comento d'un capitoletto delle Geste d'Innocenzo, che senza ciò mal si comprenderebbe. Scrive l'anonimo autore, tra varii avvenimenti da riferire al milledugentotto, che mentre il cancelliere soggiornava col re in Palermo e tentava ogni modo di togliere il palazzo regio al Capparrone, si trattò un accordo tra i costui partigiani e que' del cancelliere; e che i Saraceni rifuggiti nelle montagne, avendone sentore, non solo si chiarirono ribelli, ma calati giù da' loro recessi, dettersi a infestare i Cristiani, presero il castello di Corleone e minacciavano di far peggio. 1 Corleone era appunto la maggiore delle terre concedute da Gu-

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Presso Caruso, op. cli., p. 658. Si vegga anco un diploma di Federigo, dato di luglio 4208, per lo quale fu approvato un accordo tra i monaci di Morreale e l'arcivescovo, partigiani i primi di Diopoldo, e l'altro di papa Innocenzo. Presso Bréholtes, op. clt., 1, 435.

glielmo II al monastero di Morreale. A chiarir meglio il motivo di questa aperta ribellione, noi troviamo due anni appresso un diploma di Federigo, per lo quale sono rinnovate a favore della chiesa di Palermo larghissime concessioni del tempo di Arrigo o piuttosto di Costanza; e tra gli altri beni sono nominati de villaggi musulmani ed anco il tenimento di Platani, 'dove i Musulmani fecero testa poi per tanti anni, a Federigo salito all' apice della sua possanza.

Federigo, quand egli uscì di tutela più tosto che di fanciullezza, non pensava al certo di andar a trovare i Musulmani entro i lor monti. Molto meno poteagli venire in capo di racchetare que'ribelli, stracciando i diplomi pei quali i beni or tenuti da loro erano stati conceduti alle Chiese o a'baroni della sua corte. Pertanto ei lasciò stare questi, come tanti altri occupatori dei demanii dello Stato o de' feudatarii, in Terraferma e nell'isola, E la ribellione dei Saraceni, durava ancora, anzi facean essi uno Stato dentro lo Stato, quando Ottone, eletto imperatore, venuto a Roma a prender la corona, si volse al conquisto del regno, favorito al par da'Guelfi e da'Ghibellini. Per procaccio allor de' Pisani e di Diopoldo che si chiarì per lui, Ottone, occupate ch'egli ebbe Napoli e Aversa (1210). appiccò pratiche in Sicilia: onde corse la voce ch'ei fosse stato invitato da' Musulmani e da alcuni feudatarii dell'isola a passar quivi con l'esercito, al quale

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Dialoma d'ottoire 1911, presso Brébolles, op. cit., pag. 491 segg. Conferna questo mio supposto il diploma del 15 gennaio del nuelestimo anno, citato nella stessa opera p. 1984, per lo quale Federigo dile all'arcivescovo di Morreale autorità di prendere i beni ele persone del Saraceni che non ademisserso gil obblighi loro verso quella Citiesa.

si prometteano validi aiuti per cacciar Federigo.' Perfin si disse che questi, sentendosi in pericolo, tenea bella e pronta sotto la reggia una galea per fuggire in Affrica.'

## CAPITOLO VIII.

Ma Federigo prese via più sicura assai che la fuga. Il papa cereava un anti-imperatore ghibellino per abbattere l'imperatore guelfo, sua propria fattura: avea pertanto scomunicato Ottone; sciolti i sudditi dal giuramento; disseppellita la elezione del figliuolo d'Arrigo VI; accesa la guerra civile in Germania; e procacciata in un'adunanza a Nuremberg

<sup>&#</sup>x27; Quest' ultimo fatto si legge negli Annales Colon. Maximi, presso Pertz, XVII, 825.

È da avvertire qui uno sbagllo nel quale cadde il Tychsen e dietro lul li Gregorio, Aperto nel 4781 il sepolcro di Federigo in Palermo, si trovò ricamata nelle maniche della sua veste nua iscrizione arabica, della quale fu mandato un disegno al Tychsen. Questi credette leggervi il nome di Ottone; onde il Gregorio lo lesse anco, e stampò nel Rerum Arabicarum, pag. 479, aegg., una dotta dissertazione per dimostrare come i Musulmani di Sicilla avessero ricamata quella veste per farne dono ad Ottone, e come questo, con altri vestimenti imperiali, fosse venuto in potere di Federigo. Nè sol quivl, ma in parecchi vasi di bronzo, il Gregorio credè trovare il nome di Ottone (op. cit., p. 483-485). Sventuratamente, altro non v' ha che la voce sultan, la quale fu letta in quel modo, per poca pratica della calligrafia arabica; onde casca tutto lo edifizio de'doni inviati da'Musulmani di Sicilia all'imperatore guelfo. Notò primo quello errore il De Frachn, indi Il Lanci, ed anch'io ne ho detta qualche parola nella Rivista Sicula, lasc. 2º (Palermo, febbraio 4869), in un Discorso preliminare su le epigrafi arabiche di Sicilia.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Albertus Bohemus, citato dal Bréholles, Historia Diplomatica, etc. Introduction, pag. xcLxxxt.

la deposizione dell'uno e la elezione dell'altro, ch' indi fu detto da' Guelfi " il re de' preti " e talora "il ragazzo di Puglia," 1 Questo animoso giovane di diciotto anni, fastidito di regnar senza governare nell'anarchia dell' Italia meridionale, gittossi a capo chino nella rivoluzione di Germania. Chiamato in fretta dagli elettori, diede a Innocenzo tutte le guarentigie di sommissione ch'ei richiedeva; e lasciati in Sieilia la moglie e il figliuolo Arrigo, navigò di Messina a Gaeta (marzo 1212); trovò il papa a Roma; andò per mare a Genova; e cavaleando per Pavia, Cremona e Trento, arrivò a Basilea (26 settembre), seansate a mala pena le poste de Guelfi. Ottone, ritornando addietro, lo inseguì invano. La guerra ingrossò, per la lega d'Ottone con l'Inghilterra e eon altri nemiei e ribelli della Francia; onde Filippo Augusto si fece tanto più volentieri paladino del papa. Ottone, vinto dal valor francese alla hattaglia di Bouvines (27 luglio 4214), abbandonato da tutti, morì a capo di poehi anni (1218). E Federigo necessariamente gli sottentrò nella tenzone contro il papato; al quale erà maneato in quel tempo Innocenzo (1216), ma avea lasciati dietro di sè funesti esempi d'ambizione e di violenza.

Dopo otto anni, Federigo, composte le cose in Germania, ritornò in Italia: incoronato imperatore in Roma (22 novembre 4220), calò nel regno a ristorare l'autorità ch' era tanto cascata abbasso in quegli ultimi trent'anni. Al quale effetto, in Terraferma

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Quest'ultimo soprannome si legge nella Continuatio Bergensis, presso Pertz, Scriptores, VI, 440.

ei convocò parlamenti, promulgò rigorose leggi, sforzò con le armi i baroni ricalcitranti. Passato nell'isola, gli bastò la riputazione a ridurro i Cristiani. Ma i Musulmani gli detter travaglio.

Perchè tra loro e i Cristiani tutti insieme, governanti e governati, baroni e clero e cittadinanza, era divenuto impossibile ogni accordo. Non esacerbava gli animi qui, come avvenne poi in Spagna, l'intolleranza religiosa del principe, nè del popolo : anco a considerare il clero solo, e'ci sembra più cupido che fanatico fin dal regno di Guglielmo II; 1 anzi abbiam visto che Innocenzo, nel cento novantotto, tentò invano d'aizzare i Siciliani alla caccia degli Infedeli. 1 Ma del sangue se n'era sparso, della roba depredata e distrutta d'ambo le parti: e il maggior ostacolo era la condizione sociale de' Musulmani e la condizione politica de Cristiani. Vivendo da più di venti anni nelle terre occupate, o come pensavan essi, rivendicate, del Val di Mazara, i Musulmani non si poteano sottomettere senza accettare la povertà e il servaggio; poichè il principe doveva onninamente restituire beni e villani ai concessionarii, la più parte dignitarii ecclesiastici. I quali essendo i veri partigiani del trono, convenia che Federigo se li tenesse amici nella lotta alla quale ei s'apprestava, contro il papa e

Si vegano i capitoli ili, v. viij di questo libro, pag., 430 segg., 730 se

<sup>2</sup> Cap. viij, pag. 573 segg.

i baroni del regno. Veggiamo in fatti che l'imperatore, (luglio 1220) a domanda di Caro arcivescovo di Morreale, confermò la concessione di tutte le città, castella, casali, ville, chiese, possessioni, villani e diritti di quella Chiesa, i quali nel turbamento erano stati occupati, e tuttavia si tenevano illecitamente, da Saraceni o da Cristiani. ' A comprender meglio l'importanza della cosa, notisi che cotesto diploma fu replicato dopo otto mesi a Brindisi (marzo 1221) e fuvvi aggiunto che gli affidati e i villani allontanatisi dal territorio, ritornasservi con tutte le robe; e s'e'fossero morti, si prendessero i beni de' figli. 2 Per somigliante concessione erano stati donati all' Ordine teutonico, nel dugento diciannove, il casale di Miserella, i villani di Polizzi dovunque e si trovassero, il podere di Artilgidia presso Palermo ed altri possedimenti e diritti in varii luoghi. Occorrendo nel medesimo tempo di pagare debiti vecchi o nuovi. Federigo dava de'casali, abitati, com' e' sembra, da Musulmani; dei quali atti, due soli ci sono pervenuti: la concessione di Scopello alla chiesa di Santa Maria dell'Ammiraglio in Palermo, per prezzo del vasellame d'oro e di argento, preso all'uopo della guerra; e la donazione di Mussaro e Minzaro

\* Op. cit., II, 150, 452.

<sup>\*</sup> Presso Bréholles, op. cit., I, 800.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Diplomi di sprite 4300 e febbraio 1310, presso Mongitore, Scorze domas manationi... Panerui, Monumento. Dalle annotazioni si scorge che Misserella giaces presso Mislimeri, e l'artiligida fuor delle mura di Paterno. L'i sittimo di questi diplomi si vegga anco presso Brébolles, op. cit., 1, 586, Una parte del beni era stata già conceiuta in dicembre 4202, vol. cit., pag. 96.

<sup>\*</sup> Diploma del 15 agosto 1221, citato dal Fazzello, Deca 1, cap. 1, e indi

al vescovo di Girgenti, in compenso di settemila tarì d'oro forniti un tempo alla corte. 1

Nè Federigo dovea tanto assicurare il possedimento de'concessionarii, quanto difender mezza l'isola dalle scorrerie di gente ormai straniera. Minacciati, i Musulmani aveano risposto come li portava lor indole fiera e rapace. Oltre i fatti raccontati poc' anzi, 1 sappiamo che il milledugentodiciannove " i nemici della Croce" avean già dato il guasto allo Spedale di San Giovanni de' Leprosi, proprio alle porte di Palermo, a Ritraggiamo ancora che Orso vescovo di Girgenti, fu preso da Saraceni e tenuto prigione per quattordici mesi nella rôcca di Guastanella, dalla quale ei si riscattò per danaro; e che intanto i beni del vescovato erano occupati, impedito l'esercizio dei diritti, e stanziavano i Saraceni nel campanile della cattedrale e nella casa attigua, sì che i Fedeli non osavan pur andare in chiesa a far battezzare i figliuoli: il qual fatto si dice avvenuto a' tempi di

dal Pirro, Sicilia Sacra, pag. 4350. Tenio che questa, con le altre pergameno del monastero della Martorana, sia stata trafugata nell'infausto mese di settembre 4866, quando si mandò ad effetto lo sgombero di quel monastero, senza guardare ciò che portavan seco le suore e I preti-

<sup>1</sup> Diploma di novembre 4231, presso Pirro, op. cit. pag. 703, ristampato dal Bréholles, op. cit., 11, 222.

Evidentemente cotesti due casali sono gli stessi ch' erano stati conceduti al vescovo di Girgenti nell'aprile del 4200, secondo un altro luogo del Pirro (pag. 703, prima colonna) citato da noi nel capitolo precedente, pag. 575. Ma s'intende bene che in quel tempi la concessione era rimasta nolla pergamena. In questo diploma del 1221 l'atto è formulato con lo parole concedimus ... et perpetuo robore confirmamus.

<sup>3</sup> Si vegga il capitolo precedente, pag. 587.

Diplomi dl febbraio 4249 ed aprile 4224, presso Mongitore Sacrae Domus mansionis etc. e il secondo anche presso Bréholles, op. cit., 11, 197.

Federigo imperatore e torna al dugentoventuno. 
Nella Sicilia occidentale le scorrerie, o almeno i

'Cotesti particolari si ricavano da un atto del 30 giugno 1520 (corregasi 1253), il indisione, secondo ano del regno di Martedi, del quale serbasi una copia tra Mas. deus Biblioteca comunale di Palermo, Q. q. H. 6, donde l'ha ricolato, non e guari, per farul cosa grazi, il sig. sistoro Carini, addetto all'Archivio regno di Palermo, giuvane conosciuto per ottimi studio sia i Soria di Scilia. E spece che egil possa un giorno pubblicare questo curioso documento, e che anco se ne tron il originale nel prezioso e negletto tabulario della Chiesa ggiargonina.

L' sto, rogato in Paiermo da no giudice regio, ad istanza di un procuratore de vescro di Girgenti, reclubule la risposta di quarantacinque testimosi interrogati interno il possedimento della chiesa di Santa Maria di Rifesi, che in Cheisa agrigicativa volca rivendarcia esopari Tabase di San Giovanni degli Errenti di Paiermo, londandosi sopra un tito di conremanta della di di Paiermo, londandosi sopra un tito di conferenza del della di de sessati viani della della principali di sono di sonodendo, il decimoterno tra i testimoni uditi, si chianava Luciano de Bonapapare.

Lasciando gii avvenimenti che non fanno ai nostro subbietto, vi si jegge che ii vescovo Orso era stato cacciato dalla sede ben tre volte: la prima da Arrigo VI che lo supponea figliuojo di re Tancredi; la seconda da Guglielmo Capparone, mentre di signoreggiava Girgenti, al quale il vescovo Orso non volle prestare giuramento di fedeltà; la terza al tempo dell' imperatore Federigo. Questa fiata egli fuit captus a Saracenis et detenetus in Castro Guastanelle per XIV menses; ed allora ia Chiesa perdè i suoi privilegii e i beni, et Saraceni etiam tenebant ecclesiam, campanile, et domos ecclesie, etc. Un altro testimonio, contadino, ricordando cose avvenute da sessanta anni, diceva essere stata, dopo la morte di re Guglielmo. mossa guerra in Vai di Mazara, da Cristiani e da Saraceni; si che non qudebant homines de contrala exire de terris in quibus habitabant, usque ad labores (i seminati fin oggi si chiamano lavori in Sicilia) vel vineas eorum, per timor de Saraceni e di aicuni Cristiani; e che Orso non sarebbe stato liberato in Guastanelia, nisi se ipsum per pecuniam redimisset. Un altro narrava che, dopo la morte di Guglielmo, Orso era stato cacciato, e la Chiesa occupata da Saraceni e dalla moglie del conte Bernardino, Un altro finalmente attestava aver militato nell'esercito, coi quale il vescovo eletto Raimondo, o altro, dovea muovere contro la detta contessa,

Ugnan vede ch'è questo appunto il supposto diploma di Mantredi, del quale il Gregorio pubblicò nn estratto, Considerazioni, lib. III, cap. te, nota 5, ec. il Pirro avea letto quel documento e forse qualche altro, polchè cita i mediesimi fatti a pag. 701 ed aggingne che Orso cra stato risestato dalle mani de Saracca per cinquemila tati).

La distrutta rocca di Guastanella, sorgea non lungi da Raffadali, ad una diccina di miglia a settentrione di Girgenti. pericoli, arrivavano dall'uno all'altro mare, da Girgenti a Cefalù: essendo stato provato non guari appresso, dinanzi a commissarii papali, che il fisco levò danaro in Cefalù e in Pollina, dominii del vescovo, per difenderli contro i Saraceni; e che mandò presidio nella rocca di Cefalù, non meno per diritto di regalla, che per assicurar la città, situata nella Marca de Saraceni.

La quale denominazione, transitoria com' c' paro e pervenuta a noi in questo luogo solo, non può significare altro che contrada di popolazione mescolata, 
esposta agli assalti, si per la vicinanza alle sedi dei 
ribelli, e si per la frequenza de' villani musulmani in 
varie terre. 'La Marca dunque tornava, su per giù, 
alle odierne province di Palermo, Trapani e Girgenti; al val di Mazara del secolo scorso; alla Sicilia 
di là dal Salso del periodo svevo; alla provincia 
liibletana de' Romani. E par che quella divisione in 
due province partite dal Salso, sia stata principalmente consigliata a Federigo dalla diversità degli ordini sociali e dei costumi. Da'fatti che precedono o da 
que' che seguono, parmi che i Musulmani occupas-

¹ Diplomi di dicembre 4224 e 28 ottobre 4238, presso Bréhofles, op. cit., II, 918 segg. e V, 251; nel primo de quali si tratta soltanto de richiami della corte di Roma per torti fatti al vescovo di Cefaih, e ii secondo risguarda Cefaih, Morreale, Catania.

Per Morreale si ritrasse che i Saraceni aveano fatte prede fino alle nura della Chiesa e cacciati tutti i Cristiani da' luoghi vicini. Ma alle laguanze l'imperatore rispondea che que Saraceni non ubbidivano lui nè il papa, e ch'egli avea durati unti travagli e tante spese per costringerii, e gli era resulto fatto.

Aila metà del XII secolo, il vescovo di Cefalà possedea molti villani musulmani, come si scorge dalla platea che noi abbiam citata nel libro V, cap. viij, pag. 205, 211 del presente volume.

sero sempre il centro montuoso di codesta regione, dove s'erano afforzati all'entraro del secolo; se non che or li veggiamo ingrossare alle foci del Drago e del Platani, sia per novello movimento loro, sia perchè i bricioli di lor memorie che il caso ci ha serbati, si riferiscono a questo periodo ed a questi luoghi.

In vece de centomila Saraceni di Ruggiero De Hoveden, abbiam ora i ventimila combattenti di Lucera, secondo Giovanni Villani, e più autorevole attestato, quel di Riccardo da San Germano, cioè che diecimila soldati Saraceni moveano di Lucera a' comandi dell' imperatore il milledugentrentasette, quando non erano stati per anco deportati tutti i Musulmani di Sicilia. Possiamo dunque supporre in quella sola terra di Puglia, atteso le circostanze peculiari, un cinquanta o sessanta migliaia di coloni. Ed altrettanti, per lo meno, è da credere siano rimasti nell'isola, senza contare gli artigiani e i servi delle città, dei quali abbiam qualche ricordo, nè i villani che l'interesse o la carità dei padroni ritenne. com'egli è probabile, nelle campagne. Del resto verosimil sembra che il numero de' ribelli variasse da stagione a stagione, per causa de villani che dalle parti centrali e dalle orientali dell'isola corressero alla montagna del val di Mazara, o al contrario fuggissero dalle bandiere de' ribelli, per andare a vivere tranquilli. Si può supporre, secondo me, nel periodo

Si vegga ll lib. V. pag. 546 di queste volume.

<sup>9</sup> Giovanni Villani, lib. VI, cap. 14.

<sup>8</sup> Riccardo da San Germano, presso Caruso, op. cit., pag. 613.

L'inquisizione riferita nel diploma del 28 ottobre 1238, presso Bréholles, op. cit., V, 231, ci fa sapere che "al tempo della guerra " molti

culminante della rivoluzione, un venticinque o trenta migliaia di combattenti musulmani.

Le consuetudini immobili di quei popoli e i cenni che veggianio nelle memorie contemporanee, 1 ne fanno certi che i ribelli si ressero, anche in questo movimento, per Kaid é Sceikhi. Ebber essi un capo militare famigerato, morto nel primo anno della guerra, il cui nome si legge in una cronica Benavert, per falsa correzione, cred'io, del copista che si ricordava troppo d'aver letti i casi dell'ultimo signore musulmano di Siracusa. \* Le copie di Riccardo da San Germano, scrittore di tanta autorità, hanno Mirabetto; la qual voce parmi guasta dalle bocche de'Cristiani che la ripeteano: e andrebbe corretta Morabit o, diremmo noi, frate guerriero, Marabutto, Almoravida. Possiamo anco supporre chiamato con tal denominazione un nomo il cui casato, aggiunto ad un titolo notissimo, suonava Emir-Ibn-'Abs, e indi Mir-'Abs, Ibn-Khaldûn racconta, nella storia degli Hafsiti di Tunis, che morto il sultano Abu-Zakaria-'Jehia (2 ottobre 1249) i Cristiani di Palermo dettero addosso a Musulmani, in favor de' quali egli avea stipulato col signore dell'isola la sicurtà delle persone e de'beni urbani e rurali; che i Musulmani, rifuggitisi nelle fortezze e

uomini dei demanio s'erano rifuggiti ne' possedimenti del vescovo di Catania, allettati dai "luogo sicuro e fertile," e che il demanio, secondo il diritto de' tempi, li avea richiamati alle ioro sedi. In vero non si dice che fossero stati musulmani.

<sup>&#</sup>x27; Le citazioni si vedranno nel seguito dei racconto.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Appunto è l'Appendice ai cronista Maiaterra, ii quale raccontava tanti fatti di Benavert, presso Caraso, op. cit., pagina 250.

<sup>\*</sup> Si vegga ii cap, primo del presente libro, pag. 371 del volume,

nelle rupi, presero per capo un fuoruscito della schiatta de' Beni-'Abs e resistettero al tiranno cristiano; che assediati, circondati e costretti ad arrendersi, furono tramutati a Lugêrah, popolosa terra d'Italia; e che indi il tiranno andò a Malta, caccionne i Musulmani, mandolli insieme con quegli altri, e impadronitosi di tutte le isole adiacenti, cancellò il nome musulmano in Sicilia. L'identità del qual fatto è evidente, al par che l'anacronismo di mezzo secolo nel principio della ribellione, e al par che l'errore su la causa di quella; le quali mende, del resto, non debbono rimandare dubbio sul nome del condottiero, La possente tribù arabica, di'Abs, dalla quale nacque Antar, il famoso poeta classico ed eroe da romanzo, sembra stanziata, fin dai primi tempi del conquisto musulmano dell'Affrica, nella penisola di Scerfk, detta oggi Dakhel, la quale termina col capo Bon, di faccia al Lilibeo. \* Verosimil'è che i

¹ Neiia Bibl. arabo-situla, testo, pag. 401 segg. e nelia Histoire des Berbères, traduzione dei baron De Slane, Il, 325; il quale, avendo segulta una iezione che lasciava in bianco il nome dei luogo, e non ricordandosi dl. Lucera, ha supplito tra parentesi Melfi.

L'errore dei nome proprio sarebbe stato facilissimo, se Riccardo da San Germano avesse scritto "Mirabs", ed il copista avesse supposta un'abbreviatura nelle uitime sillabe.

L'anscronismo d'ibn-Rhaldhn non dee far maraviglia. Oftre ch'egil scrives di monoria, la tradenza sistematica del son inegeno io portario, a accomodare almeno le date alle cagioni da lui supposte. Fora 'anco furono estese per errore alla Sicilia, da uli o dagli anorde de'ricordi chegil un quelle condizioni che il governo hafatta avea pattutire con Federigo per l'Stosi di Plantileria, delle quali noi trattereno nei capitolo seguente.

Bekri, Deteription de l'Afrique, testo arabico pag 45 e versione di Quatremère, noile Notices el Extrais, tomo Xii, pag, 409-500, affenso che la penisola di Secrik prese il nome da Secrik-lbn-'Abs, che fu uno dei governatori musulmani. Chiunque sappia l'importanza del legame di tribo ni primi secoli dell'istamismo, terrà motto versonine il soggiorno della

Beni-'Abs siano venuti in Sicilia coi conquistatori; oppure che, rimanendo la tribù nel Dakhel, un uomo facinoroso di quella, forse un pirata, si fosse gittato in Sicilia al rumor della guerra; poichè il predicato che gli dà Ibn-Khaldùn torna qui a masnadiere, facinoroso, o ribelle. <sup>1</sup>

Federigo passò nell'isola, di maggio del ventuno; tenne un parlamento a Messina; \* fece il giro delle città principali fino allo scorcio dell'anno; \* ed attese di certo a preparare gli animi e le cose alla guerra, con provvedimenti di maggiore rilievo che non ne veggiamo nelle cronache e ne' diplomi. \* Talchò, sperando facile vittoria o dicendolo, egti andò

tribà in que l'uoghi. Non è meno probable il passaggio loro in Sicilia, opichè questa famiglia cri attata una delle ribelli a brabilin-l'ha-Agbileb; e dopo quel tempo occorso più volte di prendere da quel territorio le milida che si mandavano in Sicilia. Di questa penisola abbiamo trattato più distesamente nel cap. Iv, di questo libro, pag. 474.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Il testo d'Ibn-Khaldûn ha Ihdir, che vuol dir vendicatore e può siguificar auco sollevatore, demagogo, capo-lianda, ec. Il baron de Siane, con felice infedeltà, ha tradotto "aventurier."

Egil è da ricordare che l'Affrica propria, negli ultimi venticinque anni del XII svoole e neprimi del XIII, era sata agitata dalla reazione degil Arabi e de Berberi almoravidi contro la dominazione almolade; sonde l'assalto dell'almoravide liba-Ghania, una lunga guerra guerreggiata e infine la foudazione del principato Ilaskia di Tuolis.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Riccardo da San Germano, presso Caruso, op. cit., pag. 469. Le leggi promulgate, ai dir del cronista, in questo parlamento, son di quelle che or chiamiamo regolamenti di polizia municipale.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> I diplomi pubblicati dal Brécholles, op. cit., II., 481 a 294, provano che Federigo in questo tempo lu a Messina; Catania, Caltagárone, Palermo, Trapaul, Palermo di muoro, Girgenti e Catania. La data di Girgenti non mi par tanto certa: e le parole del Brécholles, op. cit., II. 293, nota 4, mi fanno credere che ne abblia diplitato geli sesso.

De diploml di questo periodo risguardanti la Sicilla, un solo è notevole, cioè la conferma de privilegi singolari che erano stati conceduti alla città di Palermo il 4200 e 1210, nella infanzia di Federigo, o piuttosto, durante l'anarchia,

a trovare (febbraio 1222) Onorio III a Veroli; gli promesse di bandire quanto prima la Croce a Verona; e ritornato nel regno, messosi a strignere il ribelle conte di Celano, fu necessitato a lasciar quello e sopraccorrere in Sicilia contro Mirabetto, che infestava fieramente il paese. Il o penso che il caso fosse di maggiore momento che nol dicano i cronisti; piocità Federigo avea fin dall'anno innanzi offesi gravemente i Genovesi, a'quali non mancava nè l'animo nè il modo di vendicarsi: e in fatti veggiamo avvolto in questa ribellione un de' più valorosi marinai di lor gente.

I luoghi, i tempi, le fazioni della guerra capitanata da l'ederigo, sono pressochè ignoti: sappiamo soltanto che l'imperatore, dalla metà di luglio fin oltre la metà di agosto, stette all'assedio di Giato: che quivi o in altro luogo ei prese Mirabetto e due suoi figliuoli, con Gnglielmo Porco da Genova, pocanzi capitano d'armata in Sicilia, ed Ugo Fer da Marsiglia, il quale avea, molti anni prima accalappiati a migliaia de'fanciulli francesi e tedeschi, col pretesto di recarii alla Crociata, ma li avea venduti schiavi in Affrica e in Egitto, e dopo lunghe vicende s'era gittato, insieme col genovese, in Sicilia. Federigo fece impicarea in Palermo Mirabetto e'compagni; ma con ciò non pose fine alla guerra. '

<sup>1</sup> Riccardo da San Germano, op. cit., pag. 574.

Si veggano i dipiomi dati in castris in obsidione Jati, dal 17 inglio al 48 agosto 1222, presso Bréholles, op. cit., 11, 255 a 265.

Si confrontino Riccardo da San Germano, loc. cit. e l'Appendice al Malaterra, presso Caruso, op. cit., pag. 250. Del quali il primo dà sollanto il nome di Mirabetto; la seconda lo sbaglia, ma il nome del luogo

A ripigliarla con maggiori forze, ripassava l'imperatore in Puglia, spegneavi altre faville di ribellione feudale, muniva le città e le castella e nella state

che vi si aggiugne (erroneamente stampato Jacis), non lascia dubbio su l'identità della persona.

L'Anonimo pubblicato dai Bréholles, op, cit., I, 895, nota in questo tempo che Federigo vinse tutti i ribelli, fuorchè qualche castello dei Saraceni, posto in arridia montibus.

Dicono brevemente l'esito di tutte le guerre di Federigo contro i Saraceni di Siciali i Anonimo Vaticano (Niccolò de Jamsilla, il Monaco Padovano, e l'Abate di Usperga, ossia Corrado de Liechtenaw, presso Caruso, op. cli., pag. 677, 939, 971, e l'Anonimo Sassone, negli Scriptores Rer. Germ. Lipsa, 4730, tono till, 121.

L'episodo de l'unbal fanciuli è riferito nella cronica d'Alberico Trium fontium, Hanover (408, psg. 46), on leti quale quel tradimento è apposto 'come dicesal "a d'Ego Fer e Gugielemo Porco, mercatanti marsi-gilest. Totto il caso di sua coindeluza di none che sembra assia poco verosimile, noi possiamo correggere elò che la voce pubblica, ripetata dal cronista telesco, dices di Gugilelmo Porco, Questo valente nom di mare, di nobile famiglia genovese, nel 4905 viase prima i Pissal in un combatimento navale; e poi insieme con Arrigo conte di Malsi, liberò Sircaust, stretta dall'armata pissao. Nel 421 el prese e meob la Schila due navi marsigliesi, (Annafi Generei, presso Murstofi, Rr., 1186, V, 1391, 440).

Nel 4216 egli accompagnò di Sicilia in Germania la imperatrice Costanza col figlipolo Arrigo, come si argumenta da due diplomi presso Bréholles, op. cit., I, 485, 489; nel primo dei quali si accenna a lui con le parole " ammiraglio di Messina ", e nel secondo egli è soscritto da testimonio, tra i grandi della corte imperiale, coi titolo d'ammiraglio del regno. Ma nel 1221, voltosi Federigo contro i Genovesi che teneano Siracusa e godeano possessioni e privliegi in tutto il reame, comandò, tra le altre cose, di catturare costui, ond' ei salvossi con la fuga. (Annali Genovesi, presso Muratori, voi. cit., pag. 423.) Or egli è molto verosimile che Guglielmo Porco, li quale, come tutti gli uomini di mare in quel tempo, doveva essere un po'corsaro so non pirata, abbia cercato di favorire i ribeili di Sicilia e siasi unito senza scrupolo con quel ribaldo venditore del fanciulii. Bastava ciò perchè i Ghibellini lo spacciassero complice di quel misfatto, come riferisce il cronista Alberico; nel qual caso non sappiam se lo calunniasse o s'apponesse al vero. Del resto io credo che Guglielmo Porco sia stato in Sicilla ammiraglio, ma non grande ammiraglio, la quale dignità sembra tenuta in quel tempo da Arrigo conte di Malta. Si confrontino il Bréholles, op. cit. Introduction, pag. cxliij, e il sig. Ed. Winkelman, De Regni Siculi administratione, etc. Berlino, 1859, pag. 40 e 44, i quali non si accordan tra ioro.

del ventitrè, ' veniva in Sicilia, per incalzare da presso i ribelli Musulmani. Leggiamo senz altro che parte gli s'arresero; i quali ei fece trasportare a Lucera; parte, fidandosi nella fortezza de l'uoghi, tennero fermo. ' Argomentiamo da due documenti che i primi fossero abitatori dell' odierna provincia di Girgenti; ' e sappiamo che si arresero all'entrar della state, poichè Federigo, in una lettera scritta allora a Corrado vescovo di Hildesheim, si rallegrava che ogni cosa accadesse secondo i suoi voti, '' chè perfino egli avea fatti scendere alla pianura tutti i Saraceni afforzatisi pria ne' gioghi de' monti e

\* Riccardo da San Germano, presso Caruso, op. cit., pag. 572.

Gli Annail Di San Rudberto di Saltzburg, presso Pertz, Scriptores, IX, pag. 782, attestano che l'imperatore, trattenuto da affari in Sicilia, non potè andare alla mostra di baroni tedeschi e italiani, bandita in Verona pel di di San Martino del 4322.

<sup>a</sup> Ancorchè il Muratori, negli Annali, porti la emigrazione a Lucera il 4221, parmi sia da riferire all'anno precedente.

Si confrontino a questo proposito: Riccardo di San Germano, presso Carsso, po. cit., pag. 572, dove si aggiunga i data del 1933; el 1-cro-nisid citati nell'utimo paragrafo della nota 3 della pag. 600. L'Appendice al Malaterra, po. f. el, pag. 234 (sotto i indizione XIII, el ramo che si legge per errore di stampa 4232 e che il Muratori corresse 4234) nota che l'imperatore mando grande esercito contro il Mustlamati di Scilia; che essi rimasero nelle montagne; che l'Imperatore ogni anna locea gran guasto so-prad itoro, che infiner Sousero con gran vergogna, cel el il toce dimorra nelle pianure di Scilia, ne casali. "Nella edizione del Pertz, Serigio-rea, XIX, 483, è aggiunta la dissa del 1934.

Ogun vede che qui non si fa parola del tramusmento di là dallo Stretto, e che lo operazioni dell'esercito regio si fanno durare parecchi anni. Parmi che a questo prargrafo si debha assegnare la data del 1225, che risponde appunto alla XIII indizione, notata nel testo della cronica, e s'accorda con la testimonianza di due attri scrittori che citeremo più innanzi.

\* Ciò al ritrae da un dipioma del 1254, presso Pirro, op. cit., pag. Cib. In dipioma di Federiça, dato il 17 novembre 1230, pubblicato prima dal Carcani e pol dal Brèbolles, op. cit., v, 504, contiene, tra gli altri, il prentiquinento di far un cassle nelle terre del demano il Burgimillus Oli, il prenti, un altro tra Cirgonti e Sciacca, ed un terzo tra Cirgonti e Licata: il che da a credere che i lnogli fossore rimasti senza abiatori.

in altri luoghi inespugnabili. " Le quali parole, riscontrate con quelle che l'imperatore scriveva un anno appresso a papa Onorio, ci mostrano che smessi i combattimenti e gli assedii, ei s'era appigliato al disegno, lento sì ma sicuro, di stringere i Musulmani con la fame, guastando le ricolte loro ne' monti e intercettando ogni altra vittuaglia. Così avea dunque costretti alla resa i deportati di Lucera: così sperava trionfare degli altri: e, sendo necessaria a quella maniera di guerra molta gente e ben disciplinata, l'imperatore, come si ritrae da Riccardo di San Germano, lo stesso anno ventitrè e i due seguenti, chiamò i baroni al servizio militare e levò danaro per assoldare stanziali, La guerra de Saraceni era cagione e talvolta anco pretesto; come sembra nel caso de quattro conti di Terraferma, i quali, venuti in Sicilia a prestare il servigio feudale (1223). furon presi e confiscati loro i beni. Similmente l'epistola di Federigo ad Onorio, alla quale abbiamo testè accennato, ricorda un fatto vero: e pur non sarebbe calunnia ad affermare che l'imperatore l'usò per differire la crociata, alla quale Onorio lo sforzava con animo di tagliargli i passi in Lombardia. Scrisse Federigo, dunque, al papa da Catania, il cinque marzo del ventiquattro, che allestiansi ne' porti del reame, da poter salpare nella prossima state, cento galee,

1 Op. cit., pag. 571.

Presso Bréholles, op. cit.; 11, 393. La data che manca si supplisce con poco divario, perchè Federigo fa menzione della cattura di Wadelmaro re di Danimarca, la quale si sa essere avvenuta il 9 maggio 1923.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Riccardo da San Germano, presso Caruso, op. cit., pag. 573, 574.

cinquanta uscieri pe cavalli, e navi e legni senza fine e ch'egli stava già per partire alla volta di Germania a fin di chiamare alle armi i Crociati, quand'ecco il capitan generale dell'esercito che osteggiava i Saraceni, gli avea menati in Catania i Kaid e gli Anziani, i quali a nome di tutti i Saraceni della montagna, venivano a trattare di sottomissione. Federigo continuò che, convocato il consiglio di Stato, era parso a tutti non doversi il principe allontanare in quell'incontro, per timore che i ribelli si pentissero e che, prolungata la negoziazione, arrivassero a segare i grani, e addio pace per quell'anno! Conchiuse pertanto l'imperatore ch'ei rimarrebbe in Sicilia tanto che ultimasse l'accordo: che manderebbe Hermann, gran maestro de cavalieri tentonici, a bandir la Croce di là dei monti e che nella state, a Dio piacendo, ogni cosa sarebbe in punto ed ei scioglierebbe il voto della Crociata. 1 Il fatto andò allora per le bocche di tutti in Germania, leggendosi con poco divario negli annali di Colonia; i quali aggiungono essere stata profferta la sottomissione da Saraceni del monte Platano; a ma non sappiamo se s'abbia a intendere del forte castello di tal nome che sorgea sulla sponda del Platani a sette miglia dalla foce, o se piuttosto si volca significare tutta la regione montuosa, bagnata da

<sup>&#</sup>x27; Presso Bréholles, ap. cit., 11, 409, seg.

Annoles Colonienses Maximi, presso Pertx, Scriptores, XVII, 837. Il Bréholles avea già dato, la calce al diploma di cui nella nota precedente, lo stesso squarcio col nome di Goffredo di Colonia, secondo la citazione del Boehmer. Fontes. II. 335.

quel fiume. Il fatto fu che nè Federigo parti allora per Terrasanta, nè i Musulmani furono altrimenti sottomessi o rappacificati in Sicilia. La sola impresa del dugentoventiquattro par sia stata di cacciarli di Malta, tutti o parte; poichè, oltre il cenno d' Ibn-Khaldha, ritraggiamo che Federigo mandava in quel-l'isola gli abitatori di Celano di Puglia, espulsi di lor terra quando l'avean presa le forze del re, e poi richiamati in patria, per coglierli alla rete e tramutarli in Sicilia. Il bando de Musulmani da Malta sembra tanto più verosimile, quanto in quel tempo le genti di Federigo avean dato il guasto all'isola delle Gerbe e fattavi gran copia di schiavi. L'occupazione

4 Secondo Edrisl, la grossa terra di Platano, forte di sito e fertile di territorio, giacea su la riva sinistra del fiume dello stesso nome a sette miglla dalla foce (Bibl. ar. Sicula, pag. 48, 51). Il Fazzello, similmente, pon su la destra riva del Platani il monte chiamato allora Platanello, ingombro di ruine d'antica città (Deca I, libro X, cap. 3). Per tal modo il sito risponderebbe a quello che or s'addimanda il monte Sara, tra gli odierni comuni di Cattolica e Ribera, fondati entrambi nel XVII secolo (Amico, Dision. topogr.). Ma i ragguagil che ho richiesti, non avendo mai visitati que'iuoghi e non hastandomi le carte topografiche, mi portano a dubitare. Il signor harone Spoto, sindaco di Cattolica (1870), al quale lo mi rivolsi, mi ha mandata con molta cortesia una pianta del perito agrimensore sig. Dionisio Miceli, corredata di note topografiche; dalla quale veggo che ii monte Sara, accessibile da tuttl I lati, è privo di antiche ruine; e che all'Incontro, su la riva sinistra del flume, a poca distanza da Cattolica, v'ha altri colli scoscesi, pieni degli avanzi di muraglie, di cisterne, di sepoleri e di tutti i segni di vetasta e grossa abitazione. Avverte anco il signor Miceli che il Platani ha mutato alveo più volte e ingiliottiti di molti ponti. E da un'altra mano la carta del nostro Stato maggiore, mi mostra un poco più sn verso Clanciana, il monte Miliaga (Melga ossia Rifugio?) con un " Castellazzo" quello forse che nella carta del 1826 è nominato "La Calata. \* Convien dunque differire Il giudizio su la Identità del luogo. Ma pur si dee ritrovare in un quadrilatero descritto tra Cattolica e Cianciana al S. E. e il flume Macasoll al N. O.

<sup>2</sup> Riccardo da San Germano, op. cit., pag. 573, anno 1224.

Appendice al Malaterra, sotto l'anno 1223, presso Caruso, op. cit., pag. 251. Il fatto è replicato nella lettera di fra Corrado, op. cit., pag. 49.

delle isolette adiacenti alla Sicilia, attestata da autori arabi e da latini, è da riferire al medesimo tempo. L'Coteste imprese marittime, compiute in una o due stagioni, sembrano le prime prove dell'ammiraglio, forse genovese, sostituito ad Arrigo conte di Malta, il quale era stato deposto e privato del feudo, per l'oscitanza appostagli nella guerra contro i Musulmani d'Egitto, o, com'altri scrisse, di Sicilia: se pur Federigo non colse il destro di liberarsi dal fiero marinaio, la cui prepotenza e ambizione egli avea temuta di certo nei primi anni del suo regno ed or gli dava sospetto la vecchia amistà di lui co'Genovesi, o faceva ombra a Pisani parteggianti per l'impero. S

Questi squarei si veggono senza varianti di importanza nel Pertz, Scriptores, XIX, 493.

Ibn-Khaldûn citato di sopra a pag. 598, nota i e l' Anonimo Sassone, negli Scriptores Rerum German. Lipsia, 1750, III, 121.

La prima di coteate opinioni è riforita da Riccario da San Germano, anno 1241, presso Garma, on, cit., pag. 960; la seconda negli chanali genoreia, anno 1243, presso Muratori, Rev. Ital., terpt., VI, 422. Tra dea estrituri contemporanie latano sutorevoil, pareni che il genorese abbido detta la cagione; el il reggiocio il pretesto spacciato da Federigo per prender due colombi a un favo: liberara, cicel, dall'amuntigatio e presentare un'altra sobile vitilina al papa, il quale aveva apposta a Federigo la perdita di Damitas de colle sercito croccio, innotirato la paramente vero Maramento.

El par certo che l'armata skillana, di quaramacinque galee, arrivo a Bumhata dopo la sea dell'escretor corciato s. asputala, riparti lumeditatmente. L'attesta la Storia de Patriarchi d'Alessandria, testo nella India, erato-circula, pag. 321. Da quella autorevole cronica ha preso il fatto Mr. Relmande, Ezirutta. "Intidit naut Coristato, pag. 411. Na un documento prova che I capi dell'armata skillana volcano and difendere Daminta. È lo squardo d'una epistoni del gram mestro dei Tempira, tamposto de Reboliles, op. cl., Il, pag. 201, nota 1; col quale al confrond l'altre documento nello stesso rolume, pag. 333, nata (pag. 324).

Veggast of Lifer Justim reip. Januaris N. D. col. 353 segg., un trattato di questico conte di Malta con la repubblica di Genova (251 taglio 1210) per l'acquisto dell'Isola di Gipro. Il conte la menatone appena della celtà dorna a Federine per Malta; e del resto tratta come a el fosse principe sovrano. Si confronti cio che dio cella maniragli di Federigo, Il Rosse Principe sovrano. Si confronti cio che dio cella maniragli di Federigo, Il Rosse Secondo Riccardo da San Germano, Federigo nel dugentoventicinque chiamava alle armi tutti i baroni regnicoli, per dar l'ultimo crollo a'Saraceni di Sicilia, e andava egli stesso in Puglia a ragunare l'esercito: 'secondo un monaco tedesco, assiduo raccoglitor di nuove, ei riporto nobile trionfo de Saraceni che tenean le montagne di Sicilia: 'un anonimo poi, che par sia vissuto in Sicilia ed abbia scritto poco oltre la metà del decimoterzo secolo, mette insieme que due fatti quasi con le stesse parole, nella decimaterza indizione, da riferirsi, com' io credo, al dagentoventicinque, ed aggiugne che le genti dell'imperatore davano il guasto ogni anno alle terre dei Saraceni, ond essi furono costretti con gran vergogna.

les, op. clt. Introduction, pag. cxiii jeegg, e si vegga ance ili Winkelmann, op. ct., pag. 40, pg. 1 titolo di coste di Malta susto in questo diploma, mi fa supporre che Arrigo fosse stato fin d'allora grande apmiraglio; piothè quel leude era stato concedito successivamente ai dee grandi namiragil Margaritone da Brindsit e Guglielmo il Grosso, succero di Arrigo, Arrigo, per casato o per sopranome Pescarero, sombra georore di nascita. Devrante la Incoilletza di Federirgo, egli aiutò sempre con forre navali i Genovest, nelle frequent barfle che belvero co Pissan nelle agere di Stella. Si veggano coteste finicio Inquil annali Genovest, 1004, 4205, ec., presso il Murgari, Turm nicio, Vi, 303, 90, etc.

Pertanto io non credo col Brédoles che Arrigo Pescatore sia siato cletto grande ammirgilo di Sicilia dopo la persecucione di Guglielono del Guglielono venne all'aperta violenza e el lascio la pedel.

- 1 Riccardo da San Germano, presso Caruso, op. cit., pag. 574.
- <sup>2</sup> Alberici Trium Fontium Chronicon, Hanovre 1698, pag. 518.

a scendere di lor monti e Federigo li fe'dimorare ne casali della pianura. Poi per diciott anni nè gli scrittori, nè i documenti fanno parola di popolazioni musulmane ribelli: danno bensì notizie di singoli musulmani ubbidienti nell'isola e de' grossi stuoli che la colonia di Lucera forniva agli eserciti ghibellini tra il Garigliano e le Alpi. Si può inferir da cotesti indizii che, l'anno venticinque, quel grande armamento abbia portato l'effetto che l'imperatore si proponeva; cioè che i ribelli abbiano piegato il collo senza combattere. Plausibile anco il supposto che que' della provincia di Girgenti fossero stati mandati in Terraferma come i vinti di due anni innanzi; e che que' delle altre due province fossero stati lasciati nel possedimento di terre o nell'esercizio d'industrie, dati pria gli ostaggi secondo i costumi di lor gente. Certo egli è che i Musulmani di Sicilia non molestaron punto nè poco lo imperatore, infino al dugentoquarantadue, mentr'ei si travagliò nelle guerre di Palestina, del Regno, di Lombardia e della Sicilia orientale.

Nelle prime caldezze della esaltazione all'impero, Federigo fe' voto di prender la Croce; <sup>5</sup> lo rinnovò il giorno dell'incoronamento e più volte giurò o promesse d'andare, sforzato da' papi; i quali non sognavano forse la ricuperazione del Santo Se-

Draw serve Lorang

<sup>&#</sup>x27; Appendice al Malaterra, citata poc'anzi nella pag. 602, nota 2.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Così penso, perchè nella ribellione dei 1245 non ricompariscono Musulmani in quella regione, e perchè tutti i villani della Chiesa agrigentina erano andati a Lucera, come si è visto a pag. 602, nnta 3.

Baynaldi, Ann. eeel., 4220, § xxj, pag. 474, della ediz. di Lucca. Riccardo da San Germano, anno 1215, presso Caruso, op. cil., pag. 564.

polcro, ma lor premea che l'imperatore, in vece di signoreggiare l'Italia, ne toccasse in Levante come Corrado, o vi morisse come il Barbarossa. Il cui nipote, non potendo disfare il cappio ch'ei s'era messo al collo, domandò respitto al papa che il tirava duro; ed allegò sovente la guerra de Saraceni di Sicilia. Furbo contro furbi, ei passò tutto l'anno ventiquattro e i primi mesi del seguente in Sicilia, fermo la più parte in Catania, a come s'egli avesse voluto stare in bilico tra la Crociata e la guerra de Musulmani indigeni, guardando da un lato Otranto e Brindisi, ritrovo delle armate e degli eserciti crocesegnati, e dall'altro la via di Girgenti, più sicura di li che da Palermo e più facile e breve che da Messina. Privo alfine della scusa de Saraceni, incalzato dal violento Gregorio IX, s'imbarcò a Brindisi, nonostante la morla che mieteva i Crociati (8 settembre 1227); tornò a terra infermo; fu scomunicato dal papa e assalito anche con la spada; e parti di nuovo (28 giugno 1228) con poche forze, fidandosi nella divisione de principi aiubiti che occupavano la Siria e nelle negoziazioni intavolate col più possente tra loro. L' ira studiata di Gregorio lo perseguitò mentr'egli liberava il Santo Sepolcro; i Cristiani di quelle parti pretestarono le scomuniche per attraversargli l'esaltazione al trono di Gerusalemme, recatogli in dote dalla nuova sua sposa : contuttociò, savio ed ardito, ei condusse a termine il trattato, come sarà detto nel capitolo seguente.

<sup>1</sup> Si vegga il diploma del 1224, testè citato a pag. 604, nota 1.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Si veggano le dale de' suoi diplomi del lebbraio 1224 al marzo 1225, presso Brébolles, op. cil., 11, 598 a 477.

Ritornò Federigo in Italia dopo undici mesi, a cacciare i papalini da'suoi dominii e gastigare i sudditi che s'eran gittati dalla parte loro. Sforzò il papa a giurar la pace e s'avvolse nelle guerre della seconda Lega Lombarda, nelle persecuzioni de Paterini d'Italia e di Germania: la maledizione del falso impero romano, trascinava quest' uom sì civile a combattere ciecamente contro la libertà e ad accendere i roghi dell' Inquisizione. Gli umori di libertà municipale, ridesti in Sicilia tra le popolazioni greche e un po'tra le lombarde, per gli esempii guelfi di Terraferma, per le istigazioni dei frati e, come io credo, anche de'Genovesi, portarono i moti che Federigo represse co' supplizii a Messina, 1 Siracusa 1 e Nicosia; e ch'ei punì a Centorbi, Capizzi, Traina e Montalbano con la distruzione delle case e il bando dei cittadini. sforzati a dimorare in altre città. Ma cedendo un poco all'opinione pubblica, Federigo nello stesso tempo rese ordinarie le tornate de' parlamenti regionali e chiamovvi espressamente i Comuni.

Riceardo da San Germano, op. cit., anno 4233, pag. 607, lo dice di Centorbi soltanto. L'Anonimo valicano, (Niccolò de Jamsilla) op. cit., pag. 678, aggiunge al nome di Centorbi quegli altri due, ma non nota per nessuno il tempo della distruzione.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Riccardo da San Germano, anni 1232, 1233, ed Appendice al Malaterra, anni 1231, 4232, presso Caruso, op. cit., pag. 605, 606 e 251.
<sup>2</sup> Appendice al Malaterra, l. cit.

Par sia stato lo atesso, leggendosí in un diploma del 1230, (Carcual page, 297 e Brédolles, po. clt., v., 750) il connando del 1230, (Carcual page, 297 e Brédolles, po. clt., v., 750) il connando dell'imperatore che gli uomini pri abitatori di Centorile di Capitri soggioreassero in Palermo e che fosso punto chiunque volesse internetti in altro lugo godi Sicilia. Lo atesso provredimento è citato nel diploma del 27 febbraio 1430, presso Carcani, pagina 320 e presso Brécolles, v., 770. L'Anonio, presso Brécolles, po. ct. 1, 1085, dice distrutte dalle fondamento Centoril, Traina, Mon-labano ed altre terre di Sicilia. Di moni delle città argomento i e schiatta.

<sup>\*</sup> SI vegga Il Gregorio, Considerazioni, lib. III.

Rinforzaronlo nelle guerre di Terraferma le colonie di Musulmani siciliani, stanziate dapprima a Lucera, come si è detto; ma poi ne veggiamo un'altra a Girofalco ed anco ritraggiamo che l'imperatore adoperasse spicciolati gli uomini di quella gente, in Puglia e in Calabria a'servigi suoi: de'quali il più profittevol era di tenere a mezzeria delle mandrie di buoi, tra domi e salvatici. Pur traeva i Musulmani sì forte l'amor del luogo natio, che quando n' aveano il destro, tentavano di ripassare clandestinamente in Sicilia: onde Federigo comando nel trentanove fosser tutti raccolti a Lucera, ' E quivi rimase infino al milletrecentotrè, quella celebre colonia militare; quivi si notano tuttavia gli avanzi delle fortificazioni, con le quali i principi svevi assicurarono il soggiorno de' lor fidi pretoriani. Che se negli scritti contemporanei il nome geografico si legge spesse volte Nocera, l'è stato errore ed è nato dall' uso, che suol sempre sostituire le parole comunali alle insolite; onde si preferi il derivato d'un

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Diploma del 16 dicembre 4239, presso Carcani, pag. 294 e presso Bréholles, V, 590.

¹ Per diploma del 25 dicembre 4330, presso Carcani pag. 307, e presso Bribolies, op. cit., V, 627, 629, Federigo comandava si deasero ad partem (e poi è detto ad laborem) mille buol a Saraceni di Lucera, com essi il aveano avueti in Sicilia, a¹ tempi di Gugileimo il Buono.
¹ Dipl. del 6 dicembre, ciuta poci anti.

Dipl. del 25 dicembre 4:239, pubblicato dal Carcani pag. 307 presso Brébolles, op. cit., V, 626, 627.

<sup>\*</sup> Per is manificenza del fu doca di Luynes (Ronoré Tiscodoric), le rine della citatella di Lucera sono state illustrate coi testo di M' Usilluria-Ri-Bribolles e co' disegni di M' Victor Baltard, nell' opera Initiolata Rericherlas sur le Romanenta etc., danni l'Italia Meridonale. Paris, 1848, zi la lolio. Si vegga anche ciò che ne la scritto più recontemente lo stesso Bribolles, nella Hustria Diplomatica cei Lintroduction, pag. CCLLXY seg.,

\_ 612 vocabolo familiare al nome d'un'antica città, la quale era molto scaduta ne principii del secolo decimoterzo. Si confermò l'errore per due circostanze fortuite, cioè che Nocera s'addimandava De Pagani ed anco, per antitesi, De Cristiani e Lucera fu detta de Saraceni; e che entrambe erano da lunghissimo tempo sedi vescovili. Del resto quelle due città giacciono molto lungi l' una dall' altra, divise dall'Appennino: Lucera in Capitanata, Nocera in Principato, o, per usare i nomi odierni, quella in provincia di Foggia, questa di Salerno; nè alcun documento prova, nè egli è verosimile, che Federigo abbia raccolta una seconda colonia di Musulmani in Nocera, come alcuni compilatori hanno scritto e come si dice anch'oggi in que paesi.'

Gli ordinamenti di cotesta colonia e la fama

L'errore sembra contemporaneo, polchè in una epistola che scrisse Gregorio IX a Federigo (presso Brébuiles, op. cit., IV, 432); richiedendolo di far ascoltare pazientemente i Irati Predicatori da que Saraceni "che si dicea capisser bene l'Italiano, " la città è chiamata Nuceria Capitanator; il qual nome di provincia non lascia alcun dubbio su la città della quale si Trattasse, Main Riccardo da San Germano, ne diplomi di Federigo e in motif altri della Curia romana, si legge correttamente Lucera.

Lo scambio del nome fa notato ben da Giovanni Villani, Lib. VI, cap. xiv, là dove ei disse de Saraceni di "Licera, oggi Nocera in Puglia"; ma i compilatori, dimenticando questa avvertenza, hanno trasmesso di generazione in generazione quell'errore, il quale rimarrà, forse per lungo tempo, nelle bocche e nelle scriture di chi studia la storia ne' compendii

Ed errore anco è che a Nocera di Principato sia stato mutato il sopranoune a' tempi di Carlo II d'Angiò, come si crede comunemente la trettoiosl. diploma del 4221, totto dal Bullario Cassinese e ricordato dal Breholles nel Pop. cli., 11, 119, ha ii predicato di "Nuceria Christianoram." Scubra verosimile che quello di "Paganorum" sia stato dato per cagione de molt recomme one questo di "Paganorum" sia stato dato per cagnote us manggi (pagi) de dintorni, o della tarda conversione di quegli abilistic. Street (1982) we dintorni, o della tarda conversione di quigni anni la serge di Regno di Napoli in prospettira. Napoli, 1703 lo-4, presente l. 1985, a presenti li parte 1, 195; e parte 111, 406, ne capitoli di Nocera e Lucera.

ch'essa ebbe in guerra per tutto il rimanente della dominazione sveva e nei primordii dell'angioina, son degno argomento d'una storia particolare; per la quale anzi tutto occorre di esaminare di pagina in pagina i registri angioini e le molte pergamene contemporance che serbansi nell'archivio di Napoli. Secondo il proposito annunziato parecchi anni addietro, io mi rimarrò da cotesto lavoro, al quale allor mi mancava il comodo di ricercare le sorgenti, ed ora mi par troppo tardi.1 Contuttociò, portato dal mio subietto a investigare l'origine di quella popolazione, dico crederla al tutto siciliana. E se or non fosse sospetta da capo a fondo la Cronaca di Matteo Spinelli, io metterei sempre in forse quel luogo nel quale si afferma che del dugentrentaquattro Federigo facea venire in Calabria diciassette compagnie di Saraceni di Barbaria. Si grave fatto, taciuto dai contemporanei, e incompatibile con le condizioni dei Musulmani dell'Affrica settentrionale in quella età, sembra foggiato in un tempo in cui gli eruditi, ignorando la storia de Musulmani di Sicilia, non sapevano spiegare altrimenti quel gran numero d'Infedeli che conduceva in sue guerre l'imperator Federigo. 3

Mentre gli esuli di là dal Faro s' acconciavano nella nuova patria, i rimasi in Sicilia erano in parte allontanati da lor sedi. Il volume che ci avanza de registri di Federigo, scritto nell'indizione che

<sup>1</sup> Introduzione, pag. xxxt, xxxti.

Sapendo che un erudito napoletano si apparecchia a confutar l'opinione del Bernbardi che tien falsa la cronica di Spinelli, aspetto la difesa pria di dar giudizio sopra si grave quistione.

corse tra il trentanove e il quaranta, ci fa fede che de' Musulmani erano stati mandati a servire, non sappiam se da soldati o da manovali, ne' castelli regii di Siracusa e di Lentini, 'ch'è a dire all'altra estremità dell'isola. Nello stesso anno gli abitatori di parecchi casali, della provincia, credo io, di Palermo, non ribellatisi o perdonati, veniano alla capitale, nel quartiere di Seralcadi, che nel decimo secolo era stato detto degli Schiavoni, ed or s'addimanda parte il Capo e parte la Bandiera. I quali non parendo ben deliberati a farvi stanza come bramava lo imperatore, scrivea questi a'suoi ufficiali che efficacemente li esortassero a ciò e lor promettessero favore e grazia, ed allo stesso fine mandava lettere regie indirizzate a que Saraceni. 1 Un altro rescritto di Federigo, spacciato prima o dopo di questo, ci fa sapere che il Segreto della provincia oltre il Salso, avea con soddisfazione dello imperatore, persuasi i Saraceni a migliorar loro abituri: provvede siano affittate le bajulazioni di cotesti Saraceni ; e mostra anco esser lieto l'imperatore che que' della provincia, usi ed occulti misfatti, già smettano, e già temano d'essere malvagi." Non sappiam di che nazione fossero, nel dugenquaranta, gli uomini de' casali di Arcuraci e Andrani, a' quali si comandava di passare ne nuovi casali fondati a levante e a ponente di Girgenti, '

Domesti Co

Diploma del 47 novembre 1239. Carcani, pag. 270; Bréhoiles, V, 509.
 Frammento inedito del registro di Federigo, dato alla luce dal Bréhoiles, op. cit., V, 426, 427.

Diploma del 46 dicembre 4239, Carcani, pag. 297; Brébolles, V, 595, 596.

<sup>4</sup> Diploma del novembre 1239, poc'anzi citato, presso Brébolles, V. 505.

Abbiamo bensì valido argomento di credere che nel dugentoquarantadue, il territorio di Cefalà in provincia di Palermo, fosse stato ancora abitato, tutto o parte, da contadini musulmani. Un Goffredo, chierico della Cappella Palatina di Palermo, non sapendo precisamente i limiti di un podere appartenente allo Spedale di San Lorenzo di Cefalà, ch'egli teneva in beneficio dalla Chiesa di Girgenti, domandò al Segreto di Sicilia che fossero determinati da' magistrati della vicina terra di Vicari, su la testimonianza de'Buoni uomini e degli Anziani. E il Segreto, per nome Uberto Fallamonaca, fatti appurare que' confini come gli era stato richiesto, ne spedì un attestato in lingua arabica e latina, ed appose il suo suggello in pie' della pergamena, aggiugnendo in lingua arabica la formola, "Scritto d'ordine nostro. " Il qual documento non essendo estratto da antichi defetarii compilati in quella lingua, ma bensì atto nuovo, e' mi sembra manifesto che la spedizione arabica fu fatta ad uso degli abitatori del luogo. 4 Che poi

<sup>11</sup> Pirro die parte della speditione tattus di questo dipiona, neldi op. cita, par, 761, sena fara mencino dei lesto arabino, chè actitui corapo della pergamena originate, lo ho copiato il testo in Girgent, nel maygio 1888, quando in richisee di fuerperatario il siz, avvocco Giosepe PIcone, zelante cultora della storia del son parse. La data è del 10 gennaio del 615, come appunto a inferisce il Pirro. La seritura arabica, bruita ci intraiciata, è ben diversa da quella de' diplomi dell'epoca nomanna, e mostra anche susa i decadenza dei Musulmani di Sillai in quel leno; consistato ils regule della grammatica e dell'ortografia sono osservate con cochistine eccostra.

I notabili richiesti di fare testimonianza, sono chiamati nel testo arabico \* nomini iliustri \* e secikh; ia prima delle quali denominazioni è Iraduzione del \* Buoni nomini \* delle municipalità laline e la seconda è propriamente arabica; ma sembra qui adoperata come traduzione di Anziani

de Musulmani vivessero ancora in Val di Mazara la vita di pastori, lo provano i rescritti del novembre del trentanove e del marzo del quaranta, per lo primo dei quali è provveduto alla riscossione del fitto da Saraceni che prendano a mezzeria le greggi del demanio e nel secondo si fa menzione di settecento pecore consegnate dal saraceno Gufulone (khalfun ?), le quali insieme con altre si davano in gabella, per conto della corte. 3

Despota, mercatante e gran proprietario di terreni rivendicati o confiscati, Federigo, col suo genio novatore e audace, spesso usò quel violento rimedio di tramutare le popolazioni; il quale d'altronde nel decimoterzo secolo riusciva meno difficoltoso e forse men crudele, che non sarebbe nella società moderna, per cagion della proprietà sicura e suddivisa e de'comodi maggiori ai quali or son avvezzi gli uomini. Ci è occorso testè di ricordara alcuna delle città che l'imperatore distrusse e di quelle ch'ei fondò, portandovi di peso la popolazione delle prime.

e non prova, secondo me, che soggiornassero tuttavia in Vicari de' notabili musulmani.

Il singgello la cera verde ha, intorno l'effigie, la leggenda Uberius Fallamonoca, che serve a dar correttamente questo casato, alterato dalle desinenze latine nei diplomi, e serve a mostrare il bnon conio Italiano de' vocaboli che lo compongono.

Presso Carcani, pag. 208, e presso Bréboiles, V, 504-505.
 Diplomi del 42 marzo 1240, presso Carcani, pag. 370-372, e presso Bréboiles, V, 822 segg.

Nella cronica dell'Anonimo (Niccolo de Januilla), presso Carasto, o, ott. pag dis, a nota che i chodo la Sicilia Augusta de Eracie a tende parlare di Terranuovo); in Calabria Monteleone ed Aliva; Dordona e Lacera la Puglia; e Flagelia in Terra di Lavoro e che spianto in Singia; e Flagelia in Terra di Lavoro e che spianto in Singia; e Flagelia in Terra di Lavoro e che spianto in Singia; e Terra di Lavoro a che spianto in Singia; e Singia mome e la Puglia San Severo.

Io credo inoltre che la ribellione musulmana abbia turbato l'equilibrio della popolazione in un altro modo che nessun ricordo contemporaneo fin qui ci attesta; cioè che fece emigrare in Affrica gli abitatori ricchi o industri delle città. Poichè veggiamo appunto in quel tempo assottigliati due grossi nuclei di borghesi musulmani: Trapani, dove all'entrar del dugenquaranta si distribuivan terre a nuovi abitatori; e Palermo dove nel dicembre del trentanove furono concedute a novelli abitatori alcune terre presso il palagio della Zisa, a fine di piantar vigne. Si scorge dallo stesso diploma che delle casipole erano state abbandonate nel bel mezzo della città; che mancavano gli agricoltori ad una vasta piantagione di palme nel regio podere della Favara, e che non era più in Palermo chi sapesse estrarre lo zucchero. Allora una colonia di Giudei del Garbo, cioè di Spagna o dello Stato di Marocco, dissidenti da' Giudei di Palermo e sì grossi che volean fabbricare una sinagoga per sè soli, domandarono certi casalini nel Cassaro; ma l'imperatore, per antivenir, com'e'pare, le querele de'Cristiani, permesse di conceder loro uno stabile in altro luogo della città e che rifabbricasser pure qualche antica sinagoga, ma non volle ne innalzassero una di pianta. Questo diploma infine ci fa sapere che i Giudei del Garbo, oltre il palmeto della Favara dato loro a mezzeria, avean ottenuta nello stesso podere la concessione d'altre

Diploma dell'14 gennalo, presso Carcani, op. cit., pag. 348, e presso Bréholles, op. cit., V, 668. ш. 40

terre per seminare l'indago e l'henna, non coltivati allora in Sicilia. <sup>1</sup>

Improvvisamente comparisce in una cronica questo cenno: che in luglio della terza indizione, l'anno dugentoquarantatrè, tutti i Saraceni di Sicilia ribellati salirono alle montagne e presero Giato ed Entella, \* castelli fortissimi per natura e lontani l' un dall'altro una ventina di miglia, de'quali ci è occorso far parola. Si argomenta dal fatto stesso che le popolazioni musulmane in questo tempo non erano rimaste se non che in piccola parte del Val di Mazara. Ancorchè i cronisti taccian la causa di questa sollevazione. noi sappiamo che, quattro anni innanzi, i pastori saraceni che avean prese in affitto le greggi della Corte, doveano al fisco da lungo tempo, delle grandi somme di danaro. Federigo comandava al Segreto che pigliasse l'aver loro e, non bastando, le persone e li facesse lavorare in servigio della corte, badando si ad aggravarli di fatiche durissime, affinchè gli altri apprendessero che col re non si scherza, e chi non può soddisfare l'affitto, nol chiegga, \* Disperati dunque, maltrattati, avvezzi com' essi erano



<sup>4</sup> Diploma del 45 dicembre 4249, presso Carcani, op. cit., pag. 290 e presso Brébolles op. cit., V, 574, seg. Un altro diploma del 28 novembre, Carcani, 279, dà Il ragguaglio che i Giudei i quali avean promesso di far finitare quel palmeto della Favara, erano arrivati di recente in Palermo.

Appendice al Malaterra, presso Caruso, op. clt., pag. 252.
 Lib. V, cap. lij e vj. pag 86 e 159 segg. dl questo volume.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Diploma del 17 novembre 1230. Carrand, pag. 288, e Bréholles, V. 504. In questo diploma, pag. 505 della elizione del Bréholles, si legar <sup>5</sup> cos per opera marra Jorum jeurin nostre facias applicari. <sup>5</sup> Sostituire la voca per opera marra Jorum jeurin nostre facias applicari. <sup>5</sup> Sostituire la venara mi pel che significara <sup>5</sup> la fabbiera. <sup>5</sup> Olire che la nostra voce <sup>5</sup> venara la <sup>5</sup> mon ha che far qui, abbian visto pec'a mei che Pederigo in quel rapida della produce del significari si a sosi castelli di Sircausa e di Lentoni.

a' delitti, e risapendo forse le prodezze che faceano i lor fratelli di Lucera sotto le insegne imperiali, si rituffarono nella ribellione o guerra, come dir si voglia, contro tutti i padroni di questo mondo: il qual moto, principiato in un luogo, dovea comunicarsi con prodigiosa rapidità a tutti gli altri, nel sospetto continuo, nell'odio crescente ogni dì, nello stato permanente di violenza in cui viveano ormai Cristiani e Musulmani. Gli iloti siciliani del decimoterzo secolo si riconosceano al viso, a'panni, al linguaggio, al simbolo della fede, alla miseria : se un branco irrompea, doveano seguirlo tutti gli altri. Quantunque la povertà non sia buon ausiliare in guerra, par che gli ultimi avanzi di quel fiero popolo abbiano resistito più di tre anni alle armi imperiali. Dice la cronica che l'imperatore, nella quinta indizione, anno dugenquarantacinque, mandò con l'esercito il conte Riccardo di Caserta, il quale li cacciò di Sicilia; ma va aggiunto un anno alla data, leggendosi nel quarantasei, verso l'agosto, una sdegnosa epistola di Federigo, per la quale è detto ai ribelli che, s'e'fosser uomini, non starebbero con quella bestiale fidanza, ad aspettare che lor calasse sul capo la spada della vendetta, e conchindea che s'e' non smettessero entro un mese, vedrebbero sì gli effetti di queste minacce. ' E del novembre, com'e' par, di quest' anno, l'imperatore scriveva al terribile Ezzelino, esser ormai libero dalle brighe che l'avevano impedito fin qui di soccorrere gli amici: tra le altre, la temerità di cotesti

<sup>1</sup> Presso Bréholles, op. cit., V, 456.

Saraceni, i quali ostinatamente resisteano, afforzati nelle montagne, ed alfine sono scesi a chiedere misericordia.¹ Giò prova che non furono vinti per battaglia, ma presi per fame. Federigo li fe¹ tramutare in Lucera.¹ Manca d¹ allora in poi ogni notizia di Musulmani in Sicilia: ond'egli è manifesto che se alcuni ve ne rimasero, abbracciarono la religione de vincitori e, com'avean fatto tanti altri uomini di lor gente in un secolo e mezzo dal conquisto, si confuser essi nel novello popolo, nel quale già si andavano dileguando le distinzioni di origine.

Come l'Oreste della favola greca, Federigo sembra spinto dal Destino a immolare gli educatori suoi, fossero personificazioni come le municipalità, il baronaggio e il papato, o fossero persone come il Cancelliere Gualtiero De Palear, il conte di Malta e Pietro Della Vigna. E veramente il nipote di Barbarossa, venuto al mondo in Italia, cresciuto tra i nemici naturali del suo nome, dovea sforzarsi a ritor loro quella possanza che pareagli rubata alla sua casa: ond'ei si disfece delle persone quando pote; assalì le personificazioni, volgendo la spada contro

Op. cit., V, 474. Manca la data in questo diploma.
Appendice al Malaterra, op. cit., pag. 252.

Nell'epistola di fra Corrado, presso Caraso, op. cit., pag. 49, è copiato, come tanti altri, questo capitolo dell'Appendice, ma vi si legge Lucera in vece di Nocera.

Mecolo de Jamella, presso Caraso, op. cli., pag. 671 segg., dà ia principio questo de compendio della genera : ce be Tederipo rotosta in St. cilia contro I Saraceol, i quali nella sua Infanzia, ribellatisi, stanziavano ia alte montagne, ne il racciò ai plano, con le arnii della nan potenza e avivezza ; e prima una parae, e con indarie de tempo quali tutti, man- dolli a soggiornare in Puglia, sotto giusto vincolo di servitti, nel luogo che si chiama Lucera. »

gli uomini che le sosteneano, e combattendo le idee ostili con le armi della ragione. Le quali si spuntarono su l'elerna tempra della libertà ond' erano cinti i municipii, e valsero un poco a intaccare il triregao, fabbricato di teocrazia giudaica, dispotismo romano, e barbarie settentrionale. I Musulmani di Sicilia subirono la stessa sorte d'ogni altro maestro del lion-cello svevo. non già per sua rabbia, ma perch' ei non ebbe tanta forza che li salvasse da' nemici loro, com'ei forse bramava e il provò mutando i ribelli in pretoriani. Chè del resto, le consuetudini dell'adolescenza, il genio dell'incivilimento, l'amore degli studi e l'antagonismo filosofico e politico contro Roma, portavano l'imperatore, meglio che niun altro uomo europeo del suo secolo, ad onorarli e favoririi.

## CAPITOLO IX.

Il genio dell'incivilimento, l'utilità politica e più assai gli interessi commerciali della Sicilia e i suoi proprii, portarono Federigo a frequenti accordi coi principi musulmani. Abbiam noi accennato ai patti fermati con esso loro dalle nostre repubbliche marittime ed abbiamo descritti quei del conte Ruggiero e del re suo figliuolo coi Ziriti, e di Guglielmo II, col novello impero degli Almohadi. A tempi di Federigo, que

 $<sup>^4</sup>$  Si vegga il libro V, cap. vj e x, e Il presente libro, cap. j, lj e v, pag. 458, 468, 332, 368, 404 e 517.

sto era già dimezzato, rimanendogli, a un dipresso, l'attuale Stato di Marocco e parte della Spagna; nè v'ha ricordo allora di ostilità tra quello impero e la Sicilia, nè se ne vede cagione: anzi sembra continuata la pace de tempi normanni. Perchè sappiamo che Uberto Fallamonaca che fu de' primarii magistrati di Federigo in Sicilia 'andava il dugenquarantuno ambasciatore a Marocco.'Alla quale missione, od altra che l'abbia preceduta o seguita, si accenna el trattato delle "Tesi siciliane "d'Ibn-Sabin, leggendovisi che l'imperatore signor della Sicilia, avea mandati per nave apposta, con un suo ambasciatore, al califo almohade i quesiti di logica e inetafisica; de' quali noi diremo nel capitol seguente.

Intanto la decadenza della dinastia almohade avea fatto rinascere lo Stato dell' Affrica propria, più forte sì che al tempo degli Ziriti e chiamato ormai da Cristiani il reame di Tunis, perchè gli Almohadi avean fatta capitale della provincia quella città, primaria per popolo e commercio e più aperta alle armi loro che non fosse la malaugurosa fortezza di Mehdia. Segui allora la necessaria vicenda delle grandi province musulmane. Il terzo califo almohade En-Naŝir, non sapendo come tener la provincia, ne fe governatore (1207) un uomo fidatissimo della dinastia: Abu-Mohammed, figliuolo di Abu-Hafs-Omar, ch'era stato secith della tribù berbera di Masmuda, primo per valore e consiglio tra i capi della confederazione almohade, braccio dritto d' Abd-el-Mumen

<sup>1</sup> Si vegga il capitolo precedente, pag. 645.

Appendice al Malaterra, presso Caruso, op. cit., pag. 252.

e sostegno de'suoi figliuoli. Ma nella generazione seguente, i Beni-Hafs, come si chiamarono dal nome familiare del capo di lor casa, avean messe radici profonde nella provincia; i califi, lontani, peggiorati di padre in figlio, non aveano riputazione nè forza da cacciar via cotesti prefetti: onde Abu-Zakaria, figliuolo d' Abu-Mohammed, colta un' occasione, disdisse (1228) l'obbedienza al califo El-Mamûn. com'empio e tiranno. Non guari dopo (1236), tolto l'equivoco, ei fece fare a suo proprio nome la preghiera del venerdì, con qualità di Emir, lasciando a' cortigiani il vanto d'aggiugnervi " de' Credenti " per compiere il sacro titolo; onde fregiaronsi Abd-el-Mumen, Harûn-Rascîd e il grande Omar, che gli Hafsiti falsamente vantavano lor progenitore, 'Notisi che gli Hafsiti usarono sempre chiamarsi col Keniet, o diremmo noi soprannome familiare, e che il padre e l'avolo di Abu-Zakaria s'addimandarono meramente sceikh, ch'era il titolo della dignità loro nella tribù, e però il vero fondamento della loro potenza. 1

Cotesti particolari ho io notati a rischiarare il trattato dello imperatore Federigo, del quale abbiam solo una traduzione latina molto arruffata, ma non tanto che non trasparisca spesso il genuino testo arabico e talvolta gli errori di chi interpretollo, È dato del quindici giumadi secondo dell'anno secontoventotto (20 aprile 1231), quando Abu-Za-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Si vegga la vera e la lalsa genealogia, in Ibn-Khaldûn, op. cit., II, 284 della versione francese.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ibn-Khaldûn, Berbêres, II, 280 a 298, descrive I primordii degli Ilafsiti inlino all' usurpozione d' Abu-Zakaria.

karia avèa già ricusato d'ubbidire al califo Mamùn, senza per anco chiarirsi independente dal califato; del quale stadio d'usurpazione rendono testimonianza alcune parole del trattato. Se questo poi non è stipulato a nome dell'emtr Abu-Zakaria, ma dello « illustre e «magnifico sceikh 'Abu-Ishak, figliuolo dello sceikh Abu-Ibrahim, figliuolo dello sceik

Del resto le forme del trattato rispondono a quelle che conosciamo in atti somiglianti, autentici di certo;

<sup>1 \*</sup> Senior \* neila versione latina.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> In primo luogo avverto non poterni ammettere il supposto della Perullio antico nib dillarda-Broblos, cole che il Abbissiae della traduzione sia da leggere Abur-Zak, e che questo sia abbreviszione di Abou-Zakrak. Oltrecho non 'ba esempii di cotesta contrazione, ab le lette corrisponderebbero, non torna il nome del padre, il quale qui è Abu-Ibrabim, quando il padre di Abu-Zakrabi si chiamava abur-Mohammar.

Il nome d'Abu-Ishak non sarebbe nuovo nella famiglia bafsita. Si chiamava così nn figlio dello stesso Abu-Zakaria, secondo Ibn-Khaldûn, op. cit., II, 341, 335.

Abu-Drahim, padre di colui che soscrire il Irattato, figinoso di Abu-Laktari, comparisce nei 1927 governosto di Abu-Laktari, comparisce nei 1927 governosto di Castilla in Affrica per l'altro fratello Abu-Mohammed (secondo) chi esta allo prefetto d'Affrica. Questo leggiamo in liba-Rahidino, pottu, il 1937; ond' egil è verosimile che Abu-Zakaria abbia adoperato in alto utisio questo figliudo del cugino.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ibn-Kbaldûn op. clt., II, 301 narra che Abu-Zakaria, appena insi-guoritosi dell'Affrica propria, si messe a perseguitare Ibn-Ghania. Di questo capo almoravide abbiamo fatta menzione nel presente libro, cap. v, pag. 520 del volume.

e le condizioni parte si riscontrano con quelle solite a stipular tra i Musulmani di Ponente e le repubbliche italiane del Mediterraneo, parte si adattano alle relazioni particolari dello Stato di Tunis, con la Sicilia. Noveransi tra le prime la tregua fermata per dieci anni, la reciproca restituzione dei prigioni non convertiti alla religione del paese; che mercatanti e viaggiatori di Sicilia, Calabria, Principato e Puglia siano liberi di tutta esazione e vessazione in Affrica e, reciprocamente gli affricani in quelle province; che rendansi le prede fatte da'corsari sudditi di Federigo, esclusi espressamente Genovesi, Pisani, Marsigliesi e Veneziani, i quali aveano stipulati patti apposta col califo almohade. La mancanza di reciprocità in questo patto, se non venisse da dimenticanza del traduttore, mostrerebbe che, soverchiati dalle forze navali italiane, gli Affricani aveano smessa in quel tempo la pirateria. Che i Cristiani, al contrario, la esercitassero nelle parti meridionali del Mediterraneo e fin dentro terra, si scorge da capitoli successivi, pei quali Federigo assicura dalle offese de' mercatanti e militi suoi, i Musulmani che viaggino da un luogo d' Affrica all' altro, o d' Affrica in Egitto, sì in nave, e sì in caravane; ed anco promette che i suoi sudditi non parteggino nelle fazioni civili dell'Affrica, non vi facciano rapine, nè menin cattivi per seduzione

<sup>&</sup>quot; Cum declaratum sit quod isti populi pro personis et atatu jain pacem inierini cum domino nostro califa, sacerdote, imperatore Pidellam " Così la traducione. La voce resa acerdote è senza dubbio imam: tutti e tre i titoli messi insieme corrispondono appunto a que che presero i principi almohadi.

nè per forza; e perfino che, riparati per fortuna di mare su le spiagge d'Affrica, non offendano gli abitatori: nei quali casi tutti è stipulato il risarcimento dei danni. Per un capitolo aggiunto in fine, Federigo permetteva a' Musulmani di recare e trarre merci dal suo reame, pagando la decima del valore.

L'ignoranza de' copisti, non corretta infino al tempo nostro da critici, ha affibbiato alla Corsica un importante capitolo di questo trattato, risguardante, senza alcun dubbio Cossira, o, com' oggi si chiama, Pantelleria. Per questa isoletta gli Stati contraenti fecero a mezzo: stipularono che i Cristiani, non avessero alcuna giurisdizione sopra i Musulmani, ma che un prefetto musulmano eletto dal re di Sicilia reggesse gli Unitarii, o, com'io tradurrei più volentieri, i Wahabiti, e che l'entrata pubblica del paese andasse divisa tra i due Stati, metà e metà. 'Cote-

• Questo tralisto, traducto dall'arableo in latino ger un Marco Dobelio (Euron, la publicato dappiri das Lebbilis, Cofes za pen. daj., l.1, 13, pol da Linig, Codes Hai, dipl., II, 878; da l'umoni, Corpa dipl., 1, 686; dal Brobolo, o, oj., III, 1270, con bonou varianti tote da un na. di Parlej; e intine da Mas-Lartie, Pratité de pais et de commerce etc. l'arbendi de l'arable de l'arabl

Parmi che il Citeron abbia ietti male pareccià vocaboli nel capitolo che risguarda Patestlaria, i quasi incominica. Ta Citeron detri illi odinadum tributi ilsuita C.... signatum et ordinariam tempore messàs sollte. Illo credito al contraria, accettare la versione: sint antiquates et iler facientes cum carvallas cambinus ad Africam' ondi lo bo seritto \* ai in nave e a il naravana. "Ancerchè la voce cervana ai legga sostena ne' dipolina latini di Pederigo, cosi significato si compagnia di larcete, o come or dicesi, so che ai lempo di Citeron si disessa amora de compeji di larcete, Piatronde non mancano estempi di scorrerie de' marinal cristiani sharcati in Africa. Nei 1884, cicò merzo secolo dono il tratisto di Pederigo II, un gara

sti patti di Pantellaria rispondono su per giù a quelli che Ibn-Khaldûn suppone stipulati tra gli stessi due principi a favor di tutti i Musulmani di Sicilia; onde la tradizione storica di certo aggiugne fede al documento. Ma il documento, secondo me, serve a correggere la tradizione più tosto che a convalidarla, sendo evidente che quelle condizioni poteano star bene per un'isoletta gittata tra l'Europa e l'Affrica, non già per tutte le colonie musulmane rimaste in Sicilia dopo le deportazioni del ventitrè e del venticinque, Penso doversi leggere Wahabiti perchè, da una mano, non sappiamo, nè ci pare verosimile che fosse stata trapiantata in Pantellaria una colonia di "Unitarii", che in quel tempo significherebbe Almohadi, e molto meno possiam credere che tal colonia della tribù dominante, fosse stata lasciata sotto un prefetto siciliano e quindi inferiore agli altri musulmani del paese, Dall'altra mano sappiamo che Pantellaria non aveva abitatori cristiani nella seconda

ieone catalano dell'armata di Sicilia prese Margam-ibn-Sabir, capo della tribù araba di Gewara, mentr'egli cavalcava alla volta di Tunis e recollo a Messina, dove fu compagno di prigionia di Carlo lo Zoppo.

Avertasi che il Gregorio, discorrendo di questo trattato nelle Considerazioni, ilb. III. cap. viii, ritenne la erronea lezione di Corsica.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Si vegga il capitolo precedente, pag. 597 dei volume.

Si legge nella traduzione 'n eque habenat christiani.... jurisdictionen super ullum mahometanum, missum ... ad regendum tantummodo populos unilatis. 'Non potendosi ammettere, per la region diette nel teuto, che quosti Ultaria ilsnog ill Almohadi, ne che 'populos unitatis 'qui significhi in geueratei Musulmani, suppopogo che Cierco abbia letto Wabaltit, e che ignorando questo nome di setta, nato da quello del fundatore Abd-al-Wahida), abbia tradotto a caso Unitarii 'Accordando che Wabaltis el nerre una romantanere titoli caso Unitarii 'Accordando che Wabaltis el norre una romantanere titoli quale ili governatore degli Almohadi o de' Musulmani acconcisitsi con loro, dorves useste estamino da Tuna.

metà del duodecimo secolo; ' che i geografi musulmani del decimoterzo tenean tutta la popolazione come wahabita, 'seguace, cioè. d' una setta che appigliatasi tra Berberi nel nono secolo, rimase nell'isola delle Gerbe' almen fino al decimoquarto; e che i Pantellereschi eran chiamati da' Musulmani contemporanei con l'odioso nome posto a' Credenti che subissero il giogo cristiano. ' Non mi sembra verosimile il supposto che Musulmani di Sicilia si fossero, al tempo della ribellione, rifuggiti in Pantelleria e che alludesse a loro il capitolo di cui ragioniamo.

Il trattato del milledugentrentuno, come ognun vede, suppone antecedenti ostilità, o per lo meno lunga desuetudine degli accordi di Guglielmo II; e ciò si riscontra con le imprese dell' armata siciliana nel dugenventiquattro. <sup>1</sup> Ma il patto fu mantenuto e forse rinnovato, non ostante i dissapori che a quando a quando sorgeano; come nel caso, credo io, di 'Abd-el-Aztz, nipote del re di Tunis, il quale, per accusa di maestà, rifuggissi in Puglia pria della state del trentasei; e l'imperatore l'accoise e spesollo almen fino alla primavera del quaranta, allorchè lo vediamo soggiornare in Lucera con tre scudieri e con un Perrono da

Longon by Face

<sup>&#</sup>x27; Si vegga il cap. v del presente libro, pag. 536 del volume.

Jakûi, nel Mo'gem-el-Bolddn, di cui ho dato l' estratto nella Bibl. ar. sicula, testo, pag. 124. Sul dominio che esercitava il re di Sicila in Pantellaria, veggansi Ibn-Sa'id e Scehab-ed-din Omari, nell' op. cit., pag. 134, 450.

<sup>\*</sup> Si veggano Tigiani e ibn-Khaldûn, citati nel cap. lj del presente libro, pag. 400, nota 2.

Mudeggian, pronunziato anco Mudegiar (Mudejar) e Mudeggial. Si confronti il citato inogo di Scehab-ed-din Omari, con Doxy, Glossaire des mots espagnols, ec. nel supplemento delle aggiunte, pag. 322.

<sup>\*</sup> Si vegga il capitolo precedente a pag. 605, 606, di questo volume.

Palermo, addetto a servirlo o guardarlo. Federigo n' ebbe che dire col papa, il quale volea gli fosse mandato quel gran personaggio a Roma, pretendendo che costui era venuto in Italia apposta per farsi cristiano e che l'imperatore lo ritenea. Ma questi negò e la vocazione e l'impedimento; nè volle ad alcun patto levarsi di mano tal pegno, per darlo al papa ed a suoi amici guelfi. '

I quali in vero non se ne stavano oziosi in Tunis. In su lo scorcio del trentanove, l'imperatore s'accorse del favore che godeano in Tunis i Genovesi e' Veneziani suoi nemici; ond' ei si dispose a mandar ambasciatore Arrigo Abate appo l'emiro Abu-Zakaria e avvertì il grande ammiraglio Niccolino Spinola, che stesse pronto, e intanto osservasse la tregua conceduta per imperiale clemenza a quel principe. \* La quistione, qual che fosse la origine, finì con un bel colpo da mercatante. Sendo afflitto lo Stato di Tunis dalla solita carestia, i Genovesi veniano in Sicilia a incettare grano per conto d'Abu-Zakaria, e ci faceano grossi guadagni. Ecco che allo scorcio di febbraio del quaranta, l'imperatore fa chiudere i porti; fa caricare su le sue navi cinquantamila salme di frumento e commette all'ammiraglio che mandi a venderle in Tunis.

Diplom! del 24 giugno e 20 settembre 1236, e 28 ottobre 1238, presso Bréholles, op. cit., IV, 872, 912, V, 253.

A pag. 636 e 907 son due altri diplomi del 25 dicembre 4239 e 17 aprile 1240, per le spese necessarie a quel principe.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Diplomi del 23 gennalo e 6 lebbralo 1240, presso Carcani, op. cit., pag. 324, 339, e presso Bréholles, V, 687, 726.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> I diplomi leggonsi nelle due raccolte citate, a pag. 356, 360 della prima, e V, 782, 793 della seconda.

Ciò conferma, s'io non erro, il detto di Saba Malaspina, che al tempo della seconda crociata di san Luigi, il re di Tunis pagava al re di Sicilia una prestazione o censo (redditum sive censum) annuale, per ottenere che dall'isola si recassero liberamente le vittuaglie in quello Stato e che le sue navi fossero salve da' corsari siciliani. 1 Tornava dunque ad una composizione o transatto, com'oggi si dice, per la uscita de grani. E veramente il fatto de Genovesi venuti a comperare a nome del re di Tunis e l'espediente al quale si appigliò Federigo per frustrarli, ci conducono necessariamente a supporre un patto che assicurava a quel re la tratta libera ovvero soggetta a dazio fisso e moderato. Poco monta che in qualche documento il transatto si chiami tributo, e che il Malespini aggiunga all'avvantaggio della tratta quello della sicura navigazione; potendo supporsi ch'ei non fosse bene informato de particolari e che la voce pubblica confondesse le condizioni pecuniarie della tratta, con le politiche della tregua del dugentrentuno. della quale si è fatta menzione. Che che ne sia, la prestazione montava, negli ultimi trent'anni del secolo decimoterzo, a trecento trentatremila trecento trentatrè bizantini, ed un terzo, i quali valgon oggi, secondo il peso dell'oro, trecenventicinque mila lire nostrali ed a quel tempo tornavano in mercato a più d'un milione de nostri, per quanto si possano rag-

Saba Malaspina presso Caruso, op. cit., pag. 806. Guglielmo di Nangis, Gesta Phil. III, nella collezione di Dom Bouquet, XX, 476, lo dice tributo; la Cron. de rebus in Italia gestis, etc., edizione di Bréholles, pag. 322, lo chiama censo, che solea pagarsi all'imperatore Federigo.

guagliar le valute alla distanza di sei secoli, con le mutate condizioni conomiche e sociali. Venendo in giù dal tempo di Federigo, noi veggiamo intermesso il pagamento della prestazione nel dugensessantacioque, alla caduta di casa sveva; ripigliato nel settanta, per lo trattato di Monstanser con Filippo l' Ardito e con Carlo d'Angiò, al quale si stipulò di soddisfare i decorsi e raddoppiar la somma annuale in avvenire; sospeso di nuovo nell'ottantadue, per la guerra del Vespro; indi promesso da Abu-Hafs a Pier d'Aragona, nella somma primitiva e coi decorsi di tre anni, per lo trattato stipulato a Paniças l' ottantacioque; finchè nel trecento le case d'Angiò e d'Aragona si disputano il tributo, ma non si ritrae che gil Hafsiti lo soddisfacciano. Le non parmi verosimile

Saba Malasgins, Ioc. cit., diec che II re di Tunis, al tempo dell'impresa di San Lalej, aves sospeso di tre annili pigamento di questo tributo. Io bo dati i particolari e le citationi nella Storia del Verpro cicifieno, cap. v. e vil, edicinoe di Firenze, 1896, nono i, pog. 28 segg. e 230. Si vegga anche il Gregorio, Consideraziant, ilb. III, ray, vilj: la raccolta del Mas-Lartie poc'anni citata, 19g. 32 dell'Introduzione, e i documenti a pag. 126 segg. e 24 hiptones Rousseau, Annales Inniriane, Alper, 1896, in-8, pps. 422 segg. Ma io non assenso la correzione che fa M'Rousseau nel testo di Marrotoxio, che la sua optione citorno ai tributo.

Aggiungal che, del 1600, il grande ammiraglio Ruggier Loris, passato al servição d'Carlo Id Napolh, in invisto da novello sos signore a Tunis per cavar quant "i potesse del tributo che gil Angloini pretendeno, prima di pace con Federigo l' Araguouse. Cho si frizare da un diploma del regio Archivio di Vapuli, registor 1290–1300. C. [og. 22]. La litano documento poi in cui si paril di justi tributo, sembra un hodo del re di Araguoa che, nel 1301), o holcharò apparaemente a Npoli, savio sali Seilial di Iraviere i suo difitti con le armi. Surita, Annali di Araguoa, lib. V, cap. 1xxv, cistos dal Gregorio, Considerazioni, lib. V, cap. 1xxv.

Prima di lasciare questo argomento, avverto che non si può supporre al analogia tra il tributo di Tunit e la metà della entrata pubblica in Pantellaria. Oltrechè questa si dovea pagare dalla Sicilia a Tunita e non da questo a quella, poichè la Pantellaria era amministrata da un governatore sciliano, si inottreche la l'inversosimigliana gella zomma nunule patsciliano, si inottreche la l'inversosimigliana; gella zomma nunule pat-

che il pagamento fosse incominciato al tempo di Federigo. Nei capitoli ch' ei dettò per l'ammiragliato di Sicilia pria del dugentrentanove, concedendo a Niccolino Spinola larghissima potestà e guadagni senza limite, gli diè, tra le altre cose, il dieci per cento di ciò che « con la sua prudenza ed arte arrivi a riscuotere da Saraceni qualunque, sia de tributi soliti a pagarsi ai re di Sicilia, sia degli insoliti e novelli imposti da lui stesso. "1 Or lo Stato di Tunis non sembra sì piccolo, nè sì scompigliato in quel tempo, da assoggettarsi a tributo per caso tanto lieve da non rimanerne vestigia negli annali suoi o della Sicilia. Pertanto il tributo va noverato più tosto tra i soliti. E veramente, da Federigo in su, occorre l'imperatore Arrigo VI ch'ebbe da Marocco. l'anno mille centonovantacinque, de carichi d'oro e di robe preziose, \* ne' quali par si ascondesse la prestazione dell'Affrica propria, non chiarita per anco ribelle a gli Almohadi. E in cima si scorge il trattato di Guglielmo secondo col califo Abu-Ja'kub: onde si può ritenere che la composizione per la tratta de' grani, o prestazione, censo o tributo che dir vogliamo, si fosse cominciato a riscuotere so-

tuita. La Pantelluria non potes produrre pur la declina parte della somna del tributo, lliquide tornara da in peso d'ore che lon gla varteblo 385,000 lire ltaliane. Secondo il catasto più recente, che fu terminato nel 1883, la rendita annasie di tutte le proprietà urbane e rurali della Pantellaria montava appena 100,000 lite. Or equell'isola, dopo le aspre vienede del l'XI secolo, non era di certo meglio collivata che al tempo nostre, nè più ricea.

Presso Bréholies, op. cit., V, 577 segg. Si vegga, quanto aila data, la nota dei diligentissimo editore.

<sup>\*</sup> Annali di Colonia, citati qui innanzi nel cap. vj., pag. 353.

pra i califi almohadi nel millecentottanta, per cagione della carestia; e si può supporre che qualche città dell' Affrica propria l' avesse pagato fin da tempo più antico. Nè è da maravigliare che il trattato del milledugentrentuno non ne faccia menzione, poichè non era necessario scrivere la consuetudine di quel transatto in un pubblico strumento politico e commerciale; e quand'anco fosse stata scritta nel testo latino, potea mancar nell' arabico, sola sorgente alla quale noi attingiamo il fatto, per mezzo di una traduzione assai più recente. Confrontando il testo arabico e il testo latino di parecchi trattati stipulati nel medio evo tra Musulmani e Cristiani, avviene talvolta che si trovi mutilo l'uno o l'altro, perchè ciascuno solea sopprimere nel testo da pubblicare in casa propria, le condizioni delle quali egli arrossiva, A un dipresso han fatto così i principi d' Europa nei trattati segreti o pegli articoli segreti di trattato solenne. 1

Adescato dal commercio onde arricchiansi Venezia, Pisa e Genova, e trascinato contro sua voglia dalle ultime onde della Crociata, Federigo tenne frequenti pratiche coi principi musulmani di Levante, delle quali ci son rimasi non pochi ricordi e dobbiamo tenerne perduti assai più. Ma il supposto ch'egli abbia mandati ambasciatori al califo abbasida, è nato da un errore, cioè che il classico nome di Ba-

Cosi ho lo delto nella Introduzione a' Diplomi arabici del Resel archivio farentino, pag. v, vi, 1XXII, secondo l'autorità di M. De Sary e le mile proprie osservazioni. M. De Mas-Latrie la contrastato il fatto nella pregevole opera citata, introduction, pag. 200 segg., ma non ha potuto negare alcune differenze, chi e chiama liefe veramente noi sono.

bilonia col quale gli scrittori cristiani del medio evo designavano il Cairo vecchio, 1 significasse, in vece, Bagdad, Poco verosimile parrà d'altronde quel supposto, quando si pensi che i successori di Harùn-Rascid contavano ormai poco o nulla nel mondo. Fin dallo scorcio del duodecimo secolo, la frontiera settentrionale del territorio musulmano da Barca alla foce dell' Oronte ed all' Eufrate, era occupata da' figliuoli, fratelli e cugini di Saladino. Vasto impero feudale o federale che dir si voglia, discorde al certo e lacerato da cupidigia, violenza e slealtà; nel quale disputaronsi per poco il primato due figliuoli del conquistatore, che avea lasciata (1193), all'uno la Siria e all'altro l'Egitto: ma non andò guari che Malek Adel, fratello di Saladino, raccolse il frutto di quella discordia. Insignoritosi di Damasco (1196) e del Cairo (1200), Malek-Adel lasciò ai suoi proprii figli l'esempio e il comodo della usurpazione, facendo Malek-Mo'azzam erede della Siria e Malek-Kâmil dell' Egitto.

many Great

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> I documenti citati, per questa Immaginaria iegazione, dai Gregorio, Considerasioni, iib. III, cap. viij, nota 3, portano tutti ii titolo di sultano di Babilonia.

Non occorre esaminare chi sia il Nazardino o Zefedino delle dine opissio pubblicare tra quelle di Pietro Dela Vigna, lib II. cga. rutii, jari, fatura di qualche frate dilettante di politica in que' tempi. Evidentenente i moni rispondono ai tibili notissimi di Nazi-e-d-eni es-Esti-e-dine; in mon credo coi mio antico Bricholles, op. cd., V. 307, nota 3, che il falsario abbito votto indicere coi primo un falgino di Malei-Nalim Pietrosto pererel ai suo mipote Davad, Malei-Nalir ii quate possedea Danasco e organi dell'antico di Malei-Nalir ii quate possedea Danasco e organi si oppose di cranasco na di Carastante di

Insolito documento ci attesta aver Federigo mandata un' ambasceria a cotesti due sultani, credo io nel dugendiciassette, quando Malek-Adel avea già divisi i dominii a' suoi figliuoli, prima di venire a morte (31 agosto 1218). Dico d'un compartimento a mosaico, rimaso infino al decimoquarto e fors'aneo al decimosesto secolo, nel portico della cattedrale di Cefaltù, dov' era effigiato Federigo in atto di accomiatore Giovanni Cicala detto il Veneziano, vescovo di Cefaltù, con questo scritto: "Va in Babilonia e in Damasco; trova i figli di Padalino (Safadino?) e parla ad essi andacemente in mio nome...." 'La recente esaltazione di papa Onorio; la ressa ch' ei facca per la

¹ Questo mossico ruforsi al tempo del Pirro, com 'egil dice espressamente nella Srini Saero, pag. 80, na in oggi non e rimase vesilgi, essendo stato rifatto in gran parte quel portico. Se ne fa mentione in un noniria manoscritis na la chiesa di Cetalio, opera del XIV Secolo, serbata in oggi nel regio arcilviro di Palermo, come riturago da signori ladoro la Lumia e Isldoro Carlali, che l'Banno presa in esame per farmi como grata, Gil stessi eruditi amici mi hasno significato travarsi nel detto arcili-vio un nitimo diploma dei vescoro dicurand, dato del settembre (253, e di un atto del 41 marzo 1215, nel quale è nominato Adulmo vescoro di Cetalo. Si agglunga chi ale noticie che di 1977mo, loc. che, a quei due vescori.

Le parvie che, al dire del Pitro, leggeansi sotto le due figure trano: "Vade fa Babjolamie et Daussaum et libo Palsalia quere et verha mes audacter loquere ut statum ipsius valeas melius refermare." Peco dubbio via ha el correggere la soce Palsalia, de dee dire Saladinio uneglo Sadinio. Con questo titolo, che risponde a Seif-ed-din, i Cristiana solora chiamez Malet-Adel; en par milgiore lezione che quella di Sabdini, la quale farebbe supporre che la precedente parola filar fotose stata adoperata per corrego, in vece di alpott. Na supposego una lacuna mell'ultimo lucito, non potendosi ragionecolmente riferire i figura a Malet-Adel, ma piti totto a Gerassalemne, o alla Terra-Santa i generite. Perore il pezzo di mosaico che contenca l'iscrizione era più guasto, quando faren copiate quelle parvie dal Tirro do altri.

Che Malek-Adel avea, pria della sua morte, divisi gli Stati a' figliuoli e datone loro anco Il governo, si legge negli Annali d'Ibn-el-Athir, testo del Toruberg, XII, 230, sotto l'auno 615. Si vegga anche Reinaud, Estraits, etc., pag. 393.

crociata e il bisogno che avea di lui Federigo, disponendosi a venire in Italia e quasi a riconquistare i proprii suoi Stati, danno la ragione di cotesta ambasceria, o piuttosto vana minaccia; alla quale par che il sultano di Damasco abbia risposto per le rime, nella forma che or or si dirà.

A capo di pochi anni, quando Kāmīl s'innalzò su tutti i principi aiubiti e l'imperatore, sposata la erede del reame di Gerusalemme, cominciò a considerare quell'impresa con altro intento che di sciorre il voto sul Santo Sepolero, ci diessi a coltivare in particolar modo l'amistà del sultano d'Egitto, E poichè coteste pratiche in breve tempo condussero alla restituzione di Gerusalemme, che parve calamità pubblica a' Mulsumani, gli scrittori arabi ce ne danno tanti particolari da confermare, e in parte raddrizzare e allargare, le narrazioni di origine cristiana.'

Le sorgenti arabiche, inedite avanti il 1857, si trovano quasi tutte nella Bibli, araba-indizi color la Sicinda de Patriarizi Alfassandria, consocial gila estida in accidia color la Sicinda de Patriarizi Alfassandria, consocial gila estidari musuluma: il Ined-Alfa III, pag. 314, egg.; bidhelda, pag. 418 egg.; il raccolia faisamente attributta a Jatel, pag. 506 egg. la quale continee percioli famment di Dis-Kellir, Abs-Scilama, Bibars, Novalti, biba-el-Andi, e ibne-l-Ciusi; e in fine, Matria, pag. 518, segg. ilo avato stampata nobe garati in Egitto, and quale è un compendio delle Crochete e giova, non ostanto la troppa brevita. Si veggano le pag. 350 seg. di quel volume.

Il mio maestro M. Reinaud, del quale serbo sempre gratissima la memoria, compilo sa questi medescini testi 12 37, 79, 89, dei stosi la Estratis etc., relatifa aux Covinades. Piaceni anche dover citare intorno a cocessi avrenimenta, due altri miel carissimi anale francesi, l'autore, cioc, della Latte des papes et des empereurs de la Maion de Souale, lib. V, cap. III, e Il Hulliard-Brebolles, nella introducione alla sua Intra. Diplom., etc. Chi vogla considerrae la tradicione glabellita, com lei raffazzonò cette cichi vogla considerrae la tradicione glabellita, com lei raffazzonò cette cichi vogla considerrae la tradicione glabellita, com lei raffazzonò cette cichi vogla considerrae la tradicione glabellita, com lei raffazzonò cette cichi vogla considerrae la responsa l'especto, pibl. Attera, 4, 1905 segg., al quale à può contrapporter

Corse voce in Levante che Federigo avesse ridomandata Gerusalemme a Malek-Mo'azzam, e che il valoroso e dotto principe avesse risposto all'ambasciatore: " Di' al signor tuo che per lui io ho la spada e niente altro." Questa sentenza, a dir vero, si potrebbe supporre foggiata in odio di Kâmil, dopo l'abbandono di Gerusalemme e la morte di Mo'azzam: pur non sembra inverosimile nè la pratica di Federigo, nè lo sdegnoso rifiuto, s' e' si riferisse al dugendiciassette, com'abbiamo notato poc'anzi, 1 Più certo è che Mo'azzam, mal soffrendo la supremazia del fratello (1226) tentò di muovergli contro tutti i principi aiubiti e infine collegossi con Gelàl-ed-din, principe dei barbari Kharezmii, i quali, cacciati da orde più feroci di loro, venian ora dalle rive del Caspio a desolare l'Armenia e la Mesopotamia. Kâmil in tal frangente, per guastare i disegni del fratello. chiamò Federigo promettendogli Gerusalemme e

uno scrittore francese de tempi nostri. Dico M. De Mas Latrie, da me citalo per altri aud dotti lavori, il quale nella diligentissiam *Histoire de Chapre*. Paris, 4892-61, narra la Crociata di Federigo e le pratiche precedenti e contemporance, come l'avrebbe latto nu guello siegatato del XIII secolo, s'egli fosse stato armato dalla eruditione dei XIX.

Citerò via via le sorgenti arabiche, con la pagina che prende il testo nella Bibl. arabo-sicula.

¹ Ibn-Ketbir e Abu-Sciāma, pag. 510; il secondo de' quali aggiugne alla risposta: ¹ Dl...-che io non somiglio a certi altri e che non ho, ce. ˚ Cotesti Irizzi postumi, sono rivolti manifestamente contro il fratello Malek-Kāmil.

<sup>9</sup> Ibn-Kethir, Abu-Sciama, Bibors, Abulfeda, Ibn-Kbaldún e Makrizi; dei quali altri dice promessa Gerusalemme, altri tutti i conquisti di Saladino, in Terrasanta s'iniende, e altri una parte de'conquisti.

Ibn-el Athir, arrivato allora all'età di 69 anni e morto il 1233, o non seppe, o tacque a disegno, le pratiche di Mo'azzam coi Kharemnio e di Kamili con l' imperatore. Può darsi benissimo l' uno o l' altro caso ; il primo perchè quelle pratiche doveano teuersi molto segrete, e il secondo perchè

gli altri acquisti di Saladino. 1 S' appiccò la pratica, com e pare, il milledugenventisette, quando, venuto al Cairo l'arcivescovo di Palermo, legato dell'imperatore, il sultano fece immediatamente ripartire con esso lui Fakhr-ed-dfa, gran personaggio a corte d' Egitto; il quale poi piacque tanto a Federigo, ch'ei gli concedè lo stemma di casa sveva, poichè i Musulmani s'erano già invaghiti di coteste vanità occidentali, nelle prime Crociate. L'arcivescovo e Fakhr-ed-din, ritornavano l'anno appresso in Egitto; insieme coi quali andò un cavaliere, portatore di splendidi presenti: \* il proprio destrier di battaglia dell'imperatore, con sella d'oro tempestata di gemme preziosissime, 6 ed altri nobili cavalli, vestimenta, minuterie d'oro, falconi e tante rarità. Il Sultano fece spesare gli inviati siciliani fin

il vecchio compagno di Saladino volca dissimulare le vergogne de' discendenti. Soltanto ei narra nell'anno 623 (Tornberg, XII, 302, 303) che Mo'azzam, dopo aver cooperato efficacemente alla vittoria di Damiata, rimase malcontento di Kamil e ch'egil era anco sospinto contro costui dal califo di Bagdad: onde ai rappacificò con Ascraf, a fine di resistere verso ponente a Kāmil e dali' altro lato a' Kharezmii.

Pseudo Jalei.

St. de' Patr., anno 944, dell'èra dei Martiri (29 agosto 1227 a 98 agosto 1298.) Ouivi non si dà, în vero, il nome dell'ambasciatore siciliano, ma si dice essere lo stesso ch'era venuto in Egitto l'anno innanzi. Or noi sappiamo da Riccardo da San Germano, che il 1228 fu mandato ambasciatore al Cairo l'arcivescovo di Palermo, il nome dell'ambasciatore musulmano è dato da Bibars, Abulfeda, Nowairi, Makrizi.

Ouesto fatto è raccontato da Joinville, testimonio oculare al tempo della Crociata di San Luigi, Si vegga la edizione di M. Francische Michel. Paris, 1859 in-12, pag. 62-63. \* L'on disoit que l'emperiere Ferris l'avoit fait chevaller.... En ses bannieres portoit les armes de l'empereur etc. A Storia de' Patr., ec.

<sup>5</sup> Makrizi.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Storia de Patriar. Parmi vada reso meglio \* minuterle d'oro \* il vocabolo mesagh, che M. Reinaud, negli Extraits ec., pag. 247, ha iradotto

dallo sbarco in Alessandria; usci egli stesso fuor del Cairo a incontrarli; die 'loro sontuoso ospizio; lor fece ogni maniera d'onoranza ' e ricambiò Federigo con molte preziosità d'India, Jemen, Persia, Mesopotamia, Siria ed Egitto, che valeano, come si dice, tanti doppi de'doni suoi. '

E tantosto ei mosse con le genti (agosto 1228); occupò Gerusalemme ed altre terre de'dominii di Mo'azzam, il quale era morto da nove mesi (11 novembre 1227) ed eragli succeduto il figliuolo Dawûd, col titolo di Malek-Nasir. 5 Seguendo le pratiche iniziate dal padre. 6 avea questi intanto chiamato lo zio Malek-Ascraf, principe di Khelât in Armenia; il quale s' affrettò a venire a Damasco con le forze che aveva in pronto, 7 Onde, sbarcato l'imperatore ad Acri (7 settembre 4228), tre eserciti si trovarono a fronte, nessuno de'quali sapeva con chi avesse ad azzuffarsi: se non che i furbi capitani avean poca voglia di venire alle mani, quand'era li in mezzo il povero Dawûd per pagar lo scotto a tutti. E in vero Kâmil ed Ascraf, dopo breve carteggio pien di belle sentenze sopra l'onore di casa aiubita e la gloria del-

<sup>&</sup>quot; objets de fonte." Con questa espressione di " minuterie ", il cronista de l'atriarchi d' Alessandria volle significare forse la sella d'oro, ec. del Makrizi.

<sup>1</sup> Storia de' Patr, e Makrizi.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Makrizi.

Ibn-el-Athir dice di scewâl del 625, che risponde al settembre; la St. de' Patr. d' Alessandria, il 29 abib del 994 (4 agosto 1228).

<sup>\*</sup> Tutti gli scrittori arabi.

ibn-el-Athir, anno 624, ediz. dei Tornberg, XiI, 308.
 Abulfeda e Ibn-Kethir.

<sup>7</sup> Ibn-el Athir, anno 625, senza fare menzione dei patto precedente coi Kharezmii.

l'islam, abboccaronsi (10 novembre 1228) presso Ascalona, ridendo sotto i baffi; divisero a lor modo i dominii del nipote, e stettero insieme un gran pezzo a veder come acconciare la cosa con Federigo. Il Quale ridomandava Gerusalemme e la costiera tutta di Siria e chiedea con ciò la franchigia d'ogni gabella in Alessandria. Tanto ei diceva essere stato profferto al suo luogotenente in Palestina durante la guerra di Damiata; ond egli or non voleva accettar meno di ciò che era stato concesso all' ultimo de' suoi paggi. Rincrebbe a Kâmil di trovarsi addosso aquest' ausiliare, contro il quale ei non potea tirar la spada, perchè l'avea chiamato egli stesso e perchè la guerra avrebbe sciupati i suoi disegni, appunto quand'ei stava per compierli, scrive un cronista, alludendo di certo al partaggio dello Stato di Dawud, ch'era lo scopo di tutti que' raggiri. Ma Federigo, accorgendosene, afforzava Sidone, 7 Cesarea, Giaffa 8 e racchetava alla meglio, come sappiamo dagli scrittori occidentali, i

2 Cf. la St. de' Patr. d' Aless, e ibn-el-Athir. Abulfeda attesta la partizione tra i due fratelli.

<sup>&#</sup>x27; Ibn-ei-Athir, nell'anno 625, narrate ie pratiche di Dawûd con Ascral, e le negoziazioni de' due fratelli, trascrive un pezzo della supposta lettera di Kāmil, il quale, secondo il cronista, minacciò di andarsene e lasciare il fratelio solo a fronte de' Crociati. Questo capitolo che manca nella Bibl. ar. sic., si legga nella edizione del Tornberg, Xil, 313.

<sup>1</sup> Questo fatto risulta chiarissimo da tutte le narrazioni arabiche. Gli scrittori arabi affermano che Ascraf rimase al campo dei fratello, mentre si negozlava con i' imperatore. " Makrizi.

<sup>&</sup>quot;Il testo dice proprio " si trovò addosso. "Il vocaboio, tolto al certo da una cronaca contemporanea, è replicato da Abulfeda e da Bibars. Bibars.

<sup>7</sup> Tutti gli scrittori arabi.

St. de' Pair. ec.

Crociati, ippocriti o bacchettoni e turbolenti tutti. Le negoziazioni dunque si prolungarono e con esse le cortesie tra il campo crociato e l'egiziano. 1 Giunto appena ad Acri, Federigo avea mandati oratori a Kamil, con doni da re, Balian signor di Sidone e Tommaso conte di Acerra suo vicario in Terrasanta: i quali furono accolti a grandissimo onore, \* Segul un continuo andirivieni di ambasciatori. 8 Kâmil adoprava a tal uficio degli nomini di scienze e di lettere sì accetti all'imperatore: Fakhr-ed-din, già nominato; il poeta Selâh'-ed-dîn di Arbela e lo sceriffo Scemsed-dîn da Ormeia, cadî dell'esercito: " mandava in dono gioielli, preziose vestimenta ed utili animali. dromedarii, cavalle, muli; 7 e un' altra volta fe' venire apposta d'Egitto il solo elefante che rimanea vivo di que'donatigli da Malek-Mes' ûd, principe d'Arabia. \* Federigo poi, non avendo al campo altri tesori, proponeva al Sultano problemi di filosofia o di mate-

<sup>1</sup> Tutti gli scrittori arabi.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> St. de' Patr. Aggiongo il oome del primo e il titolo dei secondo, su la fede degli scrittori occidentali.

<sup>1</sup> Tutti gli scrittori arabi.

<sup>1</sup> lbo-el-'Amid, pag. 514; Bibars, pag. 514; Makrizi, pag. 549.

<sup>1</sup> Ibn-el-'Amid, pag. 514.

<sup>4</sup> Makrizi, pag. 520.

<sup>7</sup> St. de Patr. Matteo Paris, Historia Anglorum, ediz. di Londra, 1866, io-8, tom. II, 303, nota in questa occasione ie "xenia multa et pretiosa in auro et argento et olosericis et gemmis et bestiis mirabilibus, quas Occidens non vidit ant cognovit."

Sor. del Patr. ce. Riccardo da San Germano, presso Caruso, op. cit., pag. 589, nota nell'anon (128) questi curiosi dosi dello eletante, e de "in-pii, mandati dai sultano per mezzo dell'arcivescovo di Palermo. Putrebbe esser questo il medesimo eletante che il 1257, all'assedio di Pootevico, portava sul dosso una torricciuola con le bandiere imperiali, scortato da mojti Sarzeoto, come dice il Sadimbeco, Paruna, el87, pag. 48.

matica e quegli li facea risolvere dal celebre scrittore 'Alem-ed-din, giurista di scnola hanefita. 1

Corsero per tal modo sei mesi, allo scorcio dei quali è da supporre Federigo stanco di soffrire gli insolenti Cristiani armati o disarmati della Palestina. ed impaziente di star lungi dal suo reame, ch'era commosso e osteggiato dalle armi papali. E sembra ch'egli abbia abbassate alquanto le pretensioni; ma di certo seppe mostrarsi a' Musulmani più tranquillo e forte che mai. Disse chiaro a Fåkhr-ed-din, che gli premea poco di regnare in Terrasanta, ma che volea mantenere il credito suo in Europa; e se non fosse per questo, non infastidirebbe il Sultano con tanta pertinacia.3 Nè egli fece, secondo le circostanze, un magro accordo. Tutti gli scrittori arabi narrano che Kâmil fuvvi sforzato da lui: e, chi scrive che il Sultano comprese non potersi cavare altrimenti dal mal terreno in che avea messo il pie'; a chi afferma ch'ei non potea resistere in verun modo alle armi di Federigo; ' chi l'accusa di avere scansata la guerra, perchè lo avrebbe frustrato nello intento per lo quale ei s'era mosso d'Egitto e stava ormai per conseguirlo, 6 che vuol dire la usurpazione di mezzo lo Stato di Damasco. Quando poi Federigo fermò quel patto, il legato Salāh-ed-din d' Arbela, affrettossi a scrivere al suo signore, scherzando in versi, come s'egli avesse fatto un bel tiro, che "l'imperatore s'immaginava di

<sup>1</sup> Conf. Bibars, pag, 514 e Makrizi, pag 522.

Bibars, pag. 514; Makrizi, pag. 521.

Abulleda e Nowairi, Makrizi, pag. 520.

Makrizi, pag. 520.
Bibars, pag. 514.

conchiuder la pace a suo modo; ma or ha stesa la destra a giurare; ch'ei se la roda, quando si pentirà di ciò che ha fatto." 1

Gli assenti anco il Sultano d'includere nel patto, per la signoria di Thoron, una principessa che gli scrittori arabi chiamano la figlia d'Umfredo. 'Kâmil poi si vantò coi suoi, che, rimanendo in mano loro i santuarii musulmani di Gerusalemme, si veniva a ceder poco o nulla all'imperatore: de mucchi di case e chiese cadenti, circondate di terre musulmane, sì che ad un cenno si potrebbero ripigliare senza contrasto. 'Così fu fermata tra i due monarchi la tregua-

<sup>4</sup> Ihn-Khallikan, testo, edizione del baron De Slane, I, 88; di Wüstenfeld, fascicolo I, pag. 405, Vita N. 75; e nella Bibl. ar. sic., pag. 624.

b lba-el-Amid, op. cit., pag. 31/1, 10 ome del padre è scritto à n f r i e, mettendor le recoil, journe-leba e llanfor), o meglio Humfrol. Nella nota 5 di quella pagina, lo proposi di leggero liferri, parendomi si accusanses el una principessa partegiate per Federigo III. Alice, vedoro la collegario del Cipro, e reggente per lo figliosi o Arrigo, la quale, alionantata dulla reggenza per opora del principi d'Ibelin che intron cennici di Federigo, vives in Sirla quand'e vi l'apasò. Alice era falluola di Arrigo de conti di Champagne e di quell' Isabella di Lucignano che bene per pieno marrio Unifecto signore di Thoron, ma, separata da luper intripit politici ed ecclessistici, aposò successivamente Corrado di Manferrao, Arrigo di Champagne e di Amerigo di Lusignano, dai quale ebbe Ugo 1, re di Gipro e martio d'Alice.

Rifletrado meglio, mi acoraç o he Alice non potè creditare la signoria di Thoren, la quie non so d'altrode che lei sia stata mal conceduta de l'Ederigo. Potrebbe d'ard finoque che si tratasse nel testo di una figliosia di Unfredo di Thoron, nata d'altra madre, dopo il suo divorzio da isabelia; nel qual caso siarebbe hene la lesione del testo. E qui mi rimango, non avendo alte mani i documenti che occorrerebbero per verificare questo dubbio di genciogia feudale dei regno di Gerusalement

Della terra di Thoron compresa nella pace, fa anche menzione Marin Sanudo, Secretorum fidelium Crucis, ilih. Ili, parte xi, cap. 10, 41, 12, presso Bongars. Getta Dei par Francos, II, 210 segg. il quale è benissimo informato del particolari di questa Crocitas, ed ebbe alle mani qualche scrittore arabo, s' to mal nom in appongo.

Bibars, pag. 513-514.

per dieci anni, cinque mesi e quaranta giorni, contati dal ventotto di rebi' primo del secenventisei (24 febbraio 1229), e i capitoli principali furono: che si rendesse a Federigo la città di Gerusalemme, con Nazareth, Betlemme, Ludd, Ramla e gli altri villaggi su la via d'Acri e di Giaffa e inoltre il territorio di Thoron e la città di Sidone: che la moschea d'Omar e la cappella della Sakhra, o diremmo noi del Sasso e s'intenda di quello nel quale Maometto lascio l'orma del piede nello spiccare il volo alle regioni di lassù, fossero custodite da Musulmani e vi si officiasse secondo loro legge, ma potessero i Cristiani visitar que santuarii; che i poderi del territorio rimanessero ai possessori musulmani governati da un prefetto di loro nazione. 2 Aggiungono i Musulmani una clausola data ad intender loro da Kâmil, per la quale era vietato di rifabbricare le mura di Gerusalemme; ma Federigo affermò espressamente il contrario all' Europa e scrisse poter anco fortificare

¹ Così ii Makrizi, che vide ai certo qualche documento. Gii aitri scrittori arabi, ai par che l'iatini, notano gli anni soitanto.

in any Caregle

<sup>\*</sup>Si confrontino i citati scrittori arabi e i documenti iatini di parte imperisie e di parte papile, raccoli dil Bricholies, ope. (i., 11, 85 a 110), tra i quali è la sopposta traducione francese del testa arabico del trattato, mandata dal patricare di Gensalemme al papa, con la see proprie osserziola il natino. Questo fiere di diplomazia eccesiastica è stato ristampato dal Mas-Latire, finatre del l'ile del Appre, Ill. (308 segge, Ma di certo non risponte di trattato originata, maneundori i sonoi de paesi cedui all'imperor e di chiamerche, dani di Gensalemme il 18 marza, celli quale al diore silpulto il trattato a 18 febrizio. La data del 26 che recano gil Arabi, portrebe esser quella incui Marcha del Constituccio di controle servicio del protrebe caser quella incui Males-Kantil ratiolo.

Ludd è nominata ne'soli scritti musuimani; Ramla neila sola St. de' Patr. Secondo Ibn-el-'Amld, pag. 511, furono ceduti a Federigo tutti i viliaggi tra Gerusalemme e Jaffa.

Giaffa, Cesarea, Sidone ed un castello dei Templari presso Acri. Del resto avvenne tra Musulmani lo stesso che in Cristianità: che il volgo dei fanatici maledisse Kamil e la ignominiosa sua pace; e il papa di Bagdad se ne crucciò come quel di Roma, ma s'acquetò assai più facilmente.

Federigo andò a prender possesso di Gerusalemme, accompagnato da un commissario di Kâmil, " ammirato da' Musulmani per dottrina, arguzia, tolleranza o, come dicean essi, inclinazione all'islamfsmo. e irrisione del cristianesimo; onde altri lo definì dahri che oggidì suonerebbe panteista: 5 e tutti maravigliarono di questo imperatore, filosofo e guerriero, calvo, losco, rossigno, che al mercato degli schiavi non n'avresti dati dugento dirhem. . Tra i molti aneddoti che se ne legge, noteremo sol quello ch' ei menò seco a Gerusalemme il suo maestro di dialettica, e paggi e guardie, tutti Musulmani di Sicilia, i quali si prosternavano alla preghiera sentendo far l'appello del muezzin da' minareti della moschea di Omar; ed anco l'imperatore avea a grado quella cantilena, nè s'adirava che si recitassero i versetti del Corano dove i Cristiani son chiamati politeisti.7

<sup>\*</sup> Coal nel clator di ploma del 48 marzo; n\u00e5 il patriare di Gerusaiemme s\u00e0 allermare il contrario nel suo sertituo il captaisoo e si violento. \* Ibn-el-Athir, pag. 346; Nowalri, pag. 543; Bibars, pag. 514; Ibn-el-Athod, Bid. Si vegano gila neddodi narrati el poposie sertitie in quel occasione, presso Reinaud, Extreiir, pag. 433 segg. Gli aneddoti si leggono anco nel testo d' Ibn-el-Culti, pag. 545.

<sup>\*</sup> Reinaud, Extraits, pag. 433.

<sup>4</sup> Bibars, pag. 514.

<sup>\*</sup> Dahri litteralmente \* eternista, \* cioè negante la creazione.

<sup>1</sup>bn-el-Gluzi, pag. 515.

<sup>7</sup> L. c.

Sepper poco i Musulmani di quella scandalosa nimistà del papa, del patriarea Gerosolimitano, de frati guerrieri e di quanti s' affaticavano a tagliare i passi di Federigo in questa Crociata: ' delle quali brighe trapelò negli annali arabici sol quella, riferita anco da latini, cioè che avendo alcuni Crociati profferto a Kamit di uccidere Federigo, il sultano mandò a lui stesso le lettere de traditori. ' Del resto gli Arabi ci danno con precisione tutti i particolari dell'impresa, perfino il giorno che l'imperatore sbarcò, reduce, in Italia.'

La possessione precaria di Gerusalemme condusse l'imperatore a più strette pratiche nelle province che stendonsi dall'Istmo di Suez all'Eufrate; nelle quali, frati e baroni cristiani e principi musulmani, grandi e piccini, attendevano or più che mai a svaligiarsi tra loro, collegandosi a viso aperto coi

<sup>1</sup> Così mi pare, non ostante ciò che dice la Continuazione di Guglielmo di Tiro, nello squarcio che trascrive il Bréholles, op. cit., Ill., 85.

Nowairi pone anco la consegna di Gerusalemme in rebi' secondo dei 626 (marzo 1329.)

Links

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> M. Reinaud, Extenia, pag. 429, su Pautorità di Dechebi, narra che aicuni Crocial profeseron a Kamil d'excidere Federigo, e che il Santo mandò a lui stresso la lettera originale. Non mi venne fatto di ritrovare questo tetto a Parigi, quant'i or raccolsi gli sitri per la Bibistece arobe- suma seno, lo arremo ne' volomi della Bibliothéque des Croisades, che si stampano a cura dell' Accessimi delle Iscridenti della Escridenti.

Matteo Paris, nella Ilist. Anglorum, ediz. citata, II, 313, riteriace la voce che l'Templori e gli Spedialier l'avessero avvision kfaull della protta hall della protta madata la l'etterigo da Gerusalemme al Giordano, e che Kâmil avesse mandata la l'ettera foro all'imperatore. Na nella Abbreriatio Chronistera foro all'imperatore. Na nella Abbreriatio Chronistera, ediz, citata, III, 250, l'austore messe la postilla ch'eran calunnie dei nemici di que' r'eligiosi.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Makrizi, pag. 522, dice l'ultimo di giumadi secondo del 625 (25 maggio 1229). La St. dei Patr. ch' egil entrò in Gerusaiemme nei primi di quaresima del 945 (1229), che stetteti altri due giorni e che, andato ad Acri, riparti per l'Italia dopo la Pasqua.

nemici della propria fede, contro i fratelli in Cristo o in Maometto. Spregiatori dell' uno e dell'altro, e però maledetti, perseguitati, ridutti allo stremo e pur temuti per le inespugnabili fortezze e pe' sicarii audacissimi, rimaneano ancora gli Ismaeliani, detti in Cristianità Assassini, e il loro sceikh, o capo, setta, chiamato, con versione troppo letterale, il Vecchio della Montagna. E su quel brulichio di feudi dominavano le due potenze del Cairo e di Damasco, finchè l' una inghiotti l'altra.

· Ascraf, insignoritosi di Damasco (1229) mentre Kâmil cedea Gerusalemme, collegato con lui contro i Kharezmii, quindi inimicatosi, e morto il seicentrentacinque (1237), avea lasciata la sua parte di Siria al fratello Ismaele; e Kâmil non avea tardato a spogliare quest'altro ed a farsi, tra signoria diretta e signoria feudale, sovrano di tutti i dominii aiubiti. Ma trapassato egli stesso sei mesi dopo Ascraf (marzo 1238), e lasciata la Siria ad un figliuolo e l' Egitto ad un altro, si ripigliò l' usanza di famiglia ; onde l'un fu morto, l'altro, intitolato Malek-Sâleli, occupò tutto il dominio (giugno 1240), Intanto nuovi Crociati, non curando gli accordi di Federigo, ruppero la guerra; afforzarono a modo loro Gerusalemme; ritentarono l'Egitto, e toccarono quivi una sconfitta. In que trambusti, Nâsir, che i due fratelli del padre avean già spogliato (1229) di Damasco e lasciatogli il prin-

Ormai è certo che gli Ismaeliani erano chiamati hosciscin, dalle note preparazioni d'hatrite, ossia cannabis indica, e che, divenuti celebri pur troppo nel tempo delle Crociate, il loro nome volgare, pronunziato assassin, diè questo brutto vocabolo ad alcune lingue europee.

cipato di Karak, volle ripigliare la roba sua; onde saputa la rotta de Cristiani, piombò sopra Gerusalemme, uccise o fece schiavi quanti v'eran dentro, e demoli le fortezze (1244). Nello stesso tempo Ismaele, nominato dianzi, riprese Damasco, e si collegò con chi potè, senza distinguere religione: onde seguirono nuovi scontri e stragi, e guasti, e tregue fino al dugenquarantaquattro; quando i Kharezmii piombarono addosso a tutti.'

Molte vestigia ci rimangono delle negoziazioni di Federigo in quel periodo. Sappiamo venuti a lui in Puglia, del dugentrentadue, ambasciatori del sultano di Damasco; \* ch' era in quell' anno Ascraf, il quale, soverchiato da' Kharezmii in Armenia, avea perfin chiesto aiuto al suo fratello Kâmil. In questo, o in altro incontro. Federigo donò ad Ascraf un orso bianco; del quale i Musulmani scrissero con maraviglia ch' e' rassomigliava il lione per la qualità del pelo e che tuffava in mare a prender pesci. Si notò anco il dono d'un pavone bianco. A' di ventidue luglio del medesimo anno, Federigo imbandiva a Melfi un gran convito agli ambasciatori del sultano d'Egitto e del Vecchio della Montagna, dov'ebbe a mensa parecchi vescovi e molti cavalieri tedeschi; spettacolo di tolleranza assai più strano a corte imperiale che

Ibn-Khaldûn, Storia univ. ed. del Cairo, tomo V, pag. 332, segg.; Reinaud, Extraits, ec. 22, LXXIX ed LXXX, pag. 436, segg.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Riccardo da San Germano, presso Caruso, op. cit. pag. 603.

Ibn-Khaldûn, vol cit., pag. 433.

Reinaud, op. cit., pag. 435, citando pel primo fatto lo Pseudo Jafel e per l'altro Abu-l-Mehâsin.

<sup>4</sup> Annales Colon. Maximi, presso Pertz, Script., XVII, 843.

l'orso bianco a Damasco. Ma non si ignoravano in Germania coteste relazioni con gli Ismaeliani; e s'era perfin detto l'anno innanzi che gli Assassini avessero pugnalato il duca di Baviera per pratica dell'imperatore, suo nemico mortale. 'Così fatta calunnia, ripetuta volentieri tra i clericali di quell'età, die'origine ad una delle nostre Cento novelle antiche, nella quale si legge che andato Federigo alla "Montagna del Veglio," volendo costui mostrargli la sua possanza, "vide in su la torre due Assassini: presesi per la gran barba: quelli se ne gittaro in terra e moriro incontanente." \textsuperica "

Il legame col sultano d' Egitto si ristrinse dopo la resa di Gerusalemme e divenne schietta amistade al dir d' uno scrittore musulmano, 'confermato dalla espressa accusa di papa Innocenzo 1V.' Pare anco siasi fermato tra Federigo e Kâmil, lo stesso anno dugenventinove, o poco appresso, com'egli è più verosimile, un trattato politico e commerciale, si civile, che si potrebbe rifare con poco divario nel secolo decimonono. Dico una lega offensiva e difensiva e reciproche sicurtà e franchige pei sudditi, poco diverse da quelle che furono stipulate il miller.

<sup>1</sup> Op. cit., pag. 842.

Novela xviil delle authek edizioni, Questa favole era stata pria racconista più volice in tempi divera, mustando sempre i personaggi. Rel IX e X seccio finattributta agli Ismeilani di Persia; nel XII a que di Siria, quando Saladino andba travare Sinan. Un contilusavico di Giglellieno di Tiro, copiato da Mario Sanudo, fece spetistore del sufcidio Arrigo, conte di Champagae, poir ed Gerassianeme, Si veggano le citazioni nel diligente lavoro di M. De Frémery, Novelles Recherckes sur les Ismeeliess. Paris, 1855, estrato dal Journal Asintique del 1851.

Bibars, op. clt., pag. 515.

Epistole del 1245 e 1346, presso Bréhoties, op. cit., 11, 325, 427.

dugentottantanove tra il sultano Kelaun e il suo erede presuntivo da una parte, e re Alfonso d'Aragona, re Giacomo di Sicilia con due loro fratelli dall'altra; i quali capitoli, afferma il cronista della corte del Cairo in quel tempo, essere stati proposti da casa di Aragona secondo la pace che avea fatta un tempo Malek-Kāmil coll' imperatore. 1 Di certo nelle negoziazioni di Gerusalemme s'era discorso di franchigia doganale nel porto d'Alessandria: \* e il genio de'due principi e delle due corti portava ad allargare e concretare quelle idee, anzi che lasciarle svanire. E se la splendidezza de'doni fosse argomento della importanza del patto, quello di cui diciamo si potrebbe riferire allo stesso anno trentadue, quando gli ambasciatori d'Egitto, festeggiati nel convito di Melfi, avean recato all'imperatore un capo lavoro d'arte e di scienza, ricchissimo dono apprezzato ventimila marchi di Colonia: un padiglione la cui vôlta fingeva il firmamento, dove il sole e la luna, movendosi per occulto congegno, notavan le ore del giorno e della notte; la qual macchina lo imperatore fe' serbare a Venosa. a Degli ambasciatori egiziani di questa o d'altra legazione sappiam che uno, per nome Makhlûf, morì in Messina e fu sepolto nella spiaggia di Mosella, dove la sua tomba si vedea sino allo scorcio del secol decimoterzo. \* E forse de cavalieri venuti in

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Si vegga il principio del § III della Cronica di Kelaûn, nella Bibl. ar. zicula, testo, pag. 341, e la iraduzione che io ne ho data nella Guerra del Vespro Siciliano, tomo II, pag. 333 segg. della edizione del 1866.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Si vegga l'attestato del Makrizi, qui sopra a pag. 640.

Annales Colon. Maximi. presso Pertz, Scriptores, XVII, 842.
 Bartolommeo de Neocastro, cap. L, presso Gregorio, Rerum Ara-

somiglianti missioni del sultano, furono notati nel campo dello imperatore sotto Brescia (1238).

Non mancò con la vita di Kâmil l'amistà delle due corti. L'anno novecencinquantotto de' Martiri (29 agosto 1241, a 28 agosto 1242) approdava in Alessandria una nave siciliana, ben chiamata il Mezzomondo, 'poichè recava, come si disse, novecento uomini e merci senza fine e con esse i doni che mandaval'imperatore al novello sultano, affidati a due ambasciatori, de' quali il maggiore in dignità, alla descrizione che ne fa il cronista copto, parrebbe alcun frate fatto arcivescovo, se noi non sapessimo ch'ei fu Ruggiero degli Amici.' I due legati aspettarono lunga pezza la licenza di presentarsi al sultano; avutala, essi e il seguito, che montava ad un centinaio di persone, furono menati alla capitale, con lungo giro per

gon., I, 73. Il nome proprio si legge Malhalusus. Il nome topografico, che vive ancora, significa, in arabo, luogo di preghiera, e propriamente il piano aperto dove si fa la pregbiera solenne.

<sup>•</sup> Chronicon De Rebus in Italia Gertis, edizione Bricholles, pag. 174. Non assento al Brebolles, Butaria Diplam., etc. Introduction, pag. ccelv, nota 2: che Cussero venturieri arabi, e molto meco che Federigo ue abbia fatti venire d'Affrica. Il mio dotto amico prestava troppa fede a Matteo Spinelli.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nusf-ed-dunia, Si ricordi la nave di Mebdia così denominata, della quale abblam detto nei presente libro, cap. ij, pag. 406 del volume.

<sup>\*</sup> Nell' Appendice al Maisterra, presso Caruso, op. cl., paz. 525, si legge sotto l'ano 1910, XV, indic. \* Rogerius de Anticis ivit ad Soldanus Regies totto l'ano 1910, XV indic. \* Rogerius de Anticis ivit ad Soldanus Rabitoline \* e nel 1241. 1: indit. \* Soldanus de... et... Insilierusti (n) Estimato de Anticis mane-hat (n) Estimato et in Cayuru um Soldano. \* La data e questa circustanza del soggiorno lungo, provano la identità della persona dell' anha-sciatore principale con quella designata dalla Storia del Patraerdi al Hasmadra. In questa poi si legge: \* E del maggiore di questi due ambacciatori diono d'el porti sa le carui una veste di lana. \* Abdano dauque la Banella nel XIII secolo: o l'asso delle camicie di lino e di cotone non era sparapo per ano in Scilia ?

Faium, le piramidi, e Giza; trovarono il nuovo e il vecchio Cairo parati a festa, l'esercito schierato in mostra, la cittadinanza uscita loro all'incontro. Il sultano avea lor mandati due cavalli di Nubia e fornita di palafreni la famiglia: ei li fece alloggiare in due palagi principeschi, li colmò di doni. provvide in abbondanza ad ogni lor comodo. Si rinnovò la festa il giorno della presentazione solenne al castello del sultano, e durò questa larga ospitalità tutto l'inverno ch'e' rimasero al Cairo, in liete brigate, conviti e feste e cacce, e tiri a segno con le balestre. Un altro ambasciatore arrivò l'anno appresso ad Alessandria con un buzzo che s'addimandava anch'esso il Mezzomondo, della cui mole la gente maravigliò. Si dicea portasse un immenso carico di olio, vino, caci, miele ed altre derrate e con ciò trecento marinai, senza contare i passeggieri. Altri fatti provano le strette relazioni tra la Sicilia e l'Egitto. Del dugenquarantacinque o quarantasei, l'affermava il Sultano stesso al papa, il quale non avea sdegnato di scrivergli chiedendo una tregua pe' Cristiani di Palestina.3 Una nave approdata in Alessandria il secenguarantaquattro (19 maggio 1246 a 7 maggio 1247) recò, svisate alquanto ma vere in fondo, le nuove della gran lite che ardeva in Europa: il papa perseguitar l'imperatore com'apostata e mezzo musulmano; avere perciò stigati tre baroni regnicoli ad ucciderlo, pro-

Storia de' Patr. d' Aless., nella Bibl. ar. sicula, pag. 324, 325 Cf. Relnaud, Extrairs, ec., pag. 441, 442.

Storia de' Patr. d' Aless., op. cit., pag. 326.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Raynald., Annales Eccles., 4246. Si confronti, per la data, il Bréhotles, op. cit., Introduction, pag. ccclavij.

mettendo all'uno la Sicilia, all'altro la Puglia, al terzo la Toscana; ma che l'imperatore, saputo dalle spie che i congiurati doveano assalirlo mentr'ei dormiva, fe'coricare nel proprio letto uno schiavo, s'appostò con cento cavalieri, e mentre gli assassini pugnalavano il servo, ei li trucidò tutti di sua mano, fece scorticare i cadaveri e le pelli piene di paglia appese alla porta d'un suo castello. Come ognun vede, cotesta favola raffigurava, direi quasi, a scorcio le congiure scoperte allora nel napoletano. La novella, ritornando alla pura verità, conchiudea che, fallito quel colpo, il papa mandò un esercito contro l'imperatore. 1 Scrivon anco i Musulmani che Malek-Såleh fu avvertito da lui della mossa di San Luigi contro l'Egitto: e veramente il trattato di Kelaun. dianzi citato, porterebbe a creder questo racconto. poichè Alfonso d'Aragona e Giacomo di Sicilia, tra le altre cose, s' obbligarono a dar somiglianti avvisi al Sultano. 8 Abbiamo infine nelle memorie musulmane di questo periodo, il titolo che usava la cancelleria del Cairo scrivendo a Federigo, cioè: " il gran re, illustre, eccelso, potentissimo, re di Alemagna, di Lombardia e di Sicilia, custode della santa città (di Gerusalemme), sostegno dell'imâm di Roma, re dei re cristiani, difensore de' reami franchi, duce degli eserciti crociati. " \*

Pseudo-Jafel, nella Bibl. ar. sicula, testo, pag. 516, 517.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Op. clt., pag. 517,

Testo, nell'op. cit., pag. 346; e traduzione nella mia Storia del Vesero siciliano. II. 341 dell'edizione del 1866.

bn-Giuzi, trascritto dallo Pseudo-Jafel, nella Bibl. ar. sic., testo, pag. 517.

Che così fatta amistà co'sultani d'Egitto non sia stata interrotta sino al fine della dominazione sveva, si argomenta dal dono del sultano Bibars il quale mandò a Manfredi una giraffa. ' Più espressamente l'attestava ad Abulfeda il suo maestro Gemâled-dîn, cadi supremo di scuola sciafeita in Hama. storico, matematico, giurista, autore di varie opere e, tra le altre, d'un trattato di dialettica, dedicato a re Manfredi e intitolato l'(epistola) imperatoria; poichè i Musulmani chiamarono anco imperatori i figliuoli di Federigo II. Narrava Gemâl-ed-dîn che Bibars mandollo ambasciatore a Manfredi il secencinquantanove (dal 6 dicembre 1260, al 25 novembre 1261) e ch' ei riparti dalla corte sveva quando il papa stava per concedere il reame a Carlo d'Angiò, Raccontava essersi abboccato parecchie volte col re, in una città di Puglia distante cinque giornate da Roma e vicina assai alla terra di Lucera, i cui abitatori eran tutti Musulmani, oriundi di Sicilia; che in Lucera osservavasi il rituale musulmano, anco la preghiera solenne del venerdì; che nella gente di Manfredi molti erano di quella schiatta\*e che nel campo si facea pubblicamente l'appello alle cinque preghiere quotidiane. Affermava che Federigo e i successori Corrado e Manfredi, ai quali e dava anco il titolo d'imperatori, erano stati tutti scomunicati dal papa per la benevolenza loro verso i Musulmani, e

Con

Pseudo-Jafei, citato da Reinaud, Extreite, ec. pag. 436, nota 4. Alberto Magno, Opera, tomo VI, Lione, 1631. De Animalibut, tract. II, cap. 1, § De Anabula, descrive questo animale chiamato dagli "Arabi e dagli Italiani" Seraph, e continua: "Unam harum secum, temporibus nostris, ababit Federicus imperator, in partibus nostris, ababit Federicus imperator.

narrava su la elezione di Federigo all'impero una novelletta che gli avean data ad intendere a corte: la solita magagna del candidato che raccoglie tutte le voci, promettendo la sua propria a ciascuno elettore. <sup>1</sup>

Tanto si ritrae delle relazioni politiche della corte di Palermo con quella del Cairo e con altre di Musulmani, nella prima metà del secolo decimoterzo. Del commercio tra i popoli, il quale a volta a volta fu causa ed effetto di quelle consuetudini de' principi, toccheremo nei capitoli seguenti, passando a rassegna le parti di civiltà che si notano in quest'ultimo periodo delle colonie musulmane della Sicilia.

## CAPITOLO X.

Dagli emiri Kelbiti la storia letteraria di Sicilia passa a re Ruggiero, saltando pressochè un secolo, che cominciò con la guerra civile de' Musulmani e terminò con l'assetto de' conquistatori cristiani d'oltre il Faro e d'oltre le Alpi: nel qual tempo molti Credenti cultori delle scienze e delle lettere, lasciata l'isola, s'illustravano in altre terro musulmane; ed

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Abulléda, Annali, 608, ncl quale anno mort questo Gemàl-ed-dina. Rolla edizione di Reiska, V, <sup>1</sup>44, e nella Buli, ar. r.e., Lesto, pag. 420. Cotesta novella simboleggia pure l'arrislato viaggio del 4242, dicendo ca pensa fatta la elezione, l'éderiço si pose in capo la corona e scappò via con uno squadrone di cavalieri tedeschi ch'egli avera appostati, e così fecer introno al suo paese.

all'incontro i germi della civiltà occidentale, parte indigeni e parte stranieri, penavano a fiorire in sì profondo mutamento di religione, di lingua, d'ordini politici e sociali. I germi indigeni non eran morti. Que' trecento codici che il Prete Scholaro legava al nascente suo monastero di Messina, l'ultim' anno appunto dell' undecimo secolo, ' attestano che gli studii non fossero dimenticati; nè parmi inverosimile che tra le omelie, i canoni e i breviali, si fosse intruso nella biblioteca del fondatore qualche clas-, sico, qualche libro di storia o di matematica. A capo di mezzo secolo, Giorgio d'Antiochia, uomo d'altra origine e d'altra tempra, fondando in Palermo la chiesa di Santa Maria che in oggi s'addimanda della Martorana, le donò tra tante ricchezze « non pochi libri, » 2 Dond'ei si argomenta che coteste collezioni

SI vegga II Cap. viji del libro V, pag. 289 di questo terzo volume.
Jo Pjoloma greco del 1413, citato nel Cap, lij del presente libro, Pag. 418, del volume, dore ho correctio II testo dello didne arabico di questo diglensa, publicito dal Morso e da lipro. Carrosa. La Cussolia arabica del diplema non fa lecta meglio che lo "olámo. II Morso la tradusse a son modo: "Messes mali; ladicione sexta, regulars fuit Deniuma nome re Re supersista, sanctus, cujas regum Deus perpetnet, ut Imprimeret soum nobile sismanis, cujas regum Deus perpetnet, ut Imprimeret soum nobile sismanis modo decharvati, Impressigue susma subilima cispuna. Sediciones este oscientatum decharvati, Impressigue susma subilima cispuna. Sediciones set Deus et propitias ei qual confidit ta Illo. "E segue Immediatamente la socirialoso di Gioresio.

Parendomi che la Gronola della omologazione regia di somiglianti atti, di molta loca ella figlionata ce dalla legistazione del trapo che la teliona del Morso in parte sia shagiliata, do qui una mova versione del testo arabico, comò ir bio bei un dell'originiame moto chairamente:  $E^{i}$  testo arabico, comò ir bio bei un dell'originiame moto chairamente:  $E^{i}$  ten mese di maggia, setta indizione, ia ho chesto la natiro patrone il re venerato e santo, i, di regno ledio testra, di lar porre i lun occetto histori co santo, i, di regno ledio testra, di lar porre il uno cectio historia in questo figliona, a finche i si nopria ci  $E^{i}$ ,  $E^{i}$ ,  $E^{i}$ , ia cui possanas Iddio montenga, abia permesa e rotificato questo (1016,  $E^{i}$   $E^{i}$ ),  $E^{i}$  in impartit  $E^{i}$   $E^{i}$ . In inspirit  $E^{i}$ ,  $E^{$ 

erano già tenute bell'ornamento ne' palagi de' grandi siciliani, e suppellettile necessaria negli stabilimenti ecclesiastici: i quali sendo tanto cresciuti nella prima metà del XII secolo, doveva aumentarsi anco il numero de' codici raccolti e la tentazione di guardarci dentro.

Ma pervenuti alla emancipazione di Ruggiero, secondo conte e non guari dopo re di Sicilia, smettamo le induzioni, possedendo testimonianze espresse e fatti permanenti. Abbiamo già notato il grande ingegno di quel principe, lo zelo per la scienza, la lode meritata nella compilazione della Geografia che ebbe nome da lui: abbiamo altresi fatta menzione dei dotti della corte di Palermo, tra i quali ei primeggia sempre per l'altezza della mente, come per la dignità del grado. Or diremo di que' valentuomini e delle opere loro, secondo le poche notizie pervenute infino a noi.

Gli Arabi salvaróno dal naufragio della scienza antica, tra tante altre opere, quelle di Tolomoe; le tradussero in loro linguaggio, nel nono secolo dell'èra volgare: e così l' Europa, assai prima di possedere il testo greco, studiò l' « Almagesto » ritradotto dallo arabico in latino. La « Geografia » che veniva per la stessa via, s'arrestò in Sicilia, come or sarà detto. Ma perduto è il testo dell' « Ottica, » nè altro or ne abbiamo che la traduzione latina, elaborata dall'ammiraglio siciliano Eugenio sopra una versione arabica. Questo scritto che fu ecclissato dalle altro due compilazioni dello stesso autore, le quali abbagliavan la gonte con la vastità del subietto, vale assai più che



quelle, secondo il giudizio della scienza moderna. Qui Tolomeo, invece di sviare con grosse ipotesi le menti degli studiosi, fonda la teoria su gli sperimenti e su le verità matematiche. Donde i dotti del medioevo che aspiravano a scoprir le leggi fisiche, tra gli altri Ruggiero Bacone e Regiomontano, usarono come libro classico l'Ottica di Tolomeo: la quale se in oggi può servire solamente alla storia della scienza, vi segna pure un gran progresso, svolgendo per bene la teoria della refrazione, alla quale gli altri scrittori antichi aveano appena accennato. Così pensava Alessandro Humboldt. 'L' ammiraglio Eugenio, in brevissimo proemio, tocca la importanza di quel trattato, il diverso genio delle lingue, onde tornava sì difficoltoso a voltare l'arabico in greco o in latino, e protesta che in alcuni luoghi, anzichè tradurre

Camoa, edizione trancese del 1818, tomo II, 233, 510. Veggansiionitre Vonturi, Commentari isopor la Seria e i le teorie dell'Ottico, Comgan, 1814, in fol., tomo I, pag. 31 a 53: Caussin, nelle Memoires de l'Indogan, 1814, in fol., tomo I, pag. 31 a 53: Caussin, nelle Memoires de l'Indotitut de France, Acad. des Inserptions, tomo VI (1822), N'avec utilità lo stesso Humboldi nella Raccolta di Ousercasioni autronomiehe, tomo 1 (1811), pag. 194 a 18x, pe oli II belambre nella Steria dell' autronome.

L. 'Humbold' studiò il ms. di Partyl, Auchen Fonds, 7310; il Caussin questo em altro della medesima bibbliocea, del quale e non odi il numero, nè io ho potato Fineeniro; instituente el cita con dubbio un altro codicio della Bodiegna, in Italia, pol, abbision di der codici dell' Ambrosiana cic cictrò nella nota seguente; uno della Valicana n' 2975; due della Ribl. na-cionela di Firenza (Raccolla Nagliabechiana) segnattà, D. 64 e Il, Il, 35; del uno del pirincipe Baldassare Roncompagni di Roma, descrituo nel catalogo di Barrico Strotec, Roma, 4089, p. 21, 38, seg., n''3 34;

Mentir lo correggo queste pagine, so che si prepara appo noi la pubbilicatione di questo libro che avez a fi Intrapresa il Venitari allo secreto del secol passato, e poi dovelte abbandonaria. Spero che i dotti editori odierni, da me ben conosciuli, trovino 38s. pi la miciri di quelli che noi visti fo, i quali toranno alla fine del XVI, e principil del XVII secolo, e, e, si lo ben nal papongo, son tutti litalian del anco stretti parenti l'un del l'altrocelle del parenti per di parenti per di parenti per di periodi del altrocelle periori paradio del delle conje.

Land Lange

verbalmente, ei cercherà di cogliere il pensire dell'autore o renderlo quanto più concisamente per lui si possa. Avverte con ciò che nella versione arabica mancava il primo de' cinque discorsi ond' è composto il trattato, e che de' due codici ch' egli aveva alle mani, uno era buono sì, ma non vi si trovava nè anco il primo discorso. 'Dond' e' si vede che Euge-

<sup>1</sup> Ecco questo procunic che bo copiato sul me. 7340 di Parigi (XVII secolo) e confrontato e correctio on una copia dello stacoo suparrio, mandanami nel 1856 dal dotto e cortese Antonio Ceriani, in oggi prefetto dell' Ambrodana, Questa copia fa fatta sal codice Ambrosiano T. 100, con le varianti del Codico D. 431. Inf. (XVII secolo). Non lo it confronto con gil altri codici delle nostre biblioteche, perché appartiene ai novelli editori; e sol dirió che i codici magliabechiani e i romani, hanno anch' essi ammiraco in losgo di ammirato. Tralascio gli errori manifesti e le varianti di minore limportana e seguo l'ortografia situale.

\* Incipit liber Ptolomæi de Opticis, sive aspectibus, translatus ab amirato (cod. par. ammiraco) Eugenio Siculo, de Arabico in latinum. \*

Cam considerarem Optica Pholomat necessaria utique fore scientiam diligentibus et rerum perioramillus naturam, inhoris onus subher et illia in presenti libro interpetare non recusavi, Veruntamen, quia uni-versa linguarum genera proprium babben (idiona, et alientis in alterum translato, fideli maxime interpreti, non esta feills; et prasertim arabicam transleado, fideli maxime interpreti, non esta feills; et prasertim arabicam diversitas inter illisa, tam in verbis et nominibus quam in litterali compositione repetitru, nonde, quia in hoc opere quedum fore non manifestam sinne returna quamvis non sta interioram autoris ab arabico libro evidentius intellectam, bereitre exponere, ut interioribus via levir efficiatar. In primo quidem sermone, quamvis non stil travetus, aumen skeu la principlo secundi expinitur, continetru quo visus et lumen connenciant et al invite comi assimilarum, et quo differenti in virtuibus et motibus, nee non differentic orner accidentias.

Cost il traduttore continna l' indice de capitoli e poi ripiglia:

'lucipit sermo secundas Opticorum Ptolomat, olim de greca linqua in arabicam, nuce aniem de arabica li latiama, translatorum ab amirato (cod. par. ammiraco) Eugenio Siculo, ex duobus exemplaribus, quoren novissimum, unde persens translatio facta fuit, veratins est: primus tamen sermo one si inventus.

Gli argomenti del cinque discorsi, o libri come si vogliano chiamare, son questi: 1º lpotesi su la visione per raggi luedi emanati dall'occhio; 2º Correzione degli errori ottici per mezzo degli altri sensi; 3º Catottrica; 4º Pegli specchi concavi in particolare; 5º Diottrica.

nio sentiva molto innanzi in fisica e in filologia; oltrechè scrivea molto bene, secondo i suoi tempi, il latino. Pertanto lo direi siciliano di nazione, non già greco di Levante come Giorgio d' Antiochia. L'opera non è stampata finora, ma spero esca alla luce tra non guari in Italia, sette secoli dopo che fu fatta la traduzione nel nostro suolo stesso. Basti qui aggiungnere, che il nome e il titolo officiale del traduttore si leggono in tutti i testi a penna quasi senza varianti; tal non sembrando a chiunque abbia pratica d'antiche scritture, lo scambio d'una lettera, onde alcuni codici hanno ammiraco in luogo d'ammirato. E che l'autore sia stato contemporaneo di re Ruggiero, si argomenta dalla qualità stessa dell'opera; si prova coi diplomi; e lo conferma, secondo me, un'altra versione latina che si attribuisce a questo medesimo ammiraglio.

. Dico le profezie della Sibilla Eritrea, scritte in caldaico in forma di epistola ai Greci, quand'essi andavano alla guerra di Troja; voltate in greco da un Doxopatro e quindi in latino da Eugenio, ammiraglio del reame di Sicilia, dove capitò il libro greco, sottratto dal tesoro di Manuele imperatore. Veramente il nome dell'ultimo traduttore potrebbe esser falso quanto quello dell'autrice ispirata, e l'epoca di Manuele Comneno potrebbe essere supposta come quella di Priamo: tanto più che gli avvenimenti ai quali si allude sotto strano velame di leoni, serpenti, aquile, vulcani, tremuoti, tempeste del cielo e misfatti degli uomini, sono evidentemente quei che commossero l'Italia e l'Europa nel duodecimo e decimoterzo se-

colo. Pur egli è da riflettere che cotesti libri profetici, dall'antichità fino agli ultimi tempi del medioevo, sono stati piuttosto copiati e interpolati che rifatti di pianta. Onde non parmi inverosimile che qualche barattiere abbia venduto a re Ruggiero, a peso d'oro, alcun manoscritto greco, lacero e insudiciato, vantandosi d'averlo rubato proprio al rivale Comneno; ovvero che l'impostore, vissuto nel secolo seguente, abbia scritto a dirittura in latino, fingendo al paro i nomi dell'imperiale possessore e dello ammiraglio siciliano, i quali ognun sapeva essere stati contemporanei, e l'uno perduto nell'astrologia, l'altro famoso per traduzioni d'opere scientifiche dalle lingue del Levante. 1 Nel primo caso, il Doxopatro, supposto traduttore dal caldaico, sarebbe forse il retore Giovanni, autore dei Comentarii d'Aphthontio e d'altre opere che sembran dettate allo scorcio dell' undecimo secolo. 2 Nell'altra ipotesi, potrebbe dirsi che il falsario volle mettere innanzi quel Nilo Doxo-

¹ Primo di tutti il Caussin citò queste profezie nella sua Memoria su l'Ottica di Tolomeo, per determinare l'età in cui visse l'ammiraglio Eugenio, del quale el non aveva altre notizie.

Ricercal e trovail inss. sells Biblioteca Nazionste di Parigi, lo bovisto che danso, ono poco divarbi, i lanone e i Unitio d'Enguiso le in listeriosa provenienza di quell'opera. Son essi notati: Mas, Latins, Ancien Fonds, 3955, 6303, 7309, 6 softonone 361, 6 quali il prime o il terzo sembrano del XIV secolo, il secondo del XV, e il quatro è del XVI. Il illino è inti-totto anche: Varietio pali d'Engursità, nel 6302, I. Vuideo pal d'Enguniò è scritto admiratas in questo, nel 3505. (slo. 37 segg.) e nel 316 Sorbonne, e de ammèrata nel 7339, (slo. 8 sercol), il qual na: conincis con l'Astrolipia Guildonis Bondi de Forbirio. Il traduttore greco è detto, dore tocapater, dove Da pater dove de asoptir e i lacistica il hainco nel 7332.

SI vegga Waiz, Rhetores Graci, nei Prolegomeni dei vol. II., pag. 41, e nei vol. VI, pag. 41. Tolgo questa citazione dalla Nouvelle Biographie etc. del Dott. Hoefer, articolo Dozipater, non avendo alle mani, mentre lo scrivo, l'opera del Waiz.

patro venuto di Grecia alla corte di Ruggiero, e ch'ei finse anco il nome del traduttore latino, per allontanare sempre più dal secolo decimoterzo le favole ch'ei spacciava.

Avendo esaminato altrove ' qual parte ebbe Ruggiero nella composizione della geografia che in oggi corre sotto il nome d'Edrisi, e avendo toccato il soggiorno di questo dotto musulmano a corte di Palermo, convien or dire quant'altro sappiamo della sua vita, e provarci a dar aiudizio dell' opera.

Sua Eccellenza Edrîsi, chè a ciò torna il titolo x di Scerîf dato a lui come ad ogni rampollo d'Alì e di Fatima, esciva della linea di un Edrîs, discendente in quarto grado dalla figliuola del Profeta; il quale, cercato a morte per ribellione contro il califo di Bagdad, era fuggito l'anno centrentanove (786) dallo Hegiaz fino all'odierno impero di Marocco, dove i Berberi lo gridarono califo (789) e dove il suo figliuolo fondò poi Fez (807). Cadde la dinastia di Edrîs nel decimo secolo; e toccata la stessa sorte. ne' principii dell' undecimo, a'califi omeiadi di Spagna, salì al trono loro Alì, figliuolo d'un edrisita per nome Hammûd: onde questo novello ramo fu appellato de' Beni-Hammùd. I quali non tennero a lungo il califato di Cordova, Quando si sfasciò, essi detter di piglio a Malaga e ad Algeziras (1035-1038), e perdute anche queste, signoreggiarono qualche altra terra dell'Affrica settentrionale. Un uomo di lor gente venuto in Sicilia, ebbe Castrogiovanni e conse-

<sup>1</sup> Si vegga il Cap. lij di questo libro, a pag. 452 segg, del volume.

gnolla al conte Ruggiero. ' Il geografo, nato nei Beni-Hammòd di Malaga, par abbia preso questo nome d'edrisita più tosto che hammudita, per distinguere il suo casato da quello di Sicilia, ovvero per ricordare insieme il glorioso capo della dinastia in Occidente o l'Edris bisavol suo, primo principe di Malaga.'

Nè il nobil sangue nè la dottrina bastarono ad ottenere in onor dell' Edrisi una biografia, tra le mille e mille che compilavano assiduamente gli autori arabi del medio evo. Leone Affricano che ci si provò nel secolo decimosesto, per troppa brama di soddisfare la curiosità letteraria degli Italiani, scrisse di memoria e in parte di fautasia; oltrechè il suo abbozzo ci è pervenuto per lo mezzo, niente diafano, di una doppia traduzione. Frugando qua e lb, pur

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Libro V, Cap. vj, pag. 473 segg. di questo volume.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ibn-Khalida, ne' Prolegomeni, espressamente lo dice hammudia e capitato in Sicilia dopo la espulsione de' suoi progenitori da Malaga, della quale eran signori. Questo passo fu citato pel primo dal haron De Slane, iu un importantissimo articolo ch' el pubblicò su la geografia di Edrisi, nel Journal Aisinique, 3ms céric, 10mo XI (1811) pag. 382 segge.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Il haron De Slane, ch' è de' più assidul e dotti ricercaturi di manoschitti arabi, die nel citato articolo, pag. 374 segg., una lunga lista di opere ch' egli avea percorse senza alcun frutto, per trovare notizie hiografiche d' Edrisi.

<sup>\*</sup> Il tratisto De Firis illustribus apud arabes, dove Leone Affricano da acp, XIV la biografia dello Escripti Escachali, "con" i la chiana, fu scritto o pensato in arabico, tradotto dall' autore atesso in quella specie d'Italiano chi e possedeva, e pubblicato ia latino dall' Bridnigne, pi odi Faltrione, Bisl. Graca, tomo XIII (1789), par. 278, e infine dal Gregorio, Rerum Arabe, pag. 283. Al di di Leone, "attore del Nanda elabus rasegue in Mazara, fu mandato dri sud concittadini a re Ruggierro conquistatore della Scille ag Il pecento quel libro. Il rep. fattored tradure in latino, fi preso della bellera dell' opera si fattamente, ch'el donò ad Escripb sono so qual acsatello e lo britto à stare a corte: na quegli, non anando ta losgidorno, vendò il castello per un millione di ducall' e se ne andò in Affrica dore mon'il 11242, Questo pastiction on farà aleuno amarajidia a chi abbido.

si è raccolta, in questi uttimi anni, qualche notizia degna di fede. Edrisi ebbe nome Abu-Abd-Allah-Mohammed; figlio di Mohammed, figlio di Abd-Allah, figlio di quell' Edris che prese a Malaga (1035) il titolo di Principe de' Credenti e il soprannome di El'-Ali biamr-illah. \(^1\) Dicesi che il geografo fosse nato in Ceutta il quattrocennovantatrè dell' Egira (1100) e avesse fatti gli studi a Cordova: \(^1\) di certo ei viaggiò nella penisola spagnuola fino alle rive dell' Atlantico; vide in Affrica Costantina e le regioni meridionali del Marocco; e in Levante arrivò per lo meno infino a Nicca, poichè egli scrive essere entrato l'anno cinquecentodieci (1416) nella grotta de' Sette Dormienti, si celebri nell'agiografia musulmana. \(^1\)

lette le nostre osservazioni su le opere di Leone Affricano, nel Cap. x del l libro, pag. 234 segg.

Il Gregorlo, I. c. notando la confusione de due Ruggleri, corresse concel il tilod di rec: trasportò i popera alla seconda metà dell'XI secolo; fece quindi due Edrisi e due geografie, ed arrivò a biasimare il Casiri, perchè non si era accorto della diversità delle opere dei suppositi dee geografi.

'Questo nome al legge nel ms. della Bollejana "n. 887 del cataloge di Url, mediacre codio dei XI secciolo. Il capitolo della Karirda, del qualo io bo pubblicato il testo nella Bibl. arabo-ticuta, pag. 616, dis soltanto il nome di Mohammed, digli odi Mohammed e aggiunge il nome ettaco Korobi e il soprannome d' Ibn-et-Theri, secondo un ms., e d' Ibn-et-Th.-ri secondo un attro; ma amende de lectoni nil semitano erronee. Anche Hagi-Khalif, cuti: Piercej, Vi, 333 e Bibl. arabo-tieuta, p. 70 del testo, di soi di emoni di Mohammed figlio di Mohammel, io Socriifo Estrisi siciliano. Il Dorz, nella perationo atta Description de L'Alignee et da Et Epoper, pag. III, ammette ia tradizione di parentela che risulta dal ms. bodicjano, alla qualo in vero, lo non veggo alemo ostacolo.

\* Così il Casiri, Bibl. arabo-hisp., 11, 43, senza cliare le sorgenti; ma i dali suoi stanno bene con quelli che abbiamo d'altre parti, e lo stedio a Cordova è anche provato dal soprannome di Kortobi, dato all' Edrisi nella Kharida. Si confrontino lo Siane e il Dozy II. cc.

Dice egli stesso, nella geografia, che fu a Lisbona (traduzione francese, tomo il, 28); che vide la marca dell'Atlantico (1, 95), e le miniere di mercurio ad Abal (11, 66); che aveva notato parecchie voite il ghiaccio nelle

Men oscuro il periodo ch'ei visse in Sicilia. onde fu chiamato siciliano; com' era uso di trarre i nomi etnici da' luoghi, sia della nascita, sia dell'educazione o del soggiorno. E però abbiam detto ne'capitoli terzo e quarto di questo libro come, allettato dalla munificenza di Ruggiero, venne Edrisi dalla costiera d' Affrica in Palermo, dove il sangue hammudita gli portava onore senza pericolo, e com'egli rimase alla corte di Guglielmo primo, In qual paese poi fosse andato e quando fosse morto, non si ritrae; \* poichè le ultime notizie che abbiam di lui vengono da Ibn-Bescirûn, autore del Mokhtar-el-Andalusiin, ossia « Scelta di [poeti] Spagnuoli, » il quale incontrò Edrísi in Palermo, e dice ch'egli avea compilato il Nozhat per Ruggiero e che scrisse per Guglielmo primo, su lo stesso argomento, il Rûdh-el-Uns wa nozhat-en-ness ossia « Giardino del diletto e sollazzo dell' intelletto. » Imad-ed-din Ispahani trascrive questo e molti altri squarci dell' Antologia d'Ibn-Bescirûn, nella Kharida, fonte principale delle nostre notizie su i poeti arabi in Sicilia. Ed ambo gli antologisti, senza dir altro delle opere geografiche di Edrisi, mettonsi a lodare con

strade di Aghmat (I, 212) e ammirato il ponte di Costantina (I, 243); che era disceso nella grotta de' Dormienti, non già presso Eleso, ma in una montagna tra Amoriama e Nicea (II, 300). Conf. Reinand, Aboulfeda, Introduction, pag. CXIII, CXIV.

<sup>1</sup> Pagine 453 segg., 486 segg. di questo volume.

Leone Africano lo dice morto il 516, che torna al 1422-3 e però è baggiato di certo. Il baron de Siane, nel lavroc critico che testè lodammo, propone la plausibile conghiettura che Leone o il ano traduttore, abbia scritto l'anno dell'egira 516, in luogo di 500, con che la morte di Edrisi tornerebbe al 1161-5.

iperboli e bisticci le poesie, che il primo dico aver avute dall'autore stesso e il secondo ce ne serba varii squarci, che sommano a trentacinque versi. I quali potrebbero stare nella raccolta degli Arcadi nostri. Immagini copiate per la millesima volta, sonvi espresse con grazia e lindura. La lingua stessa in coteste poesie non è tanto leccata quanto nella geografia; dove Edrisi intarsiò tanti pezzi di rettorica e ricami d'arcaismi che, invece d'inforare la descrizione, la rendono monotona e talvolta anche ambigua.

Passando dalla forma alla sostanza, è da rammentare in primo luogo qual fosse la condizione degli studii geografici alla metà del secol duodecimo. L'antichità greca e romana aveva insegnato a mi-

poeti arabi, Incomincia con questo verso:

1. The propose traversal al bule, graph' in latte la picilia pul arabi.

Ella venne a trovarmi al bulo, quand'io, fatta la vigilia, m' era huttato a dormire, ed anima vivente non ci sentiva. "
Or il sostantivo rakiò, al quale ho dato il significato generico di "vi-

gilante "si dice di chi fa la scolta, di chi aspetta, di chi fa un'osservazione astronomica, ec. Edrisi doveva essere un po'astronomo o astrologo anch' egli. Ma ne' versi seguenti non v' ha nulla che porti ali'un di que'siguificati, più tosto che all'attro. Nel secondo squarcio, li geografo confessa "aver passate di molte

social social propositi di dictioni di sociali il vino, aminantito di giallo e orato d'una collana di schima, aves al ben l'avorato, che l'aurora trotò l'ommensati disteta i erre, tra fioni, riggiordi e peri; donde e' al levavano tutti shalorditi, ma ricominciavano a far girare le copeinfino a sera.

Par che Edrisi, quand'el comunicò le sue poesie a lbn-Bescirûn, avesse già varcata quella felice età; poichò nell'ultimo madrigale, pesante auri che no, el non pensa che alla morte, ai proprii peccati ed alla misericordia di Dio.

----

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Il testo delle notizie biografiche si legge nella Bill. arabe-nicula, go. 640, 841. Quivi non pubblical I versi di Edrisi, ch'i logià avea copiati dai due mas, parigini della Kharrida, cioè Anciens Fonds, 1578, fog., 49 recto, segg. e Asselin, 369, fog. 42, verso, segg.
Il primo componimento, nel quale si narra il solito sogno eropico dei

surar la terra con le osservazioni del cielo; avea cominciato a notare le distanze delle città, il corso dei fiumi, la configurazione de' mari; a descrivere la natura organica e le schiatte ed opere degli nomini; avea lasciati abbozzi di carte e d'itinerarii figurati : i quai lavori, ancorchè fossero imperfetti per vizio degli strumenti, scarsezza di osservazioni e abuso delle ipotesi, pur mostrano che la scienza era fondata. Il trattato di Tolomeo la ricapitolava tutta insieme, coordinandovi gli errori proprii del compilatore. Sopravvenute le tenebre della barbarie, la geografia rimbambì in Europa, come ogni altra scienza; si ridusse a scarabocchi informi, a compendii di compendii; peggiorando sempre in Occidente, dal quinto all'undecimo secolo dell'èra cristiana: t e appena v'incominciava col duodecimo una ristorazione, promossa dalle Crociate, De' Bizantini si potrebbe dir ch'e' serbarono i libri di geografia, senza studiarli giammai. Ma entrati gli Arabi nel consorzio de'popoli, ricercarono con impeto giovanile le scienze geografiche. Alle quali erano predisposti dalla vita nomade, da' viaggi di carovana, dalla curiosità dei segni celesti, fors' anco da' commerci con gli abitatori della Mesopotamia che almanaccarono ab antico sul firmamento. Allettò poi gli Arabi all'astrologia, quella continua vicenda di loro società riottosa; e da un altro canto, il culto li obbligò



¹ Mi riferisco pei particolari ai capitoli 5 ed 14 dell'opera di Lelewel, intilolat : Géographie du Mogen-dye, monumento di erudizione, avoinda scienza e volonda solinata contro gli oltraggi della fortuna. Sventuratamente il libra non è ben ordinato, ed è scritto in un tal fraucesc, che spesso non si capisce, e sempre stanca il lettore.

a sciogliere problemi di cosmografia, richiedendo, in paesi lontanissimi del Settentrione e dell'Occidente, qual fosse la kibla, ossia dirittura della Mecca, e quali le cinque ore della preghiera, variabili secondo la lunghezza de giorni.

Si stese l'ordito della geografia generale co'lavori della Persia sassanide, dell' India e della Grecia. soprattutto co' libri di Marin da Tiro e di Tolomeo, tradotti in arabico da' testi greci o da versioni siriache. La geografia descrittiva, iniziata con le relazioni de capitani che reggeano i reami conquistati, con gli itinerarii postali, coi catasti, e con ogni altro ritratto ufiziale di loro sottile azienda, s'impinguò coi frequentissimi viaggi che i pellegrini, i mercatanti, i letterati vagabondi, faceano nell'immenso territorio musulmano, 1 Dalla fine così dell'ottavo secolo alla prima metà del duodecimo, i Musulmani rimisurarono il grado del meridiano terrestre; rifecero a poco a poco le tavole delle latitudini e longitudini: allargarono la cognizione dell' abitato fino alle estreme costiere orientali dell'Asia e, in Affrica, fino all'equatore; compilarono itieerarii, descrizioni, abbozzi statistici; rinnovarono il planisfero e delinearono carte parziali. 1 Quantunque e'non fossero arrivati a dileguare alcune favole geografiche, anzi ne avessero aggiunte delle proprie loro; quantunque non si fos-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Si veggano: Reinaud, Géographie d'Aboulfeda, Introduction, §11; Lelewel, op. cli. Epilopue, cap. 87 a 61; Sédillot Prolégomènes des Tables d'Oloug Beg., pag. viij segg. e Sprenger, Die Post-und Reiserouten des Orients, Leipzig, 4864.

Su la cartografia presso gli Arabi, si vegga Reinaud, op. cit., pagine xliv. xlv. cellii, e Lelewel, op. cit. passim.

sero liberati al tutto dal giogo di Tolomeo ed avessero conosciuta molto imperfettamente l'Europa, gli Arabi pur batteano le vere vie della scienza, mentre in Occidente la feudalità chiudeva in angusti limiti i corpi e le menti.

S'accinse Ruggiero in questo, a compilare la geografia universale, usando insieme le cognizioni dell'Oriente e dell'Occidente e il ritratto di nuovi studii: la qual opera, nella prima metà del duodecimo secolo, il solo re di Sicilia e dell' Italia meridionale poteva intraprendere. Nella prefazione d'Edrisi già riferita ' leggonsi i nomi di dodici geografi, studiati, come sì dice, dal re: de'quali, dieci son arabi. Tolomeo greco e l'ultimo sembra Orosio, il celebre compendiatore latino de bassi tempi. Degli arabi, sei ci son noti: Mas'ûdi, Geihani, Ibn-Khordabeh, Ibn-Haukal, Ja'kûbi, Kodama, ottimi compilatori di geografia descrittiva; ma gli altri quattro, cioè Ahmed-ibn-el-'Odsri (ovvero el-'Adsari), Gianakh-ibn-Khakan-el-Kîmâki, Musa-ibn-Kasim-el-K..r..di, ed Ishak-ibnel-Hasan, detto l'astronomo, non sono noti, nè sappiam qual ramo abbian trattato; se non che l'ultimo,

<sup>1</sup> Nel cap. lij del presente libro, pag. 453 segg.

If testo ha in trutil i mas. ..., nios-el-Analai, senza vocale dopo la r, e senza lacua segono che determini la prima leitera, se sia ai, coverno c. Paolo Orosio da Tarragona, potes forse venir chianato Antiocheno da qual-che truduttore sirvo o arnho, per cajoro del suo viaggio in Oriente. Egil i d'altronde Il solo siorico batino di cui facciano menzione gil Arabi; sai quale ai vegga Harl-Khalfi, edir. Eugeel, V. 171, num. 1/0,958. latorno le nozioni geografiche contenute nella Storia di Paolo Orosio, si confronti Leleved, pot. 17. ne., 29. 50 del volume initiotato Epiguer, p. pz. 35.

<sup>5</sup> Si vegga au questi autori, Reinaud, op. cit. introduction, § II, pag. lvlj, Ix, Ixj, Ixlij, Ixli, Ixxy.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> I nomi propril, al par che l'etnico, dànno a vedere che quest'autore era di schialta tartara.

dalla qualità attribuitagli, si può supporre autore di geografia matematica, o forse compilator di tavole delle latitudini e longitudini. 1 Mancano dunque tra le autorità di Edrîsi i più celebri scrittori arabi di questo ramo della geografia, vissuti prima di lui, come sarebbero Albateni, Abu-l-Wefa, Ibn-Iûnis, Albiruni: ma può darsi che Ishak-ibn-el-Hasan abbia raccolti i dati, almen dei primi tre. In geografia descrittiva mancano Mokaddesi e Bekri, lodatissimi autori dell'undecimo secolo. Se cotesti libri veramente rimasero ignoti a corte di Palermo, si comprende tanto meglio che Ruggiero gittò via quegli altri, accomiatò gli pseudo-geografi viventi ch' egli avea chiamati in soccorso, e deliberossi a rifare di pianta il disegno della superficie terraquea, secondo le relazioni d'uomini pratici. Ognuno intende che Ruggiero prese questa via, inorridito del mostruoso parto ch'esser doveva un planisfero a modo di Tolomeo e de suoi correttori arabi, le proporzioni del quale, senza dubbio, erano smentite, chiaro e tondo, dagli itinerarii terrestri e sopratutto dalle carte di navigare del Mediterranco,

Quando avverrà che si appuri meglio il testo di

Le ricerche del Reinaud, del Lelewel, dello Sprenger, del Sédillot, e di M. Barbier de Meynard, non ci danno alcuna notizia su cotesti autori.

Reinaud, vol. cit., introduction § II, pag. ixij, xclij, xcv, cij; Barbier de Meynard, Le Livre d'Ibn-Khordadbeh, nei Journal Asiatique, di gennalo 1865; Sprenger, op. cit. prefazione.

<sup>\*</sup> Sprenger, op. clt., p. XVIII segg.

Su l'Importantissima opera geografica di Bekri si vegga la nostra introduzione, nel primo vol., pag. XLII, XIV. Il baron De Slane ha pubblicato poi il testo arabico ed una nnova traduzione francese.

Edrisi e la nomenclatura delle carte ond'è fornito, si scopriranno forse altre sorgenti dell' opera, non confessate nella prefazione; poichè alcuni dati che veggiamo qua e là, non vengono da quelli che noi conosciamo tra gli autori testè citati, nè par si possan trovare appo gli ignoti, che son tutti arabi, eccetto Orosio o quel ch'e'sia. Così è da trovare l'origine d'una misura nuova o antichissima dell'equatore. la quale torna a settantacinque miglia al grado, 1 non miglia arabiche, ma romane, quelle medesime che Edrisi adopera nel capitolo della Sicilia e che rispondono, quasi a capello, alle odierne miglia siciliane. Alcuni nomi topografici della Sicilia stessa ci sembrano presi da antiche carte greche o romane, anzichè da carte arabiche, o dall'uso volgare del duodecimo secolo. 8 Similmente in Grecia, nell'Italia

¹ Venticinque parasanghe da tre miglia clascuna. A questa misura s¹ applella l'autore, traduzione francese, 1, 2, il quale cita quelle degli Indiani e d' Erastotene e tace la misura di Tolomeo. Si veggano a questo proposito le osservazioni di Lelewel, op. cit., cap. 60, tomo 1, pag. 400.

<sup>\*\*</sup>Lelewel, op. cit. cap. 247 e 60, 10mo 1, pag. LLX e 101. S regga anche la mia Gerte comporté de 15 estier, Notice, pas. 1531, 141 milgito romano è valuatio, secondo le ultime ricerche, a metri 4481, e il laiciliano, secondo il sistema de 1899, torra quasi alto stesso, ciò d'Alfor metri. Six-verta che Edrisi, ne'diversi lisnerarii, e perfino in que'della Sciella, adopera tarotta altre segoli miglità; il core o drove produter errori ed or no, sembrando che gli autori dell'opera siciliana abbiano conosciuto 1 rapporti di alcune di quelle specie di miglità.

Il Lelewel conchiude che la misura di 75 miglia al grado era " positiva, siciliana, tradizionale in Sicilia...." quella appunto di Pytheas da Marsiglia, trapiantata in Sicilia da Timeo di Taormina.

Si ricordi inoltre che il sistema metrico siciliano del 1809 innovò poco le antiche misure, le quali non erano, per altro, uniformi in tutta l'Isola.

1 Per esempio Gaud... 5 Gaulos (Gozzo); Nabbudi - Anapus; Marsael-Julis-Odsseum portus.

Non metto in lista qualche altro nome il quale si può supporre man-

di sopra e in qualche parte della Francia, i nomi spesso hanno sembianza antica; mentre in altre regioni della Francia, in Germania e in Inghilterra prevale la forma degli idiomi novelli e si vede chiara l'origine da relazioni o itinerarii del XII secolo. '

tenuto fino al XII secolo, come *Libniados*, ch'Edrisi dà a Licata e che si trova scritto Limpiados e Ολυμπίαδος, in un diploma bilingue del 1144.

Nom in pare limposabile che le geografi di Palermo abbiano traccritto de carte groche alcuni sondi che non si trovarano nelle arabiche. Noi spepiamo dali Hasoldi, Les Preiries d'or, testo e tradusione, Paris, 1831, I, 485, che gil Arabi non sapona leggere alcuni nomi nelle carte di Tolomoo, perchè erano scritti in greco. Il che non si deve incheere di tutti nomi, ma di quelli de' quali i traduttori arabi non avena sapoto trovare il ricostro, no nel "avena ocreato ne in loca importana dei liugor.

Si veggano nei vol. li della traduzione di M. Janbert :

N..b..kla, p. 121, Naupactos (Lepanto). †sok..la, p. 125, Scyllæum.

Ellak..d..mona, p. 425, Lacedemona.

+blakhonia, o +flakhonia, p. 200, Paphlagonia.

M..diolan. p. 240, Mediolanum. Arimminis, p. 247, Ariminum.

Badi, p. 253, Padnm.

Ang. .l., sma, p. 227, Aequolesima (Angoulême).

Athernia, p. 368, Aivernia (Auvergne). E da un altro lato: L.g, p. 416, Lecce.

B. radna, p. 417, Bruzzano.

†nbria, p. 240, Umbria. S..gona, p. 249, Savona.

G. b., t B., ka, p. 250, Civita vecchia.
Di Nardò si danno due nomi, p. 110. Nudrus (correggasi Nardros) e
Neritos: proprio II nuovo e l'antico.

E erro pol che i geografi di Palermo chibero sotto gli occhi qualche carta o retatione arabi della costitari d'italia, polche hon potenon tovras attrore il porto di Khinstria che suoma "daghalaria" (forse Porto Ferraio) pag. 290, niè i accondo nome di Krinfania-d-rara" ciloria da egit Arabi "den ai dara sal Monte C.-rgio ('Lopo Circeo), pag. 250, il vocabolo Kraina, dei quale Edriri di qual is forma femanishe, è preso manifemente di Kraina, dei quale Edriri di qual is forma femanishe, è preso manifemente di Kraina, dei quale Edriri di qual is forma femanishe, è preso manifemente del Arabi. Si manifemente della considera della cons

Ripigliando il racconto sotto la scorta di Edrisi, veggiamo che furono interrogati e confrontati assiduamente, per lo spazio di quindici anni, gli uomini pratici, che vuol dire, secondo me, i navigatori italiani, e i viaggiatori d'altre parti d'Europa 'i quali capitavano in Sicilia, chi per cagion di commercio, chi nell'andare alla Crociata; e con essi anco de Musulmani pellegrini, mercatanti e girovaghi. 'Dopo tre lustri d'investigazioni, l'ufizio geografico della corte pose mano a rettificare il mappamondo, come si scorge dal passo d'Edrisi che abbiam noi tradotto. Ed or comentandolo diciamo, che si delineò una carta geografica, 'nella quale si cominciò a trasportar col

B., Ionia, p. 380, Bologua, B., Ionia, p. 380, Bologua, B., I., J., Pag. 241, Berry, 14k.,rm., at p. 246, Angabourg, 1-th., r., r., p. 246, Angabourg, 1-th., r., r., p. 386, Ingleta, 1-th., r., r., p. 386, Cambray, 1-tride, p. 387, Citruchi, B., 1467, p. 387, Citruchi, P., T., Bastings, p. 574, Bastings, p. 570, Begensburg, Gentluth of front dis observable or activators all

Centinala di nomì si potrebbero aggiugnere all'una o all'altra classe, ma i muovi abbondan più ne' paesi di lingue germaniche.

Si arverta che abbiamo segnate con pantini (...) le 'vocali heret che mancano quasi sempre nel ms. e con nua crocetta (†) l'eli/ arabic, la quale, secondo le vocali agginateri, prò suomar e, i, o, e talvolta èpremessa meramente per enfonia innanzi due consonanti, come nol usiamo l' i avanti la simpura.

Si vegga II cap. Ilj del presente libro, pag. 454, nota 2.
Edrial parta delle compatriotti di Reggiero; ma non si paò supporre sectual i Masufmani, quando lo scrittore, o forse molti attri collaboratori, professaran quella religione. Tutte le memorie del XII sectos, partatorimente il viaggio d' ibs-ciolair, provano il frequente passaggio di viagnitari musulmani in Scillia.

Come ho avvertito a pag. 435, nota 2, Edrisi dice che, per fare tal confronto, si prese la tavola del farsim. Quest' ultimo vocabolo significa fare il rasm e vale, secondo i dizionarii, vergare, segnare per hene e

compasso, ad una ad una, le linee itinerarie orientate. I ritratte dalle relazioni; che si riscontrarono via via cotesti dati con quelli de'libri geografici; che si sciolsero o si troncarono i dubbii surti nel confronto, e che, fissate in tal guisa le posizioni de' paesi e le figure della terra e delle acque, furono incise in un planisfero d'argento, ch'avea per raggio un metro o poco meno ed era diviso in segmenti, per maneggiarsi più comodamente. Così mi sembra esegulto il mappamondo, il quale malsi può giudicare dalle figure che ne abbiamo in due antichi manoscritti alquanto dissimili tra loro, ridotte alla quinta o alla sesta parte

specialmente "tirar linee, listare. "Così avremmo tavela lineata, o in altri termini, graduata.

Mi la voce runn, qual che si fosse il suo valore primitiro nella lingua arabica, to dai tempo di Mambia la jii, adoperata di geografi per indicare i contoroi del mendo consociuto; onde agli eruditi è paras mera trascrizione di siprarea, CC, Leleveri, op. cit., cap. 15, tono l., pag. 21e, l'elizanda, op. cit., lutroduzione, pag. xiv.) Abbiano in latti varii fiome d' nob' el mario costa: Figura del quatro (la superficie terrevire) abbiato. Ora collegia per la successiva del verbo attalogo a quella radice, e gli el disti i significato di trare o produrer la costa delegianta dal nome: in geista che tarrian vorrebbe dire precisamente, l'atto di delineare ii rapm, cioè la sup-posta figura del terra biata.

Ogmun vedo, finalmente, che nel nostro caso i due lavori designati da que due cocado li formavano allo stesso effetto. La tavolto graduato (sia a gradi di latitudine e longituline, sia col sette climi che faceano da paracilli e con dici soludissioni per calascun clima che supplavano a'merisiani, serviva a delinearri il mappamondo secondo lexavole di latitudine e longitudine compliate dall'astronomi; el raime en li mappamondo copiato di un esempiare chi 'era stato precedentemente costruito o corretto secondo 
le medissine tavole.

<sup>1</sup> Che mi sia perunesso questo neologismo per significare con un sol ovcabolo la linea titneraria accompagnata dalla sua direzione rispetto al punti cardinali. Si vegga l'errata, nel quale ho corretto così la espressione ch'io tradussi vagamente 'distanze' nella pag. 455, spiegandola bensì nella notal della pagina stessa.

<sup>3</sup> Si vegga la pag. 455, nota 3.

e delineate senza proporzioni più precise, che quelle che dar potesse la mano e l'occhio del copista. Possiam noi supporre adoprata nel primo abbozzo una carta generale o un sistema di carte parziali: possiamo immaginare l'una o le altre, copiate da esemplari antichi o arabi, ovvero costruite appositamente su le tavole di latitudine e longitudine de'Greci, corrette dagli Arabi; sempre la base dell'operazione si riduce alla figura che raccapezzavasi dalla scienza di quel secolo; e gli elementi della correzione sempre tornano alle distanze itinerarie appurate di recente. Non si può interpretare altrimenti il detto di Edrîsi: nè immaginare altrimenti l'uso de'dati novelli che avea procacciati il re; i quali dati non poteano venire da una rimisurazione di tutte le latitudini e longitudini del globo, ma doveano consistere in itinerarii moderni di terra e di mare, carte nautiche e forse immagini latine, come quella d'Alfredo il Grande e l'altra che abbiamo nella Biblioteca dell'Università di Torino.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ho citali i codici e le loro carte geografiche, nella Introduzione, vol. I, pag. XLIII seg. num. XX, e poi nella Carte comparée de la Sicile, pag. 10.

Il mappamondo del codice della Bodicjana (Grax, 3837-48) è delinetto i nu gran inglio, e queio de lim. el Parigi Buyo), arabo 893 ipora uno più piccolo. Da coteste due copie manorettue M'Jomard trassel idisegno, pubblicato pol da M' Reinando, Géorgapie d'Adoptido, page cxx. Il Leterel, dopo averne fatto un diligentissimo studio nel cap. 57 della sua opera el aver copiata nella trasia X-ic, XX, 39, dels son subane la ligara del mappamondo, ricostral questo in na rame ch'è il secondo tra queil amessi ai sun Proisponende. El sott op. cl.t., q., 82 del tomo 1, pagha 193), tra gil altri errori di coteste immagini, la langherza dei Mediterranco, molto diversa da quello tel rivista da testo.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Lelewel, capp. 8, 9, 10 e 50, e nell'Atlante, tavole VII e IX, figure xj e xvij. É da nolare che nel mappamondo di Torino sono raffigurati i quattro venti cardinali, 1 quali mancano nelle precedenti immagini del mondo di origine latina. Del resto, la figura del Mediterraneo e dell' Adria-

Veggiam noi la riprova di tal dimostrazione, nel libro stesso d'Edrisi, il quale rimanda a Tolomeo per le favolose terre settentrionali di Gog e Magog: 1 la veggiamo nelle carte parziali del codice parigino, le quali danno soltanto delle latitudini e longitudini per le regioni dell'Affrica sotto i Tropici, 2 per le quali è da supporre che la corte di Palermo non avesse trovati itinerarii recenti. Gli itinerarii, accompagnati dalla direzione di ciascuna linea secondo i punti cardinali del globo, potean servire a verificar le carte terrestri in un modo analogo a quello che usarono ab antico i marinai del Mediterraneo per abbozzare lor carte marittime, fissando le posizioni con l'osservazione dei corpi celesti. Che se le buone carte da navigare, italiane e catalane, che si sono ritrovate fin oggi, risalgono appena al principio del decimoquarto secolo, quand'era già comune l'uso dell'ago magnetico, e se quell'uso non si può tirar su alla prima metà del duodecimo secolo, quando si compilava la geografia in Palermo, questo non vuol dir che mancassero a Ruggiero delle

tico toglie ogni sospetto che questo mappamondo possa essere stato mai cavato da carte nautiche.

Il sagree Lelewel lo la supposto delinesto, o aimeno ricopitato, netia conteste di Naurienes, potable i la scoperto, non ostata negli errori, il nomo di quel piccolo passe. Si vegga la descrizione del codice e la incisione della carta, presso Passini, Codiera sura. Bald. reg. Tauvinaria Athenacti, Il So, segg. Ritraggo di più da una tettera del dotto bibliotecario Casprer Gorrendo, chel i Codier va riferito alla fine del XII secolo, se non al principol del XIIII, e che la carta fia fatta, o per lo meno scrittoti i nomi, dalla sessia muno che copoli il codice.

<sup>1</sup> Versione francese, II, 421.

Si veggano i fac-simile, in fin dei primo volume della versione francese. Il Lelewel, op. cit., cap. 09, 246, pag. lir e 99, del 4º volume, trascrive le cifre delle tattudala i longitudini che si trovano soltano per 36 positioni, una delle quali appartiene al secondo clima e tutte le altre al primo.

carte nautiche abbastanza esatte da ispirargli diffidenza contro i geografi dotti, e da suggerire la verificazione pratica degli schemi immaginati da costoro. <sup>1</sup>

Passando alle sessantanove carto particolari, o, per dir meglio, itinerarii figurati, un de' quali sta a capo di ciascun de' dieci compartimenti d' ogni clima nel prezioso codice d' Asselin, ' cominceremo da quella ch' esser doveva, ed è, la migliore di tutte, la carta, dico, della Sicilia. Basta metterla allato ad una mappa costruita secondo Tolomeo, per vedere la enorme differenza delle figure: l' una quasi uguale a quella delle nostre carte d' oggidi; l' altra sì scontraffatta, quanto apparrebbe per avventura il

'Mi sembra che il Lelevel, tomo I, par, 99, abbia compresa Toperazione in questo actes mode, quantuque egli fossi incentro dalla traduzione francesa di M. Jashert, la qualerrendea così il passo di Edristi.' Il votulta suori d'une masibre positive les longitudes et les lattitudes et la lattitudes et lattitudes et la lattitudes et lattitudes et la la

Delle carte nantiche del medio evo ha trattato II Lelewel, op. cit., togg. (20), tomo 1, pag. [1xx1], e cap. (08), tomo 11, pag. 18 seg. Egil attribuisce al perfezionamenti successivi di quelle, la nuova bra delle scienze geografiche. Si vegga anche il discorso letto da M° JAVezace alla Società Gografica di Parigi, intorno ila prolezione delle carte. Paris, 1803, g XI.

SI ricordi che la prima carta conosciuta fin oggi, è quella genovese di Pietro Visconti (1348). Ma la prima meazione dell'ago calamitato si legge in Pietro d' Ailly e in Guyot de Provins, cioè a dire verso il 1190.

<sup>3</sup> Asselin, console francese al Cairo ne' principii del nostro secolo, riportò na bella collezione di Mas. comperata poi dalla Biblioteca parigina. Vien da cotesta collezione il prezioso codice denotato con la lettera B nella versione di M<sup>a</sup> Jaubert, in questa mia storia e nella Biblioteca araboricula.

Mr Jomard, che creò pol la maguifica collezione di carte posseduta dalla Biblioteca Parigina, fece copiare queste di Edrist, come si scorge dal Reinand, op. cit., pag. CXIX. L'industre Leiewle niencise egli stesso nel- l'op. cit., una riduzione alla decima parie (da 0,33%0,48 a 0,03%0,02).

mappamondo di Edrisi a paragon di quello di Mercator. 'Si dee pensar dunque che Ruggiero abbia profittato degli studii do' Musulmani di Sicilia del decimo e undecimo secolo', ed anco fatto determinaro astronomicamento alcune posizioni; 'onde, con relazioni esatte e con la minuta esplorazione della costiera, si compose nell'ufizio geografico di Palermo una figura, la quale il copista non potè guastar tanto che non sembri maravigliosa pel suo tempo.

Delle rimanenti son pubblicate finora tre sole per intero, e si è stampata anco la riduzione di tutte in piccolo. Per quanto si può giudicare da copie cosiffatte, coteste carte non erano proporzionali alle figure del mappamondo; nè la differenza veniva da studio di projezione: poche d'altronde sembrano costruite secondo le latitudini e le longitudini. Vi si nota sempre, come in tutte le carte primitive, l'errore d'ingrandire le regioni meglio conosciute e rimpiccolire le altre, per farle pur entrare nei limiti che assegnava lo schema generale dei climi, de' continenti e de' mari. Così la figura dell'Italia dal Tevere in giù, dove Ruggiero comandava, torna assai meno erronea della mezza Italia di su, rattratta e rimpicciolita sconciamente. Lo stesso dicasi della Sardegna, della Corsica e di tutto il Mediter-



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nella Carte comparée citata dianzi, lo ho messa a riscontro la Sicilia del ms. Asselin con quella cavata da un bel ms. greco di Tolomeo, posseduto dalla stessa Biblioteca Parigina.

SI vegga II nostro libro IV, cap. xiv, pag. 446 del 2º vol.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Mi fa pensar questo la posizione rispettiva di Messina e di Palermo. Nella periferia dell'isola, veggiamo troppo alterata la parte che guarda l'Affrica, Ma si rammenti che la copia è latta ad occhio.

ranco occidentale, di cui la Sicilia usurpa gran parte, L'ecclettico lavoro de' geografi siciliani sparse luce in certe regioni, altre lasciò nelle tenebre delle ipotesi. Cavaron essi, per esempio, dai so<sub>r</sub>ni di Tolomeo il continente affricano sotto l'equatore, allungato verso Levante, sì che correa parallelo alle costiere meridionali dell' India e della Persia, e chiudea l'Oceano Pacifico quasi un altro Mediterraneo. All'incontro, le Isole Britanniche, il Baltico, la Polonia, sembrano illustrati da recenti relazioni; non vedendosi in quelle carte i grandi errori delle geografie antiche o degli Arabi. 'Gli itinerarii della Grecia mostrano che Ruggiero sapea per benino come stessero in casa i suoi nemici; 'nè fa maraviglia che fosse ben conosciuta l' Asia minore e il rimanente de' paesi musulmani.

Da coteste figure passando alle descrizioni, veggiamo le stesse disuguaglianze: dove copiosi e genuini ragguagli; dove le favole orientali del paese di Gog e Magog; le isole fantastiche dalla leggenda di San Brandano; le maraviglie di Roma, inventate da qualche giudeo errante, o nate da equivoci di traduzione. Ne possiamo scusare Edrisi allegando che

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Si vegga Lelewel, op. cit., vol. Ill pag. 71 e 320, dove l'autore esamina la descrizione con critica da maestro, ma sbaglia talvolta per pota pratica della lingua e scrittura arabica.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Il baron de Slace, nell'articolo sopra Edrish, pag. 388 del citato volume del Journal, anist., riferisce il giudizio di M. Hase ed accenna al confronto de'nomi geografici di quelle regioni, sul quale l'illustre ellenista faceva un lavoro, di cui v'ha qualche saggio nella traduzione del Jaubert, II, 286 segx.

<sup>\*</sup> Reinaud, Geographie d'Aboulfeda, 11, 263 segg.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tomo II, 250 segg. della traduzione francese. Edrisi le toise in parte da lbn-Khordadbeh, il quale alla sua volta le avea raccolte da autori più antichi. Si vegga la citata traduzione d'Ibn-Khordadbeh, nel Journal

egli qui non descrivea già le carte delineate dai geografi, ma compilava su libri e racconti. Il vero è che non s'ha a pretender critica sottile da un letterato, sia mt valmano o sia cristiano, del duodecimo secolo. Ci sembra di più ch' Edrtsi abbia fatto d' ogni erha fascio, per fretta di presentare l' opera al re, pria che la consunzione, già manifesta, lo portasse alla tomba.

La morte del re non avrebbe forse attraversato il compimento del suo libro, se a capo di sette anni non fosse avvenuto in Palermo quel sanguinoso tumulto nel quale andò a ruba la reggia e si gridò morte ai Musulmani. Edrîsi era rimasto a corte, come dicemmo; avea presentata a Guglielmo primo una nuova edizione della geografia; nè ci pare inverosimile che si fosse compiuta, o almeno incominciata per uso della corte, una traduzione latina di opera sì utile e dilettevole. Perì forse la traduzione nel sacco della reggia; nel quale è cosa molto verosimile che sia andato a male il gran planisfero d'argento, frutto di tante fatiche, condannato, in grazia del prezioso metallo, a durar poco, com' era già accaduto alle tavole geografiche di Carlomagno. I geografi e scrittori arabi che non furon uccisi, fuggirono al certo : ed è ventura che Edrisi abbia potuto recar seco, o man-

asiaique di giugno 1965, pag. 482 segg. con le note di M. Barbier de Mernard, Il quale attribuisce a mercatand musulmani ed chrei questa descrizione di Roma, degra della Mille ei una motte, come ben deci l'erradito traduttore. Edriti inscib indietro alcune favole più grosse. Na ripete quella del Tevere foderno di rame; l'origine della quale è un equivoce sal fasura Tiber, come lo nota M. Reinaud, Géogr. 4 Monifede, pag. 340, 311 nota, poliche series hin arbicolo siglicie ad un temoro y iladio e di ottone.

Land Park

dare in Affrica pria della fuga, la copia del suo libro; il quale sortì gran fama appo i Musulmani e servì di guida a Ibn-Sa'id, Abulfeda ed altri. L'Europa, ridesta a'buoni studii, non n'ebbe sentore fino allo scorcio del decimosesto secolo, quando uscì a Roma, co' tipi medicei, il testo arabico di un compendio anonimo, o direi meglio mutilazione, di quest' opera. Del quale compendio fu poi pubblicata a Parigi una traduzione latina, e le fu dato il titolo di Geographia Nubiensis, perchè in principio della seconda sezione del primo clima, citandosi la Nubia, si leggea per errore di copia « terra nostra » invece di « terra di essa » (Nubia); 'o ode i traduttori Maroniti e terra di essa » (Nubia); 'o ode i traduttori Maroniti

A Rogilo IO, recto, iio. 5 del testo mediceo. Non posso citare aitzimenti, potche le pagine non sono numerate. I tradutori, nella predizione, dissero cristiano l'autore percèb nomina G. C. "Il signor Messia." Ma una lettura alequanto più estesa delle opere di Arabi massimiari avrebbe fatto cader subbio così latto argomento; e in ogni modo quella espressione, usata nella corie di Ruggiero, non doves far maraviglia, nè potea provar punto al poco al professione di fede dello scritture.

L'errore da me clato è di copia, non di stampa, leggendosi anco nel mos. di Parigi, Suppl. arabe 8/4, e/-b o stesso sul quale fa fatta i edizione di Roma, e perrenne, non si sa come, nelle mani dell'Absur Renandote i mid nella Ribiloteca di Saini Germain des Près. V'ha l'imprimatur della cessura di Roma e la nota di qualche passo todo de sensori; se esempio, il rarcosto che nell'Isolà di Ceylan rimanea l'orma del pie' di Adano. Sensore di Isosali.

Secondo il casisiogo di Assemanh, n. CXI, pag. (16), il Laurentiana possederebbe un colico del Johand, n. per in memo dei compendio. Mai Il manoscritto CXI, oggi rilegato con un aito e segnato di n. 40, non è aitro che ila seconda meta dell'ajudiche. Hebelikari di Kavrini. Ul dia cosse, di un presenta dell'assemble. Hebelikari di Savrini. Ul dia cosse, di colico di colico dia lattratto dopo la compilazione dei catacata il attri lugoli, oi il colico in lattratto dopo la compilazione dei catacata il attri lugoli, oi il colico di naturatto dopo la compilazione dei catatiali il sarvini. Non si può metter da parte tal sospetto, quando abbiamo certasimi il dara talti. et che il Suppl., 894 di Parigle que desso che servit a sampar l'opera nella ilipografia medica; e? e! che il codice passò per in bibliotece del Remando, si grafido o corte dei Gran Dubli di Toscana al sivo

credettero avere scoperta la patria dell'anonimo autore. Adesso abbiam noi, del testo compiuto, alcuni codici, alcuni capitoli stampati ed una mediocre traduzione francese di tutta l'opera. Si aspetta un orientalista, pratico di geografia comparata e disposto a consacrare molti anni di lavoro, sì ch'egli appuri il testo co' suoi mille e mille nomi di luogo e ne dia una edizione critica ed una buona traduzione, 1 come han fatto non è guari due dotti olandesi per l'Affrica e per la Spagna. La nostra storia civile sarà illustrata al certo dalla pubblicazione dei capitoli che risguardano l'Italia, dei quali un solo è uscito alla luce e fin oggi senza traduzione, quello cioè che contiene la descrizione della Sicilia. Perchè se questa è la più particolareggiata di tutta l'opera, pure gli squarci che trattano delle altre province italiane, racchiudono nomi, itinerarii e notizie topografiche, civili e commerciali, tanto più pregevoli quanto ci manca ogni opera di tal fatta, nella prima metà del duodecimo secolo.

Il libro di re Ruggiero, poichè convien che gli si renda il vero titolo, entrerà nei fasti della nostra storia scientifica. Compilato nella più civile delle nostre capitali del duodecimo secolo, opera collettiva del monarca di mezza Italia e di nomini forse la più

tempo. Ognuuo intende ch' lo non accuso con ciò quello illustre trapassato. Si può dare che la corte di Toscana gli avesse regalato il codice; che gli fosse stato prestato dal bibliotecario, ec.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Il signor Reay lavorava a così fatta edizione, come si scorge dal rapporto di M. Mohl, uel *Journ. nsiatique* di luglio 1840, pag. 124. Ma non se n' è più parlato.

Description de l'Afrique etc, par R. Dozy et M. J. de Goeje. Leyde, 1806, in 8°.

parte italiani, si smarrì nella letteratura arabica, Rivendicato dall'europea, gli eruditi l'accolsero con gran plauso. ' Vennero poi le appuntature : trascuratavi la geografia matematica, accettatevi delle favole ch' altri avea già contraddette, copiati i ragguagli d'altri autori. 3 Mal fondata mi sembra la prima di coleste accuse, perchè la geografia matematica non si avrebbe a cercare nella descrizione d'Edrîsi, ma nelle carte genuine che noi non abbiamo; e perchè il metodo con che i geografi di Palermo delinearono l'orbe conosciuto, fu veramente il migliore che allor si potesse adoperare, anzi quel medésimo che produsse la riforma delle carte geografiche nel decimosesto secolo.\* Del plagio non parlo, quando una compilazione di geografia descrittiva non si può fare altrimenti che con le compilazioni antecedenti e le relazioni di chi è stato sui luoghi. E quanto alla critica de'fatti, io lo replico, qual sommo uomo dell'antichità o del medio evo rimarrebbe in piedi, se avessimo a buttar giù tutti

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Si veggano gli Atti della Società geografica di Parigi in quei tempo, e il citato articolo del baron De Slane, nel Journal Asiatique.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Reinaud, op. cit. Introduction, pag. CXX.

Sprenger, Die Post-und Reiseroulen, già citato, pag. xvij.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Il libro di Ragelero, per quanto lo spipa, non è stato studisto adcientro se non che dal Lelevel; il quale i ha confrontato con el opere anteriori e do ha rifatto, com e i potea megllo, il mappamondo e aleme carte partalil, Noa e cosa ficiel i citare dei passi dell' opera di Lelevel. Si veggapa pare i capitoli 54 a 68, e 246 a 254, le carte N, Xi e XII, dell'Alante, quelle date ce Prelegoment, l'Epique, cap. 73 avge, i untila Vinalyza.
d'Edrisi nel III volume. Bitornando su l'argomento nell' Epique, cap. 73, apge, 198, il algono Lelevel Individo leicement già inti elemental del mappamondo siciliano; ma contretto, lo vogilo repileare, dalla versione di M. Jaubert, a cerdere che si l'assero trasportate nell'abbazzo. I le latturdio e longitudini "e non già 1e linee lituerarie orientate", el non potè scopire il merio principale dell' oper l'apprendiente.

quelli che ripetean favole di fisica o di storia naturale? Non è giusto qui il biasimo. Un dei critici più severi di questo libro lo disse pur monumento di scienza da stare allato all'opera di Strabone: ma chi meglio lo approfondisca e tutte imberci le lezioni del testo originale, lo riconoscerà meco, ottimo de' trattati geografici del medio evo. \*

Nè la geografia fu la sola scienza applicata a' comodi civili, che allor si coltivasse nella splendida corte di Palermo. L'epigrafe trilingue d'una lapida incastrata nel muro esteriore della Cappella Palatina, ci attesta avere il re, l'anno millecenquarantadue, fatto costruire « un orologio, » dice il testo latino; « uno strumento da notar le ore, » dice l'arabico: e il testo greco celebra « questo miracol nuovo, che il possente sovrano Ruggiero, re scettrato da Dio, raffrena il corso del liquido elemento, dispensando infallibile cognizione delle ore del tempo. » 8 Mercè la rettorica bizantina, sappiam noi dunque che l'era una clepsidra: la stessa forse, o compagna, di quella che « un meccanico di Malta avea fabbricata per comando del suo re, in effigie d'una donzella che battea le ore, gittando una pallina nel seng, o o bacin di metallo che noi diremmo,

<sup>2</sup> Questo giudizio ch'io detti una volta, è stato ratificato dal Dozy, nella prefazione all'opera citata su l'Affrica e la Spagna.

Reinaud, Géog. d'Aboulfeda, Introduzione, pag. CXX.

Il testo latino di questa iscrizione fa pubblicato dai Fazzello, Deca I, libro vilji, cap. I, indi dal Firro; c. cottesti greco e arabico, dai Gregorio, Rerum Arab., ppg. 176; dai Morso, Pairemo antico, pog. 27 seg., e. in parte poi dal Buscemi e dai Lancio. 10 ho data una lecione, comi cordo pile estata, de' testi, accompagnata di alcuni schiarimenti, nella Rivisto Siculo, Falermo, vol. 1, ppg. 330 segg. (magglo desgr. (magglo desgr.)

di che ci ragguaglia il cosmografo Kazwini, nella sua descrizione di Malta. Abu-l-Kasem-ibn-Ramadhan, dice egli, vista quella macchinetta, improvvisò un emistichio, sfidando Abd-Allah-ibn-Sementi a fornire il verso. E quegli, quasi recitando, aggiunse di botto il secondo emistichio e due altri versi, con questo concetto: che la gentil suonatrice incalzava il tempo; e che il maestro che la fece, era salito prima in cielo, ad osservar le sfere, i segni dello zodiaco e i gradi dell'eclittica. Or noi troviamo nella Kharida, de' versi che questo medesimo Ibn-Ramadhan dettò a lode di Ruggiero, implorando licenza di ritornare a Malta: onde par si provi che la clepsidra fu opera appunto di quel secolo, e probabilmente fatta apposta per quel re. 2 Delle macchine costruite allo stesso effetto, ognun sa che Harûn Rascid ne mandò in dono a Carlomagno una che suonava le ore con palle buttate in un bacino, da automi in figura di cavalieriche, aprendo uno sportello, " usciano di lor finestrini al punto dato: il quale ingegno taluno erroneamente credette orologio a ruote, lbn-Giobair, nella seconda metà del secolo di Ruggiero, descrisse la mangana, come la chiamarono gli Arabi con vocabolo greco, mossa dall'acqua in un edifizio attiguo alla moschea cattedrale di Damasco.

Kazwini, Athar et Belad, nella edizione del Wüstenfeld, Zaccaria.... Cosmographie, 11, 373; e nella mia Bibl. arabo-sicula, testo, pag. 143.

Estratto della Kharida di Imad-ed-din, nella Bibl. arabo-sicula, pag. 381. Ibn-Ramadhan è indicato quivi col nome di Abl-er-Rahman e da Kazwini col cognome di Abu-l-Kasem, II che non prova nulla contro la identità della persona.

<sup>\*</sup> Eghinardi, Annales, anno 806.

Dove, sopra un verone, vedeasi quel che noi diciamo il quadrante: un grand' arco tondo che abbracciava dodici coppie di finestrini arcuati, da ciascuna delle quali venian fuori, ogni ora del giorno, due falconi d' ottone, ed aprendo il becco facean cascar palline ne sottoposti piattelli d' ottone. Per la notte poi erano apparecchiait nel muro dodici forami tondi, chiusi con vetri ed accerchiati di rame, de' quali uno in ciascun' ora s'illuminava di luce rosseggiante. 'E che gli Arahi usassero così fatti orologi, si conferna ol titolo di un trattato che Zuzeni, nella istoria de'filosofi, attribuisce ad Archimede: "Il libro delle ore, ossia (descrizione) dello strumento idraulico che butta le palline." '

Illustrossi allo scorcio di quel secolo, l'ingegnere siciliano Abu-l-Leith, educato, com' ei sembra,
alla scuola che produsse i monumenti normani di
Sicilia, e costretto, al par di tanti altri, ad emigrare,
quando quel soggiorno divenne incomportabile a' Musulmani. Aveva allora il califo almobade Abu-la kūbibn-lūsuf, gittate in Siviglia le fondamenta d'una
sontuosa moschea cattedrale; alla quale ci die l'ultima mano correndo il millecentonovantasette dell'èra volgare, come ricordano gli annali musulmani
di Ponente, cd aggiungono essere stati messi in
cima del minaretto, che si chiama oggidi la torro Gi-



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Testo del Wright, pag. 281 segg. Di questo squarcio ho data la traduzione italiana, nel mio articolo su la iscrizione trilingue della Cappella Palatina, pag. 346, 347 della citata Rivista Sieula.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nella Bibl. arabo-sicula, testo, pag 617. Il Casiri, Bibl. arabo-hispaniea, 1, 334, dando il medesimo squarcio, tradusse erroneamente: \* De instrumentis bydraulicis, ubi de cochleis ad aquas exhauriendas. \*

ralda, de'globi di metallo dorato sovrapposti l'uno all'altro e scalati a piramide, i quali fabbricò e levò sull'altissima torre, questo Abu-l-Leith, mo'allem, o vogliam dire maestro. A comprendere la grandezza dell' opera, basti che per far uscire sul ballatoio del minaretto un di cotesti globi, e pur non cra il più grande, convenne tagliare gli stipiti dalla porta praticata ad uso del muezzin; che l'asta di ferro che reggea gli immensi pomi, pesò quaranta roba', ossia più di censessanta chilogrammi; e che la doratura prese tanto metallo da valere centomila dinar, o diremmo noi, più che un milione e mezzo di lire. Così gli scritti musulmani. La cronica di San Ferdinando narra che quel pinacolo d'oro fece sbalordire i conquistatori cristiani; che i globi eran quattro; e che il più basso teneasi unico al mondo, sì per la bellezza del lavoro e sì per la mole; sul quale quando ferivano i primi raggi, parea che splendesse un altro Sole, \*

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Kortán, ossia, Jámaeles Regum Mauritaniae, edit. del Tornberg, tasto. I, 151, e versiona latina, pag. 200. In regionata la rové, o arreva, come in oggi servicno gli Saganosil, a 100 libbre da 400 grammi. 1 dinar di cui si tratta qui, dorrebber o esser quelli del primi cuità il ambadali, del quali que' che possiede il gabiento sumismatico di Parigi pezano, su per giò, grammi 4.75, eso d'oro purissimo. Onde tornano a una di presso a 17 lire ciascano. Se il supponessimo dinar ordinarii, is somma scenerebbe a lite. 1,650,000.

Il partito di portar sa una di quelle siere per l'interno della torre, si comprende bene riflettendo che la Giralda, come il campanile di San Marco in Venezia, suo coetaneo e compagno, ha la scala non a gradini ma a piani inclinati. Si vegga su questo particolare Girault de Prangey, Essei sur l'erchitecture de Arabez. Paris skilt, pag. 105 seg.

<sup>\*</sup> Cronica del sancto rey D. Fernando, cap. 73.

Si confronti il signor De Schack, Porsie und Kunst der Araber in Spanien etc., Berlino, 1885, il, 241, segg. dal quale traggo questa citazione, non avendo potuto trovare il testo nelle biblioteche di Firenze.

Nè la meccanica stette inoperosa nelle guerre che i Musulmani di Sicilia combatteano sotto i vessilli normanni. Raccogliendo i cenni che ne fanno le cronache, abbiam noi già notata l'efficacia delle torri mobili, condotte (1133) da ingegneri musulmani all'assedio di Montepeloso; le quali nella medesima guerra, drizzate appena sotto Nocera, costringeano alla resa quella terra, fortissima di sito e di munizione. Le torri di legno sono ricordate dagli scrittori musulmani nell'infelice impresa di Guglielmo secondo sopra Alessandria di Egitto (1174): da' quali sappiamo ch' eran armate di possenti arieti e che l'oste siciliana usò anche de mangani smisurati, i quali scagliavano massi, com' e' sembra, di lava, recati a bella posta dalla Sicilia. E dieci anni appresso (1185), cotesti mangani, che l'arcivescovo Eustazio chiama « le figlie del tremuoto, » aprian la breccia nelle mura di Tessalonica, A capo d'un secolo, i Saraceni di Lucera furon tratti con lor mangani alla seconda guerra che Carlo d' Angiò volle portare in Sicilia; nel quale incontro sappiamo da'diplomi napoletani del milledugentottantaquattro, che si richiedeano cento uomini a maneggiar quattro di cotesti strumenti; onde possiamo supporli analoghi a' testè ricordati dell'impresa di Alessandria, ed a

Google Coople

Cap. Ij del presente libro, pag. 307 del volume.
 Abate di Telese, presso Caruso, Bibl. Sicula, p. 270.

<sup>\*</sup> Cap. v del presente libro, pag. 508.

<sup>1</sup>vi, pag. 538.

Diplomi del 23 aprile 1284, citati nella mia Guerra del Vespro Siciliano, ediz. di Firenze, 4866, 1, 283, nota.

Si faccia attenzione altresì a un diploma del 6 maggio quivi citato, nel quale è dotto di una quantità di sassi lavorati (finerrati) pei mangani.

quelli forse che avean aperta a' Musulmani (878) la torre del porto grande di Siracusa, i quali, a quanto ei sembra, operavano per tiri orizzontali. Se mal non ci apponghiamo, è da tenere che l' uso di questa maniera di mangani fu serbato in Sicilia; non vedendosi, per quanto sappiamo, negli altri ricordi del medio evo. Al quale supposto si aggiunga quell'altro de' fuochi da guerra adoperati alla espugnazione di Tessalonica. 'Quanto all' architettura militare, sappiamo noi dal fatto di Bari che re Ruggiero vi adoperava ingegneri musulmani: 'ed è molto verosimile che la cittadella di Lucera, fondata dall' imperatore Federigo quando vi tramutò i Musulmani di Sicilia, sia stata opera anch' essa de' toro ingegneri. '

Onoravasi in que tempi, assai più che l'arte militare, l'astrologia, confusa com essa fu per tutto il medio evo, con l'astronomia: e poichè re Ruggiero si travagliò molto nelle vanità diquella scienza, lice supporre che le verità fossero state anco studiate a corte di Palermo. Fiori in quel secolo, verso la metà com'ei sembra e in Palermo, Mohammedibn-Isa-ibn-Abd-el-Mon'im, musulmano di Sicilia, il quale, al dire del Zuzeni, esercitò con gran lode la geometria e l'astronomia e con le sue teorie faceva autorità tra i dotti del paese. Possiamo supporre

<sup>1</sup> Libro II, cap. ix, vol. I, pag. 399.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Cap. v del presente libro, pag. 539.
<sup>a</sup> Cap. ij di questo libro, pag. 397.

A Si vegga la nota 5 della pag. 614 di questo stesso volume, cap. viij.
Si vegga li cap. v di questo libro, pag. 461.

Tarithi-el-Hokand, nella Biblioteca arabo-sicula, testo, pag. 619. La famiglia era siciliana, come lo dice espressamente il Zuzeni e come si vede dal nome del padre, Isa-ibn-Abd-el-Mon'im, giureconsulto e poeta, del

dunque ch'egli attendesse anco alla applicazione di quelle scienze, alla architettura cioè o meccanica, da una parte, ed all'astrologia dall'altra.

Prevaleano le vanità nella scienza del ciclo al tempo di Guglielmo il Buono, 'di Federigo ed anco di Manfredi, poichè Stefano da Messina dedicò a questo principe la traduzione latina dei Fiori di astrologia, attribuiti da un impostore arabo al gran savio llermes, padre dell'arcana scienza e della medicina. Che la vera scienza poi fosse stata coltivata ancora nel paese, lo prova il comento delle tavole d'Arzachele, compilato in Parigi allo scorcio del decimoterzo secolo, da un Giovanni di Sicilia, del quale non abbiamo altra notizia che questa; "ma se la forma del

quale ci occorrerà di far parola cel capitolo seguente, tra I poeti e i giureconsniti. Secondo la notizia biografica che abbiamo nella Biblioteca citata, pag. 586-587, questo Isa visse nella prima metà del secolo.

<sup>3</sup> Falcando, presso Caruso, Bibl. sicula, pag. 481, narra che il cancelliere Steiano, aspettando la congiunzione di corpi celesti che gli astrologhi cercavan favorevole a lui, differi la mossa da Palermo alla volta di qualche altra fortezza.

11 ms. latino 7316 della Biblioteca di Parigi, che combeta con I/reductorium Albumaur, ha un opsecol di ceno bervissime proposizione co quesso (tielos: 1 Domino manfrido incitio regi Sicille, Stephanus de Mesana losa Bores de serretta sattropic di vi ermota trassulti. Comuncia a fog. 154 verso e finisce a fog. 734, recto di questo buon colice latino di mano franzece del XY secolo, posseduto un tempo da Francesco II.

ll gran creditu di Hermes trismegisto si può argomentare da libri che gli attribuiscono gli Arabi, presso Hagi-Khalla, edizioce di Fiuegel, Nº 6477, 6237, 6239, 7733, 7873, 9497, 9815, 9831, 40523, 40620, ec. ec.

<sup>a</sup> Il Mongitore, Bibliotheca Sicula, pag. 344, citò no Codice di questione por a posseduto dalla Biblioteca di sant' Antonio lo Venezia, quello appanto di cui il Tomasini (Bibliothece senera, Mss., pag. 5) dh il titolo: "Tabulae Toletanae Joannis de Sicilia super Canonibus Arzachelis."

lo oe ho visti due altri nella Biblioteca parigina e sono segnati Mss. Latios, Anckeo Fonds, 7281 e 7406. Il primo de' quali toroa al XV secolo, ed è intitoliot: "Exposicio Jo. De Sicilia supra canones Arzachelis, facta Parissus (rie) anno Christi 1290, " com"o l'essi con l'ainto dell'illustre

11 GO

nome lo dà a vedere cristiano, la vocazione lo fa supporre piuttosto musulmano o giudeo mezzo convertito. Duolmi non poter ammettere le conghietture di coloro che hanno attribuiti alla Sicilia due di que non pochi astrolabii arabi che rimangono ne' musei pubblici o privati: ¹ ma non mi farebbe maraviglia, che un di o l'altro se ne trovasse alcuno di fattura siciliana, atteso le condizioni generali della cultura del paese infino al secolo decimoterzo, e il grand' uso che astrologhi, astronomi e piloti allor faccano dell'astrolabio.

Non volendo interrompero l'abbozzo della cultura scientifica sotto re Ruggiero, io ho lasciata addietro, nel cominciar questo capitolo, la matematica pura, del cui studio non tratta alcuna memoria di quell'età; quantunque e' non si possa dar che sia stata negletta in Sicilia, quando vi fioriano si felicemente i rami di scienza applicata. Ma se il caso mutilò in questa parte, come in tante altre, la storia letteraria, il dotto zelo della presente generazione ha provato che l'aritmetica e la geometria furono onorate alla corte di Federigo, degno erede dell'avol materno. Abbiam

M. Gerard. L'altro del XIII o XIV secolo ha per titolo, " Canones in tabulas toletansa quos exposuit Joannes de Silicia (sic) 4290." E sul bei principio occorrono i metodi della riduzione degli anni dell' egira a quei dell'èra volgare, della bizantina, etc.

Del primo di cotesta startolabii ho trattato nella introduzione alla primo presente Storia, mono i, pag. XVI, VII. Sul econdo si vegga Sédilio. Nativirias pour serviri di Riadioria dei ariences mathematiques etc. Paris 1815 (1889) in 90 pag. 317, Questo astrobabo dei XII seculo, torvato nella cito tatdella di Aleppo, fia descritto dall'illustre orientasista B. Dora dell'accadema di Pietrolargo, fi quie lo correlatistis B. Dora dell'accademaghresioi. Ma il Sédiliost non giudica sufficiente tal prova, e mi par abbia ragione.

noi fatto cenno de' problemi di geometria ch' egli mandòa Malek-Kâmil mentre negoziava per l'acquisto di Gerusalemme. 1 Altri ei ne indirizzò al dotto ebreo spagnuolo, Giuda Cohen ben Salomon, che venne poi a stanziare in Italia. . Gli scritti di Leonardo Fibonacci, dati non è guari alla luce, attestano che questi, nel dugenventicinque o pochi anni appresso, dedicò all'imperatore il libro de'quadrati; che Federigo leggea volentieri il suo Liber Abbaci; e che « dilettavasi, son proprio le parole dell' autore, di apprendere certe sottilità appartenenti alla geometria ed ai numerit » Ritraggiamo da un altro opuscolo del Fibonacci intitolato a modo arabico a Il Fiore, a che a Pisa, in presenza di Federigo, ei sciolse certi problemi proposti da un maestro Giovanni da Palermo. filosofo della corte; che maestro Teodoro, filosofo palatino anch'egli, avea presentate in altra occasione al Fibonacci delle tesi intorno i numeri quadrati; a che il pisano fece sapere per epistola a Teodoro i suoi trovati recenti su le regole di società; e ch'ei mandò all' imperatore, per un Robertino donzello della corte, alcuni corollarii della teoria delle frazioni.

l Capitolo IX di questo libro, pag. 641.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Huillard-Bréholles, op. cit., Introduction, pag. DXXVI, seg. Opuscoli di Leonardo Pisano, pubblicati dal principe Baldassarre

Boncompagni, 2º edizione, Firenze, 4836, in 8º, pag. 53,

L'erudito signor Huillard-Bréholles, nella Introduzione, op. cit., pagina DXXXV, ha sostenuto con buone ragioni che la data del 1225 sia quivi sbagliata e che le si debba forse sostituire 1250.

<sup>4</sup> Opuscoli citati, pag. 2, 17.

<sup>4</sup> Opus. cit., pag. 114.

<sup>6</sup> Opus, cit., pag. 44.

<sup>7</sup> Opns, cit., pag. 20.

Dei quali nomi proprii i due primi ei sono noti d'altronde; e similmente l'ufizio di filosofo che comparisco nella corte bizantina fin dal quarto secolo, e ritorna in alcune chiese di Sicilia all'epoca normanna. Giovanni da Palermo era de notai, o diremmo oggi segretarii, di Federigo; il quale lo mandò ambasciatore a Tunis il dugenquaranta: onde argomentasi ch ei sapesse l'arabico e forse fosse di schiatta musulmana. Maestro Teodoro comparisce in corte, se non tra i grandi, certo tra i più inimi dell'imperatore: mandatogli apposta il dugentrentanove un legnetto per ritornare nel reame, dond'erasi allontanato con licenza e forse con missione del principe; "spacciatogli non guari dopo un foglio bianco col sigillo re-

<sup>\* 11</sup> monaco Fitagota, contemporaneo di Ruggiero ed autore di Jeune delle omelie che si attribuirono a Teolane Cerameo, ha in atoni uns. Il titolo di filosofo, come notammo nel libro l' di questa istoria, vol. 1, pagina 488. In un diploma greco del 1172 ed in uno latino del 173, nel 173, nel 174, pagina 489. In un diploma greco del 1172 ed in uno latino del 173, nel 174, pagina 489. Il un diploma greco del 1172 ed in uno latino del 20 capacia, fatom/o e prefetto della Cappella. Su questa dignità ecclesiastica si vegga Il giossario latino del Ducangeo.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Diplomi del 4221 e del 4240, presso Hullfard-Bréholles, Historia Diplomatica, vol. 11, 483, e V, 726.

Il nome preciso di maestro Giovanni di Sicilia è preposto ad un trattuo latino di situ episalera. Il quale, con aitri opsocio smiglianti, airtrova nei codice di Parigi, Fonds solto Germain, 1459, serittura, come parmi
del XIV secolo, Questo trattato premo el 190gli, dal 3 recto, dove si legge 'Incipi rectorica magistri Joannis de Sicilia in arte dicatodi 'Indico al 14
verso, dove lo comiscia un'aitra 'Summa diclamidia... composita per magistrum Lourentium de Aquilegia ionibardom, jexta stilum romane curie
et consectudiome modernorum. 'Segue in 'Summa Britanis', opsacolo
dello stesso genere. Neggio che le du citime terze parti del volume sono
Tribodi, monoso in Parigi, con la data del 1289. Feres quanto segeratori
latino maestro Giovanni di Sicilia, visse anch'e gil allo acorcio del secolo
ed è peranno diverso dal filosolo di Pederigio II.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Diploma dato di Sarzana il 43 dicembre 1239, presso Brébolles, op. cit. V, 536.

gio, affinch' ei vi scrivesse in arabico le credenziali degli ambasciatori di Tunis; ¹ richiestogli di manipolare per uso della corte degli sciroppi e dello zucchero di viola; ¹ e quel ch' è più, affidatogli il geloso ufizio di spiare negli astri il momento propizio alle fazioni di guerra: ¹ nè sappiamo s' ei fu « de' negromanti astrologi e vati, ministri di Belzebù e d'Astarotte • che Federigo perdea (1248) nella strepitosa sconfitta di Parma. ¹ Siciliano o anticcheno di nascita, arabo o greco di stirpe, ¹ questo Teodoro, al par che Giovanni da Palermo, ben simboleggia la scienza

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dipionil del 6 e 10 febbraio 1240, op. cit., V, 727, 745.

<sup>\*</sup> Dipioma del 42 febbraio 4240, op. cit., V, 750-754.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Si riscontrino gli aneddoti di cotesti astrologii di Federigo, nelia cronaca vicentina del Godi, presso Muratori, Rer. Incl., VIII, Sc e in quella di Rolandino, vol. cit., 228, dore è nominato mestro Teodoro; e notial infine clo che ne dice in generale frate Francesco Pipino, Muratori, op. cit., 21X, 660.

<sup>\*</sup> Si veggano i versi latini citati dai Bréholles, Introduction, p. DXXX1 seguente.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Il protogo d' una traduzione francese dei notissimo Libro di Sidroc dice che "in homme d'Autichee qui on no Codre i pullicopple "initimo di Federigo, prozaccio e mando ad Obert, patriare d'Autichia, ia traduzione intimo dique libro, fatto du na freta paleminano per nome Raggiero, che l'imperatore avea mandato apposta a Tunis, sapendo che quel re poseclesse il testo arabico. Mi Huillard-Irchollos, dalso el Introduzione tolgo questa notitia (pag. DXXIX), non la crede apocrifa, com'airri ha pensato e riconosce neil' Obert, Alberto patrarea d'Autichia, e nel Colre ii nostro Teodoro. Le quali correzioni nil sembrano ottime. Chiunque ha pratical di palesgrafa istima, sa quanto sepsosal conforda la Feo ne ne. E lo scordiamento di Theodores in Tedrov è comunissimo in Oriente, come orumo sa.

Il nome dell'Imperatore comparisce anco la una traduzione talina del "ilber novem judicium, quem missi soloianas Bablionias Friderico imperatort" di che nel Cotelopus Mrs. Angilae, II, 346, n. 8500, citato dello Steinschneider nel Giornale della Società orientale di Germonia, tuno XXIV, parte III (1870), 937. Probabilmente l'Secte Savil d'icennere Nove Giudici P pei doppio algnificato della voce arabica hakim el il facilissimo scambio de vocaloli sette e nove nella sortiura nessibi.

arabica rimasta in Sicilia nella prima metà del decimoterzo secolo: un po' di tutte le dottrine matematiche e naturali; sogni misteriosi e germi di verità, e tra i più proficui, l'aritmetica e la geometria. Nelle quali Giovanni e Teodoro doveano por sensire molto innanzi, s'e' proposero de' problemi a quel gran concittadino di Galileo, quando, studiata la scienza in Barbaria, la perfezionò e venne a promuoverla in Italia.

Ed ecco la mia navicella a vista della prima restaurazione degli studii in Italia, anzi in Europa; ond'è forza arrestarmi, si perchè non basterebbero le mie forze a continuare il viaggio, e sì perchè quell'inicvilimento si debbe a tanti altri fattori, non meno efficaci che la tradizione scientifica e letteraria de Musulmani di Sicilia. La qual nazione, estinguendosi, lasciava sì il picciolo suo peculio a' Latini che l'avean morta; ma essi già s'erano arricchiti d'altre parti, come si dimostra per l'esempio di Gorardo da Cremona, Leonardo Fibonacci, Guido Bonatti, Gerardo da Sabbionetta, Brunetto Latini, Simone da Genova e tanti altri.

Pertanto io mi rimango a pochi cenni, e, passando dalle matematiche alle scienze naturali, debbo ricordare in primo luogo, che la fama accusò l'imperatore di profana curiosità ne misteri della creazione. I Frati minori, snoi nemici accaniti, andavano buccinando quelle che il Salimbeni chiama le superstizioni di Federigo: or ch'egli avea fatti sventrare due uomini per indagare la fisiologia della digestione; or che dava ad allattar de'bambini, vietando alle balle di vezzeggiarli con parole, sì che lo sperimento mostrasse qual'idioma balbetta l'uomo dassè solo, se l'ebraico, come dice la Scrittura, ovvero il latino, il greco, l'arabico; ma aggiugneano i Frati che le povere creaturine n'eran morte di tristezza. I dotti israeliti intanto lodavano il genio di Federigo per la Storia naturale. E questo è provato in vero da fatti notissimi: gli animali esotici ch'ei raccolse; la storia degli animali d' Aristotile compendiata da Avicenna e, per commissione dell' imperatore, tradotta in latino da 'Michele Scoto,' indi in chraico non si sa da chi nè

<sup>1</sup> Salimbenl, Chronica, Parma, 4857, p. 168, 469.

<sup>2</sup> Si vegga Perles, Rabbi Salomo, etc. Breslau, 4863, chato dallo Steinschneider, Hebraische Bibliogr., n. 39, pag. 64.

Si vegga il capitolo precedente, pag. 644 di questo volume. Il Brébolles, op. cit. Introduction, pag. CXCIII, segg. dà i particolari: gli animali messi in mostra a Ravenna il 1234, in Aisazia il 1235; l'elefante donato alla città di Cremona etc.

Op. di. Introduzione, pag. D.XXIV, e Iomo IV, 384 seg., dove si ciano IMs. di Prarque e di Pommerlel di Sagriagna quello della Larenziana, Pitti. XIII, sin., cod. 9, proveniente dalla Bibl. di Santa Croce (extatogo del Bandini, IV, pag. 109). Questo be lo codice di pergamenti in foglio, è latitolato: "Aristorelis de Animalibus, interprete Michaele Scoto" e al compone di tre opere diverso.

 De animalibus \* tradouto dall'arabico in latino per maestro Michele (Scoto) in Tellecto, del quale fu finita la copia il 24 sett. 1206 (fol. 56, recto).

2. Lo siesso col nome intero di Michele Scoto, principia: "Frederica domine mandi" etc. come nel catalogo del Bandini ei fine vi si i estatogo del Bandini ei fine vi si estatogo del Bandini ei fine vi si estratore dell'estato est per magistr. Henrigam colloniensem etc. apod Mesiniam erivitatem Appiec, sub dominus imperator eldem magistro bone Universitate Mapiec, sub dominus imperatore video magistro bone Universitate dell'estato premission rommendarit anno 4239, "finita la cepia il 14 novembre 1260 (db. 33, recto).

3. "De partibus animalium 'tradotta anche da Michele Scoto. Se-condo il catalogo, la traduzione asrebbe stata latta sul testo greco; ma ciò non si legge nel codice, il quale è scritto della stessa unano, con maggior fretta che nelle due prime parti. E da accettare per cagione della data, la correzione del Pérbolites, che sostituisce Mella 3 Messina.

Michele Scoto fu celebre in Italia per tutto il secolo XIII, come si scorge dal Salimbeul, Chronica, pag. 409. uè quando; il libro della fisionomia, composto per lui dal medesimo Scoto; 1 il trattato della caccia co'falconi, opera propria di Federigo; 3 il libro d'ippiatria, compilato secondo i suoi dettami da Giordano Ruffo di Calabria e tradotto in ebraico da un anonimo; il trattato di veterinaria attribuito ad Ippocrate, e tradotto dall'arabico in latino per maestro Mosè da Palermo, "

Non è questo il luogo di toccare la scuola medica di Salerno, nella quale i dotti latini gareggiarono co'giudei 7 e co'musulmani; e i medici di Sicilia vi recarono il tributo di lor dottrina, come si argomenta dal nome di Pietro Siciliano che comparisce nella seconda metà dello undecimo secolo. seguito da un Giovanni figlio di Costantino siciliano. \* Sappiam noi come Guglielmo secondo oporasse di molto, al par che gli astrologhi, i medici musulmani che capitavano in Sicilia; come Federigo non solo

SI vegga Steinschnelder, Hebrüische Bibliographie, n. 39, (maggio 4864) pag. 65, nota 7.

<sup>2</sup> Bréholles, op. cit., pag. DXXV.

Op. cit., pag. DXXXVI. 4 Op. cit., pag. DXXXVII.

<sup>8</sup> Wolf, tom, IV, p. 861, citato dallo Steinschneider, nell'opuscolo di cul si è detto poc' anzi.

Codice della Biblioteca di Modena, citato dal Tiraboschi, tomo IV, parte II, pag. 342. La versione Italiana manoscritta (XV secolo) che posslede la Biblioteca nazionale di Firenze, non ha nome d'autore, nè di traduttore.

<sup>7</sup> Su la parte ch' ebbero i Giudei In questo celebre insegnamento, si veggall Carmoly, Histoire des Médecins juifs, Bruxelles, 1844, in 8º, tomo l, § XXIII, e ll De Renzi, . Collectio Salernitana, Napoli, 4852, tomo 1, pag, 406, 419, et passim ed anco ne' toml II, III, IV.

De Renzl, op. cit., 111, 328.

<sup>1</sup> lbn-Globair, da noi citato nel cap, v. di questo libro, pag. 534 del volume.

provvide con le leggi allo studio della medicina, ma par abbia promossa la pubblicazione di alcuna opera \* medica e la traduzione d'alcun' altra; 1 sappiamo l'accoglienza che trovò a corte di Palermo, verso la metà del decimoterzo secolo, il medico Taki-ed-dîn, il quale venendo a Bugia da paesi di Levante, soffermossi in Sicilia. E visse nell'isola infino alla seconda metà del secolo decimoterzo chi seppe sì bene la lingua arabica e la medicina, da poter voltare dal testo in lingua latina, la grande opera medica di Razi, intitolata El-Hawi, ossia « Il Comprensivo, » della quale Carlo primo d'Angiò avea domandato ed ottenuto un codice dal re di Tunis. Il traduttore, per nome Farag, figliuolo di Salem, ebreo di Girgenti, portò a compimento, nel febbraio del milledugentosettantanove, questo lavoro; il quale sendo stato approvato da eletti medici di Napoli e di Salerno, ne fu fatta per uso della corte una bellissima copia in pergamena, divisa in cinque grossi volumi; la quale dopo quattro secoli capitò nella collezione di Colbert, ed or è serbata ne tesori della Biblioteca nazionale di Parigi. 3 Cotesto lavoro non so-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mi riferisco pel particolari e per le citazioni, al Bréholles, op. cit., Introduction, pag. DXXXVIII, DXXXIX. Articolo di Mr Cherbonneau, nel Journal assatique di maggio 1856,

pag. 489, nel quale si dà raggnaglio d'una raccolta di biografie musulmane del XIII secolo, per Ahmed-Gabrini. L'Autore dice che Taki-ed-din fu benaccolto da El-ibratur, re cristiano dell' Isola; la qual voce va corretta di certo imbiratúr, e forse designa Manfredi, come pensa l'erudito Mr De Freméry, l. c.

<sup>8</sup> Mss. Latins, 6912. Ho cavate le notizie su l'origioe di questa versione, dall'opera stessa, vol. I, fog. 1, 2, e vol. V, fog. 189 verso, e n'ho dato ragguaglio nella mia Guerra del Vespro Siciliano, edizione del 4868, 1, 84, 82, in nota. Il codice fu copiato in Napoli (vol. V, ult. pag.) da Angelo de Marchia.

lamente è pregevole per la storia letteraria, ma potrà servire tuttavia agli scienziati ed a filologi, terminando con un indice ed un ampio glossario di medicamenti semplici, al quale è messo a riscontro il nome latino con l'arabico e spesso anco col greco, scritti in caratteri nostrali.

Quantunque gli Arabi, togliendo, come noi, dai Greci il vocabolo filosofia, l'abbian usato in senso diverso da quel ch' ebbe in Europa nel medio evo, e l'abbiano ristretto alle speculazioni metafisiche e fisiche dell'antichità, pure io non credo cher e Ruggiero siasi mai dato a così fatta disciplina, sì come affermano Sefedi ed Omari da me citati. Edrisi, nella dedica della geografia, gli dà lode soltanto per le scienze delle due classi che noi chiameremmo politica e matematica: è e da tutto quel che sappiamo di

La tavola delle malattie e de' membri del corpo umono, tomo V, fog. 86, segg è scritta a due colonne, col titolo di Sinonimum nell'una, e di Expositium nell'altra; nella prima delle quali colonne si legge il vocabolo tecnico arabico o greco, nella seconda il latino.

La Tabula medicinarum corre dal fog. 50 verso al 434 del medesimo volune, anco a due colonne; per esemplo "Alerbose". Aprus cassus; "Al-hon=Rosa fetens etc., " na alcuni qualeral mai rilegati guastan qui l'ordine affabetico, Ped vib., dal fog. 600 recto, na descritione de' sempled, coadotta anco nell'ordine dell'alfabeta arabico, della quale parmi bene dare il segonene arricolo, che juscera forera il botantel.

Renar riscronas. Arabice appellatur funticiado (Fuwwate-s-abght, a nostro modo di trascrivere) et est quedan hierba, egips rafle est rubes qua attustre tinctores ad tingendum rubeum; et lébes déclur rubes tinctores et ingendum rubeum; et lébes déclur rubes tinctores et est paraditur est aspendiur cum arboribus; et virgula ejus sont quadrata, alba estabilia, noduloss et in quolibletondulo aust octofolia sut sex, auti quature, appera, parra, similia follis ysopi moniani. Capud (nel) joarome at acutume et in joiss osoliis est tios parras, citinas, decilenas ad albedinem et in loco foris esprellur granos similis coriandro; et radice ejus est utendom (vol. V. (ps. 207).

Hadosbaon, hadovdodayou, Rubea tinctoris (fog. 400, recto).

<sup>2</sup> Cap. iij di questo libro, pag. 441, nota 1.

Cap. cltato, pag. 453.

questo gran principe, ei ci sembra inclinato alle scienze pratiche e positive, più tosto che alle astrattezze su la natura e le relazioni degli esseri. Quindi è verosimile che que' due scrittori arabi del decimoquarto secolo, indotti in errore dalla fama che tuttavia predicava la corte sveva di Sicilia com' emporio d'ogni bel sapere, abbiano attribuita a Ruggiero una lode che andava piuttostò al figliuolo della sua figlia. Pure nella seconda metà del duodecimo secolo, gli studii filosofici propriamente detti eran già progrediti di molto in Italia e particolarmente nelle regioni meridionali. A quegli studi par che accenni, e non alla scienza e alla coltura in generale, il dotto fiorentino, Arrigo da Settimello, nel carme latino dettato allo scorcio del secolo, là dov' ei dice che la filosofia tenea corte bandita in Sicilia. 1

Il genio dunque dei tempi, l'adolescenza passata a corte di Palermo, la quotidiana provocazione di papi ambiziosi e tracotanti, ed anco la sottigliezza del cervello germanico, disponeano Federigo alla metafisica. Si potrebbe supporre a priori ch' ci fosse stato educato alla scuola peripatetica degli Arabi, poichè

Arrighetto, ovvero Trattato contro all'avversità della Fortuna, Firenze, 1730. Quivi (lib. 1V, pag. 38) è posto in bocca della filosofia questo distico:

Et mihi sicaneos, ubi nostra palatia, muros, Sic stat propositum mentis, adire libet.

Ma gil antichi traduttori italiani pensaron bene di scrivere Parigi in luogo di Sicilia; come si vede nella edizione citata, pag. 76 e nella variante di un codice della Riccardiana, che ha data il Milanesi nella edizione del 1884 (Il Bossio e l'Arrighetto), pag. 341.

Il Mehus, nella vita di Ambrogio Traversari, Epistolæ etc., Firenze, 1759, in foglio, sostlene con ottime ragioul che il carme di Arrigo da Settimello fu scritto nel 4493.

l'Europa cristiana in quel tempo non soleva attingere ad altre fontiche aquella. Cresce l'argomento col noto fatto ch'ei menò seco alla Crociata un musulmano di Sicilia, col quale avea studiata già la dialettica.1 Ed abbiamo per prima prova l'opinione generale del secolo, quando la Corte papale e i frati, e i nemici dell'impero e la turba infinita de'ciechi di quella età, più arrabbiati assai che i ciechi d'oggidì, accusavano Federigo di miscredenza e gittavangli addosso le più sciocche calunnie; "e, quel ch' è più, i Cristiani mormoranti contro Roma in Italia e fuori, lo biasimavano di liberi pensieri, e persino il Poeta che avea messi in inferno tanti papi, lo chiuse entro un'arca ardente della città di Dite. Ma da pochi anni in qua son venute fuori notizie dirette e precise intorno la scuola ch'ei seguì.

Un codice arabico della Biblioteca bodlejana d'Oxford, initiolato e I Quesiti siciliani » racchiude le quistioni filosofiche « mandate a' dotti di Levante e di Ponente dal re de Romani, imperatore e principe della Sicilia, e le risposte che fecevi in Ceuta,

<sup>1</sup> lbn-el-Giuzi, da nol citato nel capitolo precedente, pag. 613.

<sup>&</sup>quot;St veggs la coulan del Sallabeni, il quale lo chiana (pag. 3) "pestifer et analedictas, solisinations, has nerelloss et epiconeres, corrumpers universam terram "; e altuve (p. 168) gli attributisce come bestemmia lo achero: che libo non avrobbe lodata tanto la Terra Promessa, «fegil aveses vistas Terra Di Lavono, Calabria, Sicilia e Puglis. Il tedesso frata Alberico (Chrancion, Bianover (1880), gli apponenti idento de "Tres Boratores sue guillatores fierrata in mundo", cheò Motie, Crista e Nuometto. Racconta poli che Federico, vederdo un Sacrobo porture l'eucaristia, sclamo "liem me, quandiu durrabit trafficistat". La sentenza del tre "trabacore" è citata anno nella via di Gregorio IX, presso Muratori, Rarra Baliot, tono till, parte I, 585. E questa frase ha dato origine a i supposto che Federigo abbia servitto il l'amore o incertissiona libro. "Di crisbis imprescribitos."

per volere di Rascid califo almohade, il dottissimo sceikh 'Abd-el-Hakk-ibn-Sab'in. » Cotesto re de Romani era ben Federigo, poichè il riscontro delle date, conduce per l'appunto al suo regno. Ed ecco il tenor de questiti:

Primo. « Il filosofo (Aristotile) in tutte le opere sue dice espresso esistere il Mondo ab acterno: ei così pensava di certo. Or, s'ei lo dimostrò, quali furon le prove; e se no, in che maniera ei ne discorre? »

Secondo. « Qual è lo scopo della scienza teologica e quali sono i suoi postulati preliminari, se postulati essa ba? »

Terzo. • Che cosa sono le categorie? E come quelle dieci che ne conosciamo servon di chiavo ad ogni maniera di scienza? Ma le son veramente dieci; e perchè non se ne può togliere ne aggiugnere alcuna? Come poi si prova tuttociò? »

Della quarta tesi non è trascritto il testo, ma si ritrae che risguardava la natura dell'anima, la -sua immortalità e la contraddizione che appariva in questo subietto tra Aristotile ed Alessandro d'Afrodisia.

Quinto. « Come vanno spiegate queste parole di Maometto: « Il cuor del Credente sta tra due dita del (Dio) Misericordioso? »

Bastano così fatte domande a svelare lo scettico. Ibn-Sab'in che non l'era meno di Federigo, rispose pure in tutti i capi da specchiato ortodosso musulmano, pratico dell'arsenale della scienza e bene informato della storia de'filosofi greci; poichè oltre i molti peripatetici, ei cita a proposito dalla immorta-

lità dell'anima, « il divino Platone e Socrate suo maestro, » non che il Corano, il Vangelo, il Pentateuco, i Salmi e i Fogli (Sohof), antichissima rivelazione, com' e' pare, 'de' Sabii. Ma di sotto il casto ammanto uscìa la zampa di Satan. Discorrendo della teologia e de suoi fondamenti scientifici, Ibn-Sab'în scrivea che, se l'imperatore pur volesse chiarirsene meglio, venisse in persona a parlargli o mandassegli alcun suo scolastico (motekallim) o almeno un uom fidato al quale consegnare sicuramente lo scritto: tanto più che coteste sospette proposizioni eran già note a tutti in quel paese, come fuoco che s'accenda in alto: e v'era di molti barbassori ignoranti e maligni, che al solo odore di questti così fatti. davano dell'asino al proponente e di matto all'interrogato. Leggiamo nel preambolo di questo dotto squarcio peripatetico, che il messaggier dell'imperatore, avuto lo scritto, offrì grossa somma di danaro per mani del governatore di Ceuta; che Ibn-Sab'în la rifiutò, e ch' ei ricusò al paro i ricchi doni mandatigli da Federigo, quand' ebbe sotto gli occhi la risposta. La proposizione de' Quesiti Siciliani va riferita, su per giù, al milledugenquaranta.1

Noi non ritraggiamo se Federigo abbia soddisfatta

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ms. della Bodiejana, Hunt, 534, n. cecelxyi dei Cataloga arabico, deve e shagilant D nome del principe, natore de questil. I bo dato un esteso ragguaglio di questo opascolo, nel Auroral ariatique del 1853, devier-mars, pag. 2010, segge, ed ho ristampatal alentalo brasil del testo nella Bibl. arabo-sicula, pag. 531, segg. Mi riferisco al lavoro del Journ. anat. per le prove e pri riscontri delle date e dei nomi.

Secondo gli autori citati, Ibo-Sab'in nacque a Murcia il 614 (1247-18) e morì alla Mecca il 669 (1271). Il califo almohade Rascid, regnò dal 4232 al 4242.

la curiosità filosofica, al modo che gli proponeva Ibn-Sab'in. Questo sapiente, che allor avea forse venticinque anni, e s'era già, di Murcia sua patria, rifuggito in Ceuta per una prima persecuzione religiosa, fu costretto nuovamente a mutare soggiorno, da'teologi Musulmani che non gli perdonavano l'audacia, nè il sapere. Passò da Ceuta a Bugia, indi a Tunis e al Cairo, e infine alla Mecca; precorso e avviluppato sempre dalla fama di zindik e panteista, ancorchè ei cercasse di nascondersi sotto il mantello del sufismo e delle scienze mistiche. Ebbe, come gli antichi filosofi, gran seguito di discepoli e di gente che ammirava la sua dottrina ed eloquenza, o gli era grata per la inesauribile carità, Ma prevalendo i nemici, ei, con esempio singolare appo i Musulmani, si fe'segar le vene e morì da stoico : onde crebbe l'ammirazione de suoi discepoli e il trionfo de nemici. Se non fallisce un cronista anonimo trascritto dal Makkari, la fama di questo filosofo arrivò in Italia. Abd-Allah signore di Murcia, della dinastia de Beni Hûd, spogliato improvvisamente da Alfonso di Castiglia che avea accettato da lui l'omaggio feudale, tentò un appello al papa pel falsato giuramento, com'io credo. Mandò a que-

¹ La biografia di questo filosofo musulmano si ricava da Ibn-Khaldan, Makkari, ed Abn-Heshkai, dia ne testi inel Joura, Aria, Iline-i-Khalda, icitao dai Makkari, ed Ibn-Heshkai, citao dai Makkari, fa menzinone di cotestal Questii Siciliani, che i dotti Tióm avacom mandali per contondere i husulmani e che firmono ai fullemente risoluti dal giovane Ibn-Sab'in. Dopo la pubblicazione dell' articolo, Perudito M. Charboneneu, professore da Algeri, manomini un'attra biografia d'Ibn-Sab'in, estratta dai libro di Gabrini (si vegga qui innanzi a pega (88), neta 2) suo contemporaneo, in quales non contiene nulla di naovo, per noi, essendo stata copista negli scritti degli antori più moderni che mi eran prima recutti alti mandi.

st' effetto in Roma un fratello d' Ibn-Sab'in, per nome Abu-Taleb; il quale presentatosi al papa, s'accorse che questi al vederlo si messe a parlare di lui "in lingua barbara" co suoi cortigiani; onde informatosi arrivò a sapere aver detto il papa che il suo fratello era in vero il principe de' teologi musulmani. Tornando l'ambasceria al dugenquarantarè, perchè alora i Castigliani occuparono Murcia, si dee riferire quel giudizio ad Innocenzo IV, uomo di molta dottrina e testè amico dell'Imperatore. E sembra cosa molto verosimile che Innocenzo avesse anco lette le risposte al Quesiti Siciliani, le quali di certo levarono gran romore tra gli adètti della scienza.

In tal frequenza di commerci intelletuali, non poteano rimanere ignote a corre di Sicilia le opere del gran filosofo israedita di Spagna morto nei primi anni di quel secolo, Musa-ibn-Meimûn, chiamato dagli scrittori cristiani Maimonide. E già l' erudizione moderna, frugando gli scritti degli Israeliti italiani, ha scoperte vestigia dell'abboccamento di Federigo con un dotto, non sappiamo se ebreo o musulmano, col quale lo imperatore si maravigliò che Maimonide non avesse spiegato nella « Guida de Dubbiosi » nè tra le « Ragioni de Precetti » l'origine del rito mosaico di purificazione con le ceneri della giovenca rossa (Numeri, cap. XIX); e soggiunse parergli che quell' uso fosse nato per vero dall'olocausto del lione fulvo, ch' egli ritraea dal « Libro

¹ Makkari, edizione di Leyda, I, 594; e nella Bibl. arabo-sicula, testo, pag. 574 in nota. Si veggano gil schiarimenti che lo detti a questo proposito nel citato articolo del Journal asiatique.

de Sapienti indiani » ¹ Da eotesto cenno si è conchiuso a ragione, che Federigo ebbe alle mani là versione ebraica, o piuttosto l'originale arabico, della famosa « Guida; » e si è supposto con verosimiglianza ch'egli stesso n' abbia fatta far la prima traduzione latina. ¹ Speriamo ebe ulteriori indagini rischiarino cotesti particolari di Storia letteraria. Intanto non è da porre in, dubbio tal aneddoto, che allarga sempre più il eampo delle cognizioni da attribuirsi a Federigo.

Nè egli coltivò la filosofia sol per utile e diletto proprio, ma si la promosse ne suoi dominii e in tutta Cristianità. Accenneremo appena alla Università fondata in Napoli; a sussidii assegnati per gli studenti poveri; ai "dottori chiamati da ogni parte del mondo, come dice il Jansilla, con liberali premii e provvisioni." Raccolti nella sua biblioteca moltissimi codici arabici e greci, Federigo li facca tradurre in latino, per comodo pubblico. Ci rimane la nobile epistola con la quale ei mandava in dono ai professori ed agli studenti di Bologna la versione di a certi scritti di Aristotile e d'altri filosofi su la dialettica e la cosmologia, » affinebè giovassero a propagare la

Il Inostro professore Fasto Lasinio, noto questo passo in un codice chralco alla Laurentinan e ne mandò copia al dottore Sciencineder; il quale l' ha pubblicato, con erudici connenti, nella Ideniacia Billographia. n. 30 (maggo 1861), juga; (e), segg.: e dia aggiunto nel n. 42 (novembre 1864), pag.; 43), un passo di altro ma, beràrco, nel quale si fa pravia di un abbocamento ch' obbe Federigo con Samuele-ibn-Tibhon, traduttore chraico della "Golda".

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Steinschneider, op. cit., n. 39, pag. 63.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Anonymi, etc. (Niccolò de Jamsilla) presso Caruso, Bibl. Sicula, pag. 678.

scienza, « senza la quale, ci dicea, la vita dei mortali non si conduce liberalmente. » Impossibile c' sembra che Federigo non abbia arricchita, di quelli e d'altri trattati, la sua cara Università di Napoli; e si ritrae che Manfredi, imitando l' esempio del padre, inviò all'Università di Parigi, forse le stesse opere e di certo la stessa epistola, ricopiata e mutatovi il nome. i Pensano gli eruditi che coteste versioni siano state, tutte o parte, opera di Michele Scoto. 'Non guari dopo, Bartolomeo da Messina, per commissione di Manfredi, tradusse dal greco in latino l'Etica d'Aristotile; o un tedesco per nome Hermann voltò in latino, per voler dello stesso principe, le parafrasi arabiche, o compendii del medesimo e

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mi basti citare per l'unico testo delle due epistole, l'Historia Diplemente cet, dei Hirobbies, N. 783, segg. dove si leggono le varianti delle odizioni lattene un tempo nelle Epistole di Pletro della Vigna e nella collectione del Marthen. La data della epistola di Federigo torra a un di presso al 1230. L'argomento degli opuscoli è spicato nel testo, con le parecia in aeromicabbase et mathematier discipitari, delle qualib ressa ia seconda comografia, polchè trattasi, secondo l'opinione del Jourdain, de'libri della Fisica e delle Neteroe d'Artstutie fe for "ano cell' Altangasto de della Fisica e delle Neteroe d'Artstutie for "ano cell' Altangasto de della Fisica e delle Neteroe d'Artstutie for "ano cell' Altangasto de dell' Altangasto de dell' Altangasto al pagieno EXVIV.

<sup>2</sup> Bréholles, I. c.

Il codice del convento di Santa Croce di Firenze, passato alla Laurentiana e seguato Pieta, XXVII, dext. n. 9, contiene, tra gli altri opassotti, uno intultolato (fag. 176 o pintossio 353) "Incipit liber magnorum etilicorum aristotelis, translatus de groco in latimum a magistro barribolome od Hessini, in cural illustrissimi maynificit, serentissimi regis stillet, scientio amatoris, de mandato suo. "3 tregga anco il catulogo del Bandini, 17, 080, en quiane è notato che la usessa versione, munita però e senza nome, si trova nell'altro codice di Santa Croce Iviat. XIII, sin., cod. VI, n. 16, notato in catalogo appe. (30, dei medesimo volune. il qual codice o composto tatto di opseccii d'Aristotile; na non me n'è occorso alcuno che si riferica a lampe a l'apsec-de cui trattamo.

Il Tiraboschi, Storia della Letteratura Italiana, tomo IV, parte II, lib. III, cap. J. § 1, p. 341, oltre il primo de suddetti mss. di Santa Groce, ne cita uno della Biblioteca di san Salvatore a Bologna.

d'altri libri d'Aristotile. 1 Aggiungansi le altre versioni d'opere di matematica, di medicina, di storia naturale, d'astronomia o astrologia, dovute al patrocinio di Federigo o del figliuolo, delle quali abbiam già fatta menzione. Come poi i Giudei furono in Occidente, per tutto il medio evo, gli interpreti più assidui della dottrina araba, così Federigo favorì, insieme con le latine, le traduzioni o compilazioni ebraiche degli scritti arabi di scienza. Oltre i supposti che abbiamo riferiti poc'anzi intorno la versione della « Guida de' Dubbiosi, » si ritrae per positive testimonianze che Giacobbe figlio di Abba Mari, medico di Marsiglia, stipendiato largamente dall'imperatore, e venuto a Napoli, compì quivi il dugentrentuno la versione ebraica dell' Almagesto, e il trentadue, quella del comento di quattro libri d'Aristotile per Averroes. 1 Similmente si ritrae che Giuda Cohen figlio di Salomone, ebreo spagnuolo, compilatore di una grande enciclopedia scientifica ch'ei dettò in arabo e tradusse in ebraico, passò in Italia del quarantasette, dopo avere risposto per ben due volte ai quesiti scientifici di Federigo: 3 onde possiamo argomentare che questi l'abbia chiamato di qua dalle Alpi, allettandolo con quella savia liberalità che usò verso ogni altro scienziato.

<sup>1</sup> Renan, Averroes, partie II, chap. II, § 3.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Carmoly, Histoire des médecins Juifa clc., Bruxelles (8H, § lx; Steinschneider, Hebräische Bibliographie, n. 39, (1861) pag. 63, 64; Renan, Arenoes, partie II, chap. 4, § iv. Si confronti Bréholles, op. cit., Introduction, naz. DXXVI.

Wolf, De Rossi, e Krafft, citati dal Bréholles, nella stessa Introduzione, pag. DXXVII.

Ouindi si è creduto che Federigo intendea l'ebraico; ed altri ha aggiunto, con maggiore verosimiglianza, il greco, poichè v'ha una versione greca delle sue costituzioni, 1 e si sa che al suo tempo questo idioma prevaleva in alcune città della Sicilia e del Napoletano. Per buoni argomenti si ritiene che Federigo seppe il provenzale e il francese; \* nè è da mettere in forse ch'ei parlò, qual meno e qual più spedito, l'italiano, il latino, l'arabico e il tedesco. 3 Dubbio è che in latino e in provenzale, ' certo ch'egli abbia verseggiato in italiano, al par che alcuni suoi figliuoli e cortigiani: il che non vuol dir che Federigo inventò la nostra poesia, nè che fondò, propriamente parlando, un' Arcadia in Palermo, come sognavano gli eruditi del secol passato; ma che primo, o tra i primi, egli introdusse in Italia la moda arabica e provenzale di recitare a corte, de' versi dettati nella lingua che ciascun parlava. La quale usanza aulica, promosse la nostra letteratura assai più ch' e' non sembri a prima vista. Federigo rese popolari le novelle rime, con le attrattive del canto e dei suoni. E se ben mi appongo, suscitossi nell'animo de'contemporanei una

Si confronti il Bréholles, op. cit. Introduz., pag. DXXXIX.

Sul testo greco delle Costituzioni di Federigo, si vegga la medesima opera, IV, 1, 2.

<sup>3</sup> Bréholles, op. cit. Introd., p. DXLI, DXLII.

Il Salimbeni, Caronicon, pag. 166, dice in generale ch'ei parlò moltre e varie lingue; Ricordano Malespini, cap. 170 scrive: E seppe la nostra lingua latina e il nostro volgare e tedesco, francesco, e greco e saracinesco; e di tutte vertudi copioso, largo e cortese, e.c.

<sup>\*</sup> Bréholles, op. cit. Introd., pag. DXL, DXLI.

Salimbeni, op. cit., pag. 166.

indefinita ma irresistibile brama di civiltà, a veder il nipote di Barbarossa, che scendea dal trono per conversare co' dotti e mescolarsi negli esercizii delle arti liberali e ne' sollazzi: gentile, piacevole di tratto, arguto, tollerante degli altrui detti, ' vivace e versatile ingegno, ed a volte profondo, nudrito e non sofocato dalla erudizione, splendido ed elegante negli arredi e negli edifizii ch'ei, fece costruire. ' Con la potenza, la ricchezza e l'alto animo, egli cooperò quanto niun altro uomo del medio evo, a' progredimenti dell' intelletto umano in Europa.

Noi non abbiamo qui a giudicar Federigo statista, nè legislatore; non abbiamo a biasimar, nè a scusare i vizii che lo macchiarono, l'avarizia, la crudeltà, la dissolutezza, la perfidia: vizii di tutti i tempi e maggiori assai nel medio evo che in oggi. A considerar la sola tempra dello intelletto. Federigo ci sembra uom del secolo decimottavo, venuto su nei principii del decimoterzo, come quelle piante che per singolar caso di natura o per arte dell'uomo, fioriscono fuor di clima e di stagione. Così fatti fenomeni morali, la Storia non arriva a spiegare pienamente, poichè la più parte delle cause si sottraggono alla critica; può nulladimeno, investigare le condizioni di cose che abbiano favorito lo sviluppo d'un buon germe. Or l'intelletto di Federigo prese forma e vigore tra due serie di fatti non ordinarii, alle quali noi abbiamo accennato; cioè il turbine politico

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Salimbeni, loc. cit, fa vedere chiaramente quanta annuirazione ei senti conversando con quest' empio. Si confronti ciò ch' ei dice a pag. 470.
<sup>3</sup> Su i monumenti, si vegga il Breholles, op. cit. Introd., pag. CXLVI, segg.

che l'aggirò fin dai suoi primi anni e l'ambiente di civiltà nel quale ei fu educato. Il nostro subietto ne conduce a ricapitolare quanto su quest'ultimo punto si è detto da altri e da noi stessi.

All'entrar del secolo decimoterzo, la civiltà musulmana, con le sue parti buone e triste, s'era infiltrata un poco in tutta Europa, molto nella terraferma italiana e moltissimo in Sicilia: dove, oltre i frequenti commerci con le rive meridionali del Mediterraneo, rimaneano avanzi degli ordini e delle schiatte musulmane. Tra gli avanzi di quelle schiatte, ci sono occorsi nella infanzia di Federigo de famigliari della corte di Palermo e n'abbiamo visti nel suo seguito a Gerusalemme e per tutta Italia, in pace, in viaggio, in guerra; maestri o collaboratori di studio, essi e i Gindei e i Musulmani avventizii d'altri paesi, cortigiani, ufiziali, ministri di passatempi onesti, o di lusso e talvolta di non lodevol costume. Giovanni detto il Moro, celebre per misfatti nei regni di Corrado e di Manfredi, nato d'una schiava di corte, segretario dell'imperatore, tesorier generale del reame, quel desso ch'ebbe feudi da Innocenzo IX e volle tradire Manfredi a Lucera, Giovanni somiglia, così d'origine come di vita e di costumi, ad un liberto di reggia musulmana di Spagna, Affrica o Egitto, 1

La corte sveva d'Italia parve musulmana a tutti i buoni Cristiani dell'Occidente, secondo l'attestato di

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Non occorre citazione pe fatti di Giovanni il Moro. Le concessioni papali a suo favore, si veggano nel Registro d'Innocenzo IV, lib. XII, n. 284, 327, citato da M. De Cherrier, Histoire de la lutte des papes, etc., vol. III, 19, della seconda edizione.

Carlo di Angiò, che appellava Manfredi il Sultano di Lucera. Avendo largamente discorso in questo capitolo e nei precedenti del patrimonio intellettuale che Federigo prese da' Musulmani, accenneremo qui ai costumi e alle usanze passate per la medesima via. Gregorio IX denunziò all'orbe cattolico l'imperatore che in Acri avea fatte venir ballerine per offrire spettacolo o peggio, a'suoi ospiti Saraceni: 1 e si ritrae da testimonianze autorevoli che anco in Europa ei si sollazzava con le pantomime, i giochi di equilibrio, i suoni e icanti di quelle saltatrici.1 Innocenzo IV, accagionandolo ingiustamente per le relazioni politiche col Cairo. gli rinfacciava di tenere paggi saraceni e di far custodire la sua moglie da eunuchi. E ch'egli s'era acconcio un serraglio a Lucera e n'aveva un altro da campo nelle guerre d'Italia, lo provano documenti e scrittori contemporanei. Così i vizii avean preso a corte di Federigo le sembianze musulmane; non ch' e' mancassero o fossero men laidi nelle reggie cristiane del medio evo. Musulmano anco il lusso. Parrebbe che Federigo volesse imitar qualche sultano. Gaznevida dell'India, quand'egli all'assedio di Pon-

in winnin Gro

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Squarcio d'una epistola del 1229, dato da Matteo Paris, presso Bréholles, op. cit., 111, 140, in nota.

Mattee Paris, citato da Bréholles, op. cit. Introduct, pag. GXCII, CXCIII. A pag. DXLV, sl cita un diploma, nel quale l'imperatore ordina di scritturare per la corte un valebte hallerino saraceno, a quel ch'e pare, di Snama.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Epistole del 17 luglio 1245 e 25 maggio 1246, presso Brébolles, op. clt., VI, 325, 427. Si veggano le memorie contemporanee, citate dallo stesso autore. Introd., pag. CLXXXIX.

Le citazioni son date dal Brébolles, op. cit. Introd., pag. CXC, CXCl. La prima, ch'è cavata dalla Historia Diplomatica, V, 486, prova che quelle donne vestivano alla musulmana.

tevico (1237) fece menare da Saraceni un elefante, che portava sul dosso una torricciuola con le bandiere imperiali. Parrebbe ch' egli avesse voluto recare in Europa le apparenze tutte dell'Oriente, quando si legge il rescritto, col quale comandava a'suoi ufiziali in Palermo di trascegliere subito nella famiglia della corte alquanti schiavi negri in su i venti anni, e comperarli al bisogno, i quali apprendessero a suonare, chi la tromba e chi la trombetta, e fossero subito mandati allo imperatore. E sia caso, o che i più be' paramenti della corte uscissero ancora dat tirze di Palermo, si è perfin vista una iscrizione arabica, trapunta in oro, su i paramani della tunica nella quale fu composto nell'avello il grande imperatore del secolo decimoterzo. \*\*

## CAPITOLO XI.

Mentre le scienze fisiche e filosofiche manteneansi in onore appo i soggiogati Musulmani di Sicilia, e la poesia arabica suonava gradita nella reggia cristiana di Palermo, gli studii religiosi e legali decaddero e con essi la filologia. Nè dovea succedere al-

Si vegga la citazione nel Capitolo precedente a pag. 641 di questo volume, nota 8.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Diploma del 28 novembre 4239, presso Bréholles, op. cli., V, 535.

Presso Gregorio, Rerum Arabicar., pag. 478.

Si vegga intorno a cotesta iscrizione il cap. vij del presente libro, pag. 589, nota t.

111. 46

trimenti, quando si dileguavano a mano a mano gli uomini eletti per educazione e virtù, lasciando nell'isola que' delle infime classi e gli ufiziali e servitori di corte. L'emigrazione de'migliori, attestata negli annali arabici dell'undecimo secolo, taciuta in que'del duodecimo che dimenticavano già la Sicilia, comparisce ormai dalle biografie.

Secondo l'ordine posto ne libri precedenti, farem di principiare la rassegna con le scienze coraniche. Delle quali troviam solo cultore un letterato, diremmo quasi, enciclopedico, rinomato appo i Musulmani infino ad oggi. In luogo di scompartire i ragguagli per tutto il capitolo, ritornando a questo valentuomo in ciascuna delle classi cui vanno ascritte le svariate opere sue, discorrerem di tutte insieme; e daremo per primo la biografia, che si ritrae da 'Imâd-ed-dîn d'Ispahan, contemporaneo; da Ibn-Khallikân, scrittore del secolo decimoterzo e da quattro eruditi compilatori dei decimoquarto e decimoquinto.

L'autore, per nome proprio Mohammed, per patronimico ibn-abi-Mohammed-ibn-Mohammed-ibn-Zafer, ebbe il nome familiare d'Abu-Hascim, i ti-

<sup>1 &#</sup>x27;Imad-ed-dio, nella Ribl. arabo-icula, testo, pag. 605; lbn-Khalliah, op. cit., pag. 630 e nella editione del baron De Siane, 1, 724 e lll. 108 della versione Inglese: Abufeda, Annali, op. cit., pag. 445 e lli, 685 della edizione di Reiske; Takl-ed-din-el-Fast, op. cit., pag. 659; Makrizi, op. cit., 685; Soluti, op. cit., 671.

Si confrontino coi testi le notizie ch' lo, primadi stamparil, a vea date nella versione Italiana del Soluda-el-Mold', Firenze, 1851, introduzione, pag. XVIII segg. e nella versione ingiese, Londra, 1832, vol. 1, 20 segg. 1 mad-ed-dia lo chiama Abu-Abd-Aliah, e il Soiutl, Abu-Ga'ar.

Non giova notare le varianti de titoli onorifici, che son moite. Io non ho argomenti da credere che il disparere su la patria sia nato dalla diversità di coteste appellazioni secondarie, anzi tengo fuor di dubbio

toli onorifici di Hogget-ed-afin e Borkûn-el-islâmi (Dimostrazione della fede e argomento dell'islamismo) e gli veggiam dati i nomi etnici di Sikilli e Mekki, or l'uno, or l'altro, ed or entrambi; il quale raddoppiamento accade spesso appo i Musulmani, com'altrova abbiam detto.

Ibn-Khallikan afferma a drittura ch'ei nacque in Sicilia e fu educato alla Mecca; il che ripete Abulfeda; e il Makrizi dice di più che il nostro autore, oriundo della Mecca, fu educato in Maghreb e stanziò in Hama, dopo breve fermata in Egitto. Da un'altra mano 'Imad-ed-din, che lo conobbe di persona ad Hama, lo novera tra i poeti dell' Arabia propria : lo dice meccano "d'origine ", maghrebino di educazione, vissuto in Siria: e notisi che la voce asl, usata da questo scrittore, risponde appunto alla nostra " origine, " e si adopera più propriamente per designare la patria del padre. All'incontro il Fasi, che compilò nel decimoquinto secolo gli annali della Mecca sua patria, lo fa oriundo del Maghreb, ma nato e cresciuto nella santa città. Egli cita il Katifi, annalista di Bagdad; il quale alla sua volta allega un discepolo d'Ibn-Zafer, che avea sentito dalla propria bocca di lui, esser nato alla Mecca, di sciaban quattrocennovantasette (maggio 1104): e il discepolo aggiugnea che una volta ch' ei giunse ad Hama di rebi primo del cinquecensessantasette (novembre 1171), domandando d'Ibn-Zafer, seppe esser morto

che l'autore di tutte le opere sia stato un solo. E ciò si vedrà chiaramente nel seguito del presente capitolo.

<sup>&#</sup>x27; Si vegga il Capitolo precedente, pag. 665 di questo volume.

pochi di innanzi. Secondo la raccolta di biografie dei dottori Malekiti, dalla quale cavò notizie un cronista d' Egitto citato dallo stesso Fasi, Ibn-Zafer parti fanciullo dalla Mecca: studiò con varii dottori in Alessandria, Affrica e Spagna; tenne conferenze pubbliche nelle moschee; dal Maghreb poi passò in Sicilia; andò a Damasco e stanziò alfine in Hama, I quali dati non accordandosi tra loro e molto meno con quei d'Ibn-Khallikan, il Fasi se ne cava fuori con la formola di critica musulmana, che il vero lo sa Iddio. Il Soiuti par abbia avuti alle mani questi ed altri ricordi. Ei nota la nascita alla Mecca, l'andata in Egitto; poi fa vivere Ibn-Zafer lunga pezza in Affrica e soggiornare per l'appunto in Mehdia quando la fu presa da Cristiani (1148); indi lo fa vagare in Sicilia, Egitto, Aleppo e gli fa scrivere la più parte delle opere in Hama. Infine la nota anonima di un antico codice del Solwan, dice l'autore nato in Sicilia e rimasovi nella prima gioventù. 1

Io non vo'sciorre la quistione con la sola autorità degli scrittori, la quale pende pur da un lato: poichè, se Imâd-ed-dîn è dubbio, sta per la Sicilia il gran biografo de Musulmani, con Abulfeda signore di Hama dove Ibn-Zafer fu sepolto e lasciò più ricordi che altrove, e con Makrizi, sì avveduto e diligente; e al contrario sta per la Mecca un contemporraneo citato dal Katifi e notato di contraddizione in alcuni particolari; 'il Fasi alquanto incerto e il So-

3 Bibl. arabo-sicula, testo, pag. 660, 661.

Codice arabico, n. MDXXX, del British Museum, nel catalogo di M. Riew, pag. 695. Il Ms. porta la data del 739 dell' egira (1358), appartiene alla prima edizione e contiene il catalogo delle opere dell'autore.

iuti, fecondissimo tra tutti gli scrittori del mondo, e però frettoloso, oltrechè egli die queste notizie in un'opera giovanile e senza citazioni.

Considerata dunque la incertezza dell'uno e le due opposte sentenze degli altri, occorre il sospetto che sien corsi falsi o equivoci ragguagli fin dal tempo dell'autore stesso. No mancherebbe il perchè. Il nome siciliano dovea suonar male in Siria nella seconda metà del dinodecimo secolo, quando ardea quivi tanto fanatismo religioso, e lbn-Zafer ritornava in quel paese con animo di rimanervi: onde non sarebbe inverosimile che l'autore medesimo, o gli amici, anzi che ripetere il nome della Sicilia, avessero vantata ed allargata nel significato l'origine meccana. Se tuttavia rimase ad lbn-Zafer l'appellazione etnica di Siciliano, è da supporre ch'ei non se la potè levare d'addosso, sia ch'egli fosse nato propriamente in Sicilia, o che vi fosse stato educato.

Parmi inoltre che l'errore potè sorgere o confermarsi per date mal appurate; le date io dico che talvolta pongonsi nei codici musulmani per affermare che tal testo fu, in tal mese ed anno e in tal paese, consegnato dall'autore al rawi, ossia ripetitore, con licenza di leggerlo altrui e darne copie. Occorre anco nelle notizie biografiche dei dotti, e specialmente de tradizionisti, che segnisi la data in cui il tale « ascoltò » da un tal altro, come chiamano tecnicamente il prendere lezioni della tradizione profetica. All'una o all'altra sorgente mi sembra ch'abbia attinto il Soiuti. Ma documenti analoghi ci abilitano a correggere alcuni errori suoi ed a provare un fatto, ignoto finora a tutti

i biografi, cioè che Ibn-Zafer dimorò in Siria ben due volte in tempi diversi; il qual fatto rende poco verosimile il racconto di chi dice quel dotto andato nella sua fanciullezza in Maghreb e ritornato in Levante dopo il breve soggiorno di Sicilia. Cotesto itincrario par fondato sul supposto che Ibn-Zafer abbia dato in Sicilia la prima, anzichè la seconda edizione del Solwân: ma si prova appunto il contrario.

Il primo documento del soggiorno in Siria si trova nel Kheir-el-biscer, dedicato da Ibn-Zafer a un Sefi-ed-dîn-Ahmed-ibn-Kornâs, direttore, com' io credo, di qualche medresa, o vogliam dir liceo, in Aleppo o in Hama, L'autore, fraseggiando nella prefazione, racconta come partito da' " remoti paesi occidentali" per cercare asilo nel possente reame di Norandino, quel che abbatte con la sua grandezza gli animi di tutti i re di Levante e di Ponente e copre i suoi nemici con la polvere della distruzione, ec. « il destino l' avea balestrato ne' precipizii, l' avea ricolmo di affanni e gli avea fatto vedere in pien meriggio la stella Soha; » se non che Iddio gli mandò nel maggior uopo questo suo fratello ed amico, Sefied-din, al quale, volendo mostrare gratitudine e rimeritarlo con la celebrità, gli presentava quel libro. Qui possiam segnare la data: poco più o poco meno il mil-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bibl. araba-steula, testo, pag. 692. Lascio in dubbio is clith, perch no no travasto il nome di questo Selle-dei nuelle biografia degli uomini notevoli di Aleppo. Il Khér-ql-biscer è tasto autografico al Calro di Castelli, con la data del primo dell'aman 1280 (18 giggon 16803). Il testo da Castelli, con la data del primo dell'aman 1280 (18 giggon 16803). Il testo da Comunicato dall'autore il 1508 ad un primo rauri, comparisce trasmesso da questi 1558. Vi munca affatto la dedicia a Sell-a-delica a Sell-a-delica.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Chiamano gli Arabi cost la più oscura stella dell'Orsa Maggiore.

lecenquarantotto; poichè Nur-ed-dîn-ibn-Zengui si impadroni d'Aleppo alla morte del padre (4146), ed entro pochi anni allargò il dominio e la fama; mentre Mehdia cadea nelle mani di re Ruggiero.

Ci occorre, non guari dopo, quella che abbiam chiamata, a modo nostro, la prima edizione del Solwan, in fondo della quale l'autore pone il catalogo de'libri compilati da lui, che incomincia così: " Or ch' esce quest' opera dal mio scrittoio e passa nelle mani de' rawi (ripetitori), sendo questo l'ultimo de' miei libri, miei per tesnif (composizione) e talif (dettato), nei quali mi sono studiato a dilettare i lettori con l'eleganza e ad ammonirli co precetti, ragion vuole ch'io conchiuda il volume, notandovi i titoli e gli argomenti di que miei lavori, quantunque i ribaldi abbiano fatta rapina di molti tra'volumi così intitolati. " E seguono diciannove trattati, tra i quali si legge il Kheir-el-biscer, ond'è manifesto che era stato già scritto; ed all'incontro mancano, le tre opere dedicate ad Abu-l-Kasim in Sicilia, dond'è certo al pari che non erano state composte e che perciò la prima edizione del Solwân non è quella che porta il nome del nobile siciliano. Comparisce in capo del catalogo il Janbū', gran comento del Corano, il quale l'autore avverte avere scritto per la seconda volta, sendogli stata rubata la copia : onde par che egli alluda con questo e col cenno precedente, al fatto narrato dal Soiuti, cioè che gli Sciiti d' Aleppo, dando addosso un giorno ai Sunniti, saccheggiarono la me-

<sup>4</sup> Bibl. grabo-sicula, testo, pag. 688.

dresa ortodossa d'Ibn-Abi-'Asrûn e quivi rapiron tutti i libri d'Ibn-Zafer. 1

Cotesta edizione del Solwan è preceduta da tale dedica che allude, senza dubbio, ad un fatto politico nel quale l'autore trovossi avvolto. Un re suo benefattore ed amico intimo e palese, dice egli senza dare il nome, principe savio, illustre, ed amante della scienza, viveasi in grandi angosce, minacciato e stretto da un ribelle, il quale avea a volta a volta assaliti e sedotti i suoi sudditi; e, arrivato a guadagnare tutti gli ottimati, stava già per cacciarlo dal trono. Bramando conforto a'suoi mali, il tradito principe avea chiesto all'autore (oh beati tempi!) un libro di filosofia e d' erudizione, che fosse composto ad imitazione delle favole di Kalila e Dimna; e Ibn-Zafer, non sapendogli ricusar nulla, gli offria cotesto libro, scritto a bella posta per lui. E veramente nel Solwân, gli squarci del Corano, le tradizioni, i fatti storici, le novelle, gli apologhi, ogni pagina, ogni linea, accenna a que'termini estremi d'un principato, e tende a consolar il signore che precipiti giù dal trono. Di certo non son rari cotesti casi nelle storie musulmane del duodecimo secolo; pur nessun principe cadente somiglia tanto a quello d'Ibn-Zaser, quanto Mogir-ed-din, che tenea Damasco alla morte di Zengui. I costui figli incontanente si messero attorno a Mogir-ed-dîn, sotto specie di aiutarlo con-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bibl. arabo-sicula, testo, pag. 671. Il Soluti dice positivamente che lbn-7afer compose il comento in quella medresa. L'autore lo chiama: "Il primo e più eccellente de' suoi libri."

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Op. cit., pag. 686, segg. Si confronti la versione italiana del Solwan, pag. 216, 217 e l'inglese, 1, 415, segg.

tro i Crociati; e Norandino entro pochi anni il finì. Gli s'infinse amicissimo; gli imbeccò tante trame da fargli spegnere ad uno ad uno tutti que' capitani che non potè indettare per sè medesimo. E quando Mogired-dîn si trovò senz'armi nè amici, il conquistatore appresentossi sotto Damasco; guadagnò il tratto ai Crociati, chiamati in aiuto: e i traditori gli aprirono le porte; il tradito venne a' patti e, ingannato anche in questi, andò a finir la vita in un collegio fondato a Bagdad. Entrava Norandino in Damasco di sefer del cinquecenquarantanove (maggio 1154). 1 Cotesta data sta bene con le altre due che abbiam certe delle vicende d'Ibn-Zafer, cioè la dedica del Keir-el-biscer verso il millecenquarantotto e quella della seconda edizione del Solwan, nel cinquantanove. Ognun poi vede come, supponendo che il re innominato fosse Mogir-ed-din, l'amico e generoso scrittore non potea rimaner in Siria dopo l'occupazione di Damasco. Chi ha pratica delle biografie de' letterati musulmani del medio-evo e conosce lor vivere irrequieto e vagabondo, la vanità e il bisogno che li spingeano da una corte all'altra, non ripugnerà a supporre che il gran monarca del Keir-el-biscer fosse divenuto entro cinque o sei anni il ribelle del Solwan.

Ma del cinquecencinquantaquattro (1459) il Solwan si volta al nome dello splendido kâid siciliano Abu-l-Kasim, preceduto da tre compilazioni che hanno per titoli: Asālib-el-Ghaiat, El-Mosanni, e Do-

 $<sup>^{1}</sup>$  Valga per tutte le autorità lbn-el-Athir, anno 549, ediz. Tornberg , XI, 130, segg.

rer-el-Ghorer e accompagnato da caldi attestati di gratitudine, i quali compongono un'altra prefazione, messa in vece di quella che alludea già ai casi del re innominato. 1 Breve tempo dimorò poi Ibn-Zafer in Sicilia: allontanatosi forse nella sedizione de Cristiani di Palermo contro il re Guglielmo I e contro i Musulmani. Ei ricomparisce ad Hama, stentando la vita al dire d'Ibn-Khallikan, con una piccola provvisione che gli procacciarono, di professore, credo io, in qualche medresa. In Hama ei divulga, tra le altre opere, il Solwan della seconda edizione e il Kheir-el-biscer, mutilato della dedica a Sefi-ed-din. E veramente la copia del Solwân stampata non è guari a Tunis (1862). è tolta da un testo che l'autore stesso avea comunicato al ripetitore in Hama, del mese di regeb del sessantacinque (aprile 1170); 1 il qual testo, al par del maggior numero de' codici che abbiamo in Europa, confronta con quello dedicato ad Abu-l-Kasim. E ciò prova che l'autore avea messo da parte l'altro del re innominato. La prima edizione corse per pochi anni, come si argomenta dal picciol numero delle copie che ne rimangono, in confronto delle molte della seconda edizione. Nè altrimenti dovea succedere

L'anno della dedica ad Abu-l-Kasim è notato da Ibn-Khallikan.

Testo di Tunis, pag. 2, linea 7.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Si vegga il testo nella Bibl. arabo-sicula, pag. 681, segg. e nella edizione di Tunisi, pag. 1, segg. Si riscontri la versione italiana, pag. 1, segg.

Nelle biblioteche d'Europa, per quanto lo ne abbia ritratto, abbiamo cinque codici della prima e circa dichassette della seconda edizione, ed anco in uno di quei cinque, il principio, supplito d'altra mano, appartiene alla seconda edizione.

Il Makrizi, Bibl., pag. 667, fa menzione d'una copia del Solwan legata dall'autore stesso al ribât del califo alla Mecca, la quale, dalla descrizione che se ne fa, apparteneva alla prima edizione. Par che v'accenul

nel supposto che il nemico di quel re troppo buono fosse stato il gran Norandino; perocchè splendendo sempre più in Levante la gloria militare e la virtù religiosa del conquistatore, i Musulmani non avrebbero sopportata una voce che ricordasse le sue perfidie, ne l'autore stesso avrebbe affrontato il pericolo di uscir nuovamente dalla Siria.

Comunque sia, l'indigenza accompagnò l'bn-Zafer fino alla tomba, e poco prima l'avea sforzato a maritar la figliuola ad uom di condizione inferiore alla propria, ch'è peccato in legge musulmana. Il genero, per giunta, portò via la giovane e la vendè schiava in altro paese. Mori lbn-Zafer in Hama, come abbiam detto: ei fu piccino e mal complesso della persona; ma bello in volto, generoso d'animo, pio, onesto. lodato per chiaro ingegno, vasta crudizione e delicato gusto letterario. Donde possiam pensare che quest'ultimo scrittore della Sicilia musulmana avrebbe lasciate opere più grandi, se la povertà non l'avesse obbligato a filarne una trentina.

A capo delle quali ei pose nel citato catalogo il Janhā, ec. (Sorgente d'eterna felicità nell'esegesi del Savio Ricordo) dettato due volte, come s'è detto, con lo stesso titolo 'e chiamato anche il Gran comento

anco Hagi-Khalfs, là dove ei dice che l'autore aggiunse poi due quaderni al Solvan. Io credo, al contrario, ch' ei ne toise nella seconda edizione, la cui prefazione è molto plù breve; talchè il bibliografo ha scambiato il posto delle due edizioni.

<sup>&#</sup>x27;Nel testo d'Ibn-Khallikân seguito dal Wüstenleld, e in Makrizi, in vece di "nè bello in viso, " si legge " se non che era bello in viso. "

<sup>2</sup> Così l'autore, Bibl, arabo-sicula, pag. 688.

letterale del Corano. Abl: amo in Europa, per quanto io sappia, un solo volume del Janbû', che torna forse ad una ottava parte dell'opera e che ne dà bel saggio, s'io giudico dirittamente. 1 Va noverato anco tra gli studii coranici il Fewâid-el-Wahi, ec. (Brevi ed utili cenni su le gemme della miracolosa Rivelazione) che racchiude la definizione de' nomi dati alla divinità nel Corano; de' quali alcuni differiscono di forma e di significato, come Kerîm e 'Azîm; altri, al contrario, derivano da unica radice, come Rahman e Rahim, ovvero possono usarsi indistintamente come Khabir e 'Alim." Nella medesima classe è da porre l' Asalib-el-Ghaiat, ec. (Vie che portano a spiegar bene un versetto) ch'è appunto l'ottavo della sura quinta e risguarda le abluzioni; ' l' Iksir-Kimia-ettefsîr (Elixir della chimica dell' esegesi); il Kitâbel-Borhaniat, ec. (Libro degli Argomenti che conducono alla spiegazione de' nomi di Dio). 6 Non si cita d'Ibn-Zafer alcun trattato di tradizione musulmana propriamente detta. Pur non è dubbio ch'egli abbia studiata quella prima sorgente delle scienze del-

<sup>1</sup> Soluti, pag. 671, lo chiama Gran Comento, senza il titolo speciale di Sorgente. Così anco Hagi-Khalfa, pag. 701, della Bibl. arabo-sicula, <sup>8</sup> Questo codice è serbato nella Bihlioteca di Parigl, Ancien Fonds, 248.

È il secondo volume dell'opera, e corre dalla sura III, v. 86, alla fine della sura VI. Il comento non è fatto a verso a verso, ma prende un tratto del testo e indica le varianti; spiega poi le voci o modi di dire che lo richieggano. Seguono le osservazioni filologiche e grammaticali; Indi la erudizione storica, tolta dalle tradizioni del Profeta e dalle leggende degli antichi Arahi, e Infine i corollaril legali, ove occorrono.

<sup>\*</sup> Bibl., pag. 688 e più correttamente, secondo il Makrizi, nella pag. 666.

<sup>4</sup> Bibl., pag. 684, 666, 674, Bibl., pag. 666, 674.

Bibl., pag. 666.

l'islam, poichè i biografi fanno menzione della sua presenza nelle scuole di tradizione, 'e d'altronde lo provan le opere sue, come innanzi diremo.

Delle due opere giuridiche notate nel catalogo autentico, noi sappiam poco più chei titoli: e sembrano l'una e l'altra compendii. S' addimanda una il Mosanni (La Manoduzione), trattato di scuola malekita, nel quale avverte l'autore ogni tesi essere seguita dalla sua dimostrazione: e parni questo il medesimo libro che l'autore dedicò ad Abul-Kasim in Sicilia, allungando un po'il titolo: "Manoduzione per chi vuole imbeversi della Ma'ona e dell' Israal", delle quali l'una è compilazione classica di dritto malekita, e l'altra pare opera di confronto tra le dottrine delle varie scuole ortodosse. Il secondo lavoro giuridico d'Ibn-Zafer è poemetto didascalico sul partaggio delle eredità e su i diritti di clientela. 'Non presto fede alla notizia, al medesimo tempo riferita e messa in forse dal Fasi, che Ibn-Za-

<sup>1</sup> Takl-ed-dîn, Bibl., pag. 659, 660 e Makrizi, pag. 667.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cost nei catalogo autentico, Bibl., pag. 889, 668. Si confronti colj altro Mozanni, notato nella prefazione alla seconda edizione del Solwån, Bibl., pag. 684. Ma avvertasi che i primi due vocaboli del titolo son diversi in alcuni Mss. ed anco nella edizione tunisina del Solwån, pag. 3, ultima linea.

Il titolo confronta in entrambe al par che il subbletto, Si regga la mia revisione itiliana, Infordatione, pag. XXXIV, XXVI e 3, 4. Correggendo gli or citati inspià della introdazione, io ritengo unica Opera le due quiri notate al n' 3e e 1 det catasigo. La Ma'san, citata a pp. 694 del estos e 3,4, della versione, è senza dibbleò ia compliazione di dritto mateixia del criente dottore, il red 'iliadh, sostion andea constituence di Rigal-babili, colidi catalogo del Mas arabi della Lancehesiana di Girpenti, chi od citati ni lidera di catalogo del Mas arabi della Lancehesiana di Girpenti, chi odetti in litoraria nel 1980, n. XV. Girar il Parez, jio credo che tra le vazie opere designate con questo titolo da Rigal-Rabila, liba-Zaler volle dir di quella d'iba-Mondazia—Nababiri, dellone Fluegel, 1, 138, n. 783.

<sup>\*</sup> Bibl., pag. 690, 674.

fer avesse date lezioni di dritto sciafeita; 'sembrandomi che s'egli studio quella scienza, non l'approfondì tanto da poter insegnare in altra scuola che la malekita. L'errore nacque forse da somiglianza di nome, e questa sarebbe per avventura una delle cagioni che han resa dubbia la patria del letterato siciliano e fatta notare da alcuni nel cinquecensessantacinque la sua morte; che seguì per vero due anni appresso.

Da'titoli delle opere di teologia, chè que'soli abbiamo e qualche cenno nel catalogo autentico, sembra che Ibn-Zafer siasi gittato nelle contese degli scolastici musulmani dell'età sua. Messo da canto il Teskhir (La Connessione) del quale non sappiamo altro che la classe, ci occorre il Mo'adat (I luoghi sacri), libro ortodosso, scrive l'autore medesimo, pien di salutari avvertimenti ed atto a chiarire ogni dubbio. Segue il Mo'atibat-el-Giari, ec. (Riprensione all'audace che condanna l'innocente), il quale trattava, se dobbiam credere al Makrizi, delle dottrine teologiche di Abu-Hanifa e di El-'Asciari; onde par che l'autore abbia assunta la difesa del primo contro il secondo. Svela ira più acerba il titolo del Kescfel-Kescf (Smascheramento dello Sniascheramento), confutazione d'un'opera ch'era uscita col titolo di Kescf, contro la famosa "Risurrezione delle scienze



Questa notizia è riferita da Katifi, pag. 660. 11 Fasi a pag. 661 dice parergli verosimile che sia accaduto qualche scambio di nome.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bibl., pag 689, dove si vegga una variante ed a pag. 666, dov'è l'altra che ho preferita.

<sup>\*</sup> Bibl., pag. 689.

<sup>\*</sup> Bibl., pag. 689, 674, 705 e sopraltutto a pag. 686, dov'è il testo di Makrizi.

teologiche "per Ghazali. Abbiamo infine con un titolo che parla dassè, il Gennet fi ittikād-ahl-es-sunneh (Il Paradiso nella Ortodossia de' Sunniti). "

Ma più che a combattere ne deserti della scolastica, s' adattava il delicato intelletto d' lbn-Zafer alla filosofia morale. Si leggono nel catalogo i titoli di quattro opere, con l'avvertenza che fossero parenetiche, cioè: El-Khoreads-el-wakiat, ec. (Gli elmetti sicuri e gli amuleti degli incantesimi); "Riddh-eddsikra (I Giardini dell' Ammonizione); "En-nezidi (I buoni consigli); "Malek-el-idskar, ec. (L'angelo che ricorda le vie delle Riflessioni). "Delle quali opere nè conosciamo codici, nè troviamo ragguagli; pur la tendeuza morale si può argomentare con sicurezza dalle opere istoriche e dalle pseudo-istoriche del medesimo autore.

Delle prime ci rimane il Kheir-el-biscer, ec. (I migliori annunzii sul miglior dei mortali) dianzi citato, nel quale si discorrono le predizioni ch'ebbe il mondo dell'apostolato di Maometto. Il trattato si divide in quattro capitoli, secondo la diversa origine de' vaticinii; cioè a dire, que' contenuti nei libri sacri

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Bibl., pag. 690 e 666, dove è da trasporre nella linea 47 i cinque vocaboli intermedii della linea 45.

<sup>\*</sup> Bibl., pag. 666.

<sup>\*</sup> Bibl., pag. 690, 666. \* Bibl., pag. 690, 666.

<sup>\*</sup> Bibl., pag. 690, 666.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Bibl., pag. 690, e meglio a pag. 666. Quest' opera manca nel catalogo autentico del Ms. 1530 del British Museum, come si legge nel catalogo di M. Riew, pag. 685.

<sup>7</sup> BM, pag. 689, 630, 668, 671, 701; ed a pag. 692 Il principio del testo, secondo il Ms. di Parigi, Suppl. arab., 586, bel codice del 724 dell'regira. Si vegga anco la nota del baron De Siane, nella versione inglese d'Ibn-khallikan, tomo Ill, pag. 407, nota 2.

degli Ebrei e de Cristiani e quelli usciti di bocca dei dottori, dei Kahin (arioli arabi) e dei ginn (genii o demoni). Nei primi due capitoli l'autore cita ad ogni passo il Pentateuco, i Salmi, il libro d'Ezechiele e i Vangeli, con le diverse opinioni degli espositori ; talvolta ei confronta col testo la versione siriaca del Vecchio Testamento : esamina con erudizione il cammino percorso dai libri che compongono il Nuovo, e sostiene pertinacemente il paradosso musulmano che il Paracleto della Scrittura simboleggi Maometto. Parmi che cotesti due primi capitoli possan giovare in qualche modo alla storia degli studii biblici. Nel terzo e nel quarto si possono spigolare, per quel che valgano, degli aneddoti di storia preislamitica, e v' ha sempre da raccogliere note filologiche tra le sentenze sibilline conservate bene o male dalla tradizione. La fama che ha goduta e gode questo libro in Oriente, è provata dai molti codici che ne avanzano, dalle citazioni che ne fanno gli scrittori, 'e dalla recente edizione del Cairo.' Sembra compendio del Kheir-el-biscer lo 'Alâm-en-nobowah (Segni della Missione profetica) che manca nel catalogo autentico, e dee perciò riferirsi agli ultimi anni dell'autore. 3

Si allarga alquanto il campo storico nell'Anbā-nogiabā-el-ebnā (Notizie dei giovanetti illustri), al quale non manca il suo compendio, chiamato Do-

Mi sovviene, tra ie aitre, una citazione d'ibn-Abi-Dinâr.

<sup>\*</sup> Citata qui Innanzi a pag. 748, nota 4. . . \* Bibl., pag. 700.

<sup>\*</sup> Bibl., pag. 630, 666, 671, 700, 706; ed a pag. 690, il principio del ilbro secondo i due Mss. di Parigi, Suppl. Arabe, ni 678, 679.

Si vegga anco ia citata versione inglese d'Ibn-Khalilkan, pei baron De Siane, tomo lii, pag. 107, nota 3.

rer-el-Ghorer (Le perle frontali).¹ Caso raro nella letteratura arabica, il titolo del primo di cotesti libri espone chiaramente il subictto. Dividonsi quelle biografie in cinque capitoli, ciascun de' quali ha intitolazione particolare e il primo, detto "La gemma solitaria ed unica," racchiude gli aneddoti di Macmetto fanciullo. I tre seguenti trattano dell' infanzia di tre generazioni diverse di Musulmani; il quinto de' fanciulli celebri degli antichi Arabi e de' Persiani. È libro di adab, come si chiama l'erudizione miscellanea; e contiene esempii di bella memoria, sagacità precoce, predestinazione, alla grandezza religiosa o mondana. Cotesto libro, al paro che il Kheir-el-biscer, potrà giovare tuttavia a' lessicografie da a' ricercatori della storia orientale del medio evo.

Com'ogni altro letterato arabo, scrisse lbn-Zafer di grammatica. Leggiamo nel suo catalogo un EI-Ka-vad'id vad-bián. ec. (Le basi e la spiegazione della grammatica): ma egli stesso lo chiama compendio. È' sembra invero che lbn-Zafer poco siasi curato della scienza grammaticale, aucorch egli dicerto non l'abbia trasgredita nello scrivere, perocchò le sue opere pervenute infino a noi scarseggiano di note grammaticali, quanto abbondano delle lessicografiche. I biografi poi ci hanno tranandato un pettegolezzo che attesterebbe i rimorsi d'Ibn-Zafer; cioò, che tro-vandosi ad Hama in una tornata accademica con

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bibl., pag. 683, 603. Si vegga anche Casiri, Bibl. arabo-hisp., 11, pag. 136, n. 1097. La Biblioteca di Gotha ha un esemplare del D. rer-el-Karer, come ha letto il dott. Moeller, nel catalogo, pag. 44, n. 72, traducendo il titolo: Margarita Frigida.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Bibl., pag. 690, 666, 671.

Tag-ed-dîn-el Kendi, questi gli propose una difficoltà grammaticale e poi un dubbio filologico: ai quali Ibn-Zaser rispose e in sul fine della tornata sclamò: "Il dottore Tag-ed-din è più valente di me in grammatica, ma io lo vinco in filologia." - "Oibò, rispose il pedante, conceduta la prima tesi; controversa la seconda."

Lasciato da canto El Gewd-el-wasib (La pioggia continua), al quale non sapremmo assegnar classe e il Kitab-el-isciarat, ec. (Cenni su la scienza dell'interpretazione) che par tratti d'oneirocritica, entriamo nella filologia, che dopo la filosofia morale, fu in vero la disciplina prediletta del nostro autore. Come già dicemmo, \* spirava allora nella letteratura arabica il secento e lucea, stella polare de' filologi, l'arguto e vivacissimo Harfri. Ibn-Zafer lo comentò, sforzato dal genio de' tempi; ma lo combattè anco. Nel Sefr (Il sentiero) ei dichiarò le voci insolite e rare e i proverbii che occorrono nelle Mekamet o " Tornate " di Harîri, come suona in italiano; la stessa cosa par abbia fatto, su per giù, nel Nakib, ec. (Lo scrutatore delle espressioni peregrine delle Tornate) e non sappiamo se il comento di Harîri, attribuito a Ibn-Zafer, sia copia di quelle due opere messe insieme, ovvero nuova compilazione. 6 Con l' Awhâmel-Ghawwas, ec. (Errori del Marangone che taccia

Bibl., pag. 667.

<sup>&#</sup>x27; ibn-Khallikûn e Makrizi, ne' luoghi citati.

<sup>\*</sup> Bibl., pag. 666. Hagi-Khalfa, edizione Fluegel, 1, 307, n. 760, attribuisce ad altri un libro che porta il medesimo titolo.

<sup>4</sup> Libro IV, cap. xiv, a pag. 495 del secondo volume. Bibl., pag. 689.

a lbid. ed a pag. 666. Il Soiuti, pag. 671, scrive il titolo El-tankib.

d'errore i Sommi) ei rifà il verso all'Harîri, il quale nella Dorret-el-Ghawwas, ossia "Perla del Marangone," avea sindacati i più celebri scrittori. 1 Fuor dall'agone della critica, ci occorre il Mulah-el-loghat (Sali di filologia), glossario alfabetico de'vocaboli suscettivi di parecchi significati; 1 l' Isctirak-el-loghewi, ec. (Consorzio filologico e genesi de' significati)3 e il Nogiobel-amthal (Proverbii eletti). 4

Assai brevemente dirò del Solwan, ch'è pur il capo lavoro d'Ibn-Zafer ed ha mantenuta per sette secoli, e manterrà ancora per lungo tempo, la fama dell'autore presso i popoli musulmani. Venti anni or sono, io tradussi questo libro in italiano, rividi una bella versione inglese fatta su quella mia, e nella Introduzione trattai le sorgenti istoriche e letterarie alle quali l'autore avea attinto. Detti altresì tutte le notizie bibliografiche venutemi fin allora alle mani e v'aggiunsi molti, forse troppi, schiarimenti, per far comprender meglio il libro a'lettori che non avessero studiate di proposito le cose dell'Oriente. Mi basti, dunque, di ricapitolare quella Introduzione, della

che vale lo stesso e dà col titolo di El-Mitwal (Le redini) un altro comento che tornerebbe al precedente. Si legge anche Et-tankth in Hagi-Khalfa, pag. 706. Ibn-Khallikan fa menzione di un "Comento delle Tornate " e di glose marginali della Dorret-el-Ghowwds, i quall due libri, al suo dire, compongono due Comenti, grande e piccolo. Accenna anco a due comenti il Makrizi. Qual che sia la ferma, il comento d'Ibn-Zafer fu adoperato dallo Scerisci, come si legge nella prefazione di M. De Sacy, Hartri. seconda edizione, Parigi, 4847, 10mo I, pag. 5.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bibl., pag. 689, 630, 666, 671, 702. Il testo della Dorret è stata pubblicato dal sig. Thorbecke, Lipsia, 4874. <sup>2</sup> Bibl., pag. 689, 668, 674.

<sup>\*</sup> Bibl., pag. 666, 674, 699.

Freytag, Procerbia Arabum, vol. III, parte 21, pag. 488, n. 26, dove si corregga Il nome dell'autore.

quale confermo tuttociò che non correggerò espres-

Solwan-el-Mota' fi 'odwan-el-etba vuol dire " Rimedii del principe, quand' egli è nimicato da'suoi seguaci. " Propone l'autore cinque rimedii, che danno argomento ad altrettanti capitoli: e son l' Abbandono in Dio, ossia l'affidarsi alla giustizia della causa: il Conforto, ossia non sbigottire nei pericoli: la Costanza, ossia perseverare; il Contentamento nella propria sorte; e l'Abnegazione, o piuttosto il disprezzo delle cose del mondo. Ciascun rimedio è esposto per sintesi e per analisi: da una mano i precetti del Corano, le tradizioni di Maometto, le sentenze de'savii ed alcune massime dell'autore in prosa e in verso; dall'altra mano, squarci di storia, novelle fabbricate su fatti storici e prette favole ed apologhi. Gli argomenti storici son tolti per lo più da tempi classici dell' Arabia, da' primi secoli dell' islamismo, dalla Persia sassanida e talvolta dalle agiografie cristiane dell' Oriente; le narrazioni favolose sono imitate, copiate non già, da' modelli indiani. Troviamo testualmente una novella delle Mille ed una Notte: ' ond' è da supporre che-alcuno degli ultimi compilatori di quel dilettevolissimo libro, l'abbia tolta dal Solwan, non già il contrario. Del resto, non pochi altri squarci sembrano parafrasi o forse traduzioni di testi pehlewi, ch'è a dire, frammenti tolti dal naufragio della letteratura persiana nell'epoca de Sassanidi. Nelle mas-

Nel cap. IV, 3 ix, del Solwán. É la novella del Mugnalo e l'Asino, Notti 387, 398, nella edizione di Bulak, I, 569, 570, e nella versione inglese del Lane, 1º edizione, II, 582.

sime morali s'alterna, come nella più parte de'libri pervenutici dall'Oriente, la fierezza dello stoicismo e la pieghevolezza cristiana: savii sono del resto i consigli politici; ingenuo e vivace il dettato e la lingua arabica pura e scorrevole, se non che a volte s'inciampa in un pezzo di secento. Le due edizioni citate dianzi, le quali chiamerem l'una di Siria e l'altra di Sicilia, si distinguono non meno per le prefazioni diverse, che per la pulitura. Nella seconda son tolte via quelle citazioni continne, è semplificato l'intreccio; ma qualche bel racconto è soppresso e v'è passata, s'io non erro, la lima di una censura volontaria.

Pregio principale del Solwan mi sembra la via nuova pei Musulmani, cioè d'inculcare massime morali con l'esempio di fatti immaginarii. Perchè pria di lui la letteratura arabica possedea si delle versioni e delle imitazioni di favole persiane e indiane, ma non si ritrae che alcuno scrittore le abbia usate in opera di serio e grave argomento: " ond'è che Ibn-Zafer si sforza nella prima edizione a mostrar come i santi dell'islam non rifuggivano da arte oratoria così fatta, e nella seconda replica che legge non vieta il suo dettato, nè orecchio dee rifuggir da quello. E per vero, non ostante gli scrupoli del tetro genio semitico, parecchi orientali hanno tradotto questo libro, imitatolo o fattone parafrasi, "

Si veggano le due prelazioni nella Bibl. arabo-sicula, a pag. 684, segg., e 686, segg. e nelle versioni lialiana ed inglese, il cc.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Kitáb-el-Fihrist, testo, Lipsia, 4871, pag. 306.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Hagi-Khalfa, nella Bibl. arabo-ricula, pag. 703, e nella edizione di Fluegel, Ill, 611, n. 7227, cita la parafrasi in versi che ne compliò nel XIV se-

o presone squarci, 'ed altri scrittori il citano, 'ln somma, il Solwan è stato sempre in voga appo i Musulmani, come lo provan anco le molte copie che n'abbiamo nelle biblioteche europee e la recente edizione di Tunis.

Tra i 'lavori d' Ibn-Zafer io non ho notate le poesie, perchè poche ne conosciamo oltre i versi intessuti nel Solwân; i quali d' altronde non differiscono dalle sue prose rimate, se non che per la misura e per la rima più rigorosa. Ciò non ha ritenuti i biografi dal chiamar helle le poesie d' Ibn-Zafer, giudicandole sopra un tipo di bellezza diverso dal nostro. Imâd-ed-din, ch'era penetrato infino all' osso del gusto letterario di quel secolo, dice che Ibn-Zafer, "passando in Siria gli ultimi anni della sua vita, irrigò con la eloquenza le Accademie de bramosi di sapere. Ei fu principe, al suo tempo, nell' esegesi del Corano e nella erudizione. Lo vidi io in Hama, che gli amatori della Scienza pendevano attonti dal suo labbro. Lasciò eleganti composizioni e ben ordinate

colo Tag-ed-din-Ahu-Ahd-Allab-es-Singlári; e dice esserne state fatte varie tradintioni, delle quall pol cits soltanto una molto libera in persiano, intitolata "Giardini dei re" ec. Nella copia stampata dal Fluegel si aggiugne una traduzione turca di Kholli-Zadeh, scritta nella prima metà del XVIII secolo.

La bibllografia de 'Mss. che abbinno In Europa, si vegga nella ressione Italiana, Introduzione, pog. LXV, segz e nell'inglese, I, 63, segs. Si aggiunzano: il Ms. parigino, Andrea Fonda, 374, che parmi del XVI o XVII secolo ed apparticen alla prima edizione; il Ms. di Monaco, n. 608, del catalogo del sig. Anmer, pag. 305: el des Mss. del British Musemo, ni 1414 e 1330, del catalogo di M. Riew, che son l'uno della seconda e l'attro della prima edizione.

<sup>\*</sup> Si vegga la raccolta di Mohammed-ibn-All, Ms. MC del British Museum, nel catalogo di M. Riew, pag. 502.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tra gli altri, l'autore del Giami-el-Fonun, compilazione enciclo pedica, Ms. di Parigi, Ancien Fonds, pag. 377.

compilazioni: tra le altro opere il Solwân, ch' io ho percorso e trovatolo utile libro, come quello che unisce le due bellezze, delle idee e della liagua, et iammaestra or accennando, or esortando; il quale libro fu composto da lui in Sicilia, ec. "Arriva il biografo a dire che questo uom valentissimo sorpassò nella scienza tutti i dotti suoi contemporanei. 'Che se non vogliamo fidarci di Imâd, ampolloso scrittore, facile a lasciarsi trasportar dalle antitesi e dalle consonanze, staremo al giudizio di Ibn-Khallikân, il quale, educato com'egli era in una scuola storica aridissima, pur novera Ibn-Zafer tra i principali eruditi e i più valenti uomini del tempo, e lo dice autore di pregevoli compiliazioni.

Il doppio nome etnico non ha cagionati disparieri su la patria del tradizionista Abu-Ali-Hasan-ibn-Abd-el-Bāki, droghiere e dottore malekita, noto sotto nome d'Ibn-el-Bāgi, ' detto Siciliano e Medinese, e morto il cinquecennovantoto (1201-2). ' Al quale va aggiunto un Abd-el-Kerlm-ibn-elhai-ibn-Othman, soprannominato "L'onor de'Grammatici, " perch'ei fu maestro del precedente e discepolo di Abu-Abd-Allah-Mohammed-ibn-Mosallem, da Mazara; onde sembra anch'egli nato, o domiciliato in Sicilia.' Siciliano per nascita l'altro emigrato e tradizionista Abu-Zakaria-Jehia-ibn-Abd-er-Rahman-ibn Abd-el-Monim, oriundo di Fez, discendente della trijbù

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bibl., pag. 605.

Ossia "figliuolo di quel da Begia, "Si ricordano cinque hoghi di tal nome, due de quali in Africa ed nn altro in Portogallo (Beja).
Deshebl, Ms. di Parigi, Ancien Fonds, 753, fog. 100 verso.

A Soluti, pella B.bl. grabo-sicula, pag. 623.

araba di Kais; il quale chiamossi anco Dimiski e Isfahani, dalle due città ov'ebbe soggiorno, e nella seconda delle quali morì, il secentotto (1211-12), Sappiamo ch'ei vagò per molti paesi, che seguì la scuola sciafeita, lasciando, com' e' pare, la malekita, perchè non prevaleva in quelle regioni di levante. Si conosce di lui l'Er-raudat-el-anîkah (Il dilettoso giardino), che sembra raccolta di tradizioni; ma egli non passava per fedel raccontatore. Visse nel medesimo tempo e fu maestro di tradizione, il giurista Abu-Abd-Allah-Molianimed-ibn-Abi-l-Kasim, siciliano, della tribù di Koreisc. 1 Il cieco Abu-Abd-Allah Mohammed-ibn-Abi-Bekr-ibn-Abd-er-Rezzák, soprannominato Scerf-ed-dîn (Gloria della religione), par sia uscito di Sicilia con le ultime famiglie ch' emigravano; leggendosi ch'ei nacque il secenventuno (1224), che studiò e insegnò in Egitto e morì al Cairo. Uomo di molta dottrina, carità e religione, venuto in fama di santo che portasse benedizione altrui con le preghiere, ei professò tradizioni e lettura del Corano. 3 Parmi che Mohammed-ibn-Mekki-ibn-Abi-d-dsikr abbia preso il nome di Siciliano dal villaggio presso Damasco che si addomandava Le Siciliane; poichè lo dicono nato in Damasco, di regeb secenquattordici

Si confronti Dsehebi, op. cit., fog. 171 recto, con Hagi-Khalfa, nella Bibl. arabo-sicula, pag. 702 e nella edizione di Fluegel, III, 498, n. 6633, dove il nome è intervertito: Abu-lehia-Zakaria.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Biografia di tradizionisti, per leihia-libo-Ahmed-en-Nefai-el-Himiari, detto Es-serràg, Ns della Biblioteca di Parigi, Ancien Fondt, 382, fog. 77 verso, nella titi di Unur-el-Ahderi, che naeque il 693. Stano due tradizionisti tra ini e il Nelliano, e però par che questi sia vivuto al principio del decimoterzo secolo.

Makrizi, nella Bibl, arabo-sicula, pag. 663.

(ottobre 1217): il quale fu noto come lettor del Corano e tradizionista, ancorchè addetto al mestier di ricamatore a Damasco e poi nell'opificio del tirâz al Cairo, dove morì il secennovantanove (gennaio 1300). 1 Furon poi detti entrambi Ibn-es-Sikilli, come egli è probabile dalla nazione dei padri loro rifuggiti in Egitto, due giureconsulti egiziani di scuola sciafeita; il primo de' quali, Mohammedibn-abî-l-Fadhl, della tribù di Rebf'a, soprannominato Scerf-ed-din (Gloria della religione), nacque in Misr il secentotto (1211), fu magistrato di polizia urbana e morì il secennovantadue (1293); 1 altro. Mohammed-ibn-Mohammed-ibn-Mohammed. soprannominato Fakhr-ed-dîn (Vanto della religione), scrisse un trattato giuridico, fu cadi di Damiata, indi magistrato al Cairo e morì il settecenventisette (1327). 3

Ritornando ai Siciliani propriamente detti e alla classe della filologia nella quale ci è occorso il ramingo Ibn Zafer, troviam ora un Abu-l-Hasan-Ali-ibn-lbrahtm-ibn-Ali, chiamato Ibn-el-Mo allim (Il figliuol del maestro di scuola), che al dire di Dsehebi segnalossi molto in grammatica e in lessicografia, ebbe scrittura bellissima, studiò la medicina, interpretò i sogni, e morì il cinquecentrentadue (1437-38). Mettendolo il Dsehebi. I'ho messo anche

Makrizi, op. cit., pag. 668.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Makrizi, loc. cit.

Makrizi, op. cit., pag. 665. Nel Dizionario di Hagi-Khalfa, edizione Fluegel, II, 440, n. 3635, e conseguentemente nella Bibl. arabo-sicula, pag. 701, la parte del nome che si legge lbn-Mohammed-es-Sikilli va corretta. hin-es-Sikilli. secondo il Ms. di Parigi. Ancien Fonds. 875.

io: e più alacremente prendo a dir degli scrittori in prosa e in verso.

Giova qui ripetere che le notizie e gli squarci sui quali abbiamo a giudicare, derivano la più parte dall'antologia d'Imâd-ed-dîn; il quale trascelse secondo il gusto e l'intento suo, e non secondo il nostro. Indi è che tra le opere degli Arabi-siciliani di quest'ultimo periodo, ei ci dà tre soli esempii di poesie che, in significato assai largo, chiameremo popolari. I due primi son versi da cantare, dettati da un buon letterato e poeta, senza tanto artifizio, ma senza scostarsi da' metri soliti: onde ne tratteremo in appresso. L'altro esempio muove la sete e ne lascia a bocca arsa. Sono stanze, proprio stanze, con versi brevi e rime intrecciate; ond io penso che scopriremmo per avventura più intimi legami tra queste e le prime poesie italiane della Sicilia, se il secentista pedante che fè la raccolta, ci avesse serbato qualche altro componimento di tal fatta. Ma di certo gli parve strano e barbarico il metro, del quale ei perfino ignorava il nome o sdegnò di ripeterlo, poichè ci trascrive i versi con la intitolazione " Di que che si recitano con cinque misure. " \*

<sup>&#</sup>x27;Dschebi, Anbd-en-nohat, nell' op. cit , pag. 645.

Non voglio tradurre in quinta rima, perchè il confronto di contesti nouri metti degli Arabi coddinati con qui effeti ligne neci altitu e soprattutto della nestra, ra fatto con lungo studio e sopra moltissimi esempii dell'una e dell'altra parte. Avverto intanto che la rocce unan, "peso, moto," trattandosi di versificazione, è usata col significato di "natura con la recontrata della residence con custe il poste con contesti metti.

Le cinque " misure " lavero non si trovano, per diritto nè per roveselo, in questo componimento, dove le rime son tre; i versi di otto sillabe clascuno, a modo nostro di scandere, e a modo del grammatici arabi, di due

Gli scrittori arabi di Ponente ci ragguagliano dell'origine e progresso di cotesto novello uso di verseggiare, il quale non differiva nel metro soltanto della genuina poesia arabica. I componimenti furon chiamati propriamente Mowascehât, o Azgial. De quai vocaboli il primo è plurale dell'aggettivo femminino mowascehâh, che vuol dire "ornata di wisciâh," sorta di bustino di pelle, trapunto a fili

piedi o di sei, se vogliasi considerare come verso l'intera stanza; e le stanze, Infine, son sei. Potrebbero forse contarsi in ciascun verso ciuque di quelle misure elementari che gli Arabi chiamarono " corde, pinoli e tramezzi ", sl vegga Sacy, Grammaire arabe, 2º ediz., 11, pag. 619; come parti del verso, il quale appellano beit, ossia "tenda, casa" e in generale stansa. Ma coteste misure elementari non so che siano state mai dette wasn. He ragione piuttosto di credere che nelle nuove poesie il metro più comune sia stato di stanze da cinque versi e che perciò Imad-ed-din, facendo un fascio di tutti i metri occidentali, li abbia battezzati " Ouinte rime, \* Si badi bene ch' ei non dice che questo componimento abbia cinque wasn, ma " che sia di que' che recitansi con cinque wasn. " Mi conferma, uel mio supposto, il codice della Riccardiana di Firenze segnato col n. 494 e intitolato Megmii'-Kamil, ossia " Raccolta compinta " di Ahu-i-Abbasel-Bekri. Tra le poesie della nuova maniera che il raccoglitore trascrive, scompartite per generi e specie, occorrono non pochi componimenti in cui le stanze, distinte sempre col titolo di beit ad Inchiostro rosso e caratteri grandi, si compongono di cluque versi ciascuna. Lo stesso coelle Riccardiano ha varii esempli di tekhmis o diremmo nol " quintuplicazione " di poesie altrul, che facevasì aggiugnendo quattro altri versi a ciascuno del testo; ma questo uso notissimo non ha che fare nel caso nostro.

Delbo avertire infine che lo squarcio di poesla trascritto nella Aberida, nisembra muitibo e matusi n'ordine devrest, il natili primo veso della terra sinaza esce di rima, e la metalora obbligata della lana plena che spuni sopra no sottile tralcio di dev., vuoi cle seguia immoditamente a quello il primo verso della quarta stanza. Similimente il servio richelererba ca quello il primo verso della quarta stanza. Similimente il servio richelererba che il utili ori esco della seconda stanza seguiase immediatamente al l'utili into della prima. Si capisco hene che i copisti orientali del XIII exclusi della prima. Si capisco hene che i copisti orientali del XIII exclusi sollo intreccio di rime e di versi, scritti con altre divisioni che non son onelle decili ardichi ensistichii.

Aggiungo che, anche in Ponente, i letterati teneano in non cale le movasche. Abd-el-Waini da Marocco (testo del Dory, pag. 63) che scrivca nel 1924 dell'èra cristiana, si vergogna di lar parola delle eccellenti possie dettate in tal metro da Abu-Be-kr-iha-Zohr. alterni di perle e d'altre gioie. Forse chi primo usò tal nome, volle paragonar la nuova canzone ad una cantarice abbigliata per andare a corte, o volle accennare alla gaiezza delle rime, avvicendate come que fili paralelli che si incrocicchiavano sotto il petto, nelle due punte del wiscidh. E veramente in linguaggio tecnico appellano simt, ossia filo, il verso la cui rima rilega tutte le stanze, e ghosn, ossia ramo, i versi di ciascuna. La voce zegel, al plurale azgidi, rende l'idea di suono ripetuto, significando nella lingua classica: grido, chiasso, gorgheggio ed anco susurro come di venticello.

Le moveasche s' intesero dapprima a corte di Cordova, allo scorcio del nono secolo; furon molto in voga in Affrica e Spagna dall'undecimo in giù; e quella moda occidentale trovò favore anco in Egitto e in Siria e dura finoggi. 'Sia fioritura d' un germe

segg., e dellu Schack la Poesie und Kunst, ec. vol. II, § xilj, pag. 47 segg. Ibn-Khaldûn, nella parte or or citata de' Prolegomeni, då aupill ragguagti sul nuovo genere di poesia, ch' el non spregiava come Inad-eddin, e ne aggiugne moltissimi squarci ed anco interi componimenti.

Toca un poco la mousezée e i segel Averroes, nel Comento medios ula poetica di Artsiolità, a pag. 3 del testo artico, che si sampa per le cure del dotto prolessore Fausto Lasinio, sul codice unico della Larareniana, insteme con l'antica ressione nérica ce no ocresolos italiano e note. I loughi d'Ibn-Bassabm al quali accenna il Dozy, op cit., pag. 186, 187, riscibiarano anoti salutetto; e dei volesse studiario profondamente, troverebbe una vasta e sistematica raccolta nel codice della Riccardiana, del quale ho fatta menzione nella nota precedente.

¹ Dopo il Freytag, Dartellung, ec. (1831) libarone ibe Hammer chiamò l'atenanio de d'otti, su questa nuova maniera di poesta, nel Javanel Aintéque di agosto 1830 (ng., 453 segg.), ed il agosto 1846 (ng., 248 segg.), ed il bota, le trabacco de Projesgoneni d'Ibricaliano, parte III, pag. 432 se segg.; ed boty, le osservazioni criticios su questo lavoro dello Sina, nel Javanel Aintique di agosto 1880, pag. 188 segg., e dello Stack la Paretia nel Atant, ec. vol. Il, 241), pag. 47 segg.

che s'ascondea nella stessa poesia nazionale degli Arabi, 'sia novità tolta in prestito dalla Persia, sia pure imitazione delle strofe e rime di bassa latinità che correano per avventura nel clero e nel popolo di Spagna al tempo del conquisto, la mowasceha alleggerì ogni maniera di peso della poesia classica: i versi lunghi, divisi per emistichii; l'unica rima de componimenti maggiori; i vocaboli insoliti o vieti messi lì per forza della rima o lusso di lingua; e nelle kaside, la macchina della bella che ha mutato il campo, dell'amante che visita le vestigie di quello e simili cose.

I versi brevi, scompartiti a stanze, costruiti più spesso con gli accenti a modo nostro che con le regole della prosodia arabica, i rimano con leggi svanitate, or alternati come nelle nostro terzine, ora con rima intermittente come nelle canzoni e in molti altri antichi metri nostri; e così anche si tramezzano versi di varie misure, per esempio di quattro o cinque sillabe, con que d'otto o dieci. Secondo libn-Khaldun, i zegel non si distingueano altrimenti da quell'altro metro, che per la lingua, volgare del tutto: ma par che vi si usassero stanze più piccole esvisipiù corti; ed a ciò menava di certo la soppressione.

Questo dubbio, che ognuno avrebbe a priori, è degno di ricerche positive. Il citato codice 401 della Riccardiana ci dà due serie di "Cantiiene (neghm) dell'Iráx, " con versi brevì e mutazione di rime. Nell'Iráx si può supporre, ai par che l'araba, l'influenza persiana.

Doxy, op. cit., pag. 487, 488; De Schack, vol. cit., pag. 52. Quantunquei versi di alcune monascehe e segel, ammettendo moite licenze poetiche, si possano ridurre a' metri ordinarii degli Arabi, pure la misura per sillabe e accenti mi par che torni più costantemente esatta.

Prolegomènes, III, 444. Si confronti lo Schack, vol. cit., pag. 52.

delle vocali finali nella più parte de' vocaboli, ch' è proprio dell' arabo volgare; e l' uso di accompagnare i versi col canto e talvolta col ballo. 1 E però gli eruditi han chiamate le mowascehe, odi o canzoni e i zegel, ballate e sonetti; la quale ultima denominazione parrebbe più propria se si riferisse all'antico sonetto nostro, Del resto richieggonsi altri studii pria di ammettere la parentela, che comparirebbe a primo aspetto dalla somiglianza di qualche metro e di qualche denominazione. Se pur si trovassero compagne le fogge del vestito, le muse neo-arabiche avranno sempre altro temperamento e altra indole che le neo-latine. Le prime, soprattutto quand'esse abbandonansi nei zegel, si allontanan sì dall'Arcadia del deserto, ma non s'avvicinano per questo alla scuola de Trovatori di qua nè di là dalle Alpi; e più spesso, ne' loro nuovi metri, le immagini, il colorito, le transizioni, l'adulazione, il biasimo, i vanti, i monotoni piagnistei dell'amore, son gittati sulla forma arabica, quella, già s'intende, dei tempi di decadenza.

L'unica poesia di tal fatta, riferita a Siciliani nel Alharida, è opera del segretario Abu-l-Hasan-Aliibn-Abd-er-Rahmān-ibn-abi-l-Biscir, es-Sikilli, el-Ansari, cioò siciliano di stirpe medinese, messo in

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Per evitare quattro consonanti di fila, scrivo moreaceha e non moustenecha, come si dovrebbe. Il Vocabuluta in Arabro, pubblicato non è guari a Firenze, da, invece di quel vocabolo, il maschile moustenech, col riscontro latino 'versus' e aegel, col riscontro "Cantilena vel versus, "pag. 111, 199, 270, 024.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Il barone De Hammer (Journal Ariadique, agosto (839, pg. 183) no esitò a definire le ottave rime, Invenzione degli Arabi, e dopo dieci anni, rincalzando (op. cit., agosto (849, pag. 249) identifico il sonetto col aeget. Ma questo articolo è quello appunto in cui egli fa derivare dall'arabo la voce concase.

primo luogo nel capitolo de Siciliani contemporanei d'Imád-ed-dín, onde tornerebbe alla metà del sesto secolo dell'egirta e duodecimo dell'èra cristiana. Più pretisamente parmi da collocare Abu-l-Hasan tra lo scorcio dell'undecimo e i principii del duodecimo, poichè il raccoglitore catò questa notizia dall'epistola di Abu-s-Salt su i poeti della età sua propria (1067-1134). Il componimento è di sei stanze, ciascuna di tre versi d'otto sillabe, ed ogni verso rima col suo simmetrico in ciascuna stanza, il primo cioè col primo e così il secondo e il terzo: e però lo chiamerei zegel, più tosto che movasceha.

Si legge il testo nella Bibl. arabo-ricula, pag. 580, dove si intendan fatte le correzioni che finon proposte dail'illinstre prof. Feischer. Eccone la traduzione verso per verso:

\* Cotesta gazzella adorna d'orecchini Mi canta le nenie quand' io son iungi E quando vede ciò che m' è avvennto.

Come (s' io fossi in nn) giardino variopinto, Quand' ella è meco, non mi cale (d'altro) Polchè per l'amor suo mi consumo.

il suo volto è iuna che spunta: Superbisce quand' ha occupati tutti gli affetti mlei, Dond'io mi travaglio.

Sur un tralcio sottile, Si soliazza nei mio inngo dolore, Allontanasi ed io sto per morire.

Sdegnosa, Inaccessa a pletà, Non rifugge dal romper la fede, Non ba (per me) che il silenzio.

Tiranna, ingiusta, Mutata da quella che fu una volta; Sì ch' è felicità rarissima a trovarsi con iel! Io mi ristringo al metro, ch'è la sola parte notevole di questo squarcio, e nulla dico de concetti e dello stile; parendomi gli uni volgari e l'altro pesantuccio, quando Abu-l-Hasan ne componimenti ordinarii tratta più vivacemente il subietto dell'amore mal corrisposto, 'e le sue parole una volta si direbber anco tenere e spontanee. Lasciato da canto

Trascrivo tre stanze del testo per dare un'idea del metro:

Wa ghazalin musciannefi Kad retha il ba'da hu'di Lamma rea ma lakeitu.

2.
Mithlu raudhin mufawwefi
La obāli wahwa 'indl
Fi hubblhi ids dhaneitu.

3. Waghuhn 1-bedru tāli'an. Taba lemmə baza wuddi

Fainnani kad sciakeitu Fi kadhibin mohfahefi, ec.

Si ricordino le osservazioni che abbiam fatte nella nota 2 della pag. 738, intorno la scorrezione del testo.

Stesso Ms, fog. 3 recto, 6 verso.
Scritto è nel Codice degli innamorati: morire o fuggir pria (che si sentano) le ripulse e i tormenti.

Se mi è parsa lunga una notte, ecco che l'aurora spunta con la dolorosa (rimembranza) di colei ch' è nascosa agli occhi miel.

Chi me ne dà contezza? Per la sua assenza i solchi delle lagrime mi rigan le guance. S'io penso a lei, le palpebre degli occhi mlei sembran ramo di tama-

risco molle di pioggla, quando il vento lo scuote.

\* Ms. dl Parigl, Ancien Fonds, 4373, fog. 3 recto.

M'incresce di rimanere in vita finchè non ritorni certa persona assente, che non lascia prender sonno agli occhi miel.

Come bramar la vita lungi da costei, tanto amata, che avrel data intia la eternità per un sol giorno goduto con lei! io mi querelava quando non la vedeva, e pur l'era presso; ed ora co-

nosco che cosa sia la lontananza!

io bramo di potere svelare il tuo nome a tutto il mondo: ed ecco i
malevoli a dir che non mi curi di te!

Abu-s-Salt, che si dilettava di paragonare co' suoi proprii versi e con gli altrui, un distico d' Abu-l-Hasan su i raggi di luce ripercossi dalle acque, 'noi dobbiamo notar con lode gli epigrammi scherzevoli di questo autore' ed uno serio, dove spira l'orgoglio serbato da nobile e forte gente tra le amarezze che non mancavano ai vinti Musulmani di Sicilia. '

Par che Abu-s-Salt non abbia scritti in lista altri poeti siciliani, poichè limâd-ed-din, senza citarlo altrimenti, continua questo capitolo con la scorta d'un anonimo che ne avea messi parecchi in una

<sup>1</sup> Stesso Ms., fog. 2 recto.

Dal tramonto del Sole infino all'aurora, bevemmo temperato un (vino biondo come il) Sole,

Quando i raggi del Sole battean sul Nilo, come punte di lance su le corazze. \* <sup>2</sup> lbid.

<sup>\*</sup> Una smilza che quando balla dinanzi la brigata, fa ballare il cuore a chi guarda: tanto eccelle nell'arte!

Si leggiera al passo, che quand' ella gira e atteggiasi dinanzi a chi ha gli occhi infiammati, questi non si duole del mai di capo. \* Stesso Ms., fog. 4 recto.

<sup>\*</sup> O gazzella che il Creatore plasmò tutta di bellezza e leggiadria,

Ch' io ml sollazzi in questi giardini, senza trascorrere, ne cogliervi frutto:

lo non vengo mica a far male; ma soltanto a rallegrare lo sguardo.\*

<sup>1</sup> Ms. citato, fog. 2 recto.

Ne' contrattempi e ne' frangenti, noi tengbiamo consiglio coi segreti degli animi nostri; Ciascan fa sue querele, e così comprendiamo a che siam giunti, senza

Ciascan ia sue querele, e così comprendiamo a che siam giunti, senza timor di spie, nè di scolte. "
Si riscontri il cap. xiv del libro IV, vol. 2", pag. 520, 524, dove si fa

St riscoutri i cap. xiv dei libro 1 V, vol. "F, pag. 2001, 524, dovo si is manziona d'un Abu-l-lissan, che ba gii stessi nondi di costul, functio l'intimo 'libra-lib-l-libiscin', invece del quales i legge 'libra-l-libiscin' poptrebbe essere errore di coph ed anche variante d'uno. Anche l'et de coinciderebbe. Ni da nn lato mi Irrebbe marvaiglia de fossero s'inggili a limid-ed-din i versi a lodo de' ministri egiziani; e dall'altiro è da notare che nell'a Kardel di none è anche sertitio una volta libra-lè-l-lescidit.

raccolta compilata di recente in Mehdia. Tornano essi dunque alla prima metà del duodecimo secolo, com'anco s'argomenta dalle poesie dedicate a re Ruggiero.

Primo ci occorre in questa raccolta Abu-Musa-'Isa-ibn-Abd-el-Mo'nim, es-Sikilli, lodato dall' anonimo antologista, come " giureconsulto di gran seguito, valoroso nelle allegazioni e negli argomenti, l'avvocato principe del suo paese, (lo scrittore) dai concetti nuovi, elevatissimi e dal linguaggio (fiorito come) i giardini cui rigan piogge continue. " 'Imad-ed-dîn, sopraccaricando figure, continua che " a sentire i suoi dettati, ogni ferita risana; che il fulgore di quel bello stile dissipa le angosce; che le parole rassembran perle cavate dalle conchiglie e stelle raggianti. Ed ecco, conchiude Imâd, una delle sue peregrine poesie d'amore, la quale è più dolce che un desiderio soddisfatto. " Ma al nostro palato sanno meno salvatichi i versi dettati per una bella ragazza bionda3 e per una bruna vezzo-

Bibl. arabo-sicula, testo, pag. 581.

<sup>\*</sup> Khartda, op. cit., pag. 586.

O Benl-i-Astar (gente bionda) voi dovete il prezzo del mio sangue: de vostri è il mio uccisore, il ladrone che un' ha spogliato. È bello dungue il luggir chi t'ama? È bello ciò nella voligione del

È bello dunque il fuggir chi t'ama? È lecito ciò nella religione del Messia? O tu dall'occhio languente senza malattia, quando tu alluci un (fe-

rito in) cuore, eccol già sano!

Ogni sorta di bellezza, dacchè lo vi ho visti (o gente bionda), par brutta agli occhi miel. "

Si ricordi che gli Arabi chiamavan Beni-l-Asfar i Romani e i Bizantini.

Ms. di Parigi, fog. 11 verso.
Le mle lagrime già scopron l'amore: non reggo più alla passione che m' ispira questa verginella, guardandomi con due occhi d'antelope.

sa. ' Oltre varii epigrammi, un de' quali indirizzato ad Abu-s-Salt per chiedergli in prestito un libro, abbiam di lui il principio della kasida funebre scritta per un Abu-Ali-Abd-Allah, e sembranmi nobili versi, 3 È meraviglia che uom sì grave abbia dettate, nello stesso metro solenne, delle poesie oscene, come ben le definisce Imâd e ne reca in esempio una kasida intera ed un verso tolto da un'altra, del quale non oso pur dare la traduzione latina; e il laido concetto è espresso in termini astrologici che lo rendono più disgustoso. 'I trentacinque versi ond'è composta l'altra, cominciano con la imitazione servile d'Imro-l-kais; arrivano ai vocaboli sudici e finiscono con una apologia insipida e impertinente. Pur non si può negare il pregio della lingua in cotesti componimenti, nè in quelli di futile argomento, am-

La bionda che ama il vestito bianco e tinge il velo nel rosso del cartamo.

Oh quel camiciotto e quel velo riflettono il colore su chi la guarda; ond egli (a vicenda) si fa bianco e arrossisce!

Crisolito ella è, legato in lamina d'argento e coronato di vermiglia corniola.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> "Una fanciulla mi ha rapito il cuore di mezzo il costato: l'adesca assiduamente co suoi vezzi! Donzella dalla guancia (porporina) come il suo camiciotto: dal velo

Donzella dalla guancia (porporina) come il suo camiciotto; dal velo bruno come le sue ciocche:

Le pietre preziose del suo monile tondeggiano come il sno seno; le minuterie ond' ella s'adorna, hanno li colore dell'affitto mio viso.

Ella, col suo wiscidh, col velo e con gli ornamenti, sembra a chi la affisi, nn Sole vestito di splendore, coronato di fitte tenebre e circondato di stelle. \*

<sup>3</sup> Kharida, op. cit., pag. 604. I versi ai quali s'accenna, leggonsi nel citato Ms. di Parigi, 10g. 446 recto e verso. Il poeta siciliano ne scrisse tru, per chiedere il libro: ed Abu-s-Salt gliene mandò con sette versi su la stessa rima.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ms. di Parigl, fog. 11 verso, 12 recto.

<sup>4</sup> Fog. 12 recto.

<sup>\*</sup> Fog. 12 recto a 13 recto.

messi al par nella Kharida: un'opistola in prosa a lode d'un bel saggio di calligrafia; una in versi, nella quale sono evitate le due lettere elif e lam, sì frequenti nella lingua arabica.

Abu-Abd-Allah-Mohammed, figliuolo del precedente e giureconsulto, segretario e poeta, ebbe gran fama, a quanto ci si dice, come geometra e astronomo o astrologo. \* Più solenne giudizio troviamo intorno le sue opere letterarie. Scrivono i biografi "ch'ei passeggiava su le vette dell'eleganza; lo chiamano campione rinomato ne' tornei de' dotti ; scoprono nelle sue poesie tale virtù da esilarare gli animi, e inebriare gli astanti come se si facessero girar tra loro delle tazze di vin prelibato. " Imad, accennando alle elegie di Mohammed-ibn-Tsa, esclama che, se ascoltassero di tai versi, si metterebbero sulla buona strada anco i malvagi. 5 E per vero una lunga kasida, scritta, com' e' sembra, in morte d' alcun de' Beni Labbana, procede maestosa e patetica: e comprendiam che dovesse parer capolavoro a chi possedea la lingua, a chi tenea sovrane bellezze i tropi, le metafore, le antitesi, che or ci muovono a riso. La buona gente

Fog. 43 recto.
Fog. 13 recto e verso.

Si confront la notizia di Imade-de-din, Bibl. arabo-ricula, pag. 387, con quelta di Zarcini, op. cit., pag. 649, Questa aeconda notizia lu già pubblicata, non senza errori, dal Castri, Bibl. arabo-hisp., 1, 433, e quindi dal Gregorio, Rer. Arab., pag. 237, e citata dal Wenric, Rerum ab Arabisu, ec. pag. 3035.

Anonimo, presso imad-ed-din, loco citato.
Imad-ed-din, nel Ms. parigino della Kharida, fog. 46 recto.

Imad-ed-din, nel Ms. parigino della Kharida, log. 46 reci
 Ms. citato, fog. 46 recto segg. L'elegla principia:

<sup>\*</sup> Difficile è il conforto; immensa la separazione e la perdita; e ne piomba nell'anima più dolore ch'ella non cape.

ascoltò, fors' anco tutta commossa, un' altra elegia che esordisce col pianto dei cavalli, l' Perdonati i difetti del secolo, Mohammed-lbn-lsa può dirrsi buon poeta; migliore al certo del padre, poichè seppe scansarne la scurrilità. Ne' suoi versi d'amore ci occorre, tra i luoghi comuni, qualche immagine graziosa. ' Il

Piangete, occhi, lagrime schiette e sangue; poichè a questo colpo non v' ha schermo!

Non hastava la Terra a'suoi benefizii, ed or basta al suo corpo la fossa che gli hanno scavata.

Chi rimane agli orfani ed a' viandanti, che le sue mani soleano dissetare e saziare?

Vengono gli Angeli della Grazia ad annunziare ch'egli è asceso agli eterni giardini.

Chè già le sue azioni gli aveano apparecchiato l'albergo ne'inogbi dove posano le anime generose.

Che è questo che gli uomini sanno hene ch'e' s'ha a morire, e poi, mettendosi in viaggio, non pensano a provvedersi del vitto? "

'Ms. citato, fog. 17 recto.

" Lo plangono i destrieri di battaglia e spezzano il morso, non senteudo niù i suoi sproni.

'Vanno di passo, ancorch' e' siano purissimi di sangue tra tutti i cavalli, valentissimi al corso e smilzi sopra ogni altro.

Per poco le spade indiane non si torcono dal dolore, sì che i foderi si spezzino allo sguainarie. "

3 Ms. citato, fog. 46 recto.

Guancia lussureggiante di gelsomino e di rosa; bocca rivale della camonilla e dei vino, Per Dio, lo t'amo, si che lungi da te non reggo alla passione del-

l'animo:

La mia vita sta nella (speranza di) trovarmi un giorno con te; la

mia morte nel (timor) che duri questa nostra lontananza. \*

I poeti arabi usano spesso cotesto paragone della camomilia per siquificare la pionchezza dei denti.

Nel ms. citato, fog. 14 recto, si legge una kasida nella quale il poeta si lagna della:

\* Smilza, che l'antelope del deserto le invidia tanto il collo; e l'aurora al par che il tramonto, desidera il (colorito del) suo volto. \*

E conclinde con questi versl:

\* Nessi tutto l'animo mio nell'amore e inghiottli (anche) il disprezzo. componimento che ho citato dianzi come poesia popolare, ha concetti semplici, linguaggio facilissimo, versi non tanto lunghi e adatti al canto; del resto corron tutti sopra unica rima a modo antico. ¹ Ab-biamo di questo poeta gli squarci di due altre kaside, d'una epistola in rima, di due in prosa e di due tramezzate dell'una e dell'altra, onde veggiamo che lo stite familiare non gli facca smetter sempre le ampollosità. ¹

Seppe scansarle, quanto allor poteasi, un altro

Ed or mi son rivolto alle beliezze dello stile; mi son gettato a briglia sciolta nell'ippodromo loro.

Accortomi del huon sentiero e del tempo perduto dietro gli errori, Ho abbandonato l'amore, ho cacciate via le (male) usanze, mi sono scostato dall'amor volgare ed egli s'è scostato da me.

'Ms. citato, fog. 15 recto. Questa poesia sembra latta per cantarsi da qualche donna di un barem.

O mio padrone, luce del mio cuore, anzi luce di tutti i cnori, Non vedi tu come il mio corpo è dimagrato e snunto (il viso); Quanta arsura m' è entrata nei cuore e qual h\u00e4tito?

E tu sempre mi respingi, senza mia colpa!

Chè, se colpa ho lo, tu puoi cancellarla:

Ma ch'io ti offenda, è molto lungi dalla mente di chi ha fior di senno!

Al mio male non v' ha medicina e non v' ha medico.

Per me non v'ha farmaco che di abbracciare chi amo. O mio padrone, s'io mi struggo d'amore, non è maraviglia!

Spegni tu la sete del mio cnore con una visita, e tosto : Chè nel nocciolo del mio cuore arde la geheuna!

<sup>1</sup> Così egli descrive la lettera dell'amlco, nello squarcio di versi tramezzato alla prosa d'una epistola, ms. di Parigi, log. 47 verso.
"N'esalò, quand'io ruppi II sigillo, un'auretta impregnata di mu-

A esato, quanti ir ruppi ii signio, un aureua impregnata di muschio, di legno d'aloe e d'ambra. L'occhio mio sollazzossi in giardini, dove biancheggiava il giglio, il

mirto e la rosa:
Una pagina (nitida come) splendore diurno, su la quale spiccavano
righi di tenebre nerissimi;

E lessi parole di rubini infilzati nella collana con (altre) pietre preziose e con perle;

(Parole che) se le sentisse l'egro, gli cesserebbero ogni dolore; anzi desterebbero un cadavere dal sonno della tomba.

siciliano contemporaneo, del quale Imad-ed-dîn ci dà soltanto otto versi, tolti in parte dal principio e in parte dal seguito di lunga kasida che fu scritta in morte d'un nobil capo musulmano di Sicilia. E duolci che Imad non abbia serbato il nome di costui, nè il rimanente dell'elegia, nel quale si sarebbero trovati per avventura de cenni storici e de' versi più belli; poichè l'antologista trascelse di certo quelli che a noi possono piacer meno. Pur ci si veggono sentimenti vigorosi, concetti poetici e nobiltà di forma: in grazia anche del maestoso metro ch'è il tawil, ossia "lungo." 1 Il poeta chiamossi Othman-ibn-Abd-er-Rahman, soprannominato Ibn-es-Susi, dice Imad-ed-din; ma questo a me pare piuttosto soprannome di qualche antenato, oriundo di Susa in Affrica, il quale abbia fatto stanza e lasciata progenie in Malta; poichè si ammira tuttavia in quell'isola la lapida sepolcrale di Meimuna, figliuola di un Hassân-ibn-Ali, della tribù di Hodseil, detto Ibn-es-

<sup>1</sup> Si leggono questi versi nel ms. di Parigi, tog. 20 recto.

Lo stuolo delle virtù si ferma (nel cammino) per cagion del dolore; l'eccelso monte della nobiltà rovina e precipita.

Oh qual seguito di mali s'appressa, mentre (da nn altro lato) s'allontana ogni prospetto di gioia!

Che avverrà mai della luce del Sole e di quella che gli dà lo scambio, se questo faro di laude e di gloria è demolito?

<sup>(</sup>Soprattutto) ci accora che, mentr'egli pur alberga in uno degli elementi, la scellerata (morte) toglie alla sua mano di strignere (la spada) e d'allargarsi (donando).

Come colomba alle colombe, così ei s'accomuna con le anime de' generosi che va incontrando.

O trafittura crudele! O rammarico che (strappa: le lagrime (dagli occhi)! O sorte nemica! O morte fiera! "

Pazienza, pazienza! La morte pria d'oggi ha cancellati tanti re, come si cancella la scrittura ne'libri!

Susi. Il poeta appartenne di certo alla stessa famiglia, poichè l'antologista continua dicendo che
"Malta fu il luogo della sua nascita, 'la stanza di
sua gente e la produttrice del suo vino; quivi fu
coltivato il suo ingegno, quivi egli apprese lettere
umane dal proprio padre. Abitò quindi Palermo;
elessela a (seconda) patria e vi trovò riposo. Ei visse
oltre i settant'anni, procreò figliuoli; le sue poesie
(lodansi per) sano concetto, bella struttura e buon
gusto. Avea recitata egli stesso, pochi giorni pria
di morire, quella elegia all'autore della raccolta."

Siciliano parmi senza dubbio un Abu-d-Dhaw-Serràg-ibn-Ahmed-ibn Regià, del quale 'Imad-ed-din non dà cenno biografico, ma il cita a proposito del carteggio ch' ei tenne con Abu-s-Salt. ' Parmi siciliano, perchè nella seconda metà del duodecimo secolo abbiamo di quel casato un cadi di Palermo, il cui padre e l'avolo aveano esercitata la stessa magistratura; 'e d'altronde l'elegia dettata in morte d'un figliuolo di Ruggiero, prova ch' egli ebbe

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Questa helia Iscrizione è stata pubblicata tante volte e l'altima du M. Fressel, con la versione inglese di Farès Schidiki, cel Journal Aniatique di novembre 4847, pag. 439. La scritura, e, con certezza non minore, l'asso delta fingna, voglisno cel lega, sesso, reso dai sig. Schidiki. Tan attendant of lboss-Scoopee: Signa, c'è rea chianato lboss-Suit. L'epistific è dato la 599 (1174). Si vegga li Cap. viij del libro V, a pag. 213 di questo volume. nota 3.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> La frase comnoissima che traduco così, suona letteraimeote <sup>a</sup> il iuogo dove cadde la sua testa (oascendo). <sup>a</sup>

<sup>\*</sup> Bibl. arabo-sicula, testo, pag. 588, 589.

Op. cit., pag. 600 segg.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Diploma aralico di aettembre 4161, appartenente alia Commenda della Magione, serbato oggidi neil' Archivio regio di Palermo. Il cadi si chiamava Ahu-i-Fatbl-Regià, iggio di Abu-i-Hasan-Ali, figlio d'Abu-i-Kasim-Abd-er-Rahman-Iba-Regià. Tra i testimoni si legge anco Moham-med-libn-Ali-Do Abd-er-Rahman-Ibo-Regià.

grazia a corte di Sicilia o ne cercò. Al dire di Imàd-ed-dln, faceasi menzione di questo poeta nel-l'opera d'Ibn-Bescrûn, della qualetra non guari tratteremo. Si lodavano ampiamentei suoi rari pregi el e sue risplendenti qualità: sobrietà di descrizioni, possente immaginativa, intuizione sicura, acume d'intelletto, poesia ben tessuta e indirizzata ad alto scopo. ¹ E si che la fantasia non venne meno ad Abu-d-

<sup>1</sup> Bibl. arabo-sicula, pag. 600 segg., del qual testo il baron De Schack ha data nella sua Poesie und Kunst, ec. II, 44 segg., una traduzione in versi tedeschi, talvolta libera, ma sempre elegante.

Ecco gli squarci dell'elegia.

\* Si plange! Oh come scorrono le lagrime dagli occhi e dalle palpebre stanche! Oh come struggonsi i cuori e i petti!

La luna più splendida s'è occultata e s'è oscurato il mondo; crollan le pletre angolari della magnanimità e della gioria.

Ahi, quand'egli fu perfetto in aua bellezza e maestà, onde superbivano di lui tutte le regioni della possanza.

Lo rapi allora d'. furto il crudel fato: la morie traditora, infesta alla sua gioria.

Così anche accade alle lune nel meglio: quando le son piene, la vicenda del tempo vuol ch' esse manchino!

Ben è ragion che si pianga per lui, con lagrime sparse sopra guance di coralli; Che petti ardano, animi ammalino, affanni aggravinsi, cordogli

Che petti ardano, animi ammalino, affanni aggravinsi, cordogli ingrossino,
Szorubino doglienze, occhi abbondino di pianto: si che il flusso

Sgorginio doglienze, occhi abbondino di pianto: si che il illusso delle onde vada a incontrarsi co'fuochi! Lo piangono le sue tende e i suoi palagi; le lance e le spade gli re-

citan l'elogio funebre;

l'alogio funebre;

l'alogi

morsi e dalle testlere.

E per chi piangono, se non per lui, le bigie de boschetti? Se comprendessero, anche i rami piangerebbero insieme con le colombe.

Oh gran perdita! Oh aventura, maggior d'ogni costanza, rifuggente da ogni conforto!

Oh glorno d'orribile spavento, di terrore che fe'incanutire i fanciulli!

Come se l'(angiolo) banditor del Giudizio fosse venuto a convocare

le creature, e tutte lì li fossero surte;

Così bastava appena il terreno alla gente (uscita di casa all'annunzio)
e trassero a stuoli la un prato, uomini e donne.

. . Groule

Daw tra questo turbine d'immagini orientali, evocate in mezzo al profondo lutto del re.

Altri poeti celebrarono la magnificenza di Ruggiero con carmi i quali, quantunque scorciati da Imêded-dîn " perchè, dice egli, suonan lode degli Infedeli ed jo dal mio canto non la vo' confermare, " han pure singolar pregio appo noi, provando che così fatti omaggi erano graditi a corte di Palermo, e valendo anco a illustrare luoghi di delizia che da gran pezza han mutato aspetto. Così l'antica reggia di Palermo, oltraggiata dal tempo e dai vicerè spagnuoli, l'anfiteatro romano, chiamato nel medio evo la Sala verde e adeguato al suolo più di tre secoli addietro, i giardini e il castello di Maredolce o della Favara, le vestigie dei quali non sono dileguate del tutto, ci tornano alla memoria ne' versi di Abd-er-Rahmanibn-Mohammed-ibn-Omar, della città di Butera in Sicilia.

Fu questi, come leggiamo nella Kharida, " recitator del Corano non inferiore a nessuno al suo tempo, dottissimo nelle varianti del sacro libro: e verseggiò

Eran vestiti a festa come candide coiombe, e ritornarono che parean corbi, con le gramagiie dei doiore. \*

Congl

E euori si squarciarono, non che i vestiti, e usignnoii ripeteano ii verso, e animi (forti) sbigottirono ed (afti) intelletti.

Ilo tradoto \* bigie \* Il plursle murk, che ha in origine tal significato, e lendi vuol di "colombes: " an non si può rendere in italiano il histiccio che fa questo vocabolo con errett "fronde, " in guiss che permette al poeta di rigigliare la ligra nell' altro verso, dicendo che plangerebhra oacle iranii, co. Nel pesultimo verso il verbo che ho tradotto "ripetere, " nasconde un' altra malifettat dei poeta, significando ai tempo stesso" gro-pheggiare " e "rectare il motto: Noi appartenghiamo a filo e al siu ri-torneremo. "Octobeta sentenza, tolta dalla sura il 1, « 13, il dei Corano, sofiliono berbottare il Mussimanii ne' maggiori periocii o ralamità. Come si ha a riporare in italiano giobili di tal apasa?

con mirabile originalità di pensiero. Egli stesso recitò all'anonimo antologista una kasida, nella quale lodando Ruggiero il Franco, principe della Sicilia, descrisse gli eccelsi edifizii di quel re. Nel qual poema si legge tra le altre cose: "

" Su, fa girare il (vin) vecchio di color d'oro; e attacca la bevuta mattutina con quella della sera.

Bevi al suon della lira bicorne e de' canti ma'bediani. <sup>5</sup>

Non si vive davvero, se non che nel beato soggiorno di Sicilia,

(All' ombra) d'un principato che s'innalza sopra quello de' Cesari. '

(Vedi) i palagi vittoriosi, dinanzi a' quali la gioia arresta il ronzino:

Ammira questo soggiorno che Iddio ha colmo d'abboudanza,

Il circo che superbisco sopra tutti gli edifizii (innalzati) dall' arte; 5

Bibl., pag. S82. Questo e I due squaret dl Abd-er-Rohman da Trade d'Ibn Beserin, che daremo or ora a pag. 756 e 759, furono pubblicati per la prima volta, con traduzione francese, dal baron De Shane nell'articolo del Journal Aidnigue, Il serie, tomo XI, pag. 362 segg. (1841), nel quale et die 'razionagli odella traduzione della Grouriafia di Edrisi, cer M. Jaubert.

In the confrontate II testo cell Ms. deli British Museum e l'h eristame no la Britana arabe-sisula, con la variant et con le tezioni ch'i persecgliera e quelle anco che m' erano gettilmente proposte dal dotto professere Fleschert. Il harone de Schack, op. cli., 11, 41, 42, 321, ha data dil questi significa una buona traduzione tedesca, in versi, londata sei testo della Britistica.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Il baron De Slane ba letto 'Akik ' corniola. ' Ma 'Atik ' vecchio ' significa specialmente' vino; e mi conferma în questa lezione la desinenza femminile dell' aggettivo che segue.

<sup>\*</sup> Ma'bed fu celebre cantatore della corte omeiade in Damasco.

Ho seguite in questo verso due lezioni diverse da quelle dello Slane,
 Evidentemente allude a quella che un tempo fu chiamata " la Sala

I giardini della Rupe, 'ne'quali torna ridente

E i lioni della fonte che buttan acque di paradiso.

La primavera con le sue bellezze veste quei giardini di splendidi ammanti;

Il mattino li incorona con colori di gemme.

E imbalsaman essi le aurette de'zefiri, dall'alba ed al tramonto. "

Descrisse più particolarmente i giardini della Favara Abd-er-Rahman-ibn-Abi-l-Abbâs, da Trapani, il Segretario :

"Favara da due mari" tu contenti ogni brama di vita dilettosa e di magnifica apparenza.

Le tue acque diramansi in nove ruscelli: oh bello il corso delle acque così spartito!

Là dove si congiungono i due mari, là s'affollano le delizie.

verde; \* su la quale si vegga una erndita dissertazione del barone Raffaele Starrabba, nelle Nuove Effemeridi Siciliane del 1870.

Altrimenti detti della Favara. Una delle due sorgenti d'acqua del parco reglo che racchiodea la Vitta alla quale il uda to la nome, si chiamava della Rupe; come l'attesta libn-l'atukai, nella Biel. arabo-iesula, page. 90. en di Journal Airalipue, seriei (V., tomo V (1815), pag. 90. 11 nome vi altai rupe ora dettà di Santo Ciro, sotto la quale sgorga quell'acqua, che si addimanda narcora di Marcolcot, da liago che faceiva un tempo.

<sup>2</sup> Bibl., pag. 584 segg.

<sup>8</sup> Io veramente non son cerlo che la voce \* behrein \* s'abblis qui a tradurre don mari, più nosto che doc lagli. Nel primo cao, r' un de'mari sarebhe il goldo di Palerino e l'altro il lago d'acqua doke, doppio o semilo che si voglia supporre. Nel secondo caso, il poeta potrebhe alludere d'ou legabelli tomati dalle sorgenti di Barendore e della Parara propriamente detta, le quali sono distanti quattro chilometri l'una dall'altra. La prima allimentara certamente un lago, ma che questo al stendesse fion alla seconda non è provato, per quanto lo sappia, da scritture, nè dalla to-pografia.

E sul canal maggiore s'accampa l'ardente desiderio.

Oh quanto è bello il mare dalle due palme e la (pen) isola ' nella quale s' estolle il gran palagio!

L'acqua limpidissima delle due polle somiglia a liquide perle e il bacino a un pelago. <sup>1</sup>

Par che i rami degli alberi si allunghino per contemplare il pesce nell'acqua e gli sorridano.

Nuota il grosso pesce in quelle chiare onde, e gli uccelli tra que' giardini modulano il canto;

Le arance mature dell' isola sembran fuoco che arda su rami di smeraldo;

Il limone giallo rassomiglia all'amante che abbia passata la notte piangendo per l'assenza (della sua bella);

Le due palme hanno l'aspetto di due amanti che siansi riparati in asilo inaccessibile, per guardarsi da'nemici,

Ovvero, sentendosi caduti in sospetto, s'ergan lì ritti per confondere i susurroni e lor ma' pensieri.

O palme de' due mari di Palermo! che vi rinfreschino continue, non interrotte mai, copiose rugiade!

Godete la presente fortuna, conseguite ogni desio: e che dorman sempre le avversità!

Prosperate con l'aiuto di Dio; date asilo a'cuori teneri e che nella fida ombra vostra l'amor viva in pace!

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ancorchè il lago di Maredolce sia prosciugato fin dai principii di questo secolo, il letto della parte superiore si scorge benissimo, e non vba dubblo che il castello o villa regia sporgea dentro il lago, ma rimanea congiunto alla riva.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Seguo le lezioni proposte dal Fleischer, nella Bibl. arabo-sicula, pag. 585.

Quest è genuina (descrizione) da non mettere in dubbio. Ma s'io sentissi (raccontare) cose simili, mi parrebbero proprio favole.

Abu-Hafs-Omar-ibn-Hasan, il grammatico Siciliano, al dir dell'anonimo citato nella Kharida, " fu principe in lessicografia e in grammatica; rinomato per le sane e sobrie dottrine filologiche; lodato per l'orditura giusta e l'andamento scorrevole e ben ordinato de'suoi versi. Messo in carcere da Franchi di Sicilia, continua l'autore, e travagliato con ogni maniera di angherie, dalla sua prigione ei dettò una kasida a lode di re Ruggiero. " Della quale Imâded-dîn dà il principio e due squarci, ma poi tronca netto la citazione, mormorando che quantunque gli piaccia la poesia, quelli augurii gli danno noia, nè vuol ratificare le lodi degli Infedeli, che Iddio si affretti a precipitarli nel più cocente ardore del suo fuoco. 2 Pur ei conchiude che il poeta è scusabile, come prigione. Il quale, quasi a smentire il critico che dovea lodarlo del felice disegno, sbalza con transizione spropositata dal classico amante di So'àd' al magnifico re di Sicilia; ma, tra le esagerazioni, sbozza pur qualche bella immagine e sempre esprime i concetti con rara eleganza.

\* Corano, sura LXXXI, verso 12.



¹ Leggo il secondo emistichio in modo da mutare affatto il significato supposto dal baron De Slane.

<sup>\*</sup> Bibl. arabo-sicula, pag. 587 seg. e 646, dove si legge una breve notizia che ne dà il Dschebi, nelle Biografie de Grammatici.

<sup>\*</sup> Così anche il suo prototipo, Ka'b-ibn-Zoheir, nel celebre poema che gli valse il perdono di Maometto, incomincia piangendo per l'allontanamento della bella So'àd e passa d'un salto alle lodi del Profeta.

<sup>5 &</sup>quot; Cercaudo sollievo, el volea porre altra (bella) in vece di So'àd nel nocciolo del suo cuore;

Per incontinenza poetica, o perchè volle auch'egli adular il vincitore dell'Affrica, ripetea le lodi di Ruggiero un letterato di Mehdia, il cui nome ci è già occorso: Othman-ibn-Abd-er-Rahlm-ibn-Abd-er-Rezzâk-ibn-Gia'far-ibn-Bescrûn-ibn-Secebib, della tribù di Azd, il quale par abbia fatta lunga dimora in Sicilia, poichè porta anche il nome di Sikilli. Dà notizia di lui Imâd-ed-din, trascrivendo nella Kharida molte poesie, tolte dal libro che die 'nori questo lbn-Bescrûn nel cinquecensessantuno (1165-6) col titolo di El Mokhtar, ec. ossia " Seclta di poesie e di prose rimate degli egregii contemporanei." ' Quivi dice

E sperava che, per principio, l' immagine di lei venisse a visitario (in sogno): ma il gran dolore gli negò la dolcezza del sonno.

Oh se vi fosse stato il re Ruggiero, quel che fa conoscere agli amici la magnificenza del suo affetto, Non avrebbe (il poeta) ricasato di bere nella tazza preziosa, il

giorno che (So'ad) allontancssi; ma avrebbe visto nell'oroscopo del re la faccia della gioria.

Pronto a' donl, com' è pronta l'indica spada ch'el hrandisce a due mani il giorno della mischia. Rifulge nelle tenebre l'aurora della sna fronte, talchè diresti che la

Rifulgo nelle tenebre l'aurora della sna fronte, talche diresti che la luce del Sole Invidia anch' essa questo (eroe). Egli ha piantata la tenda là dove sonniano i Gemini: le Plejadi e i

due grandi luminari gli fan da piuoli;

E quando s'arrnffano le cose, allora il suo brando affilato scrive

coll'inchiostro suo, in guisa da far tornare bianchi que che parean più neri.

O monarca, roccia di granito su la quale la fierezza tien saldi

i pie";

To che, provocato dagli spiriti dei nemici, li disperdi scherzando,
percossi dai tacli delle tne spade.

Dozy, Catalogus CC. OO., Bibl. Acad. Lugduno Batarae, tomo 11, pag. 263, tra i titoli de'capitoli e i nomi de' poeti che leggonsi nella Kharida d'Imad-ed-dla. Si confronti la Bibl. arabo-sicula, pag. 599, 604.

<sup>11</sup> Mokhtar è registrato da Hagi-Khalfa, edizione Fluegel, IV, 446, n. 7901 e V, 438, n. 14590 e nella Bibl. cit., pag. 704, 705. Notasi Inoltre in Hagi-Khida, III, 593, n. 7446, un Sirt-el-Kimia (Segreti dell' Alchimia) dello stesso lbn-l'escrón.

l'autore che, avendogli Abd-er-Rahman da Butera mostrata la kasida a lode di Ruggiero e avendolo richiesto di un componimento compagno di metro e rima, ei cantò: '

\* Evviva la Mansuria, tutta splendente di bel-

Col suo castello saldissimo di struttura, elegante di forma; con le eccelse logge; \*

Con le sue belve, con le acque copiose e le fonti che potrebbero stare nel Paradiso.

Quivi i giardini lussureggianti veston ricchi drappi,

Chè tutto il suolo è coperto di broccato \* del Sind. Il zeffiro (che vi passa) ti arreca la fragranza dell'ambra.

Anche qui ho preferita qualche lezione diversa da quella che segul il baron De Siane nella sua prima pubblicazione.

La roce ghord, plurale di pina/fab, è stata dal barco De Shae tra-dotta un po'ragament edgor, li significato di 'loggia, belivedere, si scorge preciso ne' passi di Mairizi, Kitab-el-Mone'ix, esto di Bulki, tomo II, pag. 350, lin. 10, e di Ibn-Giobair, edit. Wright, pag. 371: e costi lo dà anche il Cuche, nel Ulusario Arabo-Fracese, Gietrul, Regul, Intorno gli sitti significati, a vegga la voce 'Algoria' nel Giossaire des Mots espegnolis, etc. per Dory ed Engelmann.

<sup>8</sup> Illo amaio meglio lasclar questo vocabio indeterminato con'esso à nel testo. Per sembra che il porta, più tosto che alla cacciagione del parco reale, abbia voluto alludere a'lioni di marmo notati dal poeta di Butra, di quale di risponde, segoendo non solamente il metro e le rime, ma fenendo anco la parafrasi di disaccana lade, come in un indirizto parlamentare con cui l'uso vuol che si riscontri per filo e per segno il discorso del trono.

<sup>4</sup> Il testo ha la voce dibag e la mette al pinrale. Di questa voce abbiam già fatta menzione e la traduciamo broccato, perchè dinota ricco e grave tessuto di seta.

bibl., pag. 583. Si riscontrino le splegazioni che abbiam date per alcuni vocaboli, trattando di quell'altro componimento qui innanzi a pag. 753 segg.

Anche qui ho preferita qualche lezione diversa da quella che segul

Qui vedi gli alberi carichi d'ogni più squisita sorta di frutta;

Qui gli uccelli, senza posa, dalla mattina alla sera si ricambiano (il canto).

Che qui s'innalzi (sempre) in sua gloria Ruggiero, re de re cesarei,

E (goda) lungamente le dolcezze della vita, ne'ritrovi che fan suo diletto." '

Dopo i poeti cesarei, Imad-ed-din registra El Gâun-es-Sikilli, ossia il "Ribelle siciliano," come fa chiamato Abu-Ali-Hasan-ibn-Wadd: e nulla ei dice su l'origine di quel terribil nome, ma sol nota aver trovati di molti sbagli ne' versi. E dà uno squarcio di kasida; poi de' versi d'amore, accozzati di luoghi comuni, senza alcuno di que' bizzarri concetti ed espressioni ricercate ch' eran tanto in pregio. I quattro versi che ci rimangono della kasida, odorano di apologia; poichè l' autore si lagna delle vicende della fortuna e de partigiani che l'hanno abbandonato. Ingenuo lo stilo anche qui, non vela il dispetto nè l'orgoglio, e mostra che il Ribelle non verseggiava per far versi, ma per isfogare la passione dell' animo."

<sup>&</sup>quot;Mi par che in questo verso il verbo "abbia a supporre alropativo, che in arabico è il passato. Mi discosto in ciò da liaron be Slane che la tradotto "Il est la "etc. Intendo pol in modo affatto diverso gli altimi due vossibol, ch'egli ha rela "admirables moments. Mesche, di ciò albiamo qui il pirarie, significa luogo di adunanza, luogo dove a fa testimonianza, e did "nautrio, samunorio," ma non so che gli Arabibiam mai chiamato così un sontuoso ediffici in generale. Seguendo questo pessiero, che non arabo, nel de MI secolo, il diotto trudutore ha divottu usure forra all'ultimo vocaludo e farme uno degli aggettivi che oggidi si accoppiano intertabilmente con "momuneto."

Bibl. arabo-sicula, pag. 586. I versi leggonsi nel Ms. di Parigi, fog. 10 verso. Ed ecco que della kasida:

Visse sotto re Ruggiero Abd-er-Rahman-ibn-Ramadhan da Malta, detto il cadi, ancorchè non si fosse mai dato alla giurisprudenza, ma solo alla poesia; nella quale i critici del tempo in loro stile sentenziavano che "egli ebbe un mar di pensieri ed una scaturigine bollente d'estro," e aggiugneano che moltissimi versi ei serisse a lode di Ruggiero, chiedendo licenza di ritornare in Malta, ma non ne cavò altro che aspre ripulse. 'Imâd-ed-din non trascrive pur un di que' versi e mal ce ne compensa con due epigrammi, l'uno fredduccio, l'altro bello ma amaro.' La coincidenza del nome patronimico,

<sup>&</sup>quot;Quanti uomini eccelsi la fortuna ha messi giù, în condizione inferiore, dopo aver sorriso ad essi!

Quanti uomini da nulla si sono rimpannucciati: han salito ogni monte, arrampicandosi fino alla cima! Maledetta la fortuna che ba depressa l'altezza del mio grado; m'isa

scemati I fratelli c moltiplicate le Ingiurie!
Quand' ella oscura la riputazione d'un uomo, eccotelo stecchito : a
chi lo guardi, par ch' ci dorma (l' pillon sonno).

<sup>\*</sup> Bibl., arabo-ricuta, pag. 281.
Il primo epigramma è sertito agi "an certo capo" che non si cra inciato veder da fui. Il proficesore Fieischer, rivedendo ic stampe della Biblioteza, propose di leggere "tempo" in vece di "capo, "a quale lezione a vreibbe riporato a Ruggiero il fatto del ributtare il poeta. Ma non ostante il gran rispotto che lo ho per quel sommo maestro, non veggo ragione di mutare la mia traduzione. El Iveral mi sembrano si impertinenti, da non potersi cordere che il poeta il abiblio indirizzati a Ruggiero.

Ms. di Parigi, fog. 8 recto. Il primo cpigramma è questo:
Superbl coloi ch' lo andal a visitare e si chiuse, lasciandomi iuori.

mentre egli non si ascondeva a questo ne a quell'aitro. Pria di conoscermi egli avea iatti stendere drappi dei Sind e della

Cina (per farmi onore).

La mia sventura vien tutta da lui. Cosi foss' io morto pria di questo (affronto).

Ecco l'aitro epigramma :

Gli amici della tua fortuna, fa di accoglierii come nemici, con arme in mano.

Nè ti llinda (se loro spiniti in volto) il sorriso, chè la spada ti ammazza iuccicando. "

della patria e della età, mi fa credere sia questi il medesimo Abu-l-Kasim-ibn-Ramadhan, del quale il cosmografo Kazwini ci ha serbato l'emistichio ch'egli improvvisò vedendo una depsidra. E starebbe bene, del resto, che Imàd l'avesse notato col nome proprio Abd-er-Rahman, e il Kazwini col soprannome familiare Abu-l-Kāsim, In ogni modo va aggiunto ai poeti siciliani Ibn-es-Sementi, che compiè il verso e il madrigale, sì come abbiam detto. '

E così venuti alle poesie minori, ci occorre Abdel-Hallm-ibn-Abd-el-Wâhid, il quale, educato nell'Affrica propria, Siciliano, dice Imâd-ed-din, per soggiorno, come quegli che stanziò in Palermo, "apprese ogni bel sapere da letterati di quella città, e dettò versi che rassembrano a' grappoli dell' uva ed orazioni che sembran collane. "Affettuoso il suo distico su la terra che gli die' ospizio:

" Amai la Sicilia nella prima gioventù. Essa parea giardino d'eterna felicità.

E non m'incomincian per anco a biancheggiare i capelli, che eccola, già divenuta gehenna ardente! " 1

Anche i suoi versi d'amore son eleganti ed arguli.

Si vegga il Capitolo precedente, pag. 684, di questo volume.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Bild, arabo-sieula, pag. 582. Questi due versi portano a credere che l'autore sia vissuto nella seconda metà dell'X Iscocio, anorribò la raccolta, in cui Imád-ed-din dice averil trovati, ai riferisca silla seconda metà del XII. Pure un musulmano che avesse vista la Sicilia verso il 4630 e pol verso il 4103, avrebbe pottuo pensare anche così.

<sup>2</sup> Nel Ms. di Parigi, fog. 8 verso e 9 recto.

Sono tre squarci, del quall traduciamo quel che ci sembra il migliore,

Un altro musulmano di Mehdia, venuto in Sici-[Sec. XII e XIII.] lia qualche mezzo secolo dopo Abd-el-Halim, dettò alcuni versi sopra un giovanetto cristiano, garzon di bettola in Palermo, i quali vo'tradurre come ricordo dei costumi, non che io ci vegga tante bellezze. Il poeta si addimandò lo sceikh Abu-l-Hoseinibn-es-Seban; e sappiamo ch'ei passò di Sicilia in Damasco, dove morì il cinquecensessanta (1164-5), dopo il soggiorno di più di dieci anni.

Credo nato in Sicilia Abu-l-Fadhl-Gia far-ibn-

\* Mi lamentai, ed cila disse: Tutto questo mi dà noia! Che Dio soiievi ii tuo cuore daii' amor che senti per me! Ma quand lo nascosi la passione, eccola a tentarmi: Troppo hai

soflerto (in sitenzio). Non fa così chi è afflitto profondamente. Danquo s' io mi appresso, clia mi respinge, e s' io mi aliontano per

Le querele divengon tallo; la pazienza la fa andare in collera; s'affarie piacere, me l'ascrive a colpa. lanna quand' io sto iungi, e fugge quando son presso.

Oh vicini, se sapete qualche artifizio (che mi tolga da quest'impaccio) consigliatemelo e che Dio ve ne rimeriti! "

Bibl. arabo-nicula, pag. 509. imàd-ed-din dice ch'egli "arrivò ai tempo di Nûr-ed-din e morì, ec. " Dunque era già in Damasco quando se \* Ve' l'accinto, che tien la croce appesa ai colio e s'avvoigo l'evanne impadroni Norandino.

El spegne il fuoco a notte inoltrata e in vece di candeia adopra la gelo attorno il farsetto!

li sno bicchiere comparisce ai viaggiatore notturno come stella che fragranza dei flasco.

lio tradotto "accinto" l'aggettivo mozanner, ossia "cinto di 20io conduce infino ail' aurora. nar, " cloè quella cintura che, secondo le leggi musuimane, dovean portare gli "dsimmi" ossia Cristiani, Giudei e Sabii, per distinguersi dai popolo dominante. Qui vuoi dir meramente, cristiano. Non so se i Cristiani

di Palermo nei Xil secolo usassero una fascia al cinto; ma dicerto non Ho reso " farsetto " la voce wiscidh, della quale si è detto poc anzi. li v'erano obbligati. poeta, senza dubbio, adopera la voce vangelo per significare qualche preghiera cristiana scritta su striscia di pergamena, quaiche \* Postigione di

San Francesco di Paola " usato in quel tempi. li secondo verso aliude evidentemente ai notissimo statuto nordano del coprifuoco.

el-Barûn, non solo perch' egli è detto Siciliano nell' antologia, ma altresì perchè una iscrizione arabica
di Termini ricorda un Barûn, paggio della corte siciliana, fondatore di non so qual monumento. ' Forse
Barûn fu soprannome e divenne casato in persona
de 'figli. Tra' quali si pub noverare questo Gia'far
" uno degli unici nell' arte di far ottimi versi," scrive
Imad-ed-din, e accenna particolarmente ad alcuni in
lode del vino, ma non li dà. I versi d'amore, dei
quali ci rimangono quattro squarci, sembrano eleganti e non senza originalità. 'Que' di metro più breve
corrono sopra unica rima come gli altri. ' Gareggiano
i due antologisti nelle lodi del giureconsulto siciliano

<sup>1</sup> Si vegga la Rivista sicula di novembre 1869, pag. 378 segg.

<sup>\*</sup> Bibl. arabo-sicula, pag. 581. I versl nel Ms. di Parigi, fog. 6 verso.

<sup>\*</sup> Costel che t'ammalia con gli occhi e sembra una huri fuggita dal Paradiso,

Sorridendo ti fa vedere perle e gragnuola, sparse in mezzo all'acceso color della corniola.

La sua bellezza ecclissa la iuna del Clelo; e quando tu affisi le sue pupille, ti senti inobriare.

Il viso spiende com' oro al par del Sole; il petto e il grembo sono un mucchio di giolelli.

Io le dissi, fuor di me pei doiore, accecato ch'io era da'raggi della sua luce,

O superba, tu mi respingi perchè no gloisca Il mio detrattore! Ed ella a me: lo ho un cuor duro, da far malo augurio allo spasimante che prende a gioco l'amore.

E andò via, come la luna nella sua altezza, con superbo incesso, senza voltarsi."

Ms. citato, fog. 7 recto.

<sup>&</sup>quot; lo ti racconto, o signor mio, cose che uomo non ha mai patite; Calamità che m'erano scritte su la divisa dei capelil, con le quali

or complo il mio destiuo.

Ful preso, ahimè, e (lo giuro) per la tua vita, lo non me ne accorsi:
La vidi che stava sopra un talmik (?) come se il ramo avesse portata

Ed avventommisi addosso fieramente, Che opera così l'uom generoso quand el può?

Abu-Mohammed-ibn-Semna; del quale l'anonimo dice ch'ei seppe unire l'arte poetica alla scienza del diritto; ch'ebbe indole vivace, pronta e arguta risposta, conversazione amena e scherzevole. Imâd-ed-din rincalza: parergli le costui poesie, lavoro sublime e frutto maturo. Ma si avverta che la critica è scritta in prosa rimata, con vocaboli contrapposti, assonanze e bisticci, che l'è una maraviglia. Piacque soprattutto un battibecco tra questo Ibn-Semna e l'sa-ibn-Abd-el-Monim, e la cortese risposta, fatta in otto versi, ai rimbrotti, che l'sa, punto da parole riportategli, avea scritti in tre versi dello stesso metro e rima.

Visse in Egitto, uscito di Sicilia non sappiam quado, e fu primo segretario del califo fatemita Făiz-billah (1455-60), un Abd-el-Aziz-ibn-el-Hosein, di sangue aghlabita, detto Sikilli e Sa'di, " e sopran-nominato El-kadhi-el-Gialis (Il cadi compagnevole); il quale morì d'oltre settant'anni, il cinquecensessantuno (1465-6). Parecchi squarci delle sue poesie, sertuno (1465-6).

 Smettono le ingiurie e scansano la collera. Capisco o lor concedo favori,
 E nerdono il mal che mi han fatto; (perdono) di tutto cuore, pie-

Mi seppe salmastra l'acqua del vostro affetto e pure la bevvi, o volil mescere (in cambio) dell'acqua doice! \*

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bibl. arabo-sicula, pag. 582. I versi leggonsi nel Ms. dl Parigi, fog. 7 verso, seg. Lasciando la proposta e risposta, alla quale ho accennato, tradurro alcuni altri di simile argomento.

namente.

Volentieri sentirel, e valuterei molto, una parola di rincrescimento:
essa porterebbe via, tondo, ogni mai fatto.

Come Aghiabita egli apparteneva alla tribù di Sa d. Tuttavia questo nome etnico si potrebbe riferire al Kasr-Sa'd presso Palermo, di cul iba-Giobair, nella Bibl. arabo-sicula, pag. 88 e nel Journal Asiatique di gennaio 1864, pag. 75, 76.

bati da un biografo del secolo decimoquarto, cel mostrano poco diverso da' poeti minori contemporanei; chè al par d'ogni altro ei sciorina le pupille omicide, le fonti di lagrime e tutto il resto. ¹ Pur v'ha di lui qualche grazioso epigramma, ¹ e il principio dell' elegia dettata per un suo figliuolo, che morì per naufragio, ci sembra pien d'affetto. ¹ Lera forse tutta la kasida e per questo appunto parve sì scipita al biografo; il quale ne dà un solo verso, confermando con ciò che, da 'lmad-ed-din a lui, il gusto de' letterati arabi di cattivo era fatto pessimo.

Son questi gli ultimi poeti arabi che verseggiarono in Sicilia. Agli stranicri è da aggiugnere Jehiaibn-et-Teifasci da Kābes, ucciso in Sicilia da Franchi, dice 'Imad-ed-dîn, dopo il cinquecencinquanta (1455) quand'e fecero la carnificina de' Musulmani: ch'è da riferirsi, secondo me, alla rivoluzione del millecensessantuno. Scrittore e poeta di maggior fana,

<sup>&#</sup>x27; I versi e il cenno biografico si leggono nel Fewat-el-Wafat, di Mohammed-ibn-Sciakir-el-Kotobi, stampato al Cairo il 1283 (1866), pagina 351 segg.

Troviamo a pag. 355:

Bianche (donzelle) con uno sguardo sfoderano spade affilate, le (cui) gualne sono le palpebre.
E (Indi nelle nostre) gote le lagrime scavano solchi e gli occhi ab-

bondano come fenti, "

\* Hai neglette le faccende tutte quante, senza adoprarti perchè an-

dasser bene, nè affiggerti (del contrario).

Pur l'uno e l'altro, ancorchè contrarii, tornano allo stesso effetto, cioè far andare a male ogni cosa.

Ecco che noi si scrive questo, si ordina quest'altro, e poi si ritorna com'eravam prima. "

<sup>5 &</sup>quot; Ed lo con ogni aura gli mandava un saluto, per tutto il tempo che soffiavan l'aure, mattina e sera! "

 $<sup>^{\</sup>rm h}$  Bibl. arabo-sicula, pag. 599. Si vegga ll capitolo ly di questo libro, pag. 485 del volume.

venne in Sicilia (1168), com' abbiamo detto, i il cadi Ibn-Kalâkis d'Alessandria, il quale ripartì con un ambasciatore egiziano che di Palermo tornavasi al Cairo. Par che Ibn-Kalâkis abbia soggiornato parecchi mesi nell'isola, poich' egli vide Palermo, Termini, Cefalù, Patti, Lipari, Caronia, Messina, Siracusa, Oltre il libro dedicato ad Abu-l-Kasim e i versi che gli scrisse quand'ebbe a toccar l'isola di nuovo per fortuna di mare, sappiam ch'ei lodò re Guglielmo in una kasida e abbiamo i versi ch' ci dettò, a proposito delle mentovate città di Sicilia, trovando sempre a ridire: qua sul nome, là sul clima o su le acque; ed or lamentando i disagi della navigazione, or le molestie degli uomini, or l'uggia del veder cavalieri cristiani serrati in fila con le spade sguainate, come i denti di qualche belva che stèsse per avventarsi addosso a' Musulmani. Al contrario lodava l'umanità della corte siciliana un de' Beni-Rowaha, il quale, preso dall'armata mentr'ei navigava, chiese grazia con versi non tanto studiati, dicendo aver lasciati a casa una madre vecchia e de' figliuoli piccini in grandi strettezze, i quali, volesse Iddio, conchiuse il poeta, che fossero qui prigioni, " poichè appo voi non ci manca vitto nè vestito. "E si narra che il re liberò costui, gli donò mille dirhem, e lo rimandò appo i suoi, spesato di tutto. Ma non sappiamo a chi si debba riferire il beneficio, poichè Scehab-ed-din-Omari, che trascrive cotesti versi, non

1 Cap. v di questo libro, pag. 541.

Bibl. arabo-sicula, testo, pag. 407, 400, 414, 412, 424, 426, con le varianti date nella mia Prefazione, pag. 42.

dà il nome del re, nè il tempo, nè altro particolare che il casato del poeta.

## CAPITOLO XII.

Ormai tra il libro di re Ruggiero e i diplomi suoi e de' successori; tra Falcando, Ibn-Giobai e gli altri cronisti e geografi, si può delineare un prospetto delle condizioni topografiche ed economiche della Sicilia nell' ultimo periodo delle colonie Musulmano. Si posson anco particolareggiare alcuni compartimenti del quadro. A chi abbia sotto gli occhi la descrizione dell' Edrisi, accurata com'essa è in alcune parti, viene in mente la prima cosa di cercare quali mutamenti siano accaduti nella geografia fisica dell' isola. E la curiosità delusa ci ricorda qual breve spazio siano sette secoli nella cronologia del globo. All'infuori di Panaria, la quale manca di certo per dimenticanza, i noi troviamo intorno la Sicilia le stesse isolette; delle quali, allora appunto com'oggi, ardean sole Stromboli e

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bibl. arabo-sicula, pag. 152, 453. La tribù del Benl-Rowaha stanziava ne' dintorni di Barka.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Secondo alcuni Panaria è l'Evonymos degli antichi e secondo altri l'Hiesai; e al latti da il primo o il secondo di tottivi antichi noni al attra delle isole Eolle. Non à facile decidere simili dubbii, essendo le Eolie videlissime tra loro, ed alcune si plecole, che nella descrizione talvolta si trascurano como sogli. Pare le lattidigi le longitudini delle varie isolo Eolie, secondo Tolumo, aggiungon fede alla opinione che identifica Hicesta oru Panaria.

Vulcano, e quest'ultima con rarissimi intervalli. ¹
Sarebbe sì da notare, come vestigia d'antichi fatti
geologici, la diversità di certi quadrupedi in diverse
isolette; poichè Edrisi dice che viveano in Pantellaria
capre domestiche rinsalvatichite, ¹ in Vulcano, capre
selvatiche, e in Marettimo, capre e antilopi. ¹ Ma non
sappiamo quanta fede meritino così fatte distinzioni,
nè so meglio sarebbe aggiugnere a quegli animali i
cervi di Favignana che ricordansi nel decimottavo
secolo, ¹ e raccoglierli tutti quanti in unica specie,
quella per lo appunto onde par sia venuto il nome
di Egadi alle isolo vicine a Trapani e quello di Capri,
Garrera, Capraia ad altre più settentionali.

Abbiam toceato in uno dei precedenti libri la quistiono del menomato volume delle acque fluviali in Sicilia. A quella or si rannoda la deteriorazione che parrebbe avvenuta in alcuni porti: ma è da ricordare che Edrisi estende l'appellazione di marsa, ossia porto, a'piccoli scali; e che in quella età, ancorebè non mancassero navi capaci al par delle nostre fregate, pure si adoperavano ordinariamente piccoli legni e soprattutto men cavi che i nostri. Contutociò non è da negare assolutamente la differenza di

<sup>\*</sup> Bibl., testo, pag. 22, 23.

Op. clt., pag. 24. M. Jaubert ha tradotto poco esattamente questo luogo nel vol. 11, pag. 73, lin. 2, 3.

Op. cit., pag. 24. Traduco \* antilope \* Il vocabolo abin, Isabin, abain, thabia, e.c., che gli Arabi forse apposer vagamente a novelta specie del genere cerruu, o del genere capra, forse il camoscio o il caprioto, quando la videro per la prima volta ne paesi occidentali. Il Vocabulista in arabico dal due significad diversissimi di \* capra \* c \* damna.

Amico, Disionario topografico della Sicilia, nel capitolo di Favignana.

gnana.

<sup>8</sup> Lib, IV, cap. xiij, pag. 443 del II volume.

profondità che comparisce nel fiume di Lentini e nelle foci di que' che prendono il nome da Mazara e da Ragusa, quando Edrîsi scrive che le navi arrivavano con tutto il carico entro la prima di quelle città, posta a sei miglia dentro terra; ' che legni addetti al traffico con Calabria, Affrica ed altri paesi, caricavano e scaricavano alla imboccatura del fiume di Ragusa; \* e che navi salpavano e barche svernavano presso la città, nel fiume Mazaro. 3 Indi possiamo supporre avvenuto in cotesti luoghi un interrimento o un sollevamento del suolo, di che abbiamo tanti esempii in Sicilia e fuori. Possiamo creder anco rimpiccioliti per simili cagioni i porti di Catania, Girgenti e Trapani, i quali or si lavora a ristorare, quando sappiam che al tempo di re Ruggiero erano i due primi gremiti sempre di navi; \* il terzo sicurissimo da tutti i venti e immune della risacca, onde vi si svernava. 1 Dei due porti di Siracusa leggiamo che il piccolo fosse più frequentato che l'altro.

Edrîsi fa menzione della fonte intermittente, detta Donna Lucata. 1 presso Scicli e dell' Amenano che scorre sotterraneo in Catania e talvolta irrompe

<sup>1</sup> Bibl., pag. 36. Il testo ha precisamente merkeb; voce generica, usata per le navi con ponte.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Op. cit., pag. 38.

Op. cit., pag, 40, 41. L'autore si serve del vocabolo merkeb nel primo caso, e di karib nel secondo. Credo che i merkeb siano stati, in generale, più grandi che l " lautelli " e altri legnetti ai quali or dà ricovero quel porto.

<sup>4</sup> Op. cit., pag. 35, 39. 4 Op. cit., pag. 41.

<sup>4</sup> Op. cit., pag. 36.

<sup>7</sup> Op. cit., pag. 38. Il nome arabico, or corrotto in quella strana forma, è 'Ain-el-aukat, ' La fonte (che sgorga) a momenti, '

nelle strade, 1 Dobbiam altresì, a chi raccolse le notizie topografiche, un abbozzo di statistica archeologica dell' isola, leggendosi col predicato di azali, che appo noi suonerebbe "aborigene," le castella di Termini, Tusa, Kala't-el-Kewârib (Santo Stefano), Caropia, Taormina, Noto, Ragusa, Girgenti, Marsala, Trapani, Kala't-et-Tirâzi (Calatrasi presso Corleone), Battelari (presso Bisacquino) e Calatafimi; oltrechè son chiamati kadim, ossia « antico » il castel di San Marco e Noto or or nominata: e si dice a Termini del teatro e de' bagni; a Girgenti degli antichi avanzi che dimostrano la possanza alla quale arrivò un tempo il paese; a Taormina del ponte, del teatro romano, testimone della grandezza di chi edificollo, e di un colle che addimandavasi Tûr, celeberrimo per miracoli e pratiche di devozione. \*

Passando alla geografia politica, novello studio sul testo di Edrisi e su le altre memorie di quei tempi, mi sforza a confessare che mancano ne documenti del duodecimo secolo le prove della tripartizione amministrativa della Sicilia, ch'io, seguendo il Gregorio, supponea ristorata da re Ruggiero. Se altre carte non

<sup>4</sup> Bibl., pag. 35.

Op. cit., capitolo VII, sotto i nomi citati.

<sup>\*</sup> Ito toccato quest'argomento nel libro II, cap, vj., xij. jih. IV, cap, v; lib. V, cap, v; vi. lapa, 238 sega, vi. ll. lapa, 275 sega, vi. ll. lip. 275 sega, vi. ll. lip. pag. 395 sega. \* Nel pag. 438 sega. vi. ll. lapa, 275 sega. vi. ll. lip. pag. 395 sega. Tre volte par di aflerrare il bandolo nella descrizione d'distisi, a sublito lo si perfeb. Vi.lim di Demona non può rispondere al radle, percibè ve n' ba tanti e tanti attri nell'isnis; e non può significar territorio di domone, percibè Edristo no descrive benono, nò la nomina i naitro losgo che questo. Sembra poco appresso di trovare il riscontro in oral, che vui dili governo e territorio sal quale la s'ente ci tanto più de questo occabilo occorre in Noto (pag. 37 del testa), la quale la s'un 'end di larga superficie de un till mi di eccellente condizione; " el dimbilo par la larga superficie de un till mi de cellente condizione;" el di dimbilo par la presenta del pres

ci daranno ragguagli più precisi, è da ritenere che sotto i Normanni la Sicilia sia stata divisa in varie

divenga certezza in Castrogioranal, col sao "send di targa superfide e i sunoi aliini di larghe conditioni; "I ugual statefon surverebbe almeno de un 'and potes contenere parecchi ildim. Na occo l''ami e lo sidim, al singolare, anche in Marsai, i vasti idim ed Nazara e el Trapazi, alie quali non si di 'ami [laga, 40]; e gli littim di Cefali, Calismanure, Calstubo e Licata, e Sciacca, ch'era « come la città capitale degli idim e degli 'ami dei dintora. la 2 do il spretebe conclindere che que dese evoaboli non avesero significato tecnico in Scilla, come l'ave-suo in Egitto (cf. vol. 11, 275, nonta 4), o che Estria il adopersase a capriccio, o infine che gli ildim fossero due soll nella Scilla orientale, e assal numerosi nella regione a ponente di Castrogiovanal.

A quest'ultimo supposto mi par che conduca l'ordine seguito da Edrisi nella descrizione de' paesi posti dentro terra. Ciò ch' io dico, si capirà meglio quando si legga la descrizione di Edrisi con una carta alle mani, e si pongano su i paesi de' segni di colore diverso, cambiandolo ogni volta che l'autore torna addietro. Così il Valdemone, ch'è l'ultimo nella descrizione, si vedrebbe ben distinto dal Val di Noto, ch'è il penultimo. Ma a ponente del Salso e di Fiume Torto i colori si moitiplicherebbero. Ouivi l'autore si va aggirando con uno scopo, che non mi par quello di seguire le vie di comunicazione. Perocchè movendo da Pajermo, com'ei dice, aila volta di Castrogiovanni, cioè dell'E.S. E., s'arresta quivi ad un terzo del cammino su la sponda sinistra del fiume Torto, donde salta a Glato, nna cinquantina di chilometri a ponente, nè ripiglia la via di Castrogiovanni pria d'avere percorso in varie direzioni la più parte dei Val di Mazara. Ma nemmeno el compie la descrizione di tutti i paesi e de'fiumi che appartennero a quello nella nota tripartizione dell'isola. Dico sempre del paesi dentro terra; poichè quei della marina sono descritti in fija, movendo da Palermo per levante e ritornando dal fato opposto, senz'altro cenno d'iklim che quel di Demona, il quale d'altronde si dice dove principii, ma non dove finisca.

Ora l'ordine de passi destro terra dà inditio che la descrizione sia stata data su carte parialil, verve relazioni pariali, le quali non sappiamo con quale ragione fossero atate distese. L'antica divisione de' due lumer, rimovata dall'imperator Pedrigo, non fio sostrata di certo al tempo di rei Bugglero; polche l'antore si ferma la prima volta al fiume Trota, non già al fiume Crande, ossia intera estenticione. Egli pol passa e ripassa l'intera meridiosale, ossia inque balso, in gnita da far credere del certo a volta del control a volta del control a volta del control va di control del control va di control del control va di control control e del control va di control control control control del control va di circulari e del carte province rimite sotto tale demoniazione ma IXV secolo. Lo circularizione in qualto di control cont

province o distretti, di estensione assai disuguale e fors' anco mutabile.

Con maggiore certezza ritraggiamo da Edrísi la distribuzione degli abitatori sul territorio dell'isola. Noveravansi in questa centrenta grossi paesi, escluse, com'espressamente ci avverte il compilatore, le ville, i casali e le terre minori. Percorrendo i centrenta, veggiamo che trentuno, posti la più parte su la marina, aveano de'mercati, ossia, secondo l'uso dell'Oriente e dell'Europa del medio evo, delle contrade abitate da artigiani dello stesso mestiere o venditori della stessa merce. Undici paesi, de' quali un solo dentro terra, vantavan de' bagni; \* Palermo avea de' magazzini di grandi mercatanti; Palermo stessa, Lentini e Marsala, de' fondachi; ' Catania, Siracusa, Mazara e Marsala, de' khûn: ed oltre Palermo, Messina, Catania e Siracusa, segnalavansi, per palagi e grandi edifizii, Castrogiovanni, Noto, Butera, Girgenti, Carini: e notavansi le larghe vie di Mazara, e le villette di

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ritraggo dai mio dotto amico Isidoro La Lumia, direttore dell'Archivio Regio di Sicilia, che, tra i documenti trovati infino ai settembre 1874, il primo che portasse la circoscrizione dei tre valli torna ai 4477.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Palermo, Termini, Cefalù, San Marco, Oliveri, Catania, Siracusa, Mazara, Marsala, Carini, Adernò.

Il testo ha qui il pinrale della voce hamif, ma la spiega meglio con quel che segue. Ho tradotto mapsasini per avvicinarmi al significato nostro attuale, ancorchè questa voce, araba anch'essa, abbia in origine ni significato diverso.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Sl. ha ad intendere i magazzinie alberghi de' mercatault stranieri, grandi stabillmenti come que' de' Pisani, Genoresi e Veneziani ne' paesi musuimani. Ognun sa che la voce italiana fondaco viene da quella, ma non ha lo stesso significato, All'incontro la Sicilia, come in Tunis, denota desso gita iberghi d'infuna ciasso per gii nominel e per le bestic da soma.

Sono questi in Oriente gli alberghi pei viaggiatori di carovana. Mi par che Edrisi adoperi un po' a capriccio le denominazioni delle varie specio di alberghi e hotteghe.

delizia intorno i bagni Segestani. 1 Delle isolette adjacenti, erano abitate per tutto l'anno Malta e Pantellaria; Lipari soltanto in certe stagioni, ma avea pure un castello: \* disabitate sembrano le altre, non facendovisi ricordo di popolazione nè di agricoltura, ancorchè quelle isolette fossero state esplorate diligentemente, come si argomenta dalla descrizione dei porti loro, delle acque dolci, della legna che vi si trovava, e della frequenza de navigli che soleano cercarvi asilo nelle fortune di mare. 3 Leggiamo con maraviglia essere abbandonata, senza guardia d'armati nè pur d'un custode, la inespugnabile fortezza dell'Erice, chiamato allora Gebel-Hâmid; ' quando Ibn-Giobair, trent' anni appresso, la dicea vegliata sì gelosamente. 8 Il libro di Ruggiero pone entro la fortezza di Giato una segreta pe' rei di maestà; e dice tramutata in Sciacca la popolazione di Caltabellotta, fuorchè un piccol presidio; 7 e ci fa saper che la ròcca di Kala't-es-Sirât, che torna al Golisano del medio evo. o Collesano, com' è piaciuto poi di scrivere, era stata spiantata, per comando del re, e tramutati i terrazzani in sito men difendevole. 8 Del qual episodio non fanno menzione le croniche: ma sta bene nella tragedia che si travagliò per tanti anni tra re Ruggiero

<sup>1</sup> Edrisi nella descrizione di quelle città.

<sup>\*</sup> Bibl., pag. 25.

Op. cit., pag. 22 a 25.

<sup>4</sup> Op. cit., pag. 42.

<sup>8</sup> Op. cit., pag. 95.

Op. clt., pag. 45. Il testo ha "prigione motabbak," cloè coperta. Coperta senza dubbio di volta e probabilmente sotterranea.

<sup>7</sup> Op. cit., pag. 40.

<sup>9</sup> Op. cit., pag. 63.

e Rainolfo conte d'Avellino, marito d'una sua sorella e nemico implacabile del cognato. De centrenta grossi paesi, poi, una trentina sono scomparsi oggidi dal novero de comuni, e ne riman appena il nome in qualche villa o in qualche castello abbandonato e sovente rovinoso. Giacciono, la più parte, nelle province di Palermo, Trapani, Girgenti, o vogliam dire in quello che fu val di Mazara. Guardando una carta geografica, si vede ancora la cicatrice della gran piaga che vi fu aperta alla fine del duodecimo e prima metà del secolo seguente.

Il qual fatto mi conduce a chiarirne un altro, assai più grande e funesto. Raccogliendo tutti i nomi del'uoghi abitati che occorrono negli scritti geografici o storici e ne' diplomi, dal principio dell'ottavo al principio del decimoquinto secolo, si notano in Sicilia più di mille nodi di popolazione, tra piccoli e grandi; dal qual numero si può togliere forse una dozzina per nomi raddoppiati, ma vanno aggiunte parecchie centinaia di nomi ignoti finadesso, o per-

<sup>•</sup> Maccano oggidi la provincia di Palermo: Burkio (Broccato castello), Sakhrate-Harit (Roccatio, sasta Gampolicie, presso Gelio), Katata, Phirrano, Giato, Calatrana, Kaila-te-Tarik, Raia, Margana, Kiassay, Mentil-Sindi, Calatamaro, Harria, Maiara, Pakeb-Balli, che fin Gi, provincia di Tarpani, El-Assim (sossis gli Idol), Sedimonte), Kaistubi, Raial-te-Mare, Marshed-Armed, Kazar-he-Mareka, Chee son; ji provincia di Giatomoto, Palatono, Gardonta, Kerkudi, 3: in provincia di Calataniscetta, Tari, 1; in provincia di Stracasa, Cassibari, 4: e în provincia di Nessina Kaidi, Manbet, Mengiala e Rikoca, 4. dis quest'ultimo terra forea si Nundiacilo Pinnedini, el Rengiala a Pitorata o Tororofet, Similimente a Kerkali di sendera son-fatta de la Residana per la Palatoni del Palatoni de la Residana per la Rengiala a Pitorata o Tororofet, Similimente a Kerkali desemba son-fatta del Palatoni del Palato

duti del tutto con tanti diplomi pubblici e privati. A fronte dei mille luoghi e più, che si debbono supporre abitati nel tempo più florido della Sicilia del medio evo, ossia nel regno di Guglielmo il Buono, mettiamo le cinquecensessanta abitazioni che si contavano, tra comuni e villaggi, alla fine della dinastia borbonica, e si vedrà la enorme mancanza d'una metà per lo meno. ¹ Or supponendo l'attuale popolazione della Sicilia uguale a quella del duodecimo secolo, e tale io la credo senza timor di grosso sbaglio, perchè il numero è cresciuto rapidamente da cento anni in qua, egli è evidente che gli uomini sparsi una volta nelle campagne si sono raccolti nelle grosse terre; il che vuol dir che l'agricoltura è andata a male. Notissima cosa ella è vera-

4 SI vegga la Introduzione alla mla Carte comparée de la Sicile, Paris, 1839, pag. 24 segg., ed a pag. 27 segg., l'Indice topografico cavato dagli scrittori e da' diplomi. Mi son venuti poi alle mani molti altri nomi di luoghi abitati' nel medio evo; e un grandissimo numero se ne dee tenere perdnto o non ancora scoperto. Se ne può già raccogllere buon numero ne'pochi lavori usciti alla luce dopo quel mio scritto; tra i quali citerò solo le Mem. stor. Agrigentine del sig. avvocato Giuseppe Picone, 1866-1870, e la bellissima carta della Sicilia, pubblicata non è guari dal nostro Stato Maggiore, In questa, non ostante i molti errori che son corsi nella trascrizione de' nomi topografici, si riconoscono bene quei dell'età musuimana, dati evidentemente a casall, villaggi o castella, essendo costruiti coi vocaboil rahl, mensil, kala't. Da un'aitra mano, il numero de'comuni e villaggi moderni si cava da notizie officiali, nelle quali sarà forse qualche errore; ma di unità, non già di diecine. Al principio di questo secolo la Sicilia avea da 354 tra città, terre e casali, come si legge nella Prefazione al Nuovo disionario geografico, ec. della Sicilia, per Gipseppe Emmannele Ortojani, Palermo, 4819, in-8°. Lo Stato generale delle Poste, Palermo, 1839, correttivi i raddopplamenti di nomi e gli errori di villaggi segnati come comuni, ha 357 comuni e 204 villaggi. Secondo il censimento del 1864, il numero de comuni era di 361: ed ora se ne contano 359, per la solita vicenda della piccoje popolazioni che si uniscono a comuni maggiori o se ne spiccano.

ш.

50

mente che in Sicilia la più parte de contadini abita lungi dal suolo da coltivare, ossia che si sciupano molte ore della giornata o molti giorni della stagione propizia, e che la più parte delle terre di Sicilia rende assai meno di quel che potrebbe, serbate d'altronde tutte le altre condizioni attuali, che non sono al certo le migliori, Cotesta rovina economica principiò, a creder mio, con le molestic suscitate contro i Musulmani fin dagli ultimi anni di Guglielmo II; si accrebbe a volta a volta nelle vicende successive, e Federigo II, filosofo e buon massaio quant'ei si fosse, dievvi pure una dura spinta. Le guerre del Vespro siciliano non eran fatte al certo per guarir quella piaga; la quale squarciossi vieppiù nell'anarchia feudale del decimoquarto secolo, e gangrenì sotto la dominazione spagnuola, sotto le giurisdizioni baronali e la possessione di tante manimorte. Giova sperare che i cresciuti commerci dell'età nostra, lo aumentato valor delle terre, e con ciò il vigor di novella vita nazionale, l'aria libera che respiriamo, le savie leggi civili, gli studii promossi, e la sicurezza pubblica, s' e' verrà fatto di ristorarla. riconducano a' campi le popolazioni che ora stentan la vita nelle città.

La mutata proporzione tra cittadini e contadini che, certissima in fondo, ma senza particolari, abbiamo ritratta dal riscontro de nomi topografici, comparisce molto precisa ne territorii di Giato, Corleone e Calatrasi, che noveransi tra le centrenta città e castella descritte nel libro di Ruggiero. I quali essendo stati donati da Guglielmo II al monastero di Morreale (1482), ne abbiam noi ne diplomi di conces-

sione le note catastali, onde si scorge che que tre territorii contigui conteneano cinquanta tra castella e casali. La superficie, la quale su per giù prende mille chilometri quadrati, è in oggi suddivisa ne territorii di dodici commi, de quali il solo Corleone serba l'antico nome: il che basti a mostrare i rivolgimenti sociali di quelle parti dell'isola. La proporzione, poi, di tre grossi paesi a cinquanta piccoli nel duodecimo secolo, e de cinquanta castelli o casali d'altora, a'dodici comuni della nostra età, non si può di certo applicare a tutte le altre regioni dell'isola: contuttociò si badi che, a quella stregua, tornerebbe searso il numero de' mille paesi abitati che abbiam trovati nelle memorie del medio evo, e dovrebbe raddoppiarsi, o accrescere almeno d' una metà.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> I comuni odierni son questi: Borgetto, secolo XIV; Parco, XVI (); Santa Cristina, XVII; Godrano, KIV; Corleone; Gampoliorito, XVII; Corleosa, XVI; Rocamena, XIX; Camporeate, XVIII; San Giuseppe Jato o dei Mortilli, XVIII; Pana de Grect, IV; Valguarrenz, XVI. I tempi dell'attico dei Incomuni o villaggi son toll dal Dizionario topografico dell'Amico, con lo aggiunte del traduttore signor Di Marzo.

Su la misura del territorio si vegga, nell'errata, la correzione alla pag. 536 del presente volume.

Si potrebbe dir per avventura che se 3 de '30 grossi passi del XII secolo addicionessi ia 50 longhi minori abiatia, questi ulluni doveano tornave in tutta l'isola a 2105; e se il territorio di 12 comuni odierni contenne nel XII secolo 50 di que lungoli minori, il territorio de '35 comuni del 1801 doveava essere, nel XII secolo, occupato da più di 1800 inogli, li non intendo gli applicari a regola del tra ila topografia comparata; ma oprana vede come le proporzioni confernano il numero de-dotto dalli isia del nonul che ci è venno fatu di recognifica. Aggingo che il divario delle condizioni etnografiche topografiche, il quale esclude nel presente caso qui rigori di propriorione, porta anco de' compensi. Per esemplo, le terre, la più parte frumentarie, dei tre passi nominità, non ammettano tandi agricollori quandi propriori appropria del continua del continua del propriato del propriori del propriatorio, porta ancone, coltive del Nusulmani erano suscettive di una latra mano, quelle colline coltivate da Nusulmani erano suscettive di ungglori spostamenti di popolaziono, che la montagne coloxifre del Via-

Venendo in particolare alle sorgenti della pubblica ricchezza, e prima ai minerali, ci accorgiamo di non pochi mancamenti nel libro di Ruggiero. Il quale accenna al ferro cavato dalle montagne di Messina ed esportato ne' paesi vicini, ' alle saline di Trapani, alle pietre molari del territorio di Calatubo: 3 ma dimentica molti altri simili capi di commercio, che noi abbiamo ricordati nel periodo precedente, nè egli è verosimile, fossero mancati; e, quel ch'è più, tace dello zolfo e del petrolio. E qui si potrebbe credere studiato il silenzio della relazione ufiziale, per celare quanto più si potesse gli ingredienti del fuoco greco; perchè l'estrazione di quelle due produzioni minerali era stata descritta da Ahmed-ibn-Omar-el-'Odsri, o el-'Adsari, uno appunto degli autori di geografia citati nella Prefazione di Edrîsi. 6

demone, abitate sempre da Cristiani. Perciò gli elementi dei calcolo tornano meno fallaci, che non parrebbe a prima giunta. \* Bibl., pag. 34.

2 Op. cit., pag. 41.

Op. clt., pag. 42. Edrisł distingue dne sorte di jetera molare; Uma delle quali drist da aequa, e i Patra firisi, sosia previane. Non trovo cotesta varietà nel Kazwini. Il inio dotto amico, il professor G. G. Gemnellaro, benemerilo per importanti ricerche grodogiche su la Stellia, ha osservata nelle vicinano di Calatubo, Alcamo e Calatafini, una setesa formazione di arenaria; che in certi punti diffene eccellente pietra molare.

4 Si vegga il libro IV, cap. xiij, pag. 442, 443, del 11 volume.

6 Si vegga il cap. x di questo libro, pag. 069 del volume, con la correzione fatta nell' errata.



Nessuna memoria et attesta che I Normanni di Sicilia abbiano adoperato il finoco graco. Tattavia si portreble supporre senza tanta invercosini-gilanza, quando si sa che I armata degli Ziridi di Mehdis conoteces quel segerot, e vi la ragioni di credere che non lo a ressero ignorato il Musalmani di Siracusa. Si vegga il nostro libro V, cap. y, e il libro VI, cap. y, e pag. 405 e 306 del presente volume.

Secondo il luogo di Ahmed, che raccattiamo dalle citazioni di due autori più moderni, lo zolfo giallo di Sicilia, miglior di quello di tutt' altro paese. trovavasi nell' Etna, ovvero, se preferiamo un' altra lezione, nell'isola di Vulcano; lo cavavano picconieri pratici in così fatto lavoro, ai quali talvolta accadea che lo zolfo scorresse liquefatto, onde lor bastava scavare de' fossatelli, e quand' era rappreso lo tagliavano con le accette, A' picconieri, aggiugne Ahmed. che solean cascare i capelli e le unghie, per la natura calda e secca di quel minerale, dice egli, con le idee fisiche del suo tempo. Più precise notizie dava Ahmed dell' " olio di nafta : " che questo sgorgava nel mese di scebbât e ne'due seguenti, entro certi pozzi vicini a Siracusa; che scendeasi in quei pozzi per gradini; che l'uomo si cammuffava il volto e turava ben le narici, perchè se mai avesse respirato laggiù sarebbe morto all'istante; che raccolto da costui il liquido, lo si metteva a riposare in truogoli, e poscia l'olio che rimaneva a galla era riposto in

2 Questo mese siriaco risponde al lebbralo.

¹ Questi ragguagil, dati largamente da lun-Scobhát e lu poche parode da kazwini, sono attribuiti d'al primo a Alun-1-libon-libon-libon-libon cel da Roscondo ad Almed-libon-Quart. Di questi due autori noi non abhiamo opere no ductie blografelee, se non cel lun-Scobhát annuzzá il suo Abu-Holam come continuatore del Bekri, e dichiara darne estratti compediati; e che Edrási novera il Becondo tra gli autori dello opere geografiche studiate da re Ruggiero. All'incontro la notiria su la estratoce del perticol pel no compiata e dance pia corretta in Kazwini, Il quale da semper i passi di Almed, senza dir ch'el il secret. Dalla identità del'atti e di molte parole argomento che il testo sia un sole. Psochè d'ilbo-clanda non supplamo quante generazioni sia vissuto dopo Il Bekri, na di Almed egilè certo che abbla serito avanti il 1154, obbiamo attribuber a lui le due descrizioni, fluchb non el cocorra prova in contrario. Così il fatto narrota risola alla prima medi del duodecino seconi.

fiaschi e quindi adoperato. Le parmi stia bene tal descrizione. Ma nel cavamento dello zolfo manca forse il principio, e si confonde la liquefazione col caso d'incendio d'alcuna miniera; oltrechè è corso, a creder mio, qualche errore nel designare la regione solforifera. Accenna Ibn-Ghalanda generalmente alle acque minerali della Sicilia; Edrisi dice soltanto delle termali di Segesta e di Termini.

Alla scarsa industria delle miniere, possiamo contrapporre la grande prosperità dell'agricoltura, attestata da tutti gli scrittori e, meglio di loro, dal gran commercio che la Sicilia esercitò nel duodecimo e decimoterzo secolo. Nè EdrIsi è parco di frasi quand'ei tocca la fertilità dell'isola; nè sdegna i particolari, poichè, in ottanta dei centrenta contadi ch'ei rassegna, fa menzione espressamente degli estesi terreni da seminare. Vero egli è che non distingue la specie del raccotto, se frumento, o altre granaglie, o civaie; e che in alcuni luoghi rimane al tutto ne' generali, ed usa, tra gli altri, un vocabolo tanto vago, quanto sarebbe appo noi a dir derrate. Ei nota che nelle campagne di Aci "il caldo temperamento del torreno" portava a mieter pria che nel rimanente

Si Sconfrontino le due compilazioni nella Bila, pag. 418 e 210, Secondo il Razvila, che da il testo di Almed-libo - Duar, i petrolio si separava in vasi chiamati figirane e si riponeva nelle kăriire. Ibn-Gialanda, o il succompenditore, usa, per indicare i primi, un vocabolo che par s'abbia a leggere, col Fleischer, kana'h.
3 Bila, pag. 240.

Op. cit., pag. 42. Sorgeva allora presso i bagni un castello che prendeva da quelli il nome di Kala't-el-Hamma, trascritto Calathammeth in un dioloma del 1400.

<sup>4</sup> Op. cit., pag. 30.

della Sicilia. In più di trenta luoghi sparsi per tutta l'isola ei dice di orti, o giardini, o dell'abbondanza delle frutte. Fa menzione di vigne in cinque soli, Caronia, Oliveri, Ilisn-el-Medàrig (Castellamare), Paternò e Capizzi; il che mi par confermi che le piantagioni di vite fossero scarse anzi che no in Sicilia nel corso di quel secolo; ma non mi farà mai credere che si limitassero a'luoghi nominati. Forso il compilatore intese dir anco della vite, quand' e'ricordava genericamente i giardini: e lo stesso parmi dell'ulivo, poich' Edrisi non ne fa ricordo se non che nella descrizione di Pantellaria.

D'altronde la coltura della vite e dell'ulivo, ricordata espressamente dal Falcando, \* si può ben supporre accresciuta, ma non incominciata appena nel mezzo secolo che separò quei due scrittori. Il Falcando ricorda anco gli ortaggi dell'agro palermi-

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Bikl., pag. 35. Parmi che, allora com'oggi, varii paesi delle falce orientali dell'Etna portassero il nome di Aci, poichè il paese è designato nei testo arabico con le lettere Lidq, che par hell'e buono Aci, preceduto dal nostro articolo maschile plurale. Si confronti il libro III, cap. Iv, nei II vol., pag. 85, nos. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Op. cit., pag. 32, 49, 59, 62. Sl confronti Illib. 1V, cap. xiij, a pag. 445, del 11 vol.

Op. cit., pag. 33. Certamente la Sidilia non producesa moito olio nel medio cro. Si veggi i cienno che abbilma fato di questa i ferenda economica, nel labro II, cap. x, pag. 415, del I volume; a riscontri il libro IV, capito Niji, pag. 436, del II volume, a esi riccedi particolarmente II diplomo del 413a, presso Pitro, Sieliu Sacra, pag. 975, nel quale è conceduta al Monastero del Satvore in Messina di esportare per I rafine: 200 salmo di frumento. \*a di emendum oleum et reliqua necessaria eis, quae in Africa sant. \*Il un diploma del 1420, presso Mongitore, Sacrae Domas Mansionia..., monumenta, è nominato l'ultreto di San Giovanni de Leproda, presso pale alpataglore delle pataglore delle particologie.

A Presso Caruso, Bibl. sicula, pag. 408.

tano e le macchine da adacquarli; e non contento al dir che i giardini " davano ogni maniera di frutte. ' nomina singolarmente quelle che pareano più rare a un transalpino e non l'erano punto agli occhi di Edrîsi. Il quale, rimanendosi, com'io penso, a particoleggiare le specie preferite dal commercio, fa ricordo soltanto di Carini, dalla quale si esportavano per tanti paesi delle frutta secche: mandorle, fichi, carrube, Il territorio di San Marco producea della seta in abbondanza; \* s' imbarcava da Milazzo gran copia d'ottimo lino, e assai se ne coltivava in terre irrigue a Galati, al qual territorio noi possiamo aggiugnere quel di Ragusa.7 Frequentissime, dice Edrîsi, in quel di Partinico le piantagioni del cotone, della henna, pianta tintoria molto usata dagli Arabi, e di altre leguminose: e da un diploma si argomenta che il cotone sia stato coltivato anco nelle vicinanze di Catania al tempo di re Ruggiero. Della henna e dell' indago poi

<sup>1</sup> Presso Caruso, loc. cit.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ibidem. Negli ord i cetriuoli, i cocomeri, 1 poponl; ne'giardini melegrane, arance, cedrati, lime, noci, mandorle, fichi, carrube.
<sup>8</sup> Bibl., pag. 43.

<sup>4</sup> Op. cit., pag. 32.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Op. cit., pag. 33.

<sup>6</sup> Op. cit., pag. 65.

Diploma di Silvestro conte di Marsico, dato del 4140, presso De Grossis, Decacordum, Catania, 4642, I, pag. 77.
Bibl., pag. 43, Gil Arabi chiamano katniah, al piurate katini.

le plante legminose; come si conferma con Luce, Lezicon, lin. 1, pg. 4, 40, colonna 32, alla voce giulingida, e col Focabilità in arabico, psg. 525, al vocabolo rici. 1 Ms. arabico di Prizi, dincies Pandi, 75, 16, 600 evero, chiama anche cost i legmin di che si chavano refigerai di magro i frati del monistero del Monie Negro, presso Antiochia. Si vegga infina il Ilindá-co-Nofin, Ms. di Parigi, Anticio Ponde, num. 725, 69, 50 recto.

Diploma del 1440, che abbiam citato nel libro IV, cap. xili, a pag. 448 del Il volume, nota 2. Il cotone era coltivato in Puglia e in Sicilia ne prin-

sappiamo che al tempo dell'imperator Federigo si pensava di piantarne alla Favara presso Palermo. E forse Edrtsi, avvezzo a'viaggi d'Affrica e di Levante, sdegnò di ricordare le palme dell'agro palermitano; ma supplisce al suo silenzio Ugo Falcando: e noi ben sappiamo che nel secolo decimoterzo si diè opera a far fruttare il palmeto, il quale dalla Favara stendeasi fino alla sponda dell'Oreto, e che il milletrecento-sedici i soldati angionii venuti all'assedio della città tagliaron quel bosco, del quale avanza tuttora qua e la qualche pianta.

A dimenticanza manifesta è da apporre il silenzio del compilatore su le piantagioni di cannamele e sull'opificio dello zucchero. Perchè lo zucchero di Sicilia si consumava nella capitale dell'Affrica propria fin dalla prima metà del decimo secolo; \*

cipil del XIV secolo, come attesta Marino Sanuto, Secreta Fidelium Crucis, lib. I, parte I, cap. 2.

Diploma del 15 dicembre 1249, presso Bréholles, Hist. Diplom. Friderici II, tom. V, pag. 574 segg.

<sup>3</sup> Falcando, presso Caruso, op. cit., pag. 408.

<sup>\*</sup> Diploma del 4249, citato poc' anzi.

<sup>\*</sup> Niccolò Speciale, libro VII, cap. 1x, cd. Assumi Chrosiono Sirulam, cap. 1xxxi), nella Billolieca rasponse del Gregorio, tomo 1p, ag. 475, tomo II, pag. 207. Del datilieto della Favara al fa menzione in parechi diplomi della Commenda della Magione dal 1258 al 1207, celle cui date ci labrama II Mortillaro nell' Elenso delle Perpanene dello Magione, pag. 37 segg. 41, 42 segg., 30, 35. 75. Si noti che sono concessioni di terreno nel dattileo, fatte la più partea l'ancel la juntara vigne. Un latti diploma del 1363, pubblicion nello siesso volume, pag. 244, 246, fa menzione dello stesso dattileo che arriva al Porte de tode dell'Ammirgillo.

<sup>\*</sup> La conghiettura ch' io già feci nel libro IV, cap. ziij, pag. 445 de secondo volune, nota 3, è confermata du un ancholo che si legge nel Risda-n-n-Nofia, Ma. di Parigi, Ameira Fend, n. 782; il qual loopo, siggioni quandi lo perconsi qual prezioto codice, nul è stato non è guari trascritto dal dotto amico il professor Dory. Un Abu-l-Fabil, celebre tra' giuristi ortodosi del Nairwan che abortivano si forte dalla novella

e, nella seconda del duodecimo, il Falcando fa menzione non sol delle cannamele, ma ancho della cottura del melazzo e del raffinamento dello zucchero. 

'Un diploma del secolo duodecimo fa ricordo dei frantoi o strettoi da cannamele; 'uno del decimoterzo mostra la sollecitudine che si prendea l'imperator Federigo per ristorare le raffinerio di zucchero in Palermo. 

La coltivazione poi delle cannamele e la manipolazione dello zucchero continuarono in Sicilia fino alle età più malaugurate della sua storia economica; 'e non è punto verosimile che così fatte industrie sieno state intermesse al tempo di Ruggiero. Poco diee Edrisi de'boschi: nomina la bintt di Buccheri, e spiega come torni in arabico a

dominazione fatemita, ricusò un pezzo di torta mandatogli in dono da un amico, perchi egli supponea fatta la torta con lo succhero di Sicilia, il quale, cavandosi da poderi che avea conocoduti l'usurpatore, i più scrupolosi lo teneano derrata di origine illegale, da non potersi comperare nù accottare in dono.

1 Presso Caruso, Bibl. sicula, pag. 408.

<sup>3</sup> Diploma dell'agosto 4476, presso Pirro, Sicilia Sacra, pag. 453,
<sup>6</sup> Diplomi del 28 novembre e 15 dicembre 1230, citati in questo libro, cap. viii, pag. 618, dei volume.

• Il Gregorio trattò quest' argomento in no opuscolo ristampato a page, Tasi segg, della edizione del 1835, dal quales i vede che la coltivazione dello zucchero si mantenne importante in Sicilia fino allo socroio della Vis eccolo; decaded nel NVI, quando passava nel Novo Mondo la camameta, trapiantata, come si dice, dalla Sicilia nelle Canarie; ed cra ai tutto manezata nel principii del notto secolo. La produtione dello zucchero in Sicilia nel principii del notto secolo. La produtione dello zucchero in Sicilia nel principii del notto. 2. Più ampiri raggangli si stronzo in Bartolomoe De Pasi, Tarrifa del pesi e márure, ce, Venezia, 1639, fog. 60 verso, 162 verso, no 187 retoc in passino, en cella Prariaca della Bercatara di Niccolò da Uzano (1442), presso Pagnini, Bella Decima, ce, volume IV, page (82, 1156, Queste den pressivos opere sul commercio dell' Italia, que qui provato la parte che vi prese la Sicilia, rimasero Ignote, come parani, al Gregorio.

nasana Gr

pineta; 'fa menzione del catrame e della pece che si esportava da Aci,' del gran traffico di legname che faceasi a Randazzo,' delle navi che costruivansi a San Marco con gli alberi tagliati in quei monti. 'Vi si può aggiungere, secondo un geografo del duodecimo secolo ed uno del decimoterzo, il mastice di Pantellaria cavato da l'entischi e lo storace odorifero.' La coitura degli aranci e altri agrumi, della quale non fa motto Edrisi, è attestata ampiamente dal Falcando, da un diploma dell'undecimo secolo e dai poeti arabi che cantarono le lodi di re Ruggiero.'

Della pastorizia, come dell'agricoltura, è forza confessare che quel compilatore, o trascurè le notizie, o gli bastò accennarvi da lungi; poichè non fa menzione di pascoli nè di greggi nè d'armenti, se non che nei capitoli di Malta, Rahl-el-Merat, Mineo,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bibl., pag. 57.

<sup>9</sup> Op. cit., pag. 35.

<sup>4</sup> Op. cit., pag. 32.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Zohni e lin-Sald, nella Bibl. arads-nicala, pag. 139, 434. Il primo di questi autori altesta che si esportavano dalla Sicilia per l'Africa noci e castagne, e inolire per varii passi molto cotone, storace e corallo. Coteste notinie vanno riferite al XII secolo, ritramodo dal manoscritto di Zohri, fog. 35 verso e di forcio, che l'autore si trovara presso Ganata il 325 dell' egira (1437). E pertano si corregga la notinia ch'io detti su lo Zohri notali Introduzione, a pag. IJV, del primo volume.

Si vegga Il Capitolo precedente a pag. 757 di questo volume, e il libro IV, cap. xiij, a pag. 445 del secondo volume.
Bibl., pag. 24.

Op. cit., pag. 46. Secondo le distanze che leggiamo in Edrisl, questa terra, or distrutta, giacea di mezzo a due moderni comuni di Vita e Roccamena, nel centro del Vai di Mazara.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Op. cit., pag. 57.

Golesano, Montalbano, Mangiaba e Galati. Ma parmi superfluo dimostrare che questo ramo d'industria agraria sia stato importante in Sicilia nel duodecimo secolo: basti ricordare il diploma dell'imperator Federigo che attesta come, ai tempi di Guglielmo II, il fisco dava in fitto a' Musulmani grandissimo numero di buoi, tra indomiti e mansi. Da un'altra mano supplisce Pietro d'Eboli al libro di Ruggiero, lodando nel suo carme i cavalli trinacrii, montati in una grande solennità da' nobili di Salerno: onde veggiamo nel duodecimo secolo la continuazione delle razze lodate già nell'undecimo. E la cura che prendea l'imperator Federigo per mantenere de cameli in Malta, ci conduce a supporre che quegli animali v'attecchissero ancora.7 Si facea del miele, a detta di Edrîsi, in Malta, Caltagirone e Montalbano. "

Tra i prodotti del mare primeggiava l'ottimo corallo di Trapani, e notavasi l'abbondante, anzi, dice Edrisi, " strabocchevole copia di pesci che si pren-

<sup>\*</sup> Bibl., pag. 63.

<sup>2</sup> Op. cit., pag. 65. Si vegga la nota 1, a pag. 776 del presente capitolo, su questa terra che forse non ha mutato se non che il nome.

<sup>8</sup> Op. cit., pag. 65.

<sup>\*</sup> Diploma del 25 dicembre 4239, già citato nel cap. viij di questo libro, a pag. 611 del volume, nota 2. Si vegga presso Bréholles, Historia Diplomatica, ec., tomo V, 504, un'altra lettera del 17 novembre 1239, su le greggi del demanio date la fitto a' Saraceni.

<sup>8</sup> Si vegga la citazione di Pietro d'Eboli, nel cap, vi di questo libro, pag. 552 del volume, nota 4.

<sup>8</sup> Si vegga Il libro IV, cap, 43, a pag. 446 del Il volume, nota 1-2.

<sup>7</sup> Dinloma del 47 novembre 1239, press@Bréholles, Hist. Diplomatica, ec., tomo V, 524. Questa lettera è indirizzata a un Paolino da Malta, il quale, per ordine dell'imperatore, avea mandati otto cameli in Capitanata e ne ritenea tre in Malta per continuare la razza.

<sup>\*</sup> Bibl., pag. 24, 53, 65.

deano in quelle acque, " non escluso il tonno grande. così lo chiama, al quale si tendean ampie reti. 1 E similmente ei fa ricordo delle reti da tonno nella marina dei Bagni Segestani; delli ordegni con che lo si pescava a Milazzo; " della quantità grande che se ne prendea ad Oliveri; della rete messa in mare dinanzi Caronia," e del tonno che si pescava anco nel porto, non so se di Termini o di Trabìa. 6 Ei non fa menzione di tonnare su la costiera di Levante nè di mezzogiorno, nè della pescagione minuta in altri mari che di Trapani e Catania. Dice pur del rei, il quale compariva in primavera nel fiume di Termini; de pesci

e. V. -0

<sup>1</sup> Bibl., pag. 41.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Op. cit., pag. 42.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Op. cit., pag. 33.

Loc. clt.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Op. cit., pag. 32, 65.

Op. cit., pag. 30. Il testo, dopo la descrizione di Trabia, ch'era mehall, o diremo noi " horgo, " conservandogli il genere mascolino, nota che si pescava il tonno nel porto "di essa; " onde si dovrebbe riferire a Termini, di cui ha trattato poco prima, chiamandola, al femminile, kala't, ossia " rocca". Ma il tonno si pesca in oggi a Trabia e non a Termini, ond'è da supporre pluttosto shagliato nel testo il genere d'un pronome, che mutato Il passaggio di quei pescl.

<sup>7</sup> Op. cit., pag. 30. M. De Sacy, nella traduzione d'Abdaliatif, pag. 285 segg., ha fatta una lunghissima nota sul rei d' Egitto, dalla quale si può conchiudere che questo non somiglia ad aican pesce de fiumi d'Europa. EM. Geoffrol De Saint-Hilaire, nella Histoire naturelle des poissons de l'Egypte (Description de l'Egypte, Hist. Naturelle, i, 50), non gli dà nè anco nome europeo. Se poi il signor De Goeje, nella traduzione del capitolo di Edrisi su l'Affrica, lo traduce saumon, citando anche il passo qui dianzi notato della Bibl, arabo-ricula, s' ha a intendere del genere e non della specie; dico il genere salmo, ch' è sì vasto nel sistema di Linneo ed anco in quel di Cuvier; non già la specie salmo vulgaris, ec. notissima in Enropa co'noml di salmone, o sermone, saumon, salmon, lachs, ec. Qui si tratta forse di qualche specie di trota, non rara nei fiumi di Sicilla. È da notar che il vocabolo Salmún, col quale è designato il salmone in Egitto (v. Bochtor alia voce "saumon" e ii Disionaria arabo e italiano, Bulak, 1822, pag. 471 e 243), si trova per l'appunto in Edrisi, qual nome del fiume or chiamato Gavar-

grossi e squisiti che dava il Simeto; 'degli svariati e copiosissimi che si prendeano nel fiume di Lentini e si mandavano per ogni luogo, 'e di quei del fiume Salso, pingui e saporosi. 'Il povero Oreto anch'esso par sia stato più pescoso che in oggi, quando l'imperator Federigo rivendicava al demanio regio una pescaia che v'avean fatta, cheti cheti, i monaci della Trinità di Palermo. '

Tarbia. che suona la "quadrangolare "e noi n'abbiam fatto Trabia, era semena villa, al diro di Edristi le grosse polle d'acqua, che sgorgan quivi a piè della roccia, movean di molti molini; e vasti casamenti erano addetti a lavorare l'itria, o vogliam dir le paste e particolarmente i vermicelli, "de quali si caricavano bastimenti e spedivansi in Calabria e in tanti altri paesi di Cristiani e di Musulmani: onde si vede come l'industria cittadina raddoppiava il valore prodotto dall'industria agraria, e apprestava materia di nuovi guadagni alla navigazione e al commercio.

reilo, che scende da Menfi di Sicilia e mette foce a levante di Porto Palo (Bibl. arabo-sicula, pag. 51).

<sup>1</sup> Bibl., pag. 35.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Op. cit., pag. 36. Edrisi dice espressamente nel fiume e non fa mai menzione dei lago; il quale allora forse non esistea, e di certo non fu ingrandito che in tempi più vicini a noi.
<sup>a</sup> Op. cit., pag. 39.

Diploma del 12 marzo 1240, presso Brébolles, Historia Diplom. Federici II, tomo V, 820.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> In Palermo le paste longhe e non bueate, dette vermicelli ditria, ono assai sottli). Quel vocabolo de passato anche nollo sagnunolo cletria, che si vegga in Dozy ed Engelman, Glussiere, etc. Il Komus spiega il tractolo itria e loco di faria in forma di fili. <sup>1</sup> La galebla su l'itria forca parte de'diritti fiscali ne t'empi normanni. V. Gregorio, Considerazioni, ilb. 1, cp. 4, nota 2<sup>4</sup>.

<sup>4</sup> Bibl., pag. 30.

Pochi altri ragguagli possiam cavare da Edrîsi intorno l'industria cittadina, appartenendo tanto agli artigiani quanto a' bottegai, i mercati ch' egli va notando in varie città e terre. Fa menzione poi, in Girgenti, Mazara, Alcamo, Naro, Castrogiovanni e Randazzo, d'altri artefici, tra i quali credo sian di quelli che in oggi chiameremmo artisti: 2 e ognuno intende che se il compilatore non ne parla nella descrizione delle città primarie, è forse che gli parea superfluo; nè dobbiamo dimenticare ch'egli non bramava già di tirar con regola e compasso degli specchietti statistici a modo nostro, ma volea soprattutto fare sfoggio d'eleganza nella lingua e nello stile. Donde noi cercheremo i particolari in altri scritti, o in qualche avanzo di manifatture che è pervenuto per buona ventura infino all'età nostra. Al punto stesso in cui i Musulmani sgombravano dalla Sicilia, noi veggiamo in Melfi, Canosa e Lucera, legnaioli, intarsiatori, armaiuoli, magnani ed " altri maestri " saraceni, salariati dall'imperator Federigo, insieme col fattore d'un suo vivaio, e co' famigli addetti ai cameli, alla lonza da caccia ed ai mangani, s' jo ben leggo, 3 Di cotesti o

<sup>1</sup> SI vegga qui sopra a pag. 774.

La radice di questo vocabolo è anna, donde i vocaboli darsena, arsenale, ec., e implica sempre l'idea di arte, non men che di lavoro materiale.

Edrisi dice di que' sani', artefici o artisti, nella descrizione de' citati paesi a pag. 39, 40, 49, 52, 64.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Diploma dei 21 febbraio 420, presso Bréholics, Hist. Dipl. Freir II, Iono V., pag. 764. Dopo la lonza si legge et Tebaccorum; il qual vocabolo, Ignoto nella latinità del medio evo, fer pensare all'erndito Bréholics, che si trattasse di altri animali, i quali fissero chiamati cost per avvenura con voce arabica o persiana. Mi sembra assai più naturale correggere: et trebaccorum. Abbaim detto a suo loogo dei trabacchi, ossia

altri intarsiatori abbiamo anco i nomi proprii e sembran tutti siciliani. Il vocabolo stesso di tarsta, arabico puro, sembra passato di Sicilia nella Terraferma italiana, e prova meglio che il dir di qualunque scrittore come quell'arte sia fiorita dapprima nell'isola. S'altro attestato occorresse, avremmo delli scrigni intarsiati con epigrafi arabiche che si conservano tuttavia in Sicilia; e se dubbio rimanesse ancora, mostrar polremmo gli avanzi di due grandi e magnifiche iscrizioni, intarsiate su marmo bianco, in pietre dure di colore, a quel modo che in oggi si chiama mosaico fiorentino, 'tra il quale e l'intarsiatura in legno o avorio non è altra differenza che la materia. Si ritrova in Sicilia nel duodecimo secolo, come ognun sa, l'arte di layorare il norfido, attestata non sola-

mangani, maneggiati da' Saraceni di Lucera infino allo scorcio del XIII secolo.

¹ Diploma del 15 aprile 4240, presso Brébolles, vol. cit., pag. 905.1 terrasitatores sono: maestro Glovanni, maestro Greco e Abdalha beros. E nominato con loro un maestro Wiccardo Ingpetarius. Questo tedesco par camerirer più tosso de fabbricante di Lappett, polsibe l'indito de la sia tattibaisco è traduzione letterale dall'arabico ferrate, che el à occorso nel cap. jii dj questo libro, pag. Art Oel volume, pota 4.

<sup>1</sup> Per escopio, il bellissimo scrigno della Cappella Palatina di Palermo e varie scalo di avvointoligibio, una delle quali, proveniente dallo abolito monostero di San Martino De Scalis, è conservata ora nel regio Masco di Palermo II detto. Mo. Bu Congeriere (Revue archéologique del 1885, articolo intitiolato: Yau erab-siellien de l'enurre Salémon, crede ancheo pera sicilian la origino d'avoir odela cattedrale di Bayera, erando di borchie d'argento con dorsture e lavoro a niello, e segnato d'una iscrizione arbicio.

11 primo di cotesti frammenti fu donato dalla Casa reele al Nuscorgo di Palereno, gil altri sono incestrati, tutti caperotti o di traveso, negli stipti della porta maggiore della chiesa dell'Annuntaita de'Cataliani in Messina en lun an incestra di quel duomo. Lo po pubblicati il frammenti nella Rivitta Sirula di agosto 1989, vol. II, pag. 93 segg. 90, 100.

mente dagli avelli regii del duomo di Palermo, ma altresì dagli ornati si frequenti nelle chiese normanne, ai quali si deve aggiungere un lavorio minuto e difficillissimo: una profonda coppa da bere, fornita di anse, che sebavasi nella Cappella Palatina di Palermo infino a principii del decimoquarto secolo.

Chi sa quanto sia moderno il gusto di far collezioni delle stoviglie del medio evo, mi condonerà se in questo capitolo dell'industria siciliana io tocco, semino dubbii e passo, Palermitani e senza alcun dubbio siciliani sono gli orci e le brocche di terra cotta, varii per la grandezza e per la forma, grossolani di fattura, e alcuni con tappo fisso, bucherato, e la più parte sciupati al forno, dei quali si trovò, com' io ritraggo, un piccol numero nel demolire la chiesa di San Giacomo la Marina in Palermo (1864), e poi se n'è cavato parecchie centinaia sopra le vòlte della Martorana, ponendo mano (1870) alla ristorazione di questo prezioso edifizio, che torna alla prima metà del secolo duodecimo. Credono i periti che questo insolito materiale s'abbia a tenere contemporaneo delle prime fabbriche. Che che ne sia, si scorge in quel vasellame una grossiera imitazione di motti e ornati arabi: onde non andrebbe riferito a' tempi in cui le colonie musulmane serbavan la

Non occorrono diazioni per le prime due parti. Nell'ignestazio della Cappelia Palatina, dato il 4300 (Tobularium, etc. n. LXIII), si tegge a pagina 102: 'Iteme canastam usam de portido cum mantels, munitam in orde de argento desurrato. 'Un altro laventario, citato nella nota 30 dello stesso documento, hat: 'Philada de profido cum manicia venu. 'Connada, in siciliano vuol dir gran boccale di terra cotta, con magico e con una scanalitare dal lato cossono. nel a nuale si versa il Viso.

lingua loro, e potrebbe scendere alla seconda metà del duodecimo o fors'anco del decimoterzo secolo.

Ammetto io volentieri, coi trattatisti di ceramica medievale e moderna, che sia stata in Sicilia, fin dai tempi musulmani, una scuola di maioliche; ancorchè io non mi affidi del tutto alla pratica di quegli antiquarii che battezzano, con data e patria, questo o quell'altro lavoro. Pur oso dir che i più preziosi ch'io abbia mai visti, i due stupendi vasi di Mazara, mi sembrano spagnuoli, sia delle isole o della terraferma. È forza poi che io ricusi la cittadinanza di certi

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> La narrazione particolareggiata dei ritrovamento sarà data alie stampe dall'ingegnere Giuseppe Patricola, il quale indefessamente lavora a ristorare l'antica chiesa di Giorgio Antiocheno, liberandola dalle goffe appendici dei tempi successivi.

Il motto arabico che si volte imitare parmi: Lillohi-l-molk, " La possauza in Dio è, " frequentissimo negli arnesi musuimani; lo stesso che si legge ne' vasi di Mazara, di cni nella seguente nota 3.

is Si vegga Marryat, A history of pottery, etc., London, 4857, 28 edit., 18-87, pag. 44segg; Demmin, Guide de l'amateur des faiences, etc., 2º edit., Parigl, 4893, pag. 208 segg; e lo stesso autore, Histoire de la céramique en planches photospiques, Paris, 4899, in lol., in corso di pubblicazione, la quest'hilma opera, moto notevole ne re le fluvre. il Demmin (Li.)

vraison XIII, pl. 35, tratta della scuola "Sinto-musulmana, "Sventura-tumente il praciotissimo vaso di speciale, che, secondo l'antore, rializione attamente il praciotissimo vaso di speciale, che, secondo l'antore, rializione "anderla de la conquete de Roger le Normand'[1058]" (sic) ed ha intorno il cocilo una fastrizione "e vi vidi arabe, qui vetti dire cilolize au Viccioriae, non è del'empi normanni; e la supposta socrizione, nitidissima netia figura, non è del'empi normanni; e la supposta socrizione, nitidissima netia figura; non de centralizione della figura arba o una segenezza di lef e lame a situativa morte o l'assessura della figura arba nel peasone o fea into il laworo. Forsi è del XV secolo, come l'altro della ssessa tavola e come un altro della tavola 80,

<sup>\*</sup> Vidi questi due vasi in Mazara, nel 1888, l'uno in casa del sobilevoune certifeà, i sispero Giovanni Burgio de Coard I plataita; l'attro- nella sagrestia della Madouna del Paradino, pierola chiesa alle porte della città. Sono entrambi di terra cotta, smultata a foggia di misolica, aiti più di nu metro ciacuno, inortifi di anse e terminati in punta como le aniore antiche. Sonigliano molto, per la forma e per l'opera, l'uno all'altro, del nutrambi per la sola forma, al celebro vaso delto dell'Albaniera. A felia pancia si legora.

elegantissimi orcioletti arabi da armadio e da salotto, i quali a prima giunta si potrebbero dir siciliani, esendo frequentissimi nelle collezioni della Sicilia e rari nelle altre d'Europa. Ma la data segnata nella più parte di siffatte stoviglie par che torni a principii del decimoquarto secolo, quando gli ultimi residui de Musulmani erano usciti di Sicilia fin da tre o quattro generazioni, e se rimaneano le tradizioni delle industrie ed arti loro, la lingua era perduta e dimentica o celata la orizine.

lis grandi e be' caralteri cuide, illuhai-i-mulzi, e intorno II collo del vaso Brarlo son regilista indefinitamenti de he vicaboli "prospertide compinento: "solito angunio che leggesi nelle istritisoli ornamentali, ad iŝicita e al d'altri paeti musulmani, e che campeggia estausivamente, con piecola variante, net vaso dell'Albandra. Questo per altro ha caratteri neskiii, not cuilici differisce anocra per la distribuzione degli ornati e pel colore dello smalo, chi 'e verde, blanco e oro; mentre ne' vasi di Mazara risaltano sul campo blanco i caratteri e i disigni d'un bel bruno di terra d'ocria, juccicante come se fosse metallo.

1 llo avuto alle mani quasi un centinaio di coteste stoviglie, nelle collezioni del museo regio di Palermo, museo dell'abolito monastero di San Martino, casa Trabia, professore Sallnas, museo Biscari In Catania, casa Pepoil in Trapani. Non ostante la varietà delle forme, de' punti del colore che in fondo è sempre bianco, e degli ornamenti, tutti graziosi e di gusto arabico purissimo, coteste stoviglie fanno nna classe distinta da ogni altra manifattura ceramica antica, medievale e moderna, per la estrema sottigliezza e leggerezza che le fa parere, per dir così, di carta-Dei gran numero che n'ho viste, poche avean perdnto il marchio di fabbrica; nelle altre ho trovato otto maniere di marchi, la più parte con la data un po'frusta e col nome dell'artefice o la qualità, ch'è chiamata 'am! tia " opera di terra, " tin mohtawa " terra ritenente" o diremmo nol impermeabile, e tin 'amali " terra plastica." In altri è il nome d'ibrablin; in altri quel di Bâlmi, non so se proprio o topografico, Ancorchè Palma, tra il Capo di Scaletta e quel di Sant'Alessio, sia scritta ne'codici di Edrisi in modo da doversi leggere Bâimi, parmi non si possa pensare a questo lnogo, si per la data recente delle stoviglie, e si perchè l'argilla che vi si trova, come ritraggo dal dotto ed operoso professore G. G. Gemmeliaro, non può dare all'atto vasi impermeabili, rassomigliando a quella di Sciacca e di Girgenti, che serve a far le stoviglie porose da rinfrescare l'acqua, come la dorrak di Egitto. Debbo avvertire che M. Demmin ha

Si veggono ne' musei di Sicilia, come in tutti gli altri d'Europa, delle ciotole di bronzo o rame. di quelle che i Musulmani usano per bere, e alcune grandi catinelle o dischi degli stessi metalli, ma nessuno indizio ci porta a rivendicarli all' industria siciliana; anzi, tornando comunemente così fatti lavori al decimoterzo, decimoquarto o decimoquinto secolo, e somigliando perfettamente a quei notissimi di Siria e di Egitto, è da supporre che li abbia recati in Sicilia il commercio, si come fece in altre parti d'Italia, e più che ogni altra in Toscana. 1 Pur si ritrae che i Musulmani di Sicilia lavoravano egregiamente i metalli. Il museo del Louvre possiede un piccolo mesciacqua di rame, in forma d'un pavone, in petto al quale si legge, preceduto da una croce, il motto Opus Salomonis erat, e sotto quello in arabico, Fattura di Abd-el-Melik-en Nasrâni, ossia il Cristiano, Il dotto archeologo, che ha illustrato cotesto vaso, lo riferisce al duodecimo secolo ed alla Sicilia, sì per la forma de'caratteri, per la coincidenza de due idiomi e per l'apo-

pubblicato noo di questi orioletti nella cittat Ilstaire, e.e., arola XII, figura 3, tra ratie storiglie egitate di remota anticitità, e sona assoguar data, l'ha attribulto a dirittura alla manifattura di Keenh (Anto-Egitto). Aggiungo, a sona sell'autore, che il vaso, come scorgo dalla initidissima figura in fotolipia, non ha marobio, forse perchè, essendosi spezzato, era stato ratiopato lo sdrucito, come lo ho visto in parecchi di cotesti vasi in Sicilia.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Fino al 1860 erano comunissime in Firenze le clotole di rame con iscrizioni arabiche: molti bottegai se ne servivano per tenere gli spiccioli, e i rivendugitoli di antichità le davano a basso prezzo.

L'uso di queste ciotole sembra molto antico in Toscana. Nella vita di San Ranieri, Acta Sanetorum, Ill, 448 (17 glugno), si legge che una Adaleta da Pisa recò a Ranieri un "urceolum opere saracenico factom, "pregando il brav'uomo di benedir l'acqua che v'era dentro. San Ranieri morì il 1190.

stasia dell'artefice musulmano, e sì per la somiglianza di quest'opera con altre dell'arte arabosicula. Dimostra inoltre l'autore con molti esempii, che "opera di Salomone" significava allora "sottil congegno; " e sostiene che un cannellino, del quale rimane ancora vestigia, era adattato sul dorso del pavone affinchè, mescendosi l'acqua dal becco, l'aria entrata dal cannellino rendesse un sibilo. 1 Nel gabinetto poi delle antichità in Parigi è esposta una coppa di bronzo, ageminata in argento con figure d'animali e rabeschi di stile arabico, la quale, ne'tre soliti cartelli tondi, invece di motti arabi, porta lo stemma d'un arcivescovo di Morreale del decimoquarto secolo: onde l'erudito autore del catalogo ha ben' aggiudicata quest'altra opera alla scuola arabica di Sicilia. Abbiamo in cotesti bronzi parigini il simbolo de' due ultimi stadii dell' industria arabosiciliana: l'uno, cioè, quando i Musulmani si convertirono alla religione de'vincitori e appresero la loro lingua oficiale, senza smettere la propria; e l'altro quando, mutata lingua e religione, ritenner pure le tradizioni di lor arte : finchè nel decimosesto secolo furono attirati dal maggior astro che risorgea nella terraferma d' Italia.

Abbiam già fatta menzione del tirâz regio di Palermo, <sup>1</sup> nel quale si tesseano e ricamavansi i drappi

¹ Vase arabo-sicilien de l'œuvre Salémon, par M. A. De Longpérier, nella Revue Archéologique del 4865.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Chabouillet, Catalogue général des Camées, etc., exposés dans le Cabinet des médailles et antiques, Paris, 4858, in-8°, n. 3494, pag. 548. Lo stemma è di Paolo da Roma, arcivescovo di Morreale (4379-1393); onde la coppa si può credere labbricata in Palermo.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Nel capitolo lij di questo libro, a pag. 417 segg. del volume.

di seta, come afferma precisamente il Falcando. Le però non ne daremmo or che un cenno, se non fosse uscita alla luce, dopo il secondo volume della presente istoria, una erudita e sontuosa illustrazione delle insegne dell'antico Impero germanico, serbate in Vienna; la qual collezione è composta in gran parte di ricami e drappi siciliani. L'abbondante materia vuol che si tratti separatamente di quelle due manifatture, e si torni anco addietro al periodo al quale arrivammo nel quarto libro.

Poichè ci sembra con molta verosimiglianza lavoro del tirâz di Palermo, il pallio che il gran ribelle di Puglia dono all'imperatore Arrigo II; il qual cimelio si ammira oggidi nel duomo di Bamberg. E veramente il disegno somiglia in generale a quello del manto di re Ruggiero; e il planisfero celeste, ch'ovvi raffigurato con qualche nota astrologica, torna per l'appunto agli studii ed a'gusti musulmani di quel secolo, non ostante le figure di santi, tramezzati alle costellazioni in grazia del pio personaggio pel quale era fatto il pallio. Si scorge anco la mano straniera nelle iscrizioni latine con lettere trasposte o alcuna capovolta. Ottre a ciò manca ogni fonda-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Presso Caruso, Boh. sicula, pag. 407; <sup>2</sup> Nec vero nobiles illas palatio adhierentes illendu pratestri convent inficinas, subi, in fila stid distincta coloribus, serum vellera temantur, et sibi lavicem multiplici lizcundi genere consparatur.... in quibus et sercies aurum intexture et michi unis picturae varietas, genunis interfucentibus, illustratur. <sup>2</sup> Come ognuvode, non el mana altro che la denominazione arabica di Uriz.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Boch (Dott. Franz), Die Kleinodien des heil, romischen Reiches deutschen Nation, etc. Vienna, 4864, grandiss. in log.

<sup>3</sup> In appendice all'op. cit., pag. 491 segg., e tavola XLI, fig. 64.
4 Leggesi in giù, a caratteri minuti e con abbreviature: Descriptio to-

mento a supporre un tirdz in altra città d'Italia; '
nè è mestieri andarlo a cercare in Affrica o Spagna,
quando l'abbiamo in Sicilia e sappiam la lega di
que Musulmani (1014) con Melo o Ismaele, come or
non si può esitare a chiamarlo, leggendo il nome nel
pallio. 'Segunon nell'ordine dei tempi il notissimo palioi di re Ruggiero, 'con la data del cinquecenventotto
dell'egira (1433); il camice di seta bianca, ornato con
larga fimbria di porpora e d'oro e con lunga iscrizione
bilingue, cho porta in latino e in arabico i titoli di
Guglielmo II e 'anno millecentottantuno; 'le gambiere
col nome e i titoli dello stesso principe ricamati in

tius orbis † pax ismaheli qui hoc ordinavit; e Intorno intorno il pallio semicircolare, a caratteri grandi molto ornati: O Deus Europac cesar Heinrice beare, Angoai (augeat) impreium (imperium) ibit (tibl), rex grenwine (qui regnat in acvum).

Tra le altre leggende, v'ha sotto il Cancro: Hoe sidus Cattoni fori nonira mundi. Il dotto editore ha corretto il limitente caneri; ina io cancelle icri volentire il a corretione e leggerei in questo luogo il vocabolo arabo kaukab, (abbrevisto kambb) stella, "seritio in caratteri latila. Il ricamiroro arabo, mi immagino lo, vederu una stella, non capiva il none, e quindi lo lesse a dirittura in arabo come, per esempio, i nostri marinal le cero Nerronoue da Bournes.

Certamente si ricanava in tutte le parti d'Italia pria che il Musulmani venissoro in Sicilia; ma la voce crimanera, derivata sema dubbio dalla l'arabo, di toogo a supporre che quest'arte sia stata, nel resto d'Italia, perfetionata et cetsea da'Siciliani dopo l'undecino secolo. Non v'ha ragione di attribute agli Spagnoti II vocabio navo e il miglioramento dell'arte ch'esco tetesa. D'altrono en el irris musulmano si tessevano anco il drappi di setze e noi non abbiamo alcun ricordo di tali drappi fabricati in terrefrenza d'Italia avanti IXII secolo.

<sup>a</sup> Si vegga il nostro libro IV, cap. vij, pag. 342, del II volume. Il nome di Ismahel, ricamato nel pallio, tronca ora la quistione.

Si vegga il cap. lij del presente libro, pag. 448, nota 3.

Boch, op. ci., tavola VII, fig. 9, testo pag. 35, 35. Averto che la questa trovla e neila XXIV veggo molto confasa la iscrittone che lo lessi chiarmente, fuorchò duo vocaboli all'ultimo, sopra un hellisatmo lucido che mi mostrò il signor Boch, l'annoi 1858, in Parigle. E au que'vocaboli e qualche altro io discento dalla trascritione e versione del dottor Behrmauer, pubbicata neil'opera del Boch.

lettere arabiche.1 L'editore, il quale ha studiati, meglio che niun altro erudito europeo, i paramenti ecclesiastici del medio evo, attribuisce anco agli artefici musulmani di Sicilia i guanti di seta rossa trapunti in oro: due cinti da spada; un paio di ricchi sandali; il manto chiamato d'Ottone IV, e altri lavori che non hanno data nè lettere arabiche, ma gli ornamenti e lo stile di essi confrontano con que'del tirâz palermitano. Contro il qual giudizio non abbiam che dire: se non che il merito del lavoro va scompartito tra Musulmani di Sicilia e i Greci, quando si sa dalle croniche il fatto de'lavoranti di Tebe e Corinto. uomini e donne, menati prigioni in Palermo; i quali di certo non dettero principio a quell'opificio, ma non si può ammettere neanco che non abbiano giovato nulla a perfezionare i lavori. Vanno ricordati infine i ricami in lettere e disegni arabici della veste con la quale fu sepolto l'imperator Federigo; onde le prove materiali di quell'arte arrivano infino alla metà del decimoterzo secolo.

Circa i drappi fabbricati in Palermo, le prove ma-

<sup>1</sup> Op. cit., tavola XII, fig. 15, 16, e pag. 56 segg.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Op. cit., tavola IV, fig. 6; VIII, fig. 40; X, fig. 13; XII, fig. 15, 16, e pagine 36 segg., 49 segg., 56 segg., 60, 61, 63 del testo.
Si guardi anco, nelle tavole III e XXX. ed a nac. 153, una tunica az-

Si guardi anco, nelle tavole Ill e XXX, ed a pag. 153, una tunica azzurra con fimbria e paramani rossi ricamati in oro, opera del Xil secolo, al dir deii' erudito autore, ia quale parmi anche siciliana.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Si veggano ie citazioni di Niceta Coniate, Cinnamo e Ottone di Frisingen, nel cap, lij di questo libro, pag. 433, nota 2.

<sup>\*</sup>Daniele, l'regali repoleri del Danson di Palermo, Lavoie C. F. R.; Gregorio, Discorsi VI, VII. VIII., le neli actitione del 1853, pag. 688 e 1845.

e Rerum Arabiera-, pag. 178 segg. Sì vegga anche il Lanci. Simboliche representativa, tumol 11, pag. 478, tvotola 1, n. d. Dell'errocea leclano di di il Gregorio in questo longo, ho tratatto nella latroduzione alle iscrizioni arabiche di Scilla, Reruisa nenzia di Elchèra 1869, pag. 93, 94.

teriali e gli attestati scritti forniscono particolari sì copiosi da convenire più tosto ad apposito e tecnico trattato, che alla presente rassegna. Basti dunque citare i drappi de pallii ricamati de quali testè abbiamo discorso e i soppanni di quelli, tutti opera siciliana, a giudizio dell'autore della descrizione; i quali sono tessuti con bell'artifizio a figure di animali e di piante, rilevati ad oro ed a colori diversi; e rassomigliano per la fattura agli scampoli rimasi nelle cattedrali di Palermo e di Cefalù, dei quali l'autore pubblica qualche disegno, 'Vengon poi i vestiti che si osservarono nelle tombe regie del duomo di Palermo, quando la ristorazione del monumento die occasione ad aprirle. Leggiamo nella cronica dell'Abate di Telese che, nelle feste dell'incoronazione di re Ruggiero, le mura del palagio eran parate di pallii e per fino gli infimi servitori vestiti di seta.3 Nella seconda metà del medesimo secolo, il Falcando attesta la varietà de drappi di seta tessuti nel palazzo reale e ricamati ad oro e perle, e la copia altresì de'drappi stranieri e de'pannilani che vendeansi nel vico degli Amalfitani entro il Cassaro di Palermo; e Ibn-Giobair nota il lusso di vestimenta delle dame cristiane di quella capitale ed anco delle musulmane che davano, com'or direbbesi, il figurino.5 V'ha memoria d'un gran padiglione di seta da sedervi a mensa dugento persone, che Ric-

Boch, op. cit., pag. 449, 150, 207.

<sup>\*</sup> Si veggano le citazioni testè fatte nella nota 4 a pag. 800, e in particolare le Dissertazioni VII ed VIII del Gregorio.

Presso Caruso, Bibl. sicula, pag. 267.

Presso Caruso, op. cit., pag. 407.

<sup>5</sup> Journ. Asiatique, di gennaio 1846, pag. 82.

cardo Cuor di Leone pretese da re Tancredi, insieme con altri tesori, dopo la baruffa di Messina. Le antiche poesie francesi ricordano lo sciamito e il zendado di Palermo. I diplomi siciliani, citando quelle o tante altre maniere di drappi operati o ricamati, mostrano la grande attività del commercio e dell'industria indigena. Danno simile testimonianza le denominazioni de'dazii ordinati dai re normanni e svevi; e perfino il dialetto siciliano attesta l'origine e la importanza di quella industria, chiamando i tessitori in generale col vocabolo arabico careri. Gli opificii della seta decaddero in Sicilia, al par che tante altre sorgenti

D'un semit de Palerme vermeil où vermenus.

A pag. 240 dello stesso voiume si ieggono, cavati anche dal romanzo d'Alessandro, i versi ne' quali si descrive un colpo di lancia si gagliardo che la punta, passando ia corazza, entrò con tutto il pennone, e Parmi le cora fi met l'exasgue de Palierae.

\* Tolsdarium della Cappella Palatina di Palermo, 1855, nell'investario della Saprestia della chiesa di Africa (sonsi Medula, 1660), pag. 54 segg.; enetl'altro della Cappella palermitana, dato il 1500, pag. 101 segg.; Chi volesse religitare le orne dell'erradito Fancese citato nella non precedente, troverebie in que' des diplont la descrizione e la deconiziazione di motif drappi, la pit pare dei ceptal intensati con faprere di anniazi raine di motif drappi, la pit pare dei ceptal intensati con faprere di mannia saracenche: de pulli vergati; altri di \*opera di Sougna; \*altri cangiauti, occu france, ce.

<sup>a</sup> Si veggano i diplomi che abbiamo citati nel libro V, cap. x, pag. 330, di questo volume, nota 4. La domus selae era ben de'dritti antichi, cioè dell'epoca normanna, e similmente ia dohana paliariorum.

In arabico si chiaman così i lavoranti o mercatanti di seta. Oggi trascriviamo hariri; ma si può provare con molti esempil che nel medio evo si rendea più volentieri la h arabica con la c nostra.

Anche la voce filugello vien d'Oriente. V. Journ. Asiat., di aprile e maggio 1857, pag. 547. di pubblica ricchezza, nella seconda metà del decimoterzo secolo, per le varie cagioni a che abbiano accennato; tra le quali non è da dimenticare la emigrazione de Musulmani. Delle città di Terraferma, Lucca fu la prima a raccogliere la eredità della Sicilia. Rivaleggiarono poi con quella città, Firenze, Venezia, Genova: e artisti italiani recarono tal ricca industria a Lione, a Tours e in altre città della Francia. Pur la esportazione de drappi di seta rimase bel capo di commercio in Sicilia infino al decimosesto secolo.

E nessuna maniera d'opificii, necessarii al vestire ed anco al lusso, potea mancare in Sicilia nel duodecimo e decimoterzo secolo, s'egli è vero che le industrie si rannodan tra loro, e che una ne favorisce un'altra e sovente la porta con seco necessariamente. Così, in un paese celebrato pe drappi di seta, la ga-

<sup>&#</sup>x27; Si veggano i particolari, per l'origine delle manifatture francesi, e per la parte che v'ebbero gil Italiani, in Francisque Michel, op. cit., Il, 270 segge. a 278; ed anco pel commercio di seta tra l'Italia e la Francia, nello stesso volume, pag. 261 segg.

L'evudito autore cits, tra le aitre autorità, un'antica traduzione francese de Rerum Memoralismi un'i Guido Fonacrio; una siaglia in due punti, potchè attribuisce alla Calabria un fatto racconstato di Reggio dell' Entita, ed all'erario di Veneria la somua che, secondo il Panedrolo, guadaganavi il paese. Ecco la traduzione lutina di Enrico Salmath, che tien loogo del testo italiano, no mai pubblicato. Tolgo il passo dalla editione di Amberg, 1608, vol. Il, pag. 729. Nel capisloo "De textis serricis" il Pancirolo dice: "Annia shinico 301 tantum exercit textura ista, un'este datuntar regio, singuils annis, 500 millia et vel sola men patria, quae Rhegium est, 10,000 aureroma, puls vere cettam multo Scielia Inde Inextura: e: uno verbe dicana artificium hoc tamquam unicas jam mercatoribus nervus sit lucri et certisalumu laborantium fulcimantorium.

Il Pancholo, eminente giureconsulto, segnalatosi anco per sana critica nella storia, nacque in Reggio dell' Emillia il 1523; morì professore a Padova il 1899; e scrisse, oltre tanti altri, quel trattato di crudizione per un principe della Casa di Savoia, dalla quale egli era stato chiamato all'Università di Torlon.

bella su l'arco del cotone, 'che parmi voglia dire la battitura de bocciuoli per cavar la bambagia, fa supporre i telai da tesserne il filo. Abbiamo precise testimonianze per le tintorie 'e per gli opificii di pelli dorato, che si adopravano in varie manifatture e segnatamente negli stivaletti da donna. 'I guanti di seta tessuti a maglia, che si rinvennero nell' avello di Arrigo VI, sono da riferire anch'essi all'industria siciliana. 'Nè può dubitarsi che i fermagli smaltati e gli ornamenti gittati in oro, che furon cuciti in alcune delle vestimenta imperiali, non siano opera degli orefici palermitani; que medesimi a quali sono da attribuir le corone dell'imperator Federigo e della sua prima moglic Costauza d'Aragona. '

Verosimil cosa è, ma punto provata, che nel pe-

¹ Presso Gregorio, Comiderasioni, libro 1, cap. 4, nota 21; squarci di parecchi dipioni del 1298, 1290, 1270, 1280, 1300. La lettono \*artis cuthonis, \*ctrò nel dipiona del 1300, troncherebbe ogni diubbio; ma contuttociò mi par migliore i prima. Secondo il dipiona si paparono in Palerno die dritti diversi, area (erens?) sectioni: e ceba euclosir, La voce Meña era ed basta la Egitto per significare suls, una le "loggia" a terreno, Il Makriti, Moudris, edit. di Putals, II, 43, dice della Meña dell'ovo al Calro, quella chò dovo si tirava il metallo per l'avorra el drappi di siste a el d'ovo.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gregorio, nota citata or ora, diploma del 4274.

Ibn-Giobair dice degli stivaletti dorati delle donne palermitane; e la cabella auripellium si legge nel diploma del 1274, citato poc'anzi.

Gregorio, Discorsi VI e IX, a pag. 708 e 734, della citata edizione del 1853. Si confronti Boch, Kleinodien, citato dianzi, tavola VIII, fig. 40, pag. 37, 38.

Boch, Kleinoden, pag. 453; conf. pag. 141. St confront il Gregorio, Diccori Vi, Vill, pag. 710, 714, 718, dello ciata edicione del 1833. St avera che gli ornamenul trovati sul teschio dell' imperatrice Costana sono serbati adesso nel tescoro della Cattoria il moto incho nella genma principale della corona, letto erronessucene dal Tychsen, ripettuto dal Gregorio po lo con poco divario dal Mortillaco, Derro, nomi Iyag. 61, 11, va tradotto, secondo il Relanad, "In Bio — Isa-lia-Gilber — confida." Ondo comma rode che quel giolello I inta (In origine, per un unsulamon.

riodo, del quale trattiamo, si fosse lavorata in Sicilia della carta da scrivere. Furon gli Arabi, come ognun sa, que'che recarono in Occidente la carta di cotone, fabbricata nel Khorasân ad imitazione di quella della Cina, ch'era fatta di seta o d'erbe; nè cade in dubbio che opificii di carta siano surti in Spagna e particolarmente a Xativa, donde, nella prima metà del duodecimo secolo, se ne mandava in Levante e in Ponente. al dir di Edrîsi.'Il silenzio del quale, nella descrizione della Sicilia, sarebbe grave argomento contro il mio supposto, se in questo medesimo capitolo non avessimo trovate più volte fallaci le prove negative fondate su quel libro. Ritraggiam noi che, allo scorcio dell'undecimo secolo, i diplomi normanni di Sicilia, perfino que che portavano concessioni territoriali. furono scritti in carta di cotone; onde, in men di mezzo secolo, re Ruggiero volle rinnovare tutti i titoli di proprietà, con l'occasione o il pretesto che molti ori-

Su questo argomento Il Kiele-del Fibriot, testo, Lipola, 1871, pag. 21, 21 en elle Mémories del Fond. des Inscire, l'i a serie, komo 1, pag. 433 seggi. Prolegoment d'ho-Rhaldhon, edit. di Parligt, Il, 350; e il Mourèt di Markiri, edit. di Black, ji 9, danoa amplir argangal, ima necrit di anche contraditatri. Tra le altre ouse ritraggiamo che la carta della Gina si facca contraditatri. Tra le altre ouse ritraggiamo che la carta della Gina si facca della Gina si facca contraditatri. Tra le altre ouse ritraggiamo che la carta della Gina si facca contraditatri. Tra le altre ouse ritraggiamo che ci carta di colono, fia fabbricato nel Khomana, and con che l'anche marian, na man al adopre hi erigistri dell' arzieda massimana, so non che al tempo di ilarina Rascid. Sembra che allora siasi incominciata a vedere in Eurosa omessa maniera di foldi.

Merija d'esser letta la dissertazione popolare che M. Lonis Vlardot pubblicò a Parigi, una ventina d'anni addietro, nella Liberté de penser, sotto il tilolo: L'Europe doit aux Arabes le papier, la boussole et la poudre

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Edrisi, Description de l'Afrique et de l'Espagne, pag. 492 del testo, de'signori Dozy e De Goeje, e pag. 235 della traduzione. Si vegga inoltre nel Casiri, Bibl., arabo-hispanica, la descrizione di molti codici arabi di Songna scritti in carta hombicina.

ginali fossero logori, cancellati o corrosi dalle tarme. Continuossi, ciò nonostante, a copiare in carta di cotone gli atti privati ed anco i pubblici, finchè, a capo d'un secolo, l'imperator Federigo dichiarò nulli que'di certe classi che non fossero scritti in cartapecora: ma la sua cancelleria, ia Sicilia e nella ter-

1'SI tenne a quest' effotto un parlamento in Palermo di marro 4445, comesi vede du nu diploma pubblicacio di Mongitore, Malla Privilorja, etc., pag. 32, del quale il testo greco leggesi presso il Mortillaro, Palutario idellic Chiesa di Palermo, pag. 35. Parecchi diploma del vecchio conte Ruggéreo e della Adelaide, reggente di Simone e pol di Ruggiero secondo, humono rintovati dei de carta cuttuna in pergamenum, come al vede di muovi diploma, presso il Pitro, Scilia Serra, pag. 1927. Il testo greco d'uno di contesti diploma, dant il 1000 e rintovato, come 'e para, 1111, si lagge presso Spata, Pergamene, pag. 237. Un altro diploma greco del 1007, rin-morto il 1110, il pubblicato nel Giornal ecceleration di Scilia, pag. 410.

Da tre diplomi arabi, di settembre 1141, 3 febbraio e 3º marzo 1142, apparteneni alle Chiese di Catania, Cefaib e Norreale e gli ultimi du serbati lo oggi nell'Archito regio di Palermo, si scorge il medesimo fatto del rimoramento del diplomi di concessione "pre essere logori e di leguatane la scrittura." Sporo che tra non guari i testi escano alla luce nella raccolta del professor Cusa.

Nel Tabularium della Cappella Palatina di Palermo si legge, a pag. 60, un testamento del 1243, transuntato il 1232, perchè si trovava scritto in carta bumbiana che jam camulari inceperat.

Il provvedimento di Foderigo (124), al legge nelle Costituzioni, illo I, tillo 80, presso Dichelles, Elist. i dipien. etc.; 11, 445, over si adoperano come sinonimi le denominazioni di popiri charrae e chartae bombocinen. Usuo grande che si faceva in Scilia di questa maniera di carta, è Atrestoto dal dipioma del 3 genanio 1539, presso De Vio, Printigia urbis Panormi, pei quale è approvata ia spesa di aue once d'oro, già erogate per copiare la programena, acconto le leggi del repon, il volume delle Consseturiti della città, je quali "cun scriptara sini ia cartis de papiro... erant quodammodo quasi deletae e timus bonorifice factae."

L'inventario della Cappella Palatina di Palermo, dato Il 430º poltplicion nel Palerimon, etc., n. IXIII, ja mensione, a page, 100, iin., 747, 50 e e pag. 603, lin. 14, di parecchi tioti di concessione, con che d'altre scritture in carta de papro, da XIII al 3XI vescolo. E trabaccio i due ocielti diplomi della medesiana Cappella, scritti a lettere d'oro, in carta bombician: il primo del quali, dato il 1470, in pubblicio da li Montancou, Palergraphia graces, pag. 280, 48°; pol. su le orme sue, dal Morso, Palermo anmon, 2º editione, pag. 201, 357; è in thitton ristampato nel detto Tabalerio. raferma d'Italia, usò tuttavia la carta negli attì che parea non dovessero passare alla posterità. Il basso prezzo della materia, provato da cotesti fatti, fa credere più tosto a fabbricazione indigena che ad importarione dalla Spagna o dall'Oriente. S'asgiunga che la denominazione di carta di papiro, occorrendo per la prima volta nelle Costituzioni di Federigo, sembra nata in Sicilia, per essere questo il solo paeso d'Europa che produce quella pianta, e che l'usò comunemente nella cancelleria dello Stato fino alla seconda metà del decimo secolo: quando egli è probabile che la carta di cotone a poco a poco sia stata surrogata al papiro, e con l'ufizio ne abbia preso anco il nome.

n. IV, pag. 10. Noi n'abbiamo già fatta menzione nel cap. i di questo libro, pag. 354. L'altro, in carta bombicina azzurra, è dato dal 1440 e citato nello stesso Tabulario, n. V, pag. 11, nota 1.

Le prove di questo fatto si veggono nella eradita Dissertazione dell'Indillard-Bribolles, che nsci nelle Mémoires de la Société impériale des Antiquaires de France, tomo XXIII, col titolo Sur Pemploi du papier de coton, etc., Paris, 4856, in 8°, pag. 13 segg., dell'estratto.

<sup>3</sup> Il Bréholles, op. cit., pag. 28, nota A, dicendo non aver trovate prove della esistenza di opificii di carta in Sicilla, ricorda, per mostrarne la probabilità, che il cotone si coltivava negli Stati italiani di Federigo.

1 lbn-Haukal, nel Journal asiatique, di gennalo 1815, pag. 98.

Deblo qui correggere ne errore corno nella traduzione dei Iratiato che sipubi, il 1290, Rebun, mitano d'Egito, cui re di Scilia ed il Aragona. La versione italiana, che lo ho pubblicata nella Geerra dei Terpro ariinane, cilia, cili 4960, vol. 11, pag. 335 seeg., ho all'art. XI, che fosse icci o al saltano di trarre dagli Stati de principi contreneli "ferro, carta e iraginane." lo soegli in repetablea issenti di M. De Sary, rendendo "carta la voce arabica sistida, sossi "blance, al guale veramente i distonarii na voce arabica sistida, sossi "blance, al guale veramente i distonarii na prace che in questo patti principi di Casa d'Aragona promettano di contravvenire al divieto generale deil' esportazione dei ferro, arral e le-guame ne peasi musulmania, divieto percettica, come ognoma s, nel Condilo Laterano dei 1170, e repitato da varii papi. Noe è dobbio, donque, che bisidi qui aligatichi armi o acchio: e forse v l'ha quieble retarbone tra

La narrazione de' fatti politici in questo e nel precedente libro, e la rassegna delle produzioni del suolo nel presente capitolo, ci ha condotti a toccare le notizie commerciali, in guisa che, volendo or trattarne appositamente, basterà di accennare alle cose già dette, le quali sono confermate da' trattati di commercio e dalle generalità che affermano alcuni scrittori. 1 Hanno avuta i lettori occasione di riflettere che i principi della Sicilia, massime re Ruggiero e Federigo, indirizzarono spesso le pratiche e imprese loro a scopo di utilità mercantile; e che poservi zelo tanto maggiore, quanto eran essi i primi mercatanti del paese. E veramente le vaste possessioni demaniali, la riscossione delle gabelle in derrate. l'esempio degli Ziriti di Mehdia, e da un'altra mano la forma del principato feudale, sospingeano a quell'errore economico, il quale pur fruttava gran parte dell'entrata dello Stato, o della Corte che dir si voglia.

Principalissimo capo del commercio siciliano furono i grani, nel duodecimo secolo, al par che ne'se-

questo traslato e quello di \* armi bianche, \* che noi usiamo per opposizione ad "armi da fuoco. " Può servire d'Interpretazione autentica a cotesto articolo del trattato del 4290, il provvedimento che di fatto lo abrogò. cioè il capitolo LXXXII di Federigo l'Aragonese re di Sicilia, promulgato dopo l noti accordi col papa e con Casa d'Angiò, per lo quale fu vietato di portar " armi, ferro e legname " nel paesi musulmani.

'SI vegga Il Gregorio, Considerazioni, lib. II, cap. lx e lib. III, cap. viij, e si riscontrino le relazioni con Venezia nelle Fontes rerum Au-

striacarum, vol. XII, n. xxj seg.

\* Pietro Il Venerabile abate di Cluny, tra le lodl che fa a re Ruggiero per la sicarezza di cui godeasi viaggiando e dimorando ne' suoi dominil, cita gli "onnatos pecuniis et diversibus mercibus mercatores, " presso Caruso, Bibl. sicula, pag. 977, 978.

Capitolo ij del presente libro, pag. 402, 403, 406, 410, 418; cap. iij. pag. 406; cap, ix, pag. 624, 629, 632, 640, 649, 651, 655, Si yegga auco il libro V, cap, vij, a pag. 489, di questo medesimo volume.

guenti infino al decimottavo, e continuo sbocco di quelli fino al secolo decimosesto, fu la costiera di Barbaria, travagliata sempre dalla fame, 'Mandava la Sicilia in Venezia de'grani ed altre vittuaglie e, con rammarico d'un uomo di Stato di que'tempi, ne traeva gran copia di merci e poco denaro. Si è già detto delle paste lavorate della Trabia, imbarcate per varii paesi cristiani e musulmani. Popo le granaglie, erano capi d'esportazione, importanti nel duodecimo secolo, ed, a quanto parrebbe, assai più nel seguente, le frutte secche e il cotone; \* il quale ritraggiamo che sino ai principii del decimosesto secolo si mandava perfino in Inghilterra grezzo e filato: 8 ed è anco da mettere in conto il corallo, il mastice di Pantellaria e lo storace odorifero. Nè possiam supporre scarso a'tempi normanni il traffico dello zucchero, poichè quello di prima cottura e le frutte giulebbate andarono sino al decimoquinto secolo dalla Sicilia in Costantinopoli, Alessandria d'Egitto e Inghilterra, non che ne'mercati della nostra Penisola. Da un'altra mano

m.

Leone Affricano, presso Ramusio, Navigationi et Viaggi, Venezia, 1833, vol. 1, fog. 7, dice che gli Arabi della Barbaria occidentale davano i ioro figiicoli in pegno al Siciliani per averne in credito del grano, e che que elovani, non soddisfatto a tempo il prezzo, diveniano schiavi.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Romuaido Salernitano, presso Caruso, Bibl. sicula, pag. 890, 891.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Edrisi, citato qui sopra a pag. 790.

Edrisi, citato qui sopra a pag. 784. Si veggan anco I trattati geografici di ibn-Sa'ld e di Zohri, nella Bibl. arabo-sicula, testo pag. 137, 159, e la nota 5, a pag. 787 di questo capitolo.

Bartolomeo De Pasi, Tariffa de pesi e misure, ec. Venezia, 4540, fog. 187 recto.

Si confronti il Zohri, testo citato nella pag. 787, nota 5, con Ibu-Sa'ld, Bibl. arabo-sicula, pag. 434, capitolo di Pantellaria, dove la voce kitran si correggia kultin.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> De Pasi, op. cit., fog. 42 verso, 60 verso, 187 recto.

esportavansi dei drappi di seta per le regioni occidentali d' Europa. ¹ Documenti del duodecimo secolo
attestano l'associazione di mercatanti genovesi e siciliani per intraprese commerciali in varii paesi. ¹ Sappiamo delle navi siciliane ancorate ne porti di Barcellona
e di Alessandria d'Egitto: ¹ e ritraggiamo da altre sorgenti il traffico della Sicilia in que'due grandi emporii
e in quelli di Pisa, ¹ Marsiglia, ¹ Amalfi, ¹ Calabria
e Malla. ¹ Di certo le navi genovesi conduceano gran
parte di que'commerci in Sicilia come in tutto il Moditerranco; ¹ pure gli altri navigatori italiani rivaleggiavano sempre con essi, ed anco i Siciliani; poichè sappiamo delle costruzioni navali di San Marco
e del gran traffico di legname che faccasi a Randazzo, per trasportarlo, com'e' sembra verosimile, nel

SI veggano le citazioni fatte qui innanzi a pag. 803, nota 1.
 Liber Jurium, diplomi del 1153, 1156, 4264, no. 266, 304, 4467, no.

tomo I, pag. 303, 326, 962, e per tutti i due vulumi; Marangone, anni 4466, 1467, nell'Archivia storico italiano, tomo VI, parte II, pag. 42, 44.

Beniamino di Tudela, traduzione inglese di Asher. Loudra, 1840, pag. 33 segg., 457.
Si yegga anco, pel commercio della Sicilia con Barcellona ne'orincipii

del XIV secolo, Capmany, Memorias Historicas, etc., parte 1, tomo 1; parto 11, pag. 34.

Si riscontrino i fatti citati in questo sesto libro, cap. lij, pag. 458, nota 3; cap. ix, pag. 651, 652.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> SI veggano gli Statuti Pisani, vol. 111, pag. 405, 373, 446, 423, 574, 577, 590.

Opportune di Tommaso conte di Savoia, del 1226, cilato da Pouqueville, Mémoires..., sur le Commerce, etc., nelle Mémoires de l'Acad. des Inscriptions, X, 538.

Basta citare il vico degli Amaltitani in Palermo, nel XII secolo.
 Edrisi, nella Bibli arabo-sicula, pag. 37.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Non occorrono citazioni per questi fatti notissimi. Dirò soltanto che i pellegrini musulmani di Spagma e d'Affrica, nella seconda metà del XII secolo, toccavano per lo più la Sicilia. Si vegga il viaggio di Ibn-Giobair, edizione Wright, e particolarmente a pag. 62.

porto di Messina.¹ Il quale ritolse a Palermo il primato della navigazione, in quel gran movimento che per tutto il duodecimo secolo spinse l'Occidente, a traverso il Faro, in Palestina e in Siria: ondo Messina nella seconda metà del secolo divenno la stazione principale del navilio da guerra, in vece di Palermo.¹ Nè son pochi gli emporii minori nominati da Edrisi: Termini, Cefalù, Kala¹-e-l-Kevadreb (Santo Stefano), Milazzo, Taormina (ossia Giardini), Aci, Catania, Siracusa, Scicli, Ragusa, Olimpiade (Licata), Girgenti, Sciacca, Mazsara, Marsala, Trapani, Kala¹-el-Hamma, Calatubo, Carini, San Marco.¹

Continuando a ciò che abbiam detto intorno le monete del primo conte di Sicilia, 'è da notare che sotto Ruggiero e i due Guglielmi furono coniati in grandissima copia dei quartigli d'oro, volgarmente detti Tarì, e citati con tal denominazione negli atti pubblici di quel tempo. De'quali son pieni i musei pubblici e privati d'Europa, e se ne trova sempre qualcuno presso gli orafi e i rivenduglioli in Sicilia ed anche fuori; oltrechè sappiamo come e'corsero per le contrade in due grandi rapine, una volta in Palermo e una volta in Roma. <sup>a</sup>

<sup>1</sup> Edrisi, citato qui innanzi a pag. 787, note 3, 4.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Edrisi (185) aitesta che l'arsenale regio era allor, come prima, in Palermo, libo-ciobieri (1855) in trovò in Messina; e Falcando, presso Caruso. Bibl., sicula, pag. 405, afferma, cou un po'lorse d'anacronismo, lo stesso fatto, dicendo che i Messiscel avena fiaccati I Greci, depredatal' Affrica e la Siqua e riportatose tanta preda.

<sup>3</sup> Edrisi, nella Bibl. arabo-sicula, testo, sotto que'nomi.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Lib. V, cap. x, pag. 342 segg., e si riscontri il libro IV, cap. xiij, pag. 458 segg., del II volume.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Si vegga il capitolo iv del presente libro, a pag. 463 e 485 del volume.

L'ampia collezione pubblicata dal principe di San Giorgio Spinelli ci aiuta a conoscere le monete normanne di cotesto periodo, meglio che la non abbia fatto per quelle dell'undecimo secolo; quantunque non ci spiri, nè anche qui, piena fiducia per le date ed altri amminicoli. 'Userò io, dunque, cotesto libro per quel ch'e'vale, col sussidio di altre opere e delle monete che bo vedute con gli occhi miei.'

Lascio addietro, perchè non battuta in Sicilia, nè, a quanto parmi, col fine di soddisfare a bisogno economico, la moneta di rame, che ha da una faccia la protome di San Niccolò con iserizione greca e dall'altra, in caratteri cufici, la data di Bari, anno cinquecenquarantaquattro dell'egira (1149). <sup>8</sup> Le altre monete arabiche de Normanni di Sicilia coniavansi in Palermo e in Messina, talvolta con leggende bilin-

¹ In molti cast bastano a chiniri l'errore le stesse Incisioni dello Spinelli; per cemplo, neln. 225, pag. 46, Avola VIII, 21, d'ore l'autore lesse l'anno St7, supponendo scritto il 40 senara la teltera sin, mentre si vede chiero correctio il unumero 30. Relsa sessa pagina, n. 212, tatos VI, 32, si nome di Messista è trascritto erroneamente mende, in vece di muini che si legge nell'incisione, secondo la orrografia usata digli frabit; quest'errore torra in molti altri luogib. Mi sembra pol molto dubbla, ai n. 153, pag. 33, tavada, 7, 6 attore, la doppia data di accea, (sie \cdot Capitale della Sicilia (Palermo) in una faccia, e \cdot Messina \cdot nell' sitra. Cost molte altre leggende o non possono state, o al travano diverse nell' incisione.

Le citationi di altri trattati di nunissimatica si veggano nell'indice di Mortilizzo, indicato al Indendirera orabo-riculo, Palermo, 4881, parigina 39 segg. 10 ho studisto nel gabinetto nunsissistico di Parigi da venti monete arabo-nomane e altritutate que 10, e nolle più ne ho siste senza aver tempo di studiarie. Debbo notare soprattutto due di Parigi, che hanno da una facial simbolo nunistamo e dall'altra la Teco un puntitori sopra ed uno da ciascun lato, e portan le date, l'una del 393 e Tattra del 590 (1109, 1112), confernate dall'altracervoligiodizio di M. De Longogicci, il quale con ospital prenura m'inizio nella nunisimatica arabica, corregio il 1843.

San Giorgio Spinelli, op. cit., pag. 41, 42, n. 483 a 494, tavola VIII.

gui, cioè arabico e latino, ovvero arabico e greco. Ouelle di Ruggiero secondo hanno, la più parte, nel rovescio un segno, che altri ha creduto figura della croce tronca in cima, altri iniziale del classico nome di Trinacria. E per vero l'è sigla, secondo l'uso dei tempi e delle dinastie normanne d'Italia; ma compendia, a creder mio, il nome di Tancredi, padre di Roberto Guiscardo e del primo conte Ruggiero: Tancredi di Hauteville, ceppo della dinastia, della quale i due rami sovrani regnarono insieme in Palermo dal millenovantuno al millecenventitrè, e governarono la città con unica amministrazione. ' Ognuno intende che non vi tenean essi al certo due zecche, nè poteano trovare miglior simbolo, per l'unica moneta loro, che la sigla di Tancredi. Ciò non toglica che il vecchio conte Ruggiero e i due successori immediati battessero moneta per conto proprio loro in Messina. nè che Ruggiero duca di Puglia tenesse in opera la zecca di Salerno. E si ricordi che la T di varie forme, e variamente rabescata e ornata di puntini, comparisce più sovente nelle monete d'oro, quelle cioè che doveano avere corso più largo ne' dominii normanni e fuori. Noi sappiam che allo scorcio del-

SI vegga Il libro V, cap. vij, e il cap. Ij del presente libro, a pag. 485 e 392.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Lo Spinelli, senza trattare di proposito la permanenza della Zecca in Salerno sotto la signoria di Ruggiero II conte di Sicilia, l'ammette implicitamente; ed ha ragione. Si veggano i numeri 36 a 63, a pag. 15 e segg. del suo libro, e le nole a pag. 251.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Le monete di rame latine, evidentemente battute in Terraferma, con la croce da una faccia, la T dall'altra e il nome di Ruggiero conte di Calabria e di Sicilia, si veggono nella vignetta a pag. 43 dello Spinelli, il quale giustamente le attribuisce a Ruggiero II.

l'undecimo secolo i grandi della corte di Sicilia invocarono talvolta la buona fortuna della progenie di
Tancredi, e che re Ruggiero si vantò sempre erede
non men del padre che dello zio; ond e par ch' abbia
potuto usare molto volentieri la sigla di Tancredi. Mi
conferma in tal concetto l'ornato bizzarro, dato ai
due rami della T in alcune monete e nel gran palilo di
Nuremberg: il quale è diviso in due quadranti dalla
medesima lettera, se non che l'asta perpendicolare,
grossa e rabescata, rassomiglia ad un tronco di palma.

Afferma lo Spinelli 1 che Ruggiero, assunto il titol di re, abbia mutato cotesto tipo monetario, prendendo quello che fu serbato da' due Guglielmi, nel quale rimase da una faccia il nome del principe. ma fu sostituito nell'altra alla formola musulmana il noto motto greco "Gesù Cristo vince." Ma l'autore stesso ci fa veder pure l'antico tipo dopo il millecentrenta: e il vero è che un fatto di si gran momento non si potrà accertare se pria non saranno rivedute da occhi più pratici tutte le date e le leggende. Aggiungo aver osservata io stesso nel Museo di Napoli una moneta che ha da una faccia la formola musulmana e dall'altra la T rabescata, con la leggenda arabica " Per comando - del re - Ruggiero. " lo ritengo che la formola musulmana era già disusata negli ultimi anni di Ruggiero; ma che l'aveano abbandonata a poco a poco, e adoperata per molti anni promiscuamente col tipo che portava la croce e il

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Si vegga in Ma<sup>2</sup>sterra, lib. IV. cap. XXV. presso Caruso, Bibl. sicula, pag. 244, l'aneddoto di Arrigo vescovo di Leocastro, assalito dai pirati.

Monete cufiche, pag. 255, nota al n. 73.
Si veggano nell'on, cit. i numeri 226, 227.

motto bizantino. Chi voglia, poi, applicarsi all'iconografia delle varie monete arabiche dell'epoca normanna e sveva, e soprattutto di quelle figurate con immagini sacre, o d'animali e di piante, troverà canpo larzhissimo nell'opera dello Spinelli.

Non si alterò sotto i tre primi re normanni la forma, nè, a quel che parmi, il valore intrinseco de'tarì o robû'i fatemiti. Di raro par si fossero coniati de'dînâr o mezzi dinar, 1 nè ci avanza gran copia di monete d'argento con iscrizioni arabe o bilingui; ma si rinvengono spesso delle monete di rame. Per cagion del breve regno e delle popolazioni musulmane, che sempre più si dileguavano, coniò poche monete arabiche Tancredi, poche Arrigo VI; e scarseggiano similmente quelle di Federigo, il quale mutò il sistema monetario, surrogando coll'agostale le frazioni del dinar. Ma ancorchè sieno estrance al nostro argomento le monete latine dei re di Sicilia, non vogliam passare sotto silenzio che i Guelfi, tra le altre singolarità attribuite all'imperator Federico, narrarono ch'egli avesse data fuori della moneta di cuoio, "



<sup>&</sup>quot;Lo deduco dal peso delle monete d' oro che bo avute alle mani, ci da quello costanemente notato nell'opera dello Spinelli. E' da sapere dei da quello costanemente notato nell'opera dello Spinelli. E' da sapere del intard' doro da un calon (¿cirisa), vorteo " da gramon unum" e taivolisi da due grani. Ma si tratta lores del peso, del quale si tolterava la masenza in ciscano trat. Attrimenti costos ao cinno no rispondereble affitto al succionatori, di rimenti costos ao concesi, il quale, secondo il sistema metrico costrato fio Sicilia fino al 1800, e peco divera oblil'antico sistema di Palermo, torna alla sediceisma parte d'un grammo. Itari pesano sempre un grammo, sexarso o traboccania.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Giovanni Villani, lib. VI, cap. 21, dice che Federigo, all'assedio di Faenza (1240), scarseggiando di danari fece fare "una stampa di cuolo di sua figura, stimandola in luogo di moneta siecome la vainta di uno agostaro," ec. e che poi questa specie di cartamoneta fu cambiata in oro.

come la tradizione popolare di Sicilia dice di Guglielmo il Malo. Ed ancorchè nessuno antiquario n' abbia vista fin qui la prova materiale, non ripugna al vero la imitazione di tal trovato, quando noi sappiam che i Cinesi, precorrendoci anche nelle teorie del credito, adoperaron moneta di cartone fin dal settimo secolo dell'èra volgare. La corte di Roma, nella gran salmeria de' motivi che accompagnavano la scomunica del milledugentrentanove, chiamò Federigo " falsario di nuovo genere, " apponendogli d' aver fatto coniare del rame coperto di sottile foglia d'argento: ' e io debbo dire che, non ostante la nota audacia di tali accusatori, mi sembra anco verosimile questo fatto, perchè n'abbiamo esempii nella numismatica antica ed anco nella musulmana, e perchè l'imputazione è di quelle che niun osa fare quando manca il corpo del delitto.

Presso Raynaldi, Annales Ecclesiastici (Lucca, 1747), anno 4239, § xij, tomo 11, 243. Si confronti la Vita di Gregorio IX, pel Cardinal d'Aragona, presso Muratori, Rerum Halic., III, parte prima, pag. 584.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> He avute alle mand due monete musnimane di rame, ricoperte, l'una di fogliagid roe i Patir d'argetto, La prima, ch' lo vidi nel 4889 presso i sig. Salvatore Struppa la Marsals, porta, con qualche Interruzione, in stessa leggenda che il dinard il llarun Rascid del 1477, presso Marsden, n. 37 exis si legge il nome di Gla'far, come nell'incisione ded Marsden, li quale poi lo tratassich, non so perchè, nella descritione. Na notisti che il Marsden nella descritione del n. 35, ch'egil dice simile al 37, fa menzione di un diara di libronzo del medestino lavoro. La montes I dodersti di argento fa comperata da me in una vendita pubblica a Firenze, nel marzo 1893, per conto della Biblioteca comunale di Palemo, che or i possisbeti. Ils i none del califo Mahdi, la data di Bagdad, anno 400, e la leggenda del dirhem abbasidi, intere a la caratteri molto nitidi.

Si ricordi che Ottone di San Diaglo, cap. 42, presso Muratori, Rerum Italic., VI, pag. 899, anra che il 41951 Musnimani comperarono il castello di Torolts da' Cristiani che lo difendeano, dando loro "corruptum aurum metallo sophistico, auro in superfide colorato."

## CAPITOLO XIII.

Ho differito fin qui il ragionamento su l'architettura e le arti ausiliari, perchè mi è parso bene toccarne in quest'ultimo capitolo, ordinato a notare i vestigii che le colonie musulmane lasciarono in Sicilia; de' quali nessun altro è più splendido e più certo di que che scorgonsi ne monumenti del duodecimo secolo. Io non dico de' secoli precedenti, non sapendo, in vero, sc in tutta l'isola rimanga oggi in piè alcun edifizio surto nella dominazione musulmana. Que'che i padri nostri le riferivano con piena fede, ormai scendono ai tempi normanni. Sognarono alcuni eruditi del secento che l'Annunziata de Catalani in Messina fosse stata, in origine, mausoleo d'un supposto Messala, re di supposti Alamidi; del quale essi leggean proprio l'epitaffio nelle tavole di marmo bianco, spezzate in parte e capovolte, onde sono rivestiti gli stipiti della porta maggiore di quella chiesa. LEd ecco che, deciferando senza tanta fatica l'elegante

<sup>&#</sup>x27;Sumperi, Iconoprafo della gioriosa Vergina, ec., Messina, 6444, page, 645-622, done de data la tracticione e traducione del Pedre Kirker, correita, a modo suo, dal Padre Bagri di Malta. Il Gregorio ristampò Pepigrafa nel Rerum d'arciterram, pag. 190, dopo aver dato a pag. 180 altri frammenti che sono murati in una finestra del Duomo di Messina natessa: ed avverti che in quella città se ne trovava parecchi della medesima faitura. Il Gregorio nono era unom da rispetere ila favola del Sessalt; na una egli nè il Tychem Indovinazono una parola de framment, sia dell'Anmunicata o sia del Domon.

scrittura neskhi intarsiata in quelle tavole a caratteri di serpentino e rabeschi di porfido, se ne raccapezza de versi, pei quali re Ruggiero invitava i grandi della corte ad entrar nel suo paradiso terrestre: senza dubbio la reggia di Messina, dove l'iscrizione adornò qualche vestibolo o corse su le pareti di qualche sala. Per errore meno indegno di scusa furon credute, e da taluno credonsi ancora, opera saracenica i palagi della Zisa e della Cuba e le rovine di Mimnerno, o meglio direbbesi Menani, presso Palermo. Ma la Cuba mal nascose l'età sua agli occhi di Girault de Prangey; e infine è stata tradita da quella medesima iscrizione arabica che parea documento dell'origine musulmana, poich' evvi intagliato a caratteri cubitali il nome di Guglielmo II e l'anno millecentottanta del Messia. \* La Zisa ancli' essa dopo

, (Cong)

In ho letti alcuni squarci di conssil versi nel 1898, el lla pubblicati nelle farizioni arabiche di Sicilio, chase I, ni. 3, 4 (Riviria nico) di agosto 1800, aggiungendori le tonografie. Si vegga nella stessa opera, ciasse I, n. 5, un frammento di tavola di marmo tovato nel palazzo regio di Palerno, nel quale cera intarastita, a caratteti neskhi distile di verso, una iscrizione in versi, che soniglia molto, pel concetto e per l'andamento, a quella di Messina.

Cotesa iscritione, dell' Annunitat de Catalini, messa il per caso, ha tratti fiordi di si alenia serituto il osse architettotiche, come il Califre, Kalgiat, Pia Normana in Sicily, Londra, 1838, pag. 490 segg. Il Padre Gravina, Damon di Mercale, pag. 3, c) cha applicato subito il suo sepuposto delle essiruzioni siciliane del Vi sccolo: onde ha fatta sorgere l'Annunitatà de Catalini a l'empl di S. Gregorio e poi Pia muttata in mosches e movamento in chiesa. Qual che sia stata l'origine, la forma attnale torna evidentemente al XIV secolo.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Iscrizioni arabiche di Sicilia, classe 1, n. 44, nella Rivista sicula di ottobre 4870. lo lessi per lo primo cotesta iscrizione nell'aprile 1849 e la pubblicai nella Revue Archéologique, Paris, 1851, pag. 669 segg.

Essendo tutto l'edifizio della stessa pietra e fattura del coronamento, nel quale è intagliata la iscrizione, non mi metterò a combattere il supposto di alcuni eruditi palermitani, al quale si acconcia il dotto barone

averci tenuti tutti in rispetto con quel suo sembiante arcaico, giudicata or che abbiamo migliori lezioni d'una cronica e d'una epigrafe e che sappiam J'età della Cuba, torna a Guglielmo il Malo e in parte anco al figliuolo. Menàni poi è attribuito da una cronica a re Ruggiero; nè le sue rovine danno indizio che ci porti a mettere in forse quell'attestato.

De Schack (Peric and Kanat, etc., II, 200), cioè che il palagio fosse cellicato sasal prina, e che Gaglidino III "revaene sirostro. Tal supposto non ha fondamento storico nè artistico. Debbo qui attestare che il Girauli de Prinager, pochi andi dopo aver assentita dubbiamente in commen opinione dell'origine musulmana (Essal, etc., pag. 87 segg.), e due anni prina chi lo leggestà in leritolore, pruso de la Chada fosse opera del XI seccio. Carlo del diferente anni con la companione del considera del co

<sup>8</sup> Ho toccato quest'argomento nel cap. Iv del presente libro, pag. 491 del volume e più largamente nelle lacrisioni, ec., classe I, ni. 9, 40 (Rivista sicula di febbraio (870). Si corregga dunque Il supposto ch'io avea messo innanzi, nel libro IV, cap. xij, vol. Il, pag. 451.

Tra i molti autori che banno scritto della Zisa, merita particolare menzione Leaudro Alberti, Isole oppartenenti all' Italia, Venezia, 4581, fog. 47 verso segg. Il Girault de Prançey, Essat, etc., dicendo a pag. 80 della sala terrena, aveva anche qui indovinata l'età, poich' egil accenna a Gugliemolt.

St vegga il cap, ir del presente libro, pag, 485 del volume, Leandra Alberti, nell' opera citata, fog, 37 rero, ricordo per lo prino questo palagio senza scriverne il nome. Sono oltre di chi, egil dice, longe un miglio da Palerno le raine di due llitustri palagi, col terzo pore in piedi, ma mal condotto per esser bora friprima medi del XVI secolo habitatione di animali. I' due illustri palagi sono la Zisa e la Cuba, dei quali l'Alberti non descrive che il Princis.

Dopo questo vlaggiatore, u'ha trattato il professore G. B. Basile dell'Università di Palermo, in due articoli del giornale palermitano La Ricerca, ni. 1, 2 (30 aprile e 9 maggio 4856), e il D. Marzo, op. cit., 1, 269.

lo credo s'abbia a dare a questo palaglo il nome di Menàni più tosto che quello di Mimnernum, col quale l'hanuo designato fin qui gli cruditi siciliani. Questo si legge per vero in alcuni codici, e nelle edizioni del Si può assegnare, sì, origine più antica al castello di Maredolce 1 ed ai Bagni di Cefalà; 1 se non che

Falcando (veggasi Caruso, Bibl. sicula, pag. 448), ma sembra nn po'strano a sentir presso Palerino un vocabolo che non ha altro significato se non che il nome proprio d'un antico poeta. Il vocabolo, all' incontro, di Minenium è scritto chiaramente nel vetusto e bel codice del Falcando, possednto dalla Biblioteca di Parigi (Saint-Victor, 1604, fog. 45 recto) e si riconosce anco in un diploma arabico di aprile 1132, serbato nel tabulario del Duomo di Palermo, del quale il Gregorio pubblicò nno squarcio nel sno opuscolo De supputandis apud Arabes siculos temporibus, pag. 44, ed ora l'intero testo è stampato correttamente dal professor Cusa, ne'suol diplomi grecl ed arabl di Sicilia, vol. l (non ancor pubblicato), pag. 6 segg. Per cotesto atto nn musnimano di Palermo permutava nna parte dell'acqua dell' Ain-el-Mendni con le acque dell'Ain-el-Farkh e dell'Ain-el-Boltiah, possednte da un altro mnsulmano; le quali sorgenti eran tutte " nelle regioni occidentali di Palermo" e la prima irrigava la campagna detta Burgel-Bottol, della quale sapplamo altresì il sito da Ibn-Haukal, nella Biblioteca arabo-sicula, testo pag. 9, e nel Journal Asiatique di gennaio 1845, pag. 29.

E da notare che questo castello non comparisce tra' stil real del'agro Palemianno, notati nel'diplomi di Federigo imperatore, ab di Carlo d'Angib. Direbbesì che fosse stato distrutto innanzi il XIII e colo: e forse nella battaglia del 21 niglio 1200, la quale comincile l'appunto in quel luoghi, come si vede dal cap. vij di questo libro, page. 580.

• Yha buona ragione di credere che questo castello, col suo hagno, di cul thanagono gli avanat, col suo porre co la laga ratificiale or disseccato, sieno opera dell'emir kelbita Gia'iar (997-1019). Si vegga il nostro libro IV, cap, vija, pag. 330 di vip. 2, ci il lib. V, cap, vi, a pag. 130 del presente volume. Enna proprio quessil "il palagio e il deliziosi gardini lirrigati d'ocque e ricchi di fivuta, "i quali, al dir dell'Amato, furono occupati dal conte Raggiero, quando abocch nell'agro Paternilanoli IIO1.

Degli avanzi di Maredolce han trattato, nelle opere citate, il Gally-Knight, a pag. 305; l'Bittorf, a pag. 6 (tavola LXXIV, fig. 2); il Girault de Prangey, pag. 92; il Di Marzo, vol. I, pag. 270 e segg.

\* Il Gregorio, Rerum Arabicorum, pag. 188, pubblicò un pessino disegno della testricio cufacia che il vedevca al soumo delle marte e che i non al provò a tradurre; nè lo lo tenterò sent'altro ainto che quella incisione. Il Gregorio aggingue esser molto belli caratteri ed aver l'odifato l'apparenza di motto antichità; nun non dice che l'abbia veduto egli stasso. Il Girvatt de Pranger, op. ch., pag. 90, c tarole VII e XIII, n. 4, diel' l'interno del Papaire una bella copia d'un berano della iscribaco, il cui caratteri direi molto antich), se la paleografia enite a desse provo certe de' tempi. Ma potchè lai si dicei sai escasta già, fin da molti anni, l'iscribo del sono l'ancolo de l'empi. Ma potchè lai si dicei sai escasta già, fin da molti anni, l'iscrib.

la forma primitiva di que' due monumenti è mutata, tra pei guasti del tempo e per fabbriche sovrapposte. Diciam lo stesso della Porta della Vittoria' e dell' edifizio di San Giovanni de' Lebbrosi. Poco poi è da sperare in certi castelli d'aspetto saracinesco, abbandonati, anzi mezzo distrutti, come que' del

zione, pon postiamo sperare per ora, nà forse unai, di artivare all'origine di quel monumeno. Si regga anco il Gally-Anight, op. cht., pagina 331. Pel resto il disegno della sala principalo del baguo somiglia molto a quello del bagno di Palma in Matorca, che di di il Giranti de Prangey, op. cht., tavola il : e il differenze sono gli archi, acuti a Cethi de ai ferro di cavallo in Palma, e il iaroro assal più delicato nel primo che nel secondo di quegli edifici.

1 SI è discorso degli avanzi di questa porta nel libro V, cap. Iv, pagina 428 del presente volume, nota 2. Dopo avere scritto quel capitolo. mi è occorso di visitare io stesso nel 1868 la chiesa della Vittoria, in compagnia dell'architetto dottor Cavallari, e vi sono ritornato nel 4871. Io ho riconosciuta la esattezza delle notizle che mo ne diè dapprima il dotto professore Salinas, le quali lo usai nella nota. Ilo veduta di più, mostratami dal Cavallari, la faccia esteriore di questa porta dal lato del vecchio muro della città, al quale è ora addossata una casuccia che risponde sulla piazzetta chiamata della Vittoria a' Biauchi, e vi si distingue benissimo l'arco acuto, ora tutto ripleno e ragguagliato alla faccia della parete. Dall'altra parte del vecchio muro sta la chiesa della Vittoria; nella quale la prima cappella, a destra di chi entri dall'ingresso maggiore in piazza dello Spasimo, risponde per lo appunto all' antica porta. La metà superiore della qual cappella è occupata dall'affresco ch'io glà descrissi, moderno e ritoccato in tempo ancor più recente. Ma nella metà inferiore, e per l'appunto dietro l'altare ch'ora è congegnato in guisa da scostarlo quando si voglia, veggiamo la metà inleriore d'una antica e robusta porta di legno, la quale è da supporre conservata fin dall' XI secolo; e tanto più lo dobhiam credere dell' arco acuto, il quale potrebbe anco risalire alla fondazione della Khalesa , cioè al X secolo. Avvertasi che rimangono avanzi rohustissimi ed antichi di costruzione, tanto in altra parte della chiesa, quanto in una casipola attigua su la piazza dello Spasimo.

<sup>3</sup> Bo riferite net cap. 1v del libro V, pag. 118 del presente volume, non 3, fe proprie parole vi Amano, le quali fanon credere del 18 del San Glovanni del Lebbrosi s'al to stesso del Castello di Ielià, ossia Giovanni preso dal conte fungiero dopo quello di Maredoleo. Ma la che'as attuale non v'era al certo; nè alcun documento prova che i Normanni l'ab-liano fabricata immediatamente.

monte Bonifato, \(^1\) d'Entella e di Caiatamauro in val di Mazara \(^1\) e qualche altro in val di Noto, \(^7\) non parendo che dalle ruine di fortilizii si possa ritrarre un compiuto sistema d'architettura. Io non ho fatta menzione delle chiese che chiamiamo normanne, perche le son tutte evidentemente del duodecimo secolo, e se in una o due si potesse scoprire qualche lavoro degli ultimi lustri dell'undecimo, non porterebbe divario nell'epoca.

Del rimanente bastano gli edifizii del duodecimo

Una veduta di questo castello rovinato, che sovrasta ad Alcamo, si trova nell'opera del Duca di Serradifatco, Del Duomo di Monreale e di altre chiese normanne, pag. 43, in vignetta. Vi si scorgono parecchie finestre ad arco acuto.

<sup>3</sup> D'Enetla si è fatta menzione nei libro V, cap, li, pag. 86 di questo volume, nota i. Era al erro excetileo fortissimo pris della guerra son unanna. Un amico mio, che visitò quelle rovine quatordici anni addistro re e n'abbozzi anco una pinna; vi osservò una caterna con volta a socia cacuto, il quale nell'abbozzo ha le medesime proporzioni che negli edifiziti normani d'esti sil secolo.

Calatamany non è nominato negli annali normania; ma Edrisi ne finemeino e ne midica i sito. Anchebe danque riferito al tengli mussimani, quando anche non attestasse quella origine il nome, composto di don notissilla vocaboli, sarabico il primo e taino o greco il secondo, il quale fori anco el condurribbe ai primi tenpi del conquisto mussimano. Un documento i chi a liegai entita Genera del Verpro Sicilino, ca. PV. cilzione del 1806, tomo 1, pps. 120, non 2, prova l'importanza di questa la tattamaro, che gioco in quello serveno motigone del resso al primo in alle con rofine cepti con con conservata. Si con con conservata con con conservata.

"Il barone di Bandralisca da Gelali, tolto immaturamente all'Italiada agli studii, nial alfermasa nel 1801 aver vista, pid id venti anni linnazi, usa iscrizione arabica nella torre detta Li Gresti, che faces parte d'usa massarcia de occorre nel sentero che mena da Pitzaza a Lentini, Il quale allor si chiamava strada. L'iscrizione si vedeva in una scala della torre, parte labiricate a parte tagliata nel assaso.

Sarebbe da ricercare questa torre ed anco i due monumenti citati da llouel, Vogage pittoresque, etc., vol. III, pag. 69 e 122, l'un do'quali sorgea nella via da Militello a Vizzini; e l'altro nel féudo della Falconara, a tre miglia da Noto.

Lambert of the

secolo per determinare l'indole dell'arto che fiori in Sicilia in tutto il periodo delle colonie musuimane. Gli autori moderni, ai quali è occorso quest'argomento, notan tutti nell'architettura siciliana de'tempi normanni uno stile peculiare, molto diverso da quello delle nazioni curopee contemporanee e perfin della Spagna musulmana; onde lo dicono misto di varii elementi, bizantino, normanno, moresco, e che so 10; ai quali ogni scrittore pur attribuisce proporzioni diverse. Altri sostiene che l'architettura volgarmente chiamata gotica, della quale par che i Goti non abbian saputo mai nulla, venne dal Levante o pria di passare nel Settentrione, dov'era destinata a produrre tanti miracoli d'immaginazione, fe' sosta in

Si veggano: Hittori, Architecture moderne de la Sicile, Parigi, 1835, gr. in foglio, con rami.

Gally-Knight, The Narmans in Sicily, Londra, 1858, in-8°, con atlante in foglio.

Serradifalco (Domenico Lo Faso, duca di) Del Duoma di Manreale e di all'echiese normanne, ec., Palermo, 1838, in foglio, con ramt, e Il Castello della Zisa, nella raccolta initiolata: L'Olivusao, ricorda del soggiarno della Corte imperiale russa, ec., Palermo, 1808, in 4°, con litograbo.

Girault de Prangey, Essai sur l'architecture des Arabes et des Mores, Parigi, 4841, in-80 gr., con litografie.

Di Marzo, Delle Belle Arti in Sicilia, ec., Palermo, 4858, due vol. ln-8° gr., con litografie.

Buscemi, Notizie della basilica di San Pietro, detta la Cappella regia di Palermo, Palermo, 1840, in-4°, con litografie.

Schack (A. F. von) Paeste und Kunst der Araber in Spanien und Sieilien, Berlino, 1865, due vol. in-420.

Springer, Die mittelalterische Kunst in Palerma, Bonn, 4869, in-4». Gravina (Dom. Benedot. cassinese), 11 Duoma di Manreale illustrato, Palermo, con la falsa data del 4859, da correggere 4874, gr. in foglio, con tavote eromolitografiche e fotografie.

Si vegga ancora gli articoll critici sull' opera del Serradifalco, scritti dall' abate Niccolo Maggiore, nelle Effemei idi Sisiliane, n. 64, 65, 66 (Palermo, 4839) e da Giambattista Castiglia nel Giarnole Letterario, n. CXCV, (Palermo, 1839).

Sicilia. Allargandosi per tal modo la quistione, io sono costretto ad entrarvi, male armato com' io mi sento : onde chiederò aiuto ai maestri dell'arte, innanzi tutti al Coste, il quale studiò lungamente gli edifizii del Cairo e si valse dell'erudizione musulmana. A questa fonte attingerò anch' io qualche notizia su l'origine e i progressi dell'archiettura appo gli Arabi : e sarà gran fatica, poichè non è trattato quest' argomento da nessun de loro scrittori ch' io m' abbia letti. Ibn-Khaldùn, nei Prolegomeni, lo tocca con alte considerazioni di filosofia storica : egli scende fino alle pratiche de muratori e de legnaioli; ma, proprio su l'origine, dice una volta che gli Arabi appresero l'architettura da Persiani e par lo neghi nu na latro capitolo.

Gli Arabi, come ognun sa, non aveano altra penisola, se non che un linguaggio copiosissimo, rigoglioso e ben coltivato. Meno che ogni altr'arte

Prolégomènes, traduzione francese del baron De Slane, parte II, 748. Nel testo, parte II, pag. 231, 239, della edizione di Parigi, leggesi ii nome etnico di Fars, cioò popoli della Persia propriamente detta, escluse le province settentrionali ed orientali del reame attuale. Si veggano anco tutte le pag. 241 segg. e 365 segg.

Nella stessa opera, traducione francese, Il, 275, l'autore sorive che il califo Whitd-bi-Ab-el-Ab-el-Mello Gevenire architett dia Constantiopoli per costruire ile mosche di Medina, Gerusalenme e Danasco. Par ch'egli contraddice codi che aveza detto dello arigine perialna: e pure i due fatti stanno besissimo insiene. Come vedremo or ora, gli artiuti bianstiai fraro chiamata pie lavori di moscio e forse per airi oramenti; e i persiani fabbictareno i prinis ciditti. In ogni modo il recconio è manifestatua del consideratione del presenta del consideratione del presenta del prinis America para che liba-habidina, al sotto sous, abbia mossi qui a fascio varif fatti. E così taivolta ei dava nel aeguo e talvolta o dalogitara netto.

avea potuto svilupparsi l'architettura in quella nazione, il cui corpo era nomade e le estremità, se possedeano edifizii, li doveano a' popoli finitimi: a settentrione Petra e Palmira piene di monumenti romani; a levante Hira con le fabbriche de' tempi sassanidi e il famoso castello di Khawarnak, edificato ne' principii del quinto secolo dall'architetto greco Sinimmar per comando del re arabo Nomân; a mezzogiorno il Icmen, con quell' architettura che gli potean recare i Persiani, ovvero i Cristiani d'Abissinia imitatori de'Bizantini. La ragione storica, dunque, portava che, emigrando gli Arabi nella Mesopotamia, nella Persia, in Siria, in Egitto, nell'Affrica propria e nella Spagna, ed occorrendo loro di fondare cittadi, edificare moschee, castella, palagi, e adattare agli usi proprii gli edifizii sacri e profani de' popoli vinti, dovessero cercare architetti nelle schiatte straniere : sia tra i vinti medesimi, schiavi, liberti, tributarii, ovvero fatti musulmani e concittadini; sia tra i sudditi dell' impero romano o degli usurpatori delle sue province. E le memorie musulmane provano che l'architettura penetrò appunto per coteste vie nella nazione arabica, ringiovanita e ingrandita prodigiosamente per numero e territorio. Le medesime vie, diciamo, per le quali i Musulmani appresero gli ordini di pubblica amministrazione de Sassanidi e de Bizantini e la medicina, le matematiche, la geografia, la chimica, la logica, la metafisica; le quali scienze tutte essi tolsero in prestito dall' antichità e le tramandarono alla rozza Europa del medio evo, più sollecitamente

<sup>\*</sup> Caussin de Perceval, Essai sur l'Histoire des Arabes, II, 55.

che non abbian fatto i Greci, eredi del gran nome romano. Pur sembra che, tra gli abitatori dell'impero musulmano, que di schiatta ariana abbian tanto superati i padroni loro nell'esercizio dell'architettura, quanto nelle scienze e nella pratica della pubblica amministrazione; nelle quali discipline gli uomini più notevoli erano d'origine straniera, ancorchè la lode di tutte lor fatiche fosse stata usurpata dagli Arabi, che loro aveano imposta la religione e donata la propria lingua.

Fin da primissimi conquisti, i Musulmani adoperarono nella costruzione l'ingegno e la mano dei nuovi sudditi. Arde, entro un anno forse dalla fondazione (688), il misero aggregato di baracche che era allor Cufa, ed ecco i coloni arabi pensano a fabbricar case di mattoni e calec; il califo Omar assente, a condizione che non le faccian tanto alte; 'ma commette a un gentiluomo di Hamdan (Ecbatane), per nome Ruzabeh, di disegnare un grande edifizio da porvi insieme la moschoa e il tesoro pubblico: e per la moschea si tolgono colonne da tempii sassanidi 'e altri materiali dai palagi di Hira.' Ruzabeh costruiva

<sup>2</sup> Beladsori, Liber Expugnationis, etc., lesto del De Goèje, pag. 288, e Ibn-el-Athir, loc. cit.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> lin-el-Athir, anno 17, testo del Tornberg, vol. II, pag. 411, 412.
<sup>2</sup> Kela'i, El-Itit[d, ms. di Parigi, Ancien Fonds, n. 653, fog. 94 verso.
Si confronti con lin-el-Athir, loc. cil.

Notisi che la più parte de' monumenti musulmani surti ne' primi secioli dell' egira dallo Estreto di Gibilerra ai Golio Persico e all'Ottas, furono costruiti con le spoglie degli anichi edifitii. Non occorrono citasioni per questo. Leggiano anco in Beladostri, op. cit., pag. 909, che furno messe nella moschec cattorrale di Waset, in Mesoposimia, delle porte tottle da Zandewend che altre città di quella regione; gli ablattiri dello quali si querelarono di cotest' atto di violenza, contrario al patti ch' essi avezno suphatti col Massulanai.

anco i mercati di Cufa a mo' di portici: 1 ed a capo di un secolo furono fabbricate in quella gran città delle botteghe con vòlte di mattoni e gesso, per comando di Khaled-ibn-Abd-Allah-el-Kasri, \*governatore dell'Irâk (725-739), celebre pei canali, i ponti ed altri pubblici lavori, di cui arricchì la provincia, per le grosse entrate che ne cavò, e pel favore che dette agl'Infedeli. 3 Ma già a quel tempo l'architettura era progredita appo i Musulmani. Sappiamo che, occorrendo rifare più, spaziosa la moschea cattedrale di Cufa, Ziad, ufiziale del califo Moawia (664-680), consultossene con architetti persiani, ai quali sforzossi di significare il concetto ch'egli avea in mente, ma non lo sapea spiegare. Pure un vecchio ingegnere dei re sassanidi lo capì; gli rispose che si doveano alzare colonne di trenta braccia, tutte di pietra di Ahwaz, assicurata con arpioni di ferro e saldature di piombo; che poi s'avea a costruire il tetto, murar le navi laterali e l'abside in fine, " Ecco per l'appunto ciò ch'io pensava, "ripigliò Ziad : e così fu fatta l'opera.



<sup>1</sup> lbn-el-Athir, loc. cit.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Beladsori, op. dt., pag. 286. Il vocabolo che traduco "volta "eag. Parmi sia da porvi mente nel ricercre la recondita radice del francese "ogive," polchè gli Spagunoll conlondrano la pronunzia delle due tettere g a (gim. 2a) che sono le tilum el quel vicabolo arableo. Avremmo così le prime due silabe di "ogive," e l'ultima si potrebbe riferire alla nota desinenza dell'aggettico derivativo in lingua arablea.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> lbn-el-Albir, anni 105, 121, edizione del Tornberg, V. 93, 163 sega. Il Beladsori, op. ett., 286, 287, fa un cenno do'lavori pubblici dovuti a Khaled e etta, tra gli altri, una chiesa ch'egii edificò, come dicesal, in Guia, in grazia della sua madre cristiana. Questo fatto non è stato dimenticato dal Weil, Gestichte der Challen, 1, 621.

<sup>&#</sup>x27; Kela'i, loc. cit. È notevole che questa pianta somigli a quella delle

Più audace e maestosa comparisce l'arte sotto il califato di Walid (705-715), il quale rizzò di pianta molti edifizii e molti ingrandì e decorò. Era già surta a Wâset di Mesopotamia (703) una fabbrica detta El-Kubbet-el-Khadra, ossia la Cupola Verde. 1 Walld ne fece innalzare un' altra nel maggior tempio di Damasco; della quale si narra che quando il severo Omar-ibn-Abd-el-'Aziz (717-720) si proponea di rimuovere dalla moschea tutti i vani ornamenti accumulati con molta spesa dal predecessore, venne a Damasco un ambasciatore bizantino, il quale, entrato nella moschea con parecchi mercatanti di sua nazione, alzando gli occhi alla cupola si turbò fieramente, e richiesto del perchè, rispose avere già sperato che la fortuna degli Arabi durasse poco, ma or che vedea quali edifizii sapessero fabbricare, si aspettava diuturna la possanza loro. 2 Grande opera sembra anch'essa, alla metà dell'ottavo secolo, la

chiese cristiane. Traduco "abside" il vocabolo arabloc, che significa letturalmente parti posteriori. Traduco "braccio il l'occobio datria", che sur raimente parti posteriori. Traduco 'braccio il l'occobio datria", che sur risponde ne' due significati di membro del corpo e di misura lineare. La ladriar varabi di imaphezza secondo il toughi e i tempi, Quella dell'anni Nilometro di Rauda, misurata dal Coste, op. cit., pag. 45, è di metro 0.5415.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Beladsori, op. cit., pag. 290.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Frammenti del testo d'Ibn-Sciaixr, pubblicati dal protessore Ansach, in nota al suo Specimen e literia orientalibus, etc., Leida, 1833, in-8-, pag. 8 e 9. Si vegga nello stesso opuscolo, a pag. 9, il testo della cronica anonima, di Waltd, la quale da all'ambasciatore il titolo di patrizio e narra los tessos fatto on altre parole.

Dal canto mio, temperando una iperbole troppo grossa, ho tradotto:
\* si turbò fleramente \* il luogo del testo, che dice propriamente \* cadde
svenuto. \*

Su la moschea di Damasco si consulti Edrisi, versione francese di M. Jaubert, I, 351, dove si fa menzione di un'altra cupola detta La Verde e di varie maniere di ornamenti.

cupola che edificò sul palagio di Khawarnâk, testè ricordato, un partigiano degli Abbasidi, persiano d'origine, quand' egli ebbe in dono il palagio, all'esaltazione della nuova dinastia. 'Nella prima metà del nono secolo, l'emir aghlabita Ziadet-Allah, sotto il cui regno fu conquistata la Sicilia, rifabbricando tutta di mattoni e di pietra la vecchia moschea cattedrale del Kairewân, fece innalzare una cupola sul mihrab, ossia nicchia che designa la dirittura della Mecca.' Allo scorcio del medesimo secolo se ne vide sorger anco nelle loggette dei giardini, dove posavano mollemente gli emiri d'Egitto; 'mentre il feroce Ibrahim-ibn-Ahmed alzava nella moschea del Kairewân un'altra bella e maestosa cupola, sostenuta da trentasei eleganti colonne di marmo. '

Ma ritornando a Walid, è da notare che in particolar modo ei promosse l'ornato. L'anno ottantotto dell'egira (707), quand'egli volle ampliare la moschea del Profeta a Medina, Giustiniano secondo gli mandò centomila dinar, ceuto artefici e quaranta

¹ Behadsori, op. cit., pag. 287, 288. Costul si chlamara Ibrahim-Ibra-Selama; era ilberto della tribà di Rebib, ed era stato uno degli emissarii che prepararono la sollevazione del Kitorasia a lavore degli Abbasidi. I Rebàb si veggono tra i primi conquistatori dei Khorasia, secondo un passo del Beladsori, op. cit., pag. 404.

Bekri, Description de l'Afrique, testo di Parigi, pag. 23, e traduzione nel Journal Asiatique di ottobre 1858, pag. 471.

Makriti, Mond'is, testo di Itulak, tomo I, pag, 317, diec che l'embro Loudinda Khimarnweih babbrio di foccia alla Kubbet-el Hundo, ossia 'Copola dell'Aria, ' un'altra cupola chiamata Dekka, ossia 'Belvedere,' ch' era aperia d'altul (ossia di quattro arcili, com' e' parmi, che sossimeno la cupola), ma questi si chiadeano, quancio si volea, con cortica. Dalta Dekka si scoprivano tatti i giardini e i palagi dell'emiro, til descrio, il Nilo, e il morti.

<sup>\*</sup> Bekri, op. cit., pag. 24 del testo e 472 della traduzione.

some di materiali da mosaico; le quali non bastando, il bizantino ne fe' cercare, terribile accusa della Storia, per tutte le città abbandonate dell'impero. 1 Walîd fu anco il primo che ornasse la moschea di Damasco con mosaico a ramoscelli e fogliame, disegnati in varii colori su fondo d'oro. In quella della Kaaba alla Mecca egli aggiunse degli archi con iscrizioni a mosaico bianco e pero, e rivestì i pilastri di marmi a due colori alternati, e talvolta anco a tre, bianco, rosso e verde. Due secoli appresso, la corte di Costantinopoli donava similmente del materiale da mosaico al califo omeiade di Spagna, Abd-er-Rahman, quand'egli diè l'ultima mano alla moschea cattedrale di Cordova. Tra gli altri ce l'attesta Edrîsi, dicendo che gli archi del mihrâb « eran tutti vestiti di mo-» saico, da parere smaltati come tanti oreccbini, e · che ci si ammirava un lavorio, sì pari, sì elegante » e sì fine, che nè Musulmani nè Rûm arrivarono » mai a tanta perfezione. » Notevoli parole in uno

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Tabari, ms. della Biblioteca di Parigi, Suppl. Arabe, n. 744, pag. 132, 33. Si confront llm-ei-Ablr, anno 88, testo di Toroberg, 1V, 422. Si confront anco lo scrittore anonimo del colliato di Walid, ec, pubblicato dall'Anspach, op. cl.u., pag. 4, nel quale, per errore di copia, com' e sembra, si dal in numero di 100,000 artefici, allegando l'autorità del Walid.

Mohammed-lina-Sciakir, nell' opera citata dell'Anspach, pag. S, nota serire che Walid domando all' Imperatore di Costantinopoli dodeimati all' nelle del suo paese, vennti i quali, fece rivestir le mura della moschea e delle pietraze d'oro che addimandania feziaki (piese), tramaniere di peregriti colori in figura di piante, ec. "Si controntino i langdi d'Un-Schadidn, teste citata; pag. 821 in mil.

Azraki, testo pubblicato dal Wüstenfeld, nelle Chroniken der Stadt Mekka, tomo i, pag. 309, 323 segg.

bozy e De Goeje, Description de l'Afrique et de l'Espagne, par Edrisi, Leida, 1806, testo pag. 209. Si vegga a pag. 209 la versione, dalla quale ho creduto doverni scostare un noccino.

scrittore che avea forse sotto gli occhi i mosaici della Cappella Palatina di Palermo!

Su lo stesso argomento degli ornati è da ricordare che nell' Affrica propria Ziadet-Allah rivestì il mihrab di marmi da capo a piè; ornollo di iscrizioni e rabeschi, vi pose intorno intorno delle colonne picchiettate di nero e bianco (granito?) e n'alzò di faccia al mihrab due di splendido rosso (porfido?), che non se n'era mai viste più belle in Ponente nè in Levante; per le quali l'imperatore di Costantinopoli profferì tant' oro quanto elle pesavano, ma Ziadet sdegnò di venderle. La favola di tal profferta attesta, secondo me, il commercio con architetti bizantini di Costantinopoli, del Napoletano o piuttosto della Sicilia. E poichè l'arte bizantina si estese tatvolta, insieme con la protezione politica, infino all' Abbissinia, va ricordata qui la tradizione che Abd-Allah-ibn-Sa'd, governatore d'Egitto (645-656), abbia avuto in dono da quel re il bel pulpito di legno intagliato, che fu collocato nella moschea cattedrale

Ibn-ei-Abbăr, Hollet-er-Siard, ms. della Società asiatica di Parigi, fog. 30 verso. Si confronti Bekri, citalo nella nota 2, pag. 839; il quale aggiugue che ie coionne, alzate a sostegno della cupola che costrul Ibra-bim-ibn-Abmed, erano tutte ornate di intagli (o mosalci).

Quests mosches, si vicino al nostro mare, si poò dire inespiorata fin oggi, perchò i Cristalni assal difficilmente entrano nella città santa dell'Affrica, ed a nessuno è venuto fatto fin qui di penetrare nella moschez. Depo Shaw e Desfontaines, lo tentarono invano Girault de Prangy; (op. del., pag. 36, 36); Ser Geruille Temple; e, pochi and addetro, l'Intarprendente barone di Maltzan non poth notar altro che gli avanti di colonne e altri lavori dell'antichità, che si vedena di flonci, ed un'alta cupole un minaretto con iscrizioni cuche (Ritte in den Regentechaften Tunis und Tripolis, Leloutz, 1870, vol. II, noc.)

dal legnaiolo B..kt..r di Dendera, mandato a bella posta dall'Abbissinia. 1

Molto ci aiuta in coteste ricerche l'Egitto, sì per le profonde radici che vi messe la schiatta arabica fin da' primi principii del conquisto; sì per la inesauribile ricchezza, nutrice delle arti, e infine perchè quivi i monumenti del medio evo sono stati, meglio che in tutt'altro paese musulmano, illustrati dagli scrittori indigeni e studiati dagli europei. Il Makrizi, diligentissimo raccoglitore delle notizie sparse negli annali del suo paese, fa la cronaca di ciascun monumento. Sappiam da lui le vicende della moschea cattedrale di Amru, o meglio si scriva 'Amr, al Cairo vecchio, ristorata varie volte e riedificata al tempo di Walid; per cui comando fu abbattuto (710) il tetto che parve troppo basso, e ricominciato il nuovo edifizio (maggio e giugno 711), fu terminato a capo di tredici mesi per opera di un Iehia-ibn-Henzela, liberto de Beni 'Amir-ibn-Liwa, onde sembra anch'egli di schiatta persiana e forse di Hamdan stessa." In vero, nei disegni che noi abbiamo della moschea di 'Amr, l' arco dei portici, formato di due curve che s'incontrano, ritondato bensi al vertice e un poco rientrante nel pièritto, par che racchiuda gli elementi dell'arco aguzzo e di quello a ferro di cavallo, che

Makrizi, Mowd'is, testo di Buiak, vol. il, pag. 248.
 Makrizi, vol. cit., pag. 246 a 256.

<sup>9</sup> Makrizl, op. cit., vol. 11, pag. 248. Si confronti ii Coste.

Argomento ciò dal Beladsori, op. cit, pag. 309. I Beni 'Amir-ibn-Liwa, gentilionnial della Mecca, combatterono nelle prime guerre dell' Islam e un di loro si trovò alla presa di Banada (643). Indi è molto verosimile che la tamiglia abbia fatta stanza in quella città e che il suo liberto losse stato di schiatti indigena.

poi svilupparonsi l'uno nelle parti orientali e l'altro nelle occidentali dello impero musulmano. Vi si scorge anco la costruzione con pietra di due colori alternati; e verosimil sembra che quegli archi rimangano in piè fin dall'ottavo secolo. Ma non ragioneremo su le probabilità, quando abbiamo la certezza nella moschea d'Ibn-Tulûn, Il Makrizi ci dà ampii ragguagli e precisi di questo monumento, edificato proprio nel secol d'oro della civiltà musulmana: che anzi la schiatta araba già declinava, già prendeva a nolo spade straniere per godersi meglio i piaceri dell'intelletto e de' sensi, e già le province spiccavansi dall'impero, del quale restava il nocciolo spolpato a Bagdad. Allora Ibn-Tujûn, soldato di schiatta turca, mandato a governare l'Egitto e fattosene padrone, edificava, in quel ch'oggi chiamasi il vecchio Cairo, stanze di soldati, palagi, acquidotti, spedali; e tra gli altri monumenti immaginò una nuova moschea cattedrale. Narrasi com'avendo flagellato e messo nel carcere di polizia l'architetto cristiano che poco prima gli avea costruito un acquidotto. Ibn-Tulûn chiamò altro architetto per la moschea; ma che sentendosi chiedere trecento colonne da raccattare nelle chiese cristiane per tutto l'Egitto, ei ripugnava a tal partito e non sapea che si fare. Il cristiano allor gli scrive dalla prigione che ei fidasi di murar la moschea senz'altre colonne che le due del mihrâb: chiamato dal principe, gli ab-

Veggansi i disegni nell'opera egregia del Coste, Architecture arabe, ou monuments du Kaire, Parigi, 1837, gr. in foglio, tavole 1, II, III, e si confronti il testo, pag. 30 segg.

bozza il disegno sopra una pelle, e quegli approva il partito: fa rivestire l'architetto d'un pallio, com'or sarebbe attaccare al petto una decorazione; gli fa noverare centomila dinar e dà carta bianca per lo rimanente della spesa: onde l'opera fu fornita a capo di due anni, il dugensessantacinque dell'egira (878-879). La moschea d'Ibn-Tulûn abbandonata, ristorata, ma non mai mutata sostanzialmente, 'è stata osservata dal Marcel. \* studiata dal Coste ed ammirata da tutti gli Europei, com' uno dei più bei monumenti del medio evo e come il più antico edifizio costruito con archi acuti. E veramente i disegni che ne dà il Coste, ci mostrano in quegli archi sostenuti da robusti pilastri il sesto acuto poco allungato e similissimo a quello degli edifizii siciliani del duodecimo secolo del anco a quello del Nilometro di Raudha, il quale era stato fabbricato il dugenquarantasette dell'egira (861), al dir di Makrizi. Ouesto scrittore poi ci attesta il gran lusso d'architettura. di che sfoggiarono i successori d'Ibn-Tulûn, allo scorcio dello stesso secolo, e più di loro i Fatemiti

<sup>1</sup> Makrizi, op. cit., vol, 11, pag. 265 segg.

Univers pittoresque; Egypte moderne, par M. Marcel, 4848, pag. 73 e seguenti.

Sanno gil eruditi che parecchi volumi di quest' ampla raccolta non son mere compilazioni fatto a tanto il foglio. Il Marcel, orientalista, viase a lungo in Egitto, studib seriamente le antichiti di quel paese nel modi Naterio, e pubblicò varie altre opere importanti. Chi ha lettal i testi del krizi e d'altri autori arahi, s'accorge subito che il Marcel li studiò e ne diè sovente una raduolore féccle.

Owen-Jones, Grammaire de l'Ornement, Londra e Parigi (senza data), ediz, in-4e, nella descrizione della tavola XXXI.
Coste, op. cit., pag. 32 segg.

<sup>3</sup> Coste, op. cit., tavola LXX, e il testo a pag. 45.

Makrizi, op. cit., 11, 485.

nel decimo e nell'undecimo. E s'egli non ci sa dir la patria di tutti gli architetti, nè anco del cristiano d'Ibn-Tulún, pur ci narra che tre porte del Cairo, innalzate verso il millenovanta dell'èra volgare, furon opera di tre fratelli nati in Edessa.

Non occorre particolareggiare altrimenti le memorie de monumenti egiziani del secolo decimo e dell' undecimo, poichè l'arte rimanea la medesima, ancorchè il gusto forestiero si fosse insinuato negli ornamenti. 1 Lo stesso Ibn-Tulun, dotto e pio musulmano, non rifuggì dal porre due leoni di stucco dinanzi una porta del suo castello. Il figliuolo Khamaruweih, che gli succedette, fece ritrarre sè e le sue cantatrici in una palazzina de'sontuosissimi suoi giardini, le mura della quale eran tutte d'oro e d'azzurro, e le figure dipinte in una larga fascia e ornate di corone, orecchini e altri gioielli di gran valore. 5 Conquistato poi l'Egitto da'Fatemiti per mano di Giawher, liberto siciliano di schiatta greca o latina, l'uso delle immagini si fece più frequente; e perfino nella celebre moschea dell' Azhar (972) furono scolpite sui capitelli certe figure di volatili e si spacciò fossero talismani da tener lungi dal tempio le passere, le tortore e le colombe. Il vero è che gli architetti dei principi egiziani dal decimo se-

Si vegga il Makrizi, op. cit., I, 381, e in molti altri iuoghi.
 Makrizi, op. cit., I, 518. Le tre porte si addimandavano Pab-Zawila, Bab-en-Nasr, e Bab-el-Fotüh.

<sup>3</sup> Si vegga ii Coste, op. cit., pag. 34.

<sup>4</sup> Makrizi, op. cit., I, 345.

Makrizi, op. cit., I, 316, 347.

Makrizi, op. cit., II, 273.

colo in poi s'erano invaghiti de'capricci e de'complicati ornamenti; sì come avvenìa già nella letteratura arabica, com'avvien sempre nelle arti dopo un'epoca di bella semplicità. Contuttociò non fu abbandonato l'arco aguzzo, se non che comparisce insieme con esso qualche arco tondo o trilobato; ma non si mutò essenzialmente lo stile, nè si può dir che sia succeduta a' be' tempi del Nilometro e della moschea tolunida una età barocca, come quella che ingombrò l'Europa nel decimosettimo secolo. Anzi e' parmi che dopo le Crociate l'arte arabica d'Egitto siasi ritemprata nell'antica severità. I monumenti di Kelaûn, di Berkûk, di Kaitbai, surti nel decimoterzo, decimoquarto e decimoquinto secolo, ci danno argomento di maraviglia e di riflessione, per la somiglianza loro con gli squisiti edifizii fiorentini di quelle medesime età.

Da un'altra mano ci rimarrem noi dall'esame dell'arte arabica in altri paesi; poichè a levante dell'istmo di Suez i monumenti musulmani anteriori al duodecimo secolo, per quel po'che se n'è studiato, non mostrano forme diverse da quelle d'Egitto; e se guardiamo a ponente di Barka, non troviamo nell'Affrica propria altri edifazii di quella età che la inesplorata moschea del Kairewân. Lasciam anco da parte la Spagna, dove gli Arabi esordirono seguendo da presso l'arte romana dell'Europa occidentale e di Bizanzio, e poi continuarono con lo stile, bene o mal chiamato, moresco: ma nè questo nè il primo rasso-

 $<sup>^{\</sup>rm t}$  Si veggano, nel Coste, op. cit., le tavole VII, VIII, e il testo, pag. 33 e seguenti.

miglian allo stile siciliano del duodecimo secolo, se non che nell'ornato.

Limitandoci dunque all' Egitto, noi chiameremo col Coste architettura arabica pura quella che vi si ammira ne' monumenti del nono e del decimo secolo:1 e conchiuderemo che cotesta forma d'arte nacque su le due sponde del Tigri, e fu esercitata per lungo tempo dalle schiatte de' vinti. Nel qual giudizio ci conferma l'esempio d'un'arte affine, quando sappiamo che, devastata la Mecca da una inondazione, il califo Abd-el-Melik, l'anno ottanta (700), mandava un ingegnere cristiano a costruire gli argini che difendessero in avvenire la città e il tempio; il qual cristiano aveva appresa l'arte, com'egli è verosimile, nelle irrigate pianure della Mesopotamia. 3 Non dico io già che l'arte arabica sia stata creata dal nulla. Si formò al certo di antiche tradizioni della Mesopotamia, della Media e della Persia e di tradizioni bizantine, miste a lor volta di stile romano e d'orientale e pervenute nel centro del novello impero arabico per doppia via; cioè a dirittura dalle province che ubbidivano a Costantinopoli, e, di rimbalzo, dall' abbattuto reame sassanida, il quale aveva apprese tante arti e scienze dalla Grecia e dalla nuova Roma. E sì che questa gran sede di civiltà sparse luce al paro su l' Europa e su l' Asia: e in Santa Sofia diè splendido esempio delle cupole e delle iscrizioni cubitali messe a ricordo e insieme ad ornamento; le

Coste, op. cit., pag. 32.
Azraki, testo arabico pubblicato dal Wüstenfeld, nelle Chroniken der Stadt Mekka, Leipzig, 4858, 1, 396.

quali furon poi si largamente usate da Musulmani di ogni regione. Ma con tutta la parentela e la rassomi-glianza di molte parti, non si può al certo chianare bizantino lo stile arabico, nel quale nessuno negherà lo elemento persiano. La storia ci dice l'origine dei primi architetti dei Musulmani; i monumenti sassanidi son lì ancora, con lor volte ovoidi per ogni luogo, e con l'arco ellitico del Taki-Kesra, per attestare che nel quinto e sesto secolo dell'èra nostra le curve descritte da unico centro non bastavano più al gusto orientale, ancorchè i Bizantini non le avesero barattate giammai.

<sup>4</sup> Finadin et Cotte, Vegoge en Perus (1880-1841), Parigi, secun dats. Si vegaton le tavole 24 (Sarbistan), 42 (Firuzabad), 216 (rovine assanide dette Tail-kera a Carislone), et Il testo pag. 33, 173, 31 autino le capole molto frequenti e per lo pio ovoidi, osale generate da un'ellisse che gira perpendicolarmente sul "asse maggiore. Nel Tail-kera il grande arco, che arriva al colimo della gran sala, è a sesto quito con la punta arrotondata, come que della mosches d'am el Calivo reccioli.

<sup>3</sup> II Galy-Knight, The Normans in Stelly, pag. 331, mette Innand uncongliciture, delle qual lia prima mi pare molto plausibli e la seconda molto strana: cioè che l'arco acuto sia passatio in Sicilia dal Kalrewin, e che ve l'abbia reactio un architetto bizantino. A sontegno di questi condo applicione, l'autore allega l'arco acuto che si vede nel menologio dell'imperatore issulto Maccolno alla Valicina.

Questo preziosissimo codice greco in carta pecora, ch'è segnato nella detta Biblioteca coi n. 1613, contiene le agiografie de' primi sei med delri anno, cominciando dai settembre; ed è illustrato in ogni pagina con una bella miniatura, che ne prende almeno la terza parte e che rappresenta sesso degli delfifi.

Il testo greco con traduzione latina, stampato in Urbino il 4727 in tre volumi in foglio, coi nome dei cardinale Annibale Albano dei titolo di San Clemente, nei primi due volumi riproduce in rami quelle miniature.

Ora esaminata la splendida edizione d'Urbino e visto auco il codice originale, debò dir che l'erudito leglese cade di ne errore. Arco acuto propriamente detto non si vede mai nel menologio dell'importatore Basilio. Yha solianto (edizione di Urbino, 11, 67, 69, 78, 90, 167, 124, 127, cc.) intorno alcume figure di sandi, una specie di trittico formato da quattro colmo e ollistari et terminato nella parte superiore di su na neolo rettilineo.

----

Dove e quando sia stato per la prima volta appuntato l'arco dello stile arabico, non si ritrae da quei pochi studii che gli Europei han fatti fin qui nelle regioni adiacenti al Tigri ed all'Eufrate. Mi s'affaccia l'ipotesi che sia avvenuto nell'ottavo secolo alla Mecca, Noi sappiamo che i Musulmani, quando fabbricavan di pianta le moschee, copiavano il disegno di quella che cinge la Kaaba. Sappiam che questo santuario dell'islam era circondato di case; in modo che, ingrandito il ricinto, avvenne che da varie parti rimanessero tra l'una e l'altra angusti passaggi per aprire novelle porte al tempio. Abbiam anco, da un autore meccano del nono secolo, il numero delle porte, ciascuna delle quali era costruita ad uno, due, o parecchi archi, e sappiamo la dimensione di ciascun arco, ' la quale il più delle volte si

tra due archi di circolo, o, al contrario, da un arco circolare tra due angoli rettilinei. Ma, come ognun vede, queste tornano a mère cornici, non son veri membri di architettura: e d'altrondo l'angolo rettilineo, adoperato sovente come ornato in architettura, non si è chiamato mal arco, nè può farno l'utilo.

In un sol posto, a pag. 102, cloè, del I volume, si rappresenta propriamente un portiro, formato di cohomo che sostenegon, invece di arciti todo i aguzzi, degli aogoli rettillind della fattura che abbiano testò descritta. Di due coso dennque l'una: o il dipiotore dellundo il portico per glairbitzo, netteendo un orasto in vece di un arco; ovvero ei volle inituze rozzamente gli arcità a sesto acuto, che ai suo tempo, chò en ella seconda metà del IX seculo, erano in uso appo i Musuinani. La socea di questa ministrura è per l'appunto la Antalocia, occupata alora da Musulmani. E coa il dipinto prova che il lizantioi, non che costruire archi acuti mel loro cettilisti, non il saspeano esemenco, o non il volano, initare coi pemelici.

Burckhardt, Travels in Arabia, Londra, 1829, vol. 1, pag. 284; e Burton, Personal narrative of a pilgrimage, etc., Londra, 1855, vol. 1, cap. vj., pag. 138. Si veggano a pag. 431 segg. le Idee del Burton su l'architettura sacra dell'Oriente.

<sup>3</sup> Azraki, op. cit., pag. 323 scgg.

Questo lavoro, fondato su le tradizioni d'un erudito meccano che visse al principio dei 1X secolo, fu scritto alla metà dello stesso secolo e adatta meglio che al tondo, al sesto acuto, che realmente si osserva oggidì nelle nuove strutture di quel tempio. 1 Verosimile egli è dunque che cotesta forma d'arco, la quale si sparse rapidamente per tutto l'imnero musulmano, eccetto l'estremo Occidente, siasi vista assai per tempo alla Mecca. L'arco ellittico della Persia ne dava il principio; lo spazio angusto consigliò forse di ravvicinare i due rami della curva si che si tagliarono; o forse l'idea venne dall'intersezione di due o tre archi tondi nelle porte divise da quattro o cinque colonne. Ed ho messo nell'ipotesi l'ottavo secolo, perchè nel corso di quello la moschea della Kaaba fu ingrandita tre volte, e perchè l'arco aguzzo, non per anco sviluppato nelle fabbriche della moschea di 'Amr che vanno riferite a Walid (714), si vede già bello e compiuto nel tempio d'Ibn-Tulûn (879).

Ignoriam noi come e quando siasi cominciato in Sicilia a smettere lo stile romano o bizantino. Le nuove costruzioni cominciarono di certo nel nono secolo, allorchè gli emiri aghlabiti ristoravano e ingrandivano Palermo; al qual tempo è da riferire la

vi furon fatte aggiunte ed X. Noi vi leggiano l'altezza e la larghezza di ciascano del 3 archi, lautil, scempli, verte onital da de, a tred al cinque, cioresano lo 23 porte (nel 1814 erano 10) della gran muschea quadrilatera della Mecca, comi essa era dopo le contrationi de'calif Wildi (705-175). Manshr (734-785) e Mahdi (715-785), descritta nell' opera stessa, pug. 300 segg., Alla più parte di cotesti archi di di l'altezza di 10 al faire' gono braccio, che supponghiamo da metri 0,54) su la larghezza di 7 dira' poco più no poro meno. Un soto è molto basso, cio di 0 da letzra per 0 di farghezza, zint', al contrario, molto allungati, ciuè di 9 sopra 5 e di 10 sopra 5, intere o sersese.

Burckbardt, op. cit., vol. l, pag. 243, 277 segg.
 Libro II, cap. v e ix nel vol. l, pag. 294, 407.

prima origine della strada maggiore del Cassaro, copiata forse dal mercato centrale di Kairewan, ch'era lungo quasi due miglia. 1 Può darsi ancora che l' impulso fosse venuto da Mehdia, allorchè i Fatemiti, venti anni appresso lor nuova capitale, fabbricarono la Khâlesa (937) nella capitale della Sicilia; \* ovvero a capo di trent'anni, nel rinnovamento degli ordini pubblici intrapreso da Kelbiti, del qual periodo abbiamo i frammenti dell'iscrizione monumentale di Termini e si, în rozzi disegni, gli avanzi di quella che coronava Bab-el-Bahr, 5 com' or veggiamo nella Zisa e nella Cuba; oltrechè Ibn-Haukal fa menzione d'altre fabbriche nuove ch'ei notò (872). Un secolo appresso viene il conte Ruggiero ad affermarci lo splendore degli edifizii ch' avea trovati e distruttane gran parte: e di que che rimanevano in piè nella prima metà del duodecimo secolo ci fa fede il libro di re Ruggiero, o di Edrisi. Questi accenna, tra gli altri, all'antico tempio di Palermo, sacro al culto cristiano, poi fatto moschea e infine cattedrale cristiana di nuovo, nella quale si ammiravano "sì peregrini lavori ed opere di dipintura, doratura e calligrafia, sì eleganti ed originali da vincere ogni

111.

Bekri, Description de l'Afrique, testo di Parigi, pag. 25, e traduzione nel Journal Asiatique di ottobre 4838, pag. 475-476.

Libro III, cap. ix, vol. iI, pag. 490.
 Libro IV, cap. iv, vol. II, pag. 27i.

Dissi di cotesta iscrizione nel libro IV, cap. Iv, vol. II, pag. 274, e poi l'ho letta io stesso e pubblicata, nelle Iscrizioni arabiche di Sicilia,

classe I, n. 4, Rivista sicula di marzo 1869.

Nello stesso libro IV, cap. v, vol. iI, pag. 303.

Libro IV, cap. v, vol. II, pag. 294 segg.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Libro IV, cap. xiij, voi. II, pag. 450, nota 4.

immaginativa. "In ogni modo egli è certo che prima del conquisto normanno l'architettura fioriva in Palermo e in altre città della Sicilia; nè men certo che continuò a fiorire. Lo stesso Edrisi descrive la cittadella normanna, della quale or non rimane che la cappella palatina e parte d'una gran torre. "S'erge, dice egli, nel più elevato luogo del Cassaro la nuova cittadella del gran re Ruggiero, edificata con ciottoloni" e massi di pietra da taglio: fortezza ben complessa, munita d'alte torri, di saldi minaretti o robusti propugnacoli che difendono i palagi e le sale.. "Si confronti cotesto ragguaglio con que' d'Ibn-Giobair, di Romualdo Salernitano e di Ugo Falcando, i quali non occorre replicar qui; ricordinsi gli edifizii suburbhani, de' quali abbiam detto in principio di

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Edrisi, testo, nella Bibl. enabo-rieule, pag. 28, 20, Pur mi riman si adubio di qualche lacma in questo luogo del testo. La descrizione si aduta perfettamente alia Cappella Palatina. Come supporre che Edrisi sono abbia fattu menzione di questa spleadida opera del suo mecenate; e come immaginare che i Normanni abbiano lasciate nel Doomo le isertirioni, le quali doveano esser tratte dal Corano?

<sup>&</sup>quot; Fosis, plurale di fust, ch'è tolto di peso, come notò il Fleischer, di ressie', pletrural, " ed a busto per designare il mustreli da mossico deviato, nel losgo di libn-Sedikir che abbism testi citto a pag. 898, nota 2. Si contionati una nota del Doxy, nella Description de L'Aprique, per Edrirai, pag. 300. Tarrebbe dunque a prima vista che Edrisi aresse voluto attudere a' mossico d'elli Cappelle Palatina e della sais del palsigio. Ma come adature alle piettrizza da mossico l'aggettivo che segue, quifalia, deve è ricordato per l'appento il presente insugo di Edrisi? Concien dimaque perodere fusi nel significato primitivo e persunderet che l'astore volue fare a losdico suo l'antitest del grosso i gerzat cictoti ci'massi di pietra da taglio. D'altronde non si labbrire coi mossico, nè Edrisi stesso avrabbe casto di arritarea a d'una metatora di tia claibro.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Edrisi, testo, nella Bibl. orabo-sicula, pag. 29, da correggere secondo Il Dozy, op. cit., pag. 308, avvertendo che ne' Diplomi arabi di Sicilia si trova la voce r..kkah col significato italiano di r\u00f3cea, e talvolta \u00e5 tradotto \u00e5 castellum.\u00e3

questo capitolo; vi si aggiungano le molte chiese e monasteri e gli edifării privati di che veggiam qualche avanzo, o ne fanno menzione le antiche seritture, e si comprendera quanto e quale sia stato il lusso architettonico della Sicilia nel duodecimo secolo.

Ma lo stile degli edifizii che rimangono di quel tempo torna all'arabico dell' Egitto. Ecco gli archi, moderatamente acuti, delle chiese in Palermo, in Cefalù, in Morreale; que' della Badiazza presso Messina, del monastero di Maniaci, del ponte dello Ammiraglio, di Maredolce, della Zisa, della Cuba, simili, diciamo con rigore geometrico, a que del Nilometro e della Moschea d'Ibn-Tulûn! Ecco nelle fabbriche esteriori della Martorana, del chiostro di Morreale e in un muro anco di quel Duomo gli spigoli delle volte e varii membri degli ornati alternarsi bianchi e neri come nell'Azhar del Cairo! Ecco le cupole di San Giovanni degli Eremiti, della Cappella Palatina, della Martorana, di San Cataldo, di San Giovanni de Lebbrosi, e quella che copre la loggetta del giardino di casa Napoli presso la Cuba, e l'altra più piccina, vera sebtl che disseta ancora i viandanti nello stradale tra Villabate e Misilmeri!3

Questa fonte, alla quale riman finoggi il nome arabico di Cuba,

¹ Così chismano volgarmente le rovine del monastero di Santa Maria della Valte o della Scala, londato nel XII secolo. lo lo cito soltanto per la parte che rimane dell' edificio primitivo, essendo il rimanente del secolo XIV. Si vegga Gally-Kulght, op. cit., pag. 195; e meglio Geo. Dennis, nel Marroy handbook. ... Sicily, Londra, 1864, pag. 513.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sugit avanzi di questo monastero fondato nel 4174 si vegga il Gally-Knight, op. cit., pag. 168 segg.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Sebil, ossia \* Via (di Dio), \* chiamano gli Arabi alcuni lasciti pii, e quelli specialmente che sono addetti a dar da bere a viandanti.

Tornan tutte queste cupole ad una sezione di sfera, sostenuta sopra spazio quadrilatero con bel congegno di archetti pensili che s'agruppano a ciascun angolo in forma di pina scavata, e tutte discostansi dalla costruzione delle cupole bizantine, in guisa da doversi riferire piuttosto a quella che par sia passata dalla Mesopotamia in Egitto' e in Affrica. Cotesti riscontri notansi nelle parti essenziali della struttura, con tanti altri che gli uomini dell'arte hanno descritti più particolarmente.

Nè il comune legnaggio arabico apparisce men

non è stata descritta da altri, per quanto me ne sovvenga. Esse è motto pieccia in vero. U incontra nama destra chi, andando da Vilibatea a Misimeri lungo lo stradale, ho oltrepassato il villaggio detto Porfella di Mare ed à arriato al anomo dell'erta, ad quale poi si seconde nella valle del tiume detto de Ficarazzi. Sorge quivi a sinistra la collina della Canolta, ovier ad cierci li Stax-SSd, ricottodo da lho-Globolir. E forse questa cupoletta è proprio su la sorgente detta Afin-t-Megrinina, costa : Fonte edella pazza, «i cel ul l'ingglatore segmono), nella deceriziane d'i Kara-Sdd, Bibliatea arabo-sireita, testo pag. 88, e Journal Aisatique di dicembre 1815, pag. 7516, e di gennai ol'86, pag. 76.

La capoletta oggi šespolat in parte sotto una frana, che mipare recente quandi i vidi per la prima volis questo monumendo nel maggio 1870. È fabiricata, come quella molto più grande di casa Napoli tra Palermo e Noncrele, sopra un dado, nel quel es ientra dalla parte dello stradale per una acro molto aguzzo e pur si picciolo che un nomo dec chinarsi per passarvi. L'ecqua, i nogi assai scarsa, castutines in indoce de condotta per un carnale artificiale in una pila di sasso, al margine dello stradale. Questo poi è ribb basso e di occoto da quio metri.

11 prof. Saverio Cavaliati, ricordato pla volte nel presente lavoro, ha notata la costruinone delle cuple de monument normanul di Sittila diversa da quella di sitie hizantino, nel quale la superficie della sfora concava si adata alle parte di tiente nel prisma quedifiatero per mezo di una muratura in forma di vela. Egli ha osservate nella "Badizza" presso Nessina le radici di una cupola normanna che ora è cascata. Si vegga il suo confronto nel fascicolo di sagglo della splendida opera cromolliografica testò intarpresa in Paterno col titolo di Cappella del real palasso di Palermo, disegnata e dipinta da Andrea Texis, etc.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Si vegga Girault de Prangey, op. cit., pag. 91, e tavoia X, n. 2.

chiaramente negli ornati, ancorch' essi appartengano ad arte accessoria, capricciosa per natura e per vezzo particolare degli Arabi, e derivata anch'essa dalle province bizantine. Un fino conoscitore nota la somiglianza degli ornati siciliani con que'de'monumenti musulmani più antichi, per esempio della cattedrale di Cordova. Il palco di legno della moschea di Cordova, come cel descrive Edrisi, era compagno di quel ch' ora veggiamo nella Cappella Palatina di Palermo, se non che i cassettoni, o canestri che voglian chiamarsi, erano parte circolari e parte esagoni a Cordova e in Palermo han figura di ottagono inscritto in una stella. A chi guardi il fregio di mosaico che corona le tavole di marmo bianco della Cappella Palatina di Palermo e del Duomo di Morreale, par che l'abbiano disegnato le stesse mani che fecero il modello de' merli e de' parapetti straforati delle moschee d'Ibn-Tulun, di Hâkem, di Hasan o di quella detta l' Azhar, Gli arabeschi che ammiransi ne pulpiti di quelle moschee sembran originali o copie di quei che rendon sì vaghi i pavimenti e i troni regii della Palatina o di Morreale. 8 E perchè nulla manchi al

Girault de Prangey, op. cit., pag. 89, 96 segg., 400, 419. Si osservino anco gli ornati della Zisa e di Cordova, messi a riscontro nella stessa opera, tavola IV.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dozy e De Goeje, Description de l'Afrique et de l'Espagne, par Edrisi, pag. 209 del testo e 258 della traduzione.

SI trata in generale di questo argonento nell'opera di Ower-Jones, indiciala Gremmetre de l'armente, Londica Parigli, escat data, editione in-IP, illustrata con cromolitografie. Si vegga in descrizione della tavola XX, lavoro del signor Varing, il quale intelo tungo studio so in momenti biazatida, i escat l'artifuenza del disegno bizatadio suggi d'arbid, come si vede, dice egil, al Cairo, in Alessandria, in Gerusalemme, in Cordova e in Sicilia.

paragone, l'iscrizione arabica cristiana, che si è scoperta non è guari dentro la cupola della Martorana, è dipinta su assi, appunto come quelle del Cairo. Da un' altra mano lo stile di Maredolce, della Zisa e della Cuba, ch'è pur manifesto nelle rovine del palagio di re Ruggiero all'Altarello di Baida, s'accompagna quivi ad un altro elemento, offrendo ne' pochi avanzi della gran sala terrena una reminiscenza dell'arte sassanida: una nicchia grande, o piccola abside che voglia dirsi, la quale s'innalza da un' area rettangolare e chiudesi al vertice in sezione ellittica con l'asse maggiore perpendicolare, in guisa da ritrarre uno spaccato di cupola ovoide. 1 Ritornano in campo per tal modo negli edifizii siciliani del duodecimo secolo alcune delle prime fattezze dell'arte arabica ch'erano rimase latenti negli anelli intermedii della catena, sì come avviene nella generazione degli animali per quella legge che i naturalisti or chiamano atavismo. Non reca minor maraviglia il vedere in alcuni capitelli dei monumenti sassanidi la medesima forma di quelli, de' quali abbiam tanta copia ne' monumenti normanni di Sicilia. \*

Va notata altresi la rassomiglianza de giardini di solarzo. A legger quelle pagine che si direbbero tolte da racconti arabi, nelle quali il prosaico e diligente Makrizi, su la fede di autori più antichi, descrive i palagi suburbani, le peschiere, i canali, le loggette,

<sup>&#</sup>x27; Questo è quello che il professor Basile definì Arco persiano, nel citato articolo del giornale " La Ricerca."

a Veggansi le tavole XVII, XXVII, XXVIII, della lodata opera dei signori Flandin e Coste.

i verzieri degli emiri tolunidi e de'califi fatemiti. 1 ci par di vedere, un poco più particolareggiati, i medesimi ragguagli che danno gli scrittori del duodecimo secolo, cristiani, musulmani ed ebrei, intorno le delizie dei re normanni di Sicilia, Come il Cairo, Palermo ebbe quella che Ibn-Giobair chiama collana di ville regie: la Zisa, Menâni, la Cuba e Maredolce, le quali . giravano quasi a semicerchio intorno la città da ponente a libeccio e scirocco. Non traviarono dal gusto orientale i fondatori della Zisa, quando la gran sala terrena, splendidamente ornata come una Ka'ah moderna d'Egitto, ha in fondo una fonte ed è tagliata in mezzo dall'aperto canale di marmo, pel quale l'acqua va a raccogliersi fuori il castello in una gran vasca, nel cui centro surse elegante loggetta fino allo scorcio del decimosesto secolo. Nella Cuba, la base del prospetto rivestita di cemento idraulico, la porta più alta del suolo, e gli avanzi degli argini, attestano che il castello rispondea sopra un laghetto artificiale: e le vestigie del medesimo cemento si scorgono nelle rovine di Menani. Più lunga la cronica di Maredolce.

Mowd'is, edizione citata, I, 384.

Nella Bibl. arabo-sicula, testo pag. 81, e nel Journal Asiatique di gennalo 4846, pag. 80.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Si vegga la figura in Lane, Modern Egyptians, vol. 1, cap. 4, o in ogni altra raccolta di disegni architettonici dell'Oriente.

Leandro Alberti, Isole appartenenti all'Italia, Venezia, 1581, fog. 49, recto e verso.

SI confront Fazzello, Dera I, libro vilj, cap. 4, e Giranli de Prangey, o cit, pag. 88. Ecco le parole del Fazzello: \* Pischa erat ingens in medio, in qua virl pisces coercebantur, antiquo, quadrato, ingenlique lapide, mira crassitudine instructa. Quae hodde (1559) incorrupta est, aquasque solume ti pisces requirit. \*

<sup>4</sup> L'afferma il prolessor Basile, negli articoli della "Ricerca" citati qui sopra a pag. 819, nota 2.

o Favara che vogliam dire. Sappiamo che fu villa regia di sollazzo fino al principio del secolo decimoquarto: 1 che Arrigo imperatore, allo scorcio del duodecimo, dimorò nel castello e trovò il parco pien di cacciagione. \* Pochi anni innanzi, Beniamino da Tudela, o il viaggiatore copiato da lui, faceva andare a diporto sul lago il re normanno con le sue femmine; del quale lago, disseccato in oggi, possiam noi misurare il circuito lungo la radice del monte e gli avanzi degli argini; e l'altezza si scorge dall'intonaco idraulico ond'è rivestito in alcune parti il muro del castello. 1 poeti di re Ruggiero, nella prima metà del secolo stesso, aveano descritti i nove canali scavati alle acque, e i pesci, gli uccelli, i boschetti di aranci e le due palme che s'innalzavan come vessillo su que giardini d'Armida." I quali già nel secolo precedente avean mosso a maraviglia il conte Ruggiero, quand'egli irruppe (1071) nella pianura di Palermo; ed erano stati acconci forse in sul principio del secolo, poichè il castello, fino al tempo d'Ibn-Giobair (4184), si addimandò Kasr-Giafar;

¹ Diploma del 28 giugno 4307, citato del Fazzello, Deca I, libro viij, cap. 1.

Si vegga il cap. vj di questo libro, a pag. 552 del volume.
 Benjamin of Tudela, versione inglese di A. Asher, vol. 1, pag. 160.

L'ho visto lo medesimo ne'primi giorni di quest'anno 1872, in compagnia del professore Giuseppe l'atricolo. Bo cagione di sperare che questo valente architetto studi produndamente l'edificio di Maredoloc, del quale banno trattalo si il Gally-Knight e il Girault de Prangey, ma i lavori loro non mi sembrano soddisfaccani.

<sup>\*</sup> Si vegga Il cap. xj di questo libro, pag. 755 segg.

Amato, citato nel libro V, cap. v, pag. 419, di questo volume.

Bibl. arabo-sicula, testo pag. 89, e traduzione nel Journal Assa-tique di gennaio 1846, pag. 76.

dond'egli è verosimile che l'abbia edificato l'emir Kelbita di quel nome (998-1019). L'attiguo bosco di palme, che stendeasi fino all'Oreto, ' va noverato forse tra i luoghi di sollazzo che Ibn-Haukal avea visti in riva al fiume, verso la metà del decimo secolo" e che i Pisani aveano depredati il millesessantatrè." Dobbiamo far menzione ancora della vasta bandita che, al dire di Romualdo Salernitano, avea creata re Ruggiero in alcuni boschi e monti presso Palermo, circondatili a quest effetto d'un muro di pietra, piantatovi nuovi alberi, e messavi gran copia di daini, caprioli e cinghiali; il qual parco dalla reggia stendeasi per parecchie miglia a libeccio oltre i gioghi de' monti e chiamavasi, com' io credo, Menani, col nome stesso del castello, Romualdo aggiugne

Si vegga nel presente libro, cap. xii, la pag. 785, note 4, 3, Bibl. grabo-sicula, testo pag. 10, e traduzione nel Journal Asia-

tique di gennaio 1845, pag. 93.

Si vegga li lihro V, cap. iij, pag. 403, di questo volume.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Si è mostrato in principio di questo capitolo, pag. 819, nota 2, che tra le due lezioni del Falcando è da preferir quella di Minenium, la quale torna al nome della fonte El-Mendni, citata nel dinloma arabico del 1132. A me par che lo stesso nome siasl dato a untto il chiuso, e che

questo, movendo dalle mura della città, abbia oltrepassata la costa dove il nome di Parco, dato al comune moderno, attesta l'antica qualità del luogo; e similmente chiamasi Parco vecchio un monte vicino. E che il chiuso iocominciasse proprio dalla città, si vede dal Fazzello, il quale dice che al suo tempo chiamavan Parco li giardino regio dov'era la Cuba e la loggetta del giardino Napoli, sormontata di cupola. La quale, giacendo tra la Cuba e l'Altarello di Baida, ci fa parer molto verosimile che nel XVI secolo il giardino regio arrivasse infino al castello di Menâni. Nel XiI v'era compresa al certo la Zisa. Ciò dalla parte della città, ch'è a dire a levante. A ponente prendea, senza dubbio. Il moote Caputo e tutta la costa ove poi sorse Morreale.

Da libeccio pol e mezzogiorno li chiuso abbracciava il territorio di Rehuttone e correva in mezzo agli odierni comuni di Parco e di San Gluseppe lato. Rebuttone è nome di un gorgo d'acqua (oella carta dello Stato Magglore pubblicata Il 1870, per errocea trascrizione, in vece di Gorgo, in

che il re passava l'inverno alla Favara e l'estate a cacciare ne'boschi del Parco, La loggetta sormontata

siciliano gurgu, fu messo Urvo di Rebuttone). Rebuttone s'addimanda parimente una vecchia torre, iontana parecchie miglia dal gorgo, e coaì anco i luoghi di mezzo, i quali giacciono a levante dello stradale che mena dai Parco alia Plana del Greci, dieci o dodici miglia inngi da Palermo. Or questo Rebuttone è corruzione di Rahl-Butont, casale appartenente nei XII secolo allo Spedale di San Giovanni de' Lebbrosi, come si scorge da un diploma di Guglielmo l, dato di maggio 1156, pubblicato dai Mongitore, Sacrae Domus Mansionis ... Monumenta, cap. xiii; citato altresì dall' Amico nelle uote alia Sicilia Sacra del Pirro, fog. 4345 recto dell'edizione del 4733. Leggiamo in questo dinioma " Casale Butont in contrata Mennaul, " Da un' altra mano, il diploma arabo-iatino del 1482, il cui testo iatino fu pubblicato dal Lello, Monastero di Morreale, appendice di Privilegii e Bolle, ed è stato ristampato, insieme col testo arabico, dei professor Cusa ne'Dipiomi arabi e greci, volume I (non ancora uscito alla ince), uella descrizione dei confini del territorio di Giato con quei di Palermo, ha che il territorio di Giato salisce alla torre detta Elfersi \* et pervenit ad murum parci et vadit per murum murum usque ad portom patei, etc. " (Lello, pag. 9; Casa, pag. 180, lin. 23). Ma il · testo arabico, dal quale senza dubblo fu cavato il latino nei Xil secolo, ha in riscontro del luogo latino che abbiamo stampato in corsivo (Cusa, pag. 203, lin. 43) le parole ila hoiti hauxi i mebăni, che suonerebbe " ai muro dei chiuso degli edifizii: \* e ciò mi par si accordi assai male con i' \* ad murum parci; \* oltrechè non sembra punto verosimile che una foresta ciuta di mura si chiamasse " Chiuso degli edifizii. " Ma trasponendo nello stampato un punto diacritico, il quale non si trova nell'originale, e se si trovasse turberebbe noco assai chi ha pratica di manoscritti arabici, trasponendo io dico un nunto, al leggerà la luogo di mebdai la voce mendai, la stessa dei diploma arabico già citato del 1132, la stessa che si legge in latino nel diploma del 1156; e si comprenderà come il parco ampliato da re Ruggiero abbia preso il nome dalla sua villa, o castello che dir si voglia; poichè la Zisa e la Cuba non erano ancor fabbricate e Maredoice giacea innei a levante.

Ecco finalmento, per dare un idea precisa di quei gran barco, le pacio di flomusido Salerniano, presso Martoni, Rer. Indiaror, tomo VII, pag. 649, anno 1460: "Interea Rex Rogerius... Et ne tanto viro aquarum et terra delicite tempore uli docessen, in loco qui Fabra delicut, terra unital tons partier et deloss, paldirum festi viarium, in quo pioces diversorma generum de variis regolomus adducto spissi timentit. Per ditinuo qual proposita del proposita del proposita del protenta del proposita del proposita del proposita del protenta del proposita del proposita del proposita del protenta del proposita del proposita del proposita del prosenta del proposita del proposita del proposita del prosenta del proposita del proposita del proposita del prosenta del proposita del proposita del proposita del protor, porcos systetures justisti includ. Pecti el in los parcos patalium, aldi cupola che rimane intatta tra Menâni e la Cuba, torna sempre, qual che fosse l'età sua, al gusto dei giardini regii dell'Egitto. 1

Se i principi normanni seguirono gli usi dei Kelbiti, questi a lor volta aveano imitati i califi del Cairo. E la storia ce ne mostra il perchè. La casa kelbita dei Beni-abi-Hosein, mandata da Moezz a mettere, se possibil fosse, un morso in bocca a'riottosi Musulmani di Sicilia, avea gran seguito a corte di quel califo. Sotto i degeneri successori di Moezz crebbe la possanza de Kelbiti, al segno ch'e prevalsero ne consigli del Cairo più facilmente che lor non avvenisse di comandare nella capitale della Sicilia. Dalla intima relazione delle due corti, seguì naturalmente maggiore frequenza di commerci tra'due paesi: il qual fatto, se occorre nelle memorie del duodecimo secolo, del decimoterzo e fino al decimoquarto," era nato al certo avanti le Crociato e avanti il conquisto normanno dell' isola.

Dopo il detto fin qui, noi possiamo senza ambagi chiamare arabica l'architettura siciliana del duodecimo secolo: e possiamo conchiudere che quest'arte seguì il corso di ogni altra appartenente all'incivilimento esteriore che rimase in Sicilia fino alla caduta della dinastia normanna. Quello che alcuni eruditi

quod aquam de lonte lucidissimo per conductos subterraneos jussit adduci. \* E sembra questa per l'appunto l'acqua della fonte El-Mendni.

Si ricordi il tuogo del Makrizi, citato In principio del presente capitolo, pag. 829, nota 3. 2 Si vegga li libro IV, capitoli IV, vij, a pagine 270 e 230 del secondo

<sup>\*</sup> Si veggano i capitoli ij, ix, xij del presente libro, pag. 426, 649

segg., 652, 654, 809 del volume.

supponeano stile ibride, nato al contatto de' nuovi con gli antichi abitatori del paese, mi sembra mera specie dello stile arabico d'Oriente; poichè io non veggo nel siciliano quel profondo divario che porta a far genere novello. Anzi, parendomi che i confini tra il genere e la specie non sieno meno incerti in architettura che in zoologia, mi rimarrei da una quistione di parole, se non pensassi che l'altrui giudizio è fondato sopra erronei dati storici intorno i tempi e i luoghi. lo credo che altri abbia errato, considerando l'arte arabica più tosto nel tramonto del medio evo, che nel pien meriggio dell'incivilimento musulmano; più tosto a Granata, che al Cairo. Parmi altresì che quella influenza bizantina, che tutti i maestri dell'arte hanno notata negli edifizii siciliani del duodecimo secolo, non sia mica peculiare del paese nè del tempo, ma si scorga medesimamente in ogni stile architettonico del medio evo; nell'arabico di Egitto, come in quello di Spagna; nel sassanida, come nel lombardo e in tutt'altro che prevalse fino a'principii del decimoterzo secolo nella Terraferma d'Italia ed oltremonti, non esclusa la Spagna dei Visigoti. Anzi ne'monumenti sassanidi occorrono più frequenti e più schiette le linee bizantine. L'arte siciliana le ereditò dall'arabica. E ne sia prova il gran divario di stile che corse nel duodecimo secolo tra la Sicilia e l'Italia meridionale. soggette entrambe a'principi normanni: delle quali regioni la prima contava tre secoli di dominazione arabica, la seconda era uscita da poco di man de'Bizantini e, se ripugnava alla dominazione, seguiva la civiltà loro e talvolta chiamava artisti da Costantinopoli. Or l'arco acuto usato ordinariamente, anzi esclusivamente, in Sicilia, non passò lo stretto di Messina pria della metà del decimoterzo secolo. Una sola eccezione che ve n'ha conferma la regola: cd'è da maravigliare che non se ne trovino assai più all'entrar del duodecimo secolo, quando i principi non solo, ma anco molti baroni d'ambo i lati dello Stretto discendeano dalle stesse famiglie. Io non ho fatto parola d'arte normanna, parendomi non si possa mettere in campo ne' primi principii del secolo, quando i Normanni, sia di Francia, sia d'Inghilterra, usavano ancora lo stile dell'uno o dell'altro paese, il quale non somiglia per nulla a quello della Bassa Italia, nè della Sicilia, signoreggiate, nol dimentichiamo giammai, da guerrieri di ventura di tante nazioni, ai quali fu dato il nome

Si vegga il noto passo di Leone d'Ostia, con le osservazioniche viba titte di recente il Caravita, I Colicii ei et arti a Mante Cassino, vol. 1, pag. 188 segg., sostenendo che le arti del mossico e del bronzo non erano spente in Italia, che pil artisti, che chiamò di Costantinopoli l'abste esdedro per lavorare a Monte Cassino, non fecero risuscitare quelle arti, na soltanto contributiono a perfecionarie.

It Gally-Knight, non outsnie l'opinione preconcetta del miscaglio d'arte arabice, lisquatian e normanna, due nell'opera citata, pag. 377, del Normanni usarono in Sicilia uno sittle d'architettura diverso ai tutto da quello che avenano seguito la Francia e in Inghilterra, de quasimento intano da quello degli edifittil insultati da loro in Calabria. E rinenta nella pagia asgenette, che a Fran cauto di Sicilia non passi di Frar che ai tempi dell'imperator Federigo II. El replica questa osservazione nella Ecclesia-situal architettura or Italyi, Lordy, a 18724-4, pag. villo Sicilia architettura or Italyi, Lordy, a 18724-4, pag. villo Sicilia architettura (pagia dell'imperator Federigo III.).

Pur v ha una eccezione, ch'lo ritroro nell' opera posiuma di Schultz, Dembaneter der Kunst des Mittellers in Enteriolien, Donsda, 1860, tomo II, pag. 183 segz., e tavola LXXII. Nella estelerale di Casertà Vecchia, che che dice incominciata nel primi anni del XII secolo e faita il 115s, l'actuo osservatore nobi lo siti normanno di Siellia. Tuttavia non eviv che quatche arco acuto, e il resto sono tonsil. La cupolo sonsiglia a quella piccina di Maredole presso Palenno, nascendo sopra na cilidori, on ngi sul solito prissa quadrilatero, ridotto prima ad ottagono per mezzo di archetti pensili dei relempiano i quattro canti.

di Normanni, perch'era questa la gente che primeggiò tra loro.

È da avvertire che ci limitiamo nel giud zio nostro all'arte predominante in Sicilia nel duodecimo secolo, quella, cioè, che si ritrae da'monumenti delle regioni occidentali e da quelli che furono innalzati nelle orientali da'principi normanni. Noi non supponghiamo già che si fosse dileguata al tutto in Valdemone un'arte indigena più antica, sorella dell'arte dell'Italia meridionale e molto vicina a quella di Costantinopoli; ma pochi monumenti ne avanzano nella Sicilia orientale, e tutti poco più o poco meno alterati da successive costruzioni. Pertanto noi non ragioneremo di quest'arte che non appartiene propriamente alla Sicilia musulmana, e in ogni modo non se ne vede grande effetto nell'architettura del duodecimo secolo; e sol possiamo supporre che nel decimo e nell'undecimo abbia dato in prestito qualche accessorio agli architetti musulmani della Sicilia. La ragione è che entrati i Greci di Sicilia e di Calabria nella corte normanna di Palermo, insieme coi vincitori Oltramontani o italiani di Terraferma. tutte quelle genti cristiane cominciarono a dar nuovo indirizzo alle lettere, alle scienze morali e ad alcuna delle arti figurative: ma l'opera fu lenta al par che l'aumento della popolazione cristiana. Avvertiamo ancora che, chiamando arabica l'architettura siciliana, intendiamo dire delle fattezze principali; non potendosi tenere diversità di stile que' lievi mutamenti

<sup>4</sup> Si vegga il Ilbro V, cap. v ed vlij, e il cap. j dei presente libro, a pagina 130, 432, 232, 351 di questo volume.

che richiede or il subietto dell'edifizio, ora il comodo o il capriccio del padrone. L'arte arabica, sì ricca e versatile, potea soddisfar appieno a coteste modificazioni senza necessità di trasnaturarsi, Basta osservare la pianta delle principali chiese normanne di Sicilia che han forma di basilica (diversa bensì da quella della Terraferma d'Italia, al par che dalla chiesa bizantina e dalla moschea), e ve n'ha alcuna costruita precisamente a croce greca; onde ognun vede che gli architetti seguivano i dettami de prelati e de principi fondatori, a un dipresso come i due architetti persiani abbozzarono successivamente il disegno della giàmi' di Cufa secondo i cenni di Omar e di Ziad, e come l'architetto cristiano d'Ibn-Tulûn delineò la moschea senza colonne. E mi sembra che gli architetti musulmani di Palermo ben serbassero l'integrità dell'arte loro, dando alle chiese, ch'e fabbricavano, talvolta una forma di mezzo tra l'occidentale e l'orientale e talvolta la forma greca a dirittura. Si può ammettere similmente che artisti siciliani abbian delineato qua e là, per voler dei principi e de baroni, il fregio ad angoli salienti e rientranti usato in Francia e in Inghilterra col nome di chevron o zigzag, e lo stesso diciamo di alcun altra parte accessoria: ma nessuno ne inferirà che l'arte arabica rimanesse alterata per questo, nè tributaria delle arti settentrionali. Credo anch'io che re Ruggiero, vago delle matematiche applicate e capace d'altissimi con-

 $<sup>^{\</sup>circ}$  Su la forma particolare delle chiese normanne di Sicilia disputò dottamente il duca di Serradifalco nell'opera citata, pag. 42 segg., e il Di Marzo, op. cit., pag. 108, 409.  $_{\sim}$ 

cetti, abbia dato indirizzo agli artisti che gli fabbricarono San Giovanni degli Eremiti, la Cappella Palatina, il Duomo di Cefalù, i palagi e le ville; è pur non dirassi ch'egli abbia rinnovata con ciò l'arte arabica in Sicilia

La quale par sia stata allora esercitata quasi esclusivamente da Siciliani, sia di schiatta arabica o berbera, sia di schiatte indigene, fatti musulmani e alcun di loro già riconvertito al Cristianesimo, da senno o per gabbo. E veramente la moda d'intagliare iscrizioni arabiche negli edifizii de'principi pormanni, come alla Cuba, alla Zisa, e perfino nella torre della distrutta chiesa di San Giacomo la Màzara. 1 fa necessariamente supporre artisti la più parte di linguaggio arabico. Il qual uso d'intagliare le iscrizioni nelle mura esteriori de'monumenti accettò anco le due altre lingue che si parlavano in Palermo, la greca cioè nella chiesa della Martorana,1 e la latina in quella contigua detta di San Cataldo: ma l'arabico non cedè il luogo ne castelli della Cuba e della Zisa, ancorchè più moderni.2 L'arabico entrò ne'santuarii cristiani, come ognun vede nel palco della

Si reggano le mie Esigrafi arabiche di Sicilia, classe 1, ni. 6, 7, 9, 10, 44, nella Rivista sicula di ottobre e novembre 1869, febbraio e settembre 1870.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> La ristorazione dell'antico edificio, alla quale si lavora per cura dell'architetto pricasso Glisspep Farticolo, ha messo in ince la più parrio della iscrizione greca, la quale per la sua postura rimase pressoni dignota, mentre duro il monastiro di donne. Il professore A. Salinas ha dato nella Ranegna ercheologica di Sicilia del genuno 1672 (l'unita sicula di febbraio 1672) un bel ragguaglio dello stato dell' cdittico e de' lavori interpresa per ristorario.

Si veggano le iscrizioni citate in principio del presente capitolo a pag. 848, nota 2, e 849, nota 4.

Cappella Palatina e nella chiesa della Martorana, nella quale, astrazion fatta delle due colonne con iscrizioni, tolte evidentemente da moschee, la cupola di mosaico con epigrafi greche è fasciata alla base, com'abbiamo testè accennato, d'una iscrizione che comincia col simbolo greco bizantino e continua sino alla fine in arabico, con formole cristiane tradotte da inni antichissimi della Chiesa orientale. 1 Convien dire anzi che gli architetti fossero rimasi, se non musulmani, per lo meno arabizzanti fino alla seconda metà del duodecimo secolo, poichè nel soffitto della chiesa della Magione, che fu edificata in quel torno, si veggono ancora, su le correnti del comignolo, le voci Vittoria, Salute, Possanza, Contentezza ed altri augurii scritti in arabico, or a caratteri neri su fondo bianco, or il contrario, ed ora in rosso con fili gialli su fondo nero: e coteste correnti alternansi tra loro e con altre che portan figure, le une di pesci e le altre di uccelli. 1 Era capriccio degli artefici, o piut-

Delle 16 assi che conteneano l'iscrizione, 5 sono state rinnovate o 4 son sì guaste da non potervisi raccapezzare altro che quaiche lettera. Dopo una croce con le solite lettere greche iC XP NI KA a' quattro canti, l'iscrizione arabica incomincia in nome del Padre, del Figliuolo e dello Spirito Santo e finisce con l'invocazione dell' Agnus Dei, Ricercando pertanto le formole di cotesta invocazione usate da'Cristiani di linguaggio arabico, e richiesto tra gli altri quel dotto giovane ch' è il signor Ignazio Guidi da Roma, egli mi ha mostrato i' luno mattutino pubblicato a pag. 38 dell' Anthologia graeca carminum Christianorum, per W. Christ e M. Paranikas. Lipsia, 1871, nel quale luno leggonsi alcuni versi che troviamo lettoralmente tradotti in arabico nell'ultima parte della iscrizione della Martorana. Mi propongo di trattare più particolarmente questo subletto in altra occasione. a L'erudito signor Dennis, autore della Guida di Sicilia, nella colle-

zione del Murray, e in oggi console generale britannico in Palermo, mi fe' conoscere per lo primo coteste Iscrizioni e mi menò a vederle nei mag-

Le travi maggiori son piene di varii stemmi dipinti, alcuni de' quali sembrano più moderni. III.

tosto superstizione d'astrologia; ma pur sempre la lingua pura e i caratteri netti e franchi provan la nazione degli autori principali di quell'opera.

Spero jo che questa definizione della architettura siciliana del duodecimo secolo, messa innanzi dall'Hittorf, confortata da' lavori del Coste e, se mal non mi avviso, anche dal dotto giudizio dello Springer e corredata delle notizie ch'io ho aggiunte qui, sia decisa inappellabilmente, quando lo studio di nuovi testi arabi e di altri monumenti della Siria e della Mesopotamia designerà precisamente il tipo ch'ebbe l'architettura arabica orientale dall'ottavo all'undecimo secolo. Coi quali studii troncherassi fors'anco quell'altra lite su l'origine dell'architettura, impropriamente detta gotica, del Settentrione. Uno de'più eletti ingegni del secol nostro ha trattato questo argomento, sostenendo, con molta erudizione e molto amor natrio, come lo stile gotico non consista nell'arco acuto e come sia nato dalle idee filosofiche, politiche e religiose che nella prima metà del duodecimo secolo andavano germogliando entro le congreghe ecclesiastiche dell'Isola di Francia. Ma s'egli ha dimostrata la novità dello stile settentrionale e il merito di coloro che primi l'usarono in Francia, o, com'altri vuole, in

Rénan, nella Histoire Bitteraire de la France ou XIV sicele, tomo 11, passa sega. Tuttaria l'eruditissimo autore coofessa, a pag. 261, che l'Ordenie nos l'arco acuto pria dell'Occidente, e creda onche che 11 voca bolo agire, o augire, possa avere origine arabico, ancorchà non sia sato usacio anticamente a designare l'arco acuto. Ogire portrebbe reuire dal vocabolo "augid" arco, "o verro da avag, che abbiam citato nel presente capitolo apag. 825, tota 2. 3h non ra latto assegnamento su coteste somiginanzo di soni e di significati, quando l'etimologia non abbia prore più sode.

Germania o in Inghilterra, non si potrà negare da un altro canto che l'arco acuto è pur parte principale dell'arte del Settentrione; che si vedea già bello e compiuto nella moschea d'Ibn-Tulûn nel nono secolo, e che s'ammirava anco in Sicilia alla fine dell'undecimo e nella prima metà del seguente. Non va rigettata dunque l'opinione del Coste e dell'Hittorf. 1 I pellegrini normanni e tedeschi che visitavano Gerusalemme e il Sinai avanti la prima Crociata; i guerrieri dell'Occidente, nobili e plebei, laici e chierici, che ritornavano a lor case dopo sciolto il voto della liberazione, riportarono, com'egli è verosimile, l'idea dell'arco acuto ed altre movenze dell'arte arabica; la quale con la sua vaghezza e grandezza non potea non abbagliare gli inculti popoli dell'Europa. Nè parmi supposto temerario che, sostando in Sicilia, alcun de' reduci abbia vista l'arte medesima fiorir sotto lo scettro cristiano e servire agli edifizii sacri. Senza dubbio que'concetti germogliarono in menti preparate dalle tradizioni dell'architettura romana e da un · cupo sentimento religioso ignoto nell' Europa meridionale: senza dubbio la qualità de materiali di costruzione e i bisogni del elima, per esempio i tetti acuminati, richiesero delle modificazioni e suggerirono di tentare un arco assai più aguzzo che non si fosse mai veduto in Egitto, nè in Sicilia; e spesso, com'egli avviene, la necessità parve virtù, e la bizzarria, volo del genio o sublimità dell'affetto. Spuntò

<sup>4</sup> Hittorf, op. cit., pag. 12, 45; Coste, op. cit., pag. 26, il quale attribaisce il nuovo stile alle società di maratori, I capi delle quali erano stati, alla Crociata e ritornavano in Francia e in Germania, meravigliati della bellezza dell' architettura orientale.

per tal modo quello stile che non è romano, nè lombardo, e neanco arabico, nè bizantino, quantun-que abbia preso di questo e di quello, ma pur costituisce una forma nuova dell'arte e va noverato tra le poche creazioni felici del medio evo.

Ritornando al mio argomento e toccando delle arti accessorie all'architettura, io non sosterrò che tutti i be'mosaici siciliani del duodecimo secolo sien opera della schiatta musulmana. I soggetti cristiani delle immagini poteano esser comandati anco a Musulmani; ma i tipi immutabili della Chiesa bizantina copiati fedelmente, il disegno, i colori, le epigrafi in greco, rivelan la mano di artisti di quella schiatta, sia che fossero venuti apposta da Levante, come quei che avea testè chiamati l'abate Desiderio a Monte Cassino, sia degli indigeni di Sicilia e della Bassa Italia. Nè ripugno al supposto che uomini nati di schiatte italiche nell'una o nell'altra regione abbian presa parte al lavoro e lasciatovi per segno le epigrafi latine. Non escluderò nè anco gli Arabi, quando Edrísi, nel paragrafo della cattedrale di Cordova testè citato, i disse che nè Musulmani nè Rum avean mai fatti mosaici più belli. Oramai non si può allegare, e reggerebbe poco nel caso nostro, il supposto orrore d'ogni fedel musulmano contro le immagini d'uomini o d'animali: contuttociò egli è probabile che i Musulmani, più tosto che alle istorie bibliche ed alle rappresentazioni de'santi, abbiano lavorato a quello che soleano far più sovente, cioè nelle chiese agli ornamenti e negli edifizii profani alle immagini di fantasia, come quelle della

<sup>1</sup> A pag. 830.

sala terrena della Zisa e della stanza normanna del palazzo reale. Del resto egli è noto che valenti critici hanno studiati i mosaici di Sicilia e li hanno giudicati superiori a que'contemporanei della nostra Terraferma. <sup>1</sup>

Accennerò appena alle dipinture su legno che rimangono ne'cassettoni ottagoni del palco della Cappella Palatina di Palermo, tutti intagliati, divisi da lunghe aguglie capovolte a mo'di stalattiti, ornati d'oro, d'azzurro, di bianco e d'iscrizioni arabiche. Le dipinture son da riferire alla prima metà del duodecimo secolo, come la più parte de'cassettoni; sapendosi da scrittori contemporanei che il palco era ornato per l'appunto con que'disegni e que'colori, e rimanendovi intatte, la più parte, le iscrizioni arabiche. Ma a quell'altezza arriva poca e trista luce dalle finestre sottoposte, sì che le iscrizioni furono ignote fino al principio di questo secolo, e le figure e i rabeschi dipinti entro i cassettoni non si conoscono altrimenti che per le piccole fotografie fatte due anni addietro a luce riflessa da uno specchio, quand'io mi accinsi a pubblicare le iscrizioni. Nessuno ha osato poi di giudicar le dipinture senza osservarle da presso; onde convien tacerne per ora ed aspettare qualche occasione, che permetta ai conoscitori di studiare a loro bell'agio questi avanzi di un'arte siciliana del duodecimo secolo, 1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Su i mosaici di Sicilia si vegga una lettera del signor Francesco Sabatier, pubblicata nel Giornale officiale di Sicilia, del 21 giugno 1888; pii Marzo, op. cit., 1, 32; Hittorf, op. clt., pag. 22; Springer, op. cit., pag. 33, 34.

<sup>1</sup> Il palco attuale è descritto precisamente nella Storia del Fal-

Venendo alla scultura, non veggo alcuna ragione di negar ai Musulmani di Sicilia il lavorìo degli ornati in alto e basso rilievo e in particolare de'capitelli elegantemente scolpiti, che ammiriamo in varii monumenti dell'epoca normanna, massime nel chiostro di Morreale. Perocchè il grande numero e la forma de'capitelli esclude il supposto che fossero tolti da più antichi edifizii, e. come dicemmo pocanzi trattando de'mosaici, non regge il vecchio canone che là, dove si veggono effigie, sia da escludere l'origine musulmana. Buoni giudici spassionati hanno notata la eccellenza di così fatta opera di scultura.1 De'fonditori di bronzo abbiamo toccato nel capitolo precedente. Passando dal mestiere a quella che in oggi si chiama propriamente arte, noi non rivendicheremo alla scuola musulmana le due porte di bronzo del Duomo di Morreale, contemporanee e pur di stile molto diverso, nell'una delle quali si legge il nome di Bonanno da Pisa, nell'altra quel di Barisano da Trani. Pure la

cando e in una omelia greca attribuita per errore a Teofane Cerameo, la quale sembra opera del monaco Fliagato e fu recitata nella inaugurazione della Cappella stessa, il 4139 o 1440. Io n' bo trattato nelle Epigrafi arabiche di Sicilia, classe I, n. 6, Rivista sicula, fascicolo di ottobre 1869, nel quale furono pubblicate le fotografie del cassettoni.

Springer, op. cit., pag. 29, 30.

8 Si confrontino: Gravina, op. cit., pag. 70, 71; Caravita, op. cit., I, 491 segg.; Springer, op. clt., 27 segg., ed un articolo scritto dal signor Fr. W. Unger sul lavoro dello Springer, nelle Götlingische gelehrte Anzeigen, del 1869, pag. 4592 segg.

il Gravina suppone che la maggior porta di Morreale sia opera di tre artisti, uno de'quali musulmano: e in vero non sembra impossibile che i modelli di legno adoperati nella forma del getto lossero opera in parte di l'onanno e in parte d'altri artisti innominati. Lo Springer muove Il dubbio, se Bonanno fosse nato veramente a Pisa, poichè gli paro di scorger it dialetto siciliano nelle iscrizioni: il quale argomento ribatte l'Unger, ma imitazione degli ornati arabi è notabile in alcuni compartimenti della porta di Bonanno: e più assidua, dico anzi servile, si scorge in un lavoro anteriore almen di ottant' anni, cioè le porte di bronzo della camera sepolerale di Boemondo a Canosa, ch'erano una volta ageminate in argento. Nelle quali non solamente i fregi e il campo son tutti arabeschi finissimi e complicati, ma l'artista perfin copiò delle lettere cufiche nei tre cerchi che occupano il campo del battente sinistro; talchè si direbbe opera orientale, se non vi si leggessero allato in latino le lodi di Boemondo e se la soscrizione, parimente latina, non portasse il nome di Ruggiero campanaio di Amalfi, autore delle porte e d'un candelabro. 1 Possiam noi supporre questo Ruggiero musulmano di Sicilia, battezzato col nome del padrone normanno che l'emancipò; pos-

a spiegare lo stile diverso delle due porte di Morreale mette innanzi ta conglicitura d'un'arte che, nata nelle isole Britanniche, sia passata successivamente in Francia, in Germania e nell'Alta Italia, e arrivata finalmente in Puglia.

\* Sedultz, Denhaneter, etc., tomo 1, pag. 55, e tavola X. La chiesa di Sana Sabina i consa, dov'à questa camera sepolerate, i dedicata il 1101 nè sembra verosimile che le porte siano state gittate motti anni appresso. I tre cercità, de quali ho fatta mendino, sono formati da un gruppo di caratteri che si replica dal principio alta fine; caratteri di quella scrittura capricicosa di cento forme diverse che mal si è abdimanata Caramistica di o la chiamerel plutosto crefice horbara. Clascum gruppo è composto di cinque lettere, delle quali le de uprime sono identiche alle due utilime, ma messe in senso inverso, per fin simmetria. E ci sì potrebbe scorgere il noto motto I fi da lesagere illini, cole \* 3 lb 0°, serito da sinistra a destra e da destra a sinistra, rimanendo commen la prima lettera, come sì vede spesso no lete pigrat dell'Albanbra.

Traduco Amall la patria del fonditore ch'à scritta Meffe, penche oguns ax che in quel tempo si confondeno i nomi di Meil e di Amalli, ma egli è verosimite che Ruggiero fosse nato in Amalli, come i fonditori di varie attre porte di chiese della Isasa Italia, principianto da Pania-leone che gittù il 4070 in Costantinopoli quella della Grotta di Moste Santagelo, pubblicata dallo Schulst, cp. ett., isomo 1, 242e, e tavalo Xantagelo, pubblicata dallo Schulst, cp. ett., isomo 1, 242e, e tavalo Xantagelo, pubblicata dallo Schulst, cp. ett., isomo 1, 242e, e tavalo Xantagelo, pubblicata dallo Schulst, cp. ett., isomo 1, 242e, e tavalo Xantagelo, pubblicata dallo Schulst, cp. ett., isomo 1, 242e, e tavalo Xantagelo, pubblicata dallo Schulst, cp. ett., isomo 1, 242e, e tavalo Xantagelo, pubblicata dallo Schulst, cp. ett., isomo 1, 242e, e tavalo Xantagelo, pubblicata dallo Schulst, cp. ett., isomo 1, 242e, e tavalo Xantagelo, pubblicata dallo Schulst, cp. ett., isomo 1, 242e, e tavalo Xantagelo, pubblicata dallo Schulst, cp. ett., isomo 1, 242e, e tavalo Xantagelo, pubblicata dallo Schulst, cp. ett., isomo 1, 242e, e tavalo Xantagelo, pubblicata dallo Schulst, cp. ett., isomo 1, 242e, e tavalo Xantagelo, pubblicata dallo Schulst, cp. ett., isomo 1, 242e, e tavalo Xantagelo, pubblicata dallo Schulst, cp. ett., isomo 1, 242e, e tavalo Xantagelo, pubblicata dallo Schulst, cp. ett., isomo 1, 242e, e tavalo Xantagelo, pubblicata dallo Schulst, cp. ett., isomo 1, 242e, e tavalo Xantagelo, pubblicata dallo Schulst, cp. ett., isomo 1, 242e, e tavalo Xantagelo, pubblicata dallo Schulst, cp. ett., isomo 1, 242e, e tavalo Xantagelo, pubblicata dallo Schulst, cp. ett., isomo 1, 242e, e tavalo Xantagelo, pubblicata dallo Schulst, cp. ett., isomo 1, 242e, e tavalo Xantagelo, pubblicata dallo Schulst, cp. ett., isomo 1, 242e, e tavalo Xantagelo, pubblicata dallo Schulst, cp. ett., isomo 1, 242e, e tavalo Xantagelo, pubblicata dallo Schulst, cp. ett., isomo 1, 242e, e tavalo Xantagelo, pubblicata dallo Schulst, cp. ett., isomo 1, 242e,

siamo supporre che, nato in Amalfi, avesse appresa l'arte, com' altri suoi concittadini ed altri Italiani. in Costantinopoli, oppure in Sicilia o nel Levante musulmano; ch'egli avesse gittato il bronzo ed altri disegnati i modelli: ma in nessun caso è dubbia la scuola, alla quale appartiene questo lavoro. A ciò s'aggiunga che i Musulmani di quella età, con opera diversa e assai meno agevole, fabbricavan porte di ferro istoriate a figure di animali. Noi lo sappiamo precisamente delle porte di Mehdia.4 della qual città si è visto ch'ebbe fin dalla sua fondazione strette relazioni con la Sicilia. E non sembra inverosimile che fossero state della stessa fattura le porte di ferro che Roberto Guiscardo riportò di Palermo in Troja di Puglia, insieme con varie colonne e capitelli di pregio: 1 il qual fatto spiana la via all'ipotesi che artisti musulmani di Palermo abbiano partecipato al disegno dei lavori di bronzo gittati un secolo appresso pel Duomo di Morreale.

Ma ritornando alle costruzioni dopo il lungo discorso su le arti ausiliari, ci occorre un ramo d'ingegnerla assai coltivato in Palermo, per l'abbondanza delle acque che sgorgano alle radici de monti vicini. Il biasimo che fa Ibn-Haukal a Palermitani, perchè la più parte bevesser acqua di pozzo, ci ha

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bekrl, testo di Parigi, pag. 29, e versione francete dei baron De Slane, nel Journal Asiatique di ottobre 1838, pag. 485, SI confronti la versione del Quatremère, nelle Notices et Estraita, XII, 480? e l'Altri o testo arabloo, Description de l'Afrique, etc., del prof. A. De Kremer, Vienna, 1852, pag. 8.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Si veggano le citazioni nel V libro, cap. v, a pag. 140 di questo volume.

condotti, contro l'opinion comune, a conchiudere che la vasta ramificazione di acquedotti e condotti minori, che in oggi recano l'acqua infino a'piani più elevati delle case, non si dovesse riferire alla dominazione musulmana. Ma da un altro canto quel congegno non può esser nato dopo il duodecimo secolo. Arabica è la voce giarra, che designa in Sicilia una parte principale del sistema, cioè i pilastri, ne' quali si fa montar di tratto in tratto l'acqua per lasciarla ricadere giù e renderle in parte la forza perduta nel cammino; le quali costruzioni furono usate allo stesso effetto in Ispagna e lo sono tuttora nell'Affrica settentrionale. 1 Che se il vocabolo catusu, il quale in Sicilia vuol dire doccia di terra cotta, ha etimologia greca e latina, noi veggiamo che gli Arabi, toltolo in prestito, come tanti altri vocaboli, da'popoli civili, mutarono alquanto il significato da "urna o brocca" in "secchia," e in Occidente vi aggiunsero il significato di " condotto o doccia; " onde questa voce siciliana si deve immediatamente agli Arabi. Infine è arabica di

4 Edrisi descrive questo congegno nell'articolo di Merida, edizione de' signori Dozy e De Goeje, pag. 482 dei testo, e 224 della versione; dov' è citato in nota i' uso che se ne fa a Costantinopoli e nell' Affrica settentrionale.

Il verbo giarr în Arabico usol dire "trarre, "e forse da ciò venne il nome in Siclia; polche in Spagna I plastri si chiamavano altrimenti. O-corre nella storia deila Mecca di Arraki, editione del Wistenfeid, Medi Mekka, 1, 478, il nome El-Giarro Del-Giorri, dato a un riectateolo di Sacqua piovana sul monte Almar, dal quale ricettroolo l'acqua scorreva in un secondo detto misch, che significa canale o grondo.

Oltre a questo la vuce arabica giarra s'applica in Sicilia a'grandi vasi di terra cotta nsati ordinariamente a serbare l'olio; si dice anco del vasellino da prendere sorbetti: e la questo significato di vaso piccolo o grande con bocca larga l'abbiamo in italiano con le varianti giara e giarro, e s'è fatta strada in tutte le lingue d'Europa.

2 Si vegga l'articolo Alcadus nei Glossaire des mots espagnols, etc.,

pianta la voce darbu, misura d'acqua corrente, usata fino ai nostri giorni in Palermo e scritta in un diploma arabico del duodecimo secolo.

Dalle cose passando agli uomini, sarebbe da investigare per lo primo quali avanzi di sangue arabo e berbero fossero rimasi negli odieral Siciliani. A tal quesito parmi non sappia rispondere l'anatomia nè la fisiologia, dopo sotte secoli, nel corso de quali la schiatta italica, di gran lunga predominante, ha avuto agio di assorbire ogni altra. E là dove mancano i rigorosi metodi scientifici, dobbiamo diffidare delle apparenze, delle opinioni preconcette, delle osservazioni parziali e de'subiti giudizii. Per la medesima ragione mettiamo da canto le conghietture che suggerisce qua e là una diversa sembianza e indole degli uomini in qualche regione o città dell' isola, è et ristringiamo ai fatti storici e linguistici.

de signori Bosy e Engelmann. Il significato di "doccia "è cavato dal Blecht, clebbe scrittore sagnatolo dell'31 scrole, e quel di "soccia 1" conume all'arabo orientale. Aggingo l'autorità del "Vocabulista la arabbo, "Firenza, s'En, I nel quale Kañis è reso "canalis". I Sicilian han serbato il mière e "cadus" in catu, ossis secchia; con d'e più cetta la provenienza arabica d'i causu. "Nell'umo come nell'altro recotalo, i a d' umutsà in f., come per altro è avvenuto ne' derivati toccani "calino, catinella, cc."

<sup>5</sup> Diploma di aprile 1(32), pubblicato in parte dal Gregorio e per intere dal professor Cusa nel Diploma arial e greci (eno macona sucito alla luce), pag. 7, ila. 7 ed 41. Darò in origine significa porta, o operatoria altre misner di acqui corrente nastie in oggi, non uffere che fossor basie misner di acqui corrente nastie in oggi, non uffere che fossor basie derivate dall'archo. E son queste: Zappa = 4 darsi, = 16 aquito i ceri i sabba; isri e dianr sembrano venuti dal greco e dai latino per meza della lugua arabica. In due diploma della Magione, adai del 170 e del 1210 presso. Mongitore, Sarrae Domus, etc., Panorna, cap. Iv, si trora una misura d'acqui cara della reduta pafane, de senhar rispondere alla 2ppa.

Il dotto professoro Carlo Maggiorani ha letta nella Accademia dei Lincel II 10 dicembre 4874 una memoria su l'antropologia della Sicilla,

Abbiamo notate a lor luogo le crisi della popolazione musulmana. La quale, oltre le stragi della guerra e delle proscrizioni, scemò per la emigrazione in Affrica, incominciata il millesessantotto e non cessata al certo fino al compimento del conquisto; cresciuta dopo breve sosta, pei supplizii del cencinquantatrè, e per le stragi del censessantuno; continuata pian piano sotto Guglielmo il Buono; accelerata dalle sedizioni del centottantanove, e dai terrori del cennovantanove, fino alle ribellioni del dugenventuno e dugenquarantatrè, per le quali, altri si rifuggì in Affrica o in Egitto, ed altri cercò scampo nella religione de' vincitori; mentre il grosso de' ribelli era deportato in Puglia e scompariva, tra per apostasia e per emigrazione, ne' principii del secolo decimoquarto. Verosimil sembra che, in tutte queste vicende, la più parte degli usciti fossero oriundi di schiatte straniere, più tosto che antichi abitatori dell'isola. In tale opinione mi conferma il fatto che i Saraceni di Lucera parlavano, o per lo meno intendean bene, l'italiano; til che conviene per l'appunto alla popolazione rurale sottomessa dai Musulmani e lasciata sotto il giogo dai Normanni, nelle platee dei

dalla quale duolmi non poter trarre insegnamento sui nostro subietto, percitò risguarda più particolarmente il periodo anteriore ai conquisto romano.

<sup>\*</sup> Epistola di Gregorio IX a Federigo II, data di Anaguni 137 agorto 1233, e l'apparis del 3 dicembre dello stesso anno, preiso Dréholles, Cod. Dipl. Friderici II, tono IV, pag. 432 e 457, de 'quali documenti il primo è stato già citato da noi nel cap. viji del presonte libro, pag. 612 nots. Il papa avas scritito de Sarzendi di Locara; 'tialicua idiona no mediocriter, ut fettun, itelliguni; ' e Federigo rispose positivamente: ' qui intelliguni italicum idiona.'

quali ci occorrono tanti villani musulmani di origine italica o greca. 'Ma dopo la seconda deportazione in Puglia scomparisce nell' isola, sì come abbiam detto di sopra, ogni notizia di abitatori musulmani; ' si veggono famiglie siciliane in Egitto e in Affrica; ' il linguaggio arabico si spegne d'un subito in Palermo stessa: sì che ne avanza appena, nella seconda metà del decimoterzo secolo, una soscrizione in atto pubblico ' e il ricordo di traduttori dall'arabico in latino, tra i quali veggiamo degli Israeliti. ' Mancano

- 1 Libro V, cap. viij, pag. 205 a 210 dl questo volume.
- SI vegga ii cap. viij del presente libro, pag. 620, e si riscontri con la pag. 614 segg.
  Si ricordino i nomi di Scerf-ed-din, e di Fakr-ed-din, che abblamo

notati nel cap. xj del presente libro, pag. 756 e 737.

E da notare altrest che lus-Kaaldan, nella Storia de Besteri, tradenione francese, 19, 270; fia mendance di un Abari-Abbas-Ahmed-din-Mehammed-libe-Raff, di schialta albide della famiglia degli Aba-Secrif, la quale avea ablitata i Scilita. Cotesta menzione occorre venso il 1548, nella rivolta del principe merinita Abu-Elma contro il proprio padre; mon non sapiamioni ponti tempo gill Abu-Secrif avessero futo dimora nell'imola.

on sappiamo in qual tempo gu abu-scerit avessero iatto dimora nell'isola.

4 Mortillaro, Elenco delle Pergamene della Magione, Palermo, 1859,

pag 53. L'atto è dato in Palermo il 16 gennaio 1265.

\*Diploma degli 14 febraio 1228, pubblicato dal Mongitore e ristupo, paso in parte dal Gregorio, De Suppandari, etc., p. 30. Simondre Final paso in parte dal Gregorio, De Suppandari, etc., p. 30. Simondre Final pisulore, e Benedetto, pubblico tabellione in Palermo, transmatavano in la thou un atto pubblico dell'amo 50 dell'agin e dolos dell'argio accidos dell'arc ostatistico-politona (1456), tradotto da' cittadini palermitani Giodice Dionisio, notalo Balamondo Fichi, neastro Michele medico, e notalo Leone di Biondo.

Diploma del 5 agoto 1985, pubblicato dai Gregorio, op. cil., pag. 52 segg., ed al signor Giuseppe Spata, Perpumear girche, pag. 451 segg., pel quale Tommaso Grillo, giudice, el hosto Benedetto, pubblico tabellione di Palerno, i rassantiavano in Intito un atto greco ed arabico del 20 agos atto 11 (117), del quale il testo arabico era sisto interpretato di de nonla. Luca de Baraman e Giorgio di Giovanni Bono, e da due medici giudei, mastro Mode messtro Saucole.

Ho citata nel capitolo x del presente libro, a pag. 608 segg. del voiume, la traduzione latina della grande opera medica di Razi, che Farag, figlio di Salem, giudeo di Girgenti, compilava per comando di Carlo d'An-

giò e terminavala nel 1279.

in Sicilia nella stessa generazione le iscrizioni sepolerali arabiche: le se i nomi di città, villaggi e grandi tenute duran la prova del mutato linguaggio, quei-delle strade in città e de piccoli poderi cambiano o si corrompono, si che pochi ne avanzan og-

¹ Delle quarantarè iscrizioni aspoterali discitila e Napoli cirì ho preso a pubblicare nella Rivisia Sirsia, due sole tormano al XIII secolo. L'une cellis dal Gregorio, Revum Arabicrum, 105, 456, ceu l'erronea data del 830 dell'egira, in 1000 edito dell'egira, in 1000 edito del 300 (1933). L'altra, 00, cit., pag. 640, porta vernente la data del 671 (1976), ma non è provato panto che la sepolitura officia Sirsia del Palermo, dopor l'abblichia Entambe le idapli serbansi nel Musco nazionale di Palermo, dopor l'abblichia edel Monastero di San Martino e della Casa del-Polivella, che le nosodeano ai tembri del Gregorio.

Un'atra isertione dell'ESQ (1454) pubblicata dai Gregorio, pag. 154, con l'errones dais del 539 e serbata ora al Musco, e prima nella Università di Palermo, o non fu trovata in Sicilia o fu messa, il che mi par meno verotinille in que tempo, su la tonia di un musultano morto di pasaggio in Sicilia. Su l'atra faccia è intagliato uno stemma gentificio, facture del XVI o XVII eccio, il quoi cer sostenuto su in faccita d'un facture del XVI o XVII eccio, il quoi cer sostenuto su in faccita d'un ancito di brenza, incastrario proprio net certoro dalla fortiune.

'In varia dipinoni del XVII e XVII secolo, che estrebbe troppo lungo a

notare, legglamo in lettere greebe o latine i seguenti nomi arabici di luogbi in Palermo: Γαδήρ ελκοῦκ, sobborgo (Ghadir, etc., ossia Stagno del Kuk, sorta

d'uccello aquatico).

'Ρύμνη έται» Χάλφουν (via d' lbn-Khalfûn).

"Axes effoupour ('Acabat et-Tir. La salita del colle).

' Ράχασ (Rahba, rahaba o rahab, nome generico di "piazza o cortile").

Hartitgidia, e altrove Χαριτελτζητητε (El Hárit el Giadida, ossia "il

quartiere nuovo"). Αγρόν Μερίαν, che si legge anco in πn diploma arabico d'aprile 4432, Fols Maria (" il Campo di Maria").

Ruga Keleb (.... el kelb, ossia " del Cane ").

Contrata Hasserinorum (strada de lavoranti di Hasir, ossia stuole, donde forse il siciliano Gassina).

Fabssimeria, ch' è Fausameli, come dice il Mongitore, notissima campagna presso Palermo (Fahs-el-emir).

Bebelagerin (Bab-el-Haggeriin, \*Porta de' lagliapletre \*), Vlens qul dleltnr Zneae germes (Zokāk-el-Kirmia? ossia \*Vleolo del

Chermist ").
Garbuymara (Gor bu'imdra, col volgare bu ln luogo di abu. Grotta di

Abu 'lmāra ").

gi. 1 Potrebbe supporsi, in vero, da'capitoli di Federigo l'Aragonese, che fosse rimaso qualche avanzo di popolazione musulmana infino alla prima metà del secolo decimoquarto; ' ma quando si riflette al silenzio di

Zucao elmneassem (Zokák el-Mokassem, ossla \* Vicolo di Mocassem \* o "del Bello").

Cantariddoheb (Kantarat-ed-Dseheb, " Ponte d'oro").

A questi si aggiungano i nomi di Halka, Genuardo ed altri che cl sono occorsi altre volte.

La piazza oggi detta Ballarò e ricordata da Fazzello, secondo le antiche scritture, col nome di Segeballarat, si addimandava di certo Suk-el-Balharà, " mercato di Balhara, " dal nome del villaggio che sorgea presso l'odierna Morreale.

1 Kalsa negli scritti, e Gausa a viva voce, è il noto quartiere Khalesa. Si ricordino inoltre Cuba, Zisa, Favara, ec. La contrada detta finoggi Lattarini cra di certo Suk-el-'Attoriin, "Il mercato de' droghleri; " chè così chiamansi alcune contrade di Tunis e d'altri paesi musulmani.

È da notare che le sorgenti d'acqua hanno serbato quasi tutte l nomi arabi, con poco guasto: Gabriele, Sciarabhu, Danisinni ('Ain-es-Sindi?), Sicchiarla, Garraffu, ec. Mi occorre qui un nome arabico nato nella seconda metà del dnodccimo secolo. Un vicoletto dietro il Duomo di Morreale si appella del Raccamo, scritto così a caratteri cubitali nella lapida; nè sembra verosimile che tal forma volgare del vocabolo "ricamo" sia stata solennemente ammessa fl, allato al Seminario arcivescovile ch'ebbe fino alla metà del nostro secolo un'ottima scuola di lettere latine e Italiane e dove l'arcivescovo fu signore fendale della città fino a' principii del secolo. D'altronde non so che sia stato mai In quel posto un opificio di ricamo, nè, se vi fosse stato, la lingua siciliana l'avrebbe chiamato così. Ma rakkam in arabico suona " marmoralo, scarpellino, segatore di marmo " ed è cosa naturalissima che di cosiffatti artigiani fossero dimorati presso il lnogo, dove surse quel labirinto di preziosi marmi ch'è il Duomo di Morreale, e che da loro fosse nato il nome del vicolo.

1 1 capitoli 69 a 72 di Federico l'Aragonese trattano della conversione de'Saraceni liberi o servi; Il cap. 65 vieta a'Saraceni di comperare servi cristiani; il 66 loro comanda di portare un nastro rosso di traverso sul netto, affinchè non si confondessero co'Cristianl. Ma egli è da riflettere che altri capitoli pubblicati nello stesso giorno stabiliscono somiglianti restrizioni alla libertà de' Giudci e che il cap. 72 tratta de' Greci di Romania fatti schlavi e convertiti all'ortodossia romana. Indi è probabile che i Saraccol, a' quali si riferiscono queste leggi, sieno i mercatanti che ancora affluivano in Sicilia, o i novelli schlavi. Ricordisi che le leggi sicillane chiamavano "villanl, " non "servi," i contadini musulmani vincolati alla gleba.

ogni altra memoria per sessant'anni, sembra più verosimile che quelle leggi abbian avuto di mira i mercatanti musulmani stanziati o passeggieri nelle città marittime, e gli schiavi recati dalla costiera d'Affrica, e soprattutto dall'isola delle Gerbe, dopo il milleduzentottantaquattro.

La somma de ricordi storici dunque è, che nei primi del trecento rimanea nella Sicilia propriamente detta poco o punto di quelle schiatte orientali ed affricane. Delle isole adiacenti, al contrario, Pantellaria, secondo l'attestato degli scrittori musulmani del decimoterzo secolo," non avea mutata schiatta nè religione, se non ch'era soggetta ai re di Sicilia, e che poi fu occupata temporaneamente da avventurieri genovesi; ma fino al decimosesto secolo, ancorchè gli abitatori professassero già il Cristianesimo, " avean comune co Saraceni l'abito e la favella, " al dir del Fazzello. ' Non sappiamo se in Malta la dominazione romana abbia spento del tutto il linguaggio punico, nè se v'abbiano fatto stanza, come a me par verosimile, 'degli antichi abitatori insieme coi Musulmani che se ne insignorirono e furono soggiogati a lor volta dal conte Ruggiero. Il quale, avendo istituito immantinente un vescovado, non cade in dub-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Si vegga la mla Guerra del Vespro Siciliano, edizione del 1866, vol. l. pag. 309 segg., e vol. 11, pag. 397 segg.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ishât, Iba-Sa'id, Scéabi-ed-dia-Omari, nella Biti. araba-nicula testo, pag. 28, 318, 150. Abbiamo infeito nel capitolo v del presente li-ho, a pag. 328 del volume, ciò che ne scrisse nel XII secolo il vescoro Barriardo. Si vegga anco il trattato dell'imperatore Federigo il o los principe Ishâtia di Tanis, di che nel cap, ix di questo stesso libro, pag. 626.
<sup>1</sup> Pete I. lib. 1, can. i.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Si ricordi il fatto che noi abbiamo riferito sull'autorità del Kazwini, nel lib. IV, cap. xij, a pag. 422 del secondo volume.

bio che soggiornassero allora in Malta de Cristiani, e sembra assai verosimile che la schiatta italiana fosse penetrata o piuttosto cresciuta con la dominazione siciliana in quell' isola. <sup>1</sup> Meglio che co barlumi delle croniche, la mescolanza della schiatta si prova con l'idioma maltese, il cui dizionario e, quel ch'è più, la grammatica, è mezzo italiano e mezzo arabo; onde gli abitatori, senza avere appresa mai altra lingua, agevelmente conversano coi Barbareschi. <sup>2</sup>

Quâl dialetto dell'idioma arabico abbiano usato i Musulmani di Sicilia non è agevol cosa a determinare, quando del parlar volgare altro non resta che un oscuro esempio in tre diplomi del duodecimo secolo, è ed al contrario gli altri documenti son dettati nell'inelegante, ma corretto stile degli atti pubblici; è

Si vegga Il libro V, cap. vj, e il presente libro, capitoli j, vj, vlij, a pag. 478, 588, 535, 603.

La testimonianza del vescovo Burchard, testè citata, dee cedere il luogo alla prova contraria, ch'è la fondazione del vescovado e la successione non interrotta de' vescovi fin dal principio del Xii secolo.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Gian Francesco Abela notò il primo l'indole di cotesto Idioma, nella Descrisione di Malla, ec., Nalta, 1617, la quale fa tradotta in latino nel tomo XV del Thesawrus di Graevio e Burmanno, e ripubblicata con aggiunte da Glovangi Antonio Captar, Malta, 1772-80, dee vol. In foglio. Son comarsti noi elossarit, camuniatiche e proverbili maltesi, di Vasco.

Son comparsi poi glossarii, grammatiene e proverbii maitesi, di Vassallo, Panzavecchia, Falzon, Taylor ed altri: ma quegli che con maggiore autorità ba trattato questo subictto è il baron De Stane, nel *Journal Asia*tique del 1846 (Serie IV, vol 7, pag. 471 segg.).

<sup>\*</sup> Questi re dipioni, appartenenti tutti e tre alla Chiesa di Cefah in serbati in oggi and Regio Archivio di Patremo, van riefuri alla pripina metti del XII secolo, anorrebe un solo, ch' è scritto in lettere rabbiniche, abbia data, e quetas servita in effera fabbicheche che non semirano estate. Do sille volgare di coteste carte comparisoc talvolta dal verbo "esser" pionantico, talvolta di card contrati con la preposizione mic." e sempre dallo maggigia e ripettisioni. È da notare anco in non di cotesti dipional ili st, ossis dell' bere, mattati in elli, all'arfarizana.

Anche l'ultimo de' dipiomi arabi di Sicilia ch' lo m' abbia visti, cioè l'arabo-latino del 1242, appartenente alla Chiesa di Girgenti, è scritto cor-

nè le opere de' poeti e de' prosatori disconvengono alla lingua dotta di quell' età. Il significato preso da alcuni vocaboli conferma bensì il plansibile supposto che fosse prevalso in Sicilia l'arabo occidentale o maghrebino che voglia dirsi : e meglio si farà il paragone quando uscirà alla luce il gran dizionario maghrebino che apparecchia il Dozy. Per dar qualche esempio noteremo che wed in Sicilia, come in Spagna, suonò " finme, " non " valle, " come nella patria della lingua; che marg, passando nel dialetto siciliano, piegò la significazione originale di " prato " in quella di "padule; " che rahl, " stazione, " designò in Sicilia assolutamente un "casale; " sciarr, " mala opera, " si ristrinse a " rissa: " e molte altre differenze di tal fatta potremmo notare riscontrando i dizionarii classici, sia che le voci abbiano veramente mutato di valore, sia che i lessicografi, come lor avviene in tutte le lingue, abbiano ignorati molti significati ammessi in alcune regioni e presso alcune tribù.

Meno male possiam noi discorrere della pronunzia, della quale ci fianno testimonianza, fin dall'undecimo e duodecimo secolo, moltissimi nomi proprii trascritti in greco o in latino, e la sentiamo ancora noi nomi topografici e ne' vocaboli siciliani derivati dall'arabico; se non che nel primo caso avvien talvolta che il mal noto s' abbia a spiegare con l'ignoto, e nelle parole viventi il suono può essere alterato. Aggiun-

rettamente, se si eccettui lo stile pesante e le voci straniere civis e judez scritte in carattere arabico, alle quali pur è data, quando occorre, quella torma di plurale che la grammatica araba prescrive per le voci di tale origine.

gasi che in uno de diplomi di maggior momento, dico la gran pergamena arabo-latina di Morreale, la versione è opera di un chierico francese, di que'che trassero a corte di Palermo ne' primi anni di Guglielmo il Buono; onde alcune lettere latine notan suono diverso da quel che rendono in bocca nostra.1 Contuttociò la materia non manca. Uscito che sia alla luce l'egregio lavoro del professor Cusa intorno i diplomi arabi e greci di Sicilia, si ricaveranno con maggiore certezza le leggi che i suoni del parlare arabico seguivano passando nel greco e nel volgare della Sicilia: il quale studio renderà più agevole il gran lavoro d'un glossario di vocaboli siciliani derivati dall'arabico. Intanto ecco quanto ritraggo dalle ricerche fatte fin qui intorno l'influenza che quell'idioma esercitò sul volgare siciliano.

Com'io ho detto a suo luogo, " la Sicilia, al punto del conquisto musulmano, era bilingue, parlandovisi il greco e il latino, o per dir meglio un idioma italico, il quale negli atti pubblici vestiva i panni del latino e pur non gii riusciva di celare al tutto le umili sembianze native. A provar ciò mancano per vero in Sicilia delle scritture del settecento, ottocento e novecento, come quelle che abbiamo in varil luoghi della Penisola; ma nei primi diplomi latini,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Si vegga il cap. v di questo libro, a pag. 494, nota 3.

Avvverto che quand'io scrissi quella nota si cominciava appena la stampa dei dipiomi arabi e greci del professor Cusa, la quale oggi è condotta fino alla pagina \$48 e già comprende poco men che cento dipiomi.

<sup>1</sup> Lib. I, cap. lx, pag. 196 segg, del primo volume.

Mi basta citare la dissertazione XXXII<sup>a</sup> del Muratori e gli atti pubblicati ne Regii neapolitani Archivii monumenta, Napoll, 1845-1861, sei volumi.

greci ed arabi di Sicilia che tornano allo scorcio dell'undecimo secolo, è manifesta la forma volgare di alcuni nomi proprii o topografici, che non erano nati al certo in quella medesima generazione. Tra i primi abbiam già notati Bambace, Diosallo, Mesciti, Notari, La Luce, Saputi, Caru, Francu, Fartutto, Pacione, Pitittu, Strambo ed altri di antichi abitatori. 1 De secondi, un diploma greco del milleottantotto ricorda il fiume dei Torti; " uno del millenovantaquattro conduce i confini d'un podere ad serram dello Conte e quindi ad petram serratam quae vocatur La Castellana; 2 uno del millecento cita La Schala di Lampheri e il monte de Cavallo, ed accenna al corso di una valle per ostro sive Xirocco, Il latino notarile del medio evo, che torna ordinariamente a traduzione mentale dal volgare, comparisce già in un diploma del conte Ruggiero dato il millenovantuno, nel quale, oltre il fraseggiare tutto italiano, ci occorre il verbo accrescere: e più apertamente si mostra in un altro diploma dello stesso principe, dato del millenovantatrè e contrassegnato dal suo notajo, o, diremmo noi, segretario, Autonio della Mensa, il quale se fosse siciliano o calabrese io non so, ma di certo scriveva in una língua

Libro V, cap. vilj, pag. 203, 206, dl questo volume.
 Suata, Dinlami arcci, Torino, 1870, pag. 90, dove si

Spata, Diplomi greei, Torino, 1870, pag. 90, dove sl legge del confini che arrivano είς τὸν τοταμόν τῶν τὸν τὸν Si confronti la versione latina, credo contemporanea, pubblicata dal Pirro, Sietlia Saera, pag. 382 seg., dove si legge "usque ad flumen Tortum."

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Pirro, Sieilia Saera, pag. 1012, traduzione dal greco in latino.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Pirro, op. cit., pag. 4046, traduzione dal greco in latino.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Pirro, op. cit., pag. 521. Questo Diploma par sia stato scritto originalmente in latino.

ch'egli credea latina in grazia delle sole desinenze e di qualche preposizione.

A cotesti avanzi del siciliano anteriore al conquisto, ne aggiugnerò altri del duodecimo secolo. Non dimenticando che in quella età la Sicilia s'empiva a poco a poco di colonic della Terraferma, io metto da canto l'attestato del bando latino di Patti (1133) spiegato in volgare, e lascio indietro molti altri esempii di vocaboli che si potrebbero riferire tanto al siciliano, quanto al pugliese, al toscano, al genovese, al monferrino o che so io, e noto in un

<sup>1</sup> Pirro, op. cit., pag. 1034 seg. Vi si legge, per esemplo, " cum bono proponimento... cum plena deliberatione absque aliquo tardamento et pentimento.... cum augmento plenario de victu.... arbores domesticas.... quod persona aliqua de mundo non habeat aliquam potestatem in hujusmodl bonis.... donandi impedimentum nec controversiam.... cannatam unam plenam vino " e simili. Il Pirro, che suole avvertir sempre quand'ei dà traduzioni, qui non ne fa parola, auzi dice il diploma "transuntato," negli atti di un notalo di Messina, il 1379. A fronte di questi fatti e del nome Italiano del segretario di Ruggiero, non monta che il diploma porti la data dell'èra costantinopolitana che solea notarsi nelle carte greche. Trattandosi di un monastero basiliano in Itala, o Gitala, comune presso Mcssina, è naturalissimo l'nso dell'èra greca, ancorchè il diploma fosse scritto in latino. D'altronde questo nome d'Itala, che, se mal non mi appongo, comparisce qui per la prima volta nella geografia della Sicilia, accenna ad origine continentale. E lo stesso nome di Roberto de Auceto, genero del conte Ruggiero, che d'ordine di lui soscrive il diploma insieme col notaio Lamensa, el ricorda l'odierno villaggio di Aceto in provincia d'Alessandria o Diacceto in provincia di Firenzo.

<sup>\*</sup> Si vegga ii libro V, cap. viij, pag. 221, del presente volume.
\* Tai mi sembra ed diploma mabo-alino di Morracle, dato ii 1482,
ii nome di monte Kidlu, "mens qui vocatur Calvus, "onde non sappiano
se al promanzisse alloro enfero codor, presso Lello, op. cit., appended
de 'privilegia pag. 29 e nella raccolta del professor Cusa (non pubblicats
per anco) a pag. 188 e 250. Vibn intori n4, "inpo, "a pag. 0 del Lello,
e 181 e 250 del Cusa; e La Camuca, presso Lello, pog. 44, o presso Cusa,
pag. 488 e 217. Core Fariccio le neminali può apparaterne e al siciliano come
ad ogni attro disletto Italico. Ometto, per la medesima ragione, in un
diploma del 130, presso Pirro, og. clit., pag. 451, la vece Seora, la
diploma del 130, presso Pirro, og. clit., pag. 451, la vece Seora, la

diploma del millecentrentatrè il campo Lu Marge, '
ch' è bello e buono vocabolo arabico, vivente oggidi
in Sicilia. Ci occorrono in un'altra carta i nomi topografici Luhrostico e Tremula, ' de' quali il secondo
è certamente siciliano; in un'altra del cencinquantasci, il sostantivo Olivastro; ' nel centottantadue
Scuteri; ' nel dugenventisci Gabbaturi; ' nel dugenquaranta Ienchi e Ceramiti. E qui fo sosta, poichè
non mette conto a spigolare qua e là dei vocaboli nel
decimoterzo secolo, che ci ha lasciati degli scritti in-

doppia denominazione di Monte Gibello che comparisce qui per lo primo, e Il nome topografico Terroneto de Cretaccio; e nel diploma del 1142, citato qui appresso, la espressione mizano vallone.

Pirro, op. cit., pag. 774, diploma latino con la data dell'era volgare 'et Inde dividit per medium Lumarge, quod pantanum, vel terra sylvestris latine nuncupatur. E notisi che il vocabolo marg, il quale in Sicilia ha preso Il significato di padule, ha in arabico quello di prateria.

\* Il Firro, op. cli, pag. 390, 391, nel dar questo diploma acconado una copia faltane il Messina il 1523, avertee sessira aisontus, al suo socito, di correggere gil errori dell' escemplare ch'egil ebbe alle mani. Molti in vero ne "la p., in più parta, a creder mio, debbon criterira ional copiata del XVI secolo, ma allo scrittore del XII, il quale par non sapease il talano, Forse egil era di linguaggio greco, come il montar i l'a messi enanul la rd I Ludrostico, in vece dello spirito sagro del greco. Tra le attre cose vi si accenna il confine "allo mizzao vallone", del quale abbilma delto peco fa. Cotesto diploma, contro l'uso costante, porta la doppia data del 6030 e 1142, in quale anomalia, hismeme con altre circostanze, nit conduce a supporre che la pergamena latina non sta l'originale, na un'antea cforse contemporanea versione dal greco.

Diploma del 4456, citato nella pagina precedente, nota 3.

Diploma del 1182, citato qui innanzi, presso Lello, pag. 22, lin. 18, e presso Cusa, il testo arabo, pag. 238, lin. 12 e il latino, pag. 199, lin. 40. Il latino ha Spelunca Scutiferorum, e il testo arabico Es-Sakdiirah,

plurale arabo d'un singolare che non apportiene a quella lingua e che dovea suonare scuteri; il qual vocabolo in siciliano è lo stesso al singolare e al plurale.

\* In un diploma greco di Messina, dato di quell'anno, presso Trinchera, Syllabus gracarum membranarum, etc., Napoli, 1865, pag. 378, si dice di una casa posta nella ρρουγαν τοῦ γασατούρι, in Messina.

6 Presso Bréholles, Historia diplomatica Friderici II, tomo V, pag. 809.

[Sec. XII e XIII.] teri in siciliano. Anzi mi sarei già fermato alla metà del duodecimo, se avessi potuto credere contemporanei all'originale i transunti di due carte greche pubblicate per lo primo dal Morso; delle quali l'una è data il millecencinquantatrè, e l'altra, che ha soltanto la indizione, è stata ben collocata nel millecenquarantatre. Ma non avendo esaminati i testi, e sorgendo gravi difficoltà su l'epoca de transunti, mi convien rinunziare a prova sì comoda e lesta. In ogni modo son persuaso che il volgare siciliano avea già presa nel duodecimo secolo una forma assai somigliante all'attuale: e che già aspirasse a divenir lingua cortigiana lo provano le prime poesie ita-

<sup>·</sup> Palermo antico, seconda edizione, pag. 334 segg., e 344 segg. Li ha citati pol il sig. Leonardo Vigo, ne Conti popolari siciliani, Prefazione, pag. 19. 1 due transunti sono stati ristampati dal professor Vincenzo DI Giovanni, in uoa epistola a Vinceuzo Zambrini, data del 1865, e inserita nella Filologia e letteratura siciliana del medesimo professore, vol. 1, pag. 255 segg. 1 testi greci, infine, il secondo de' quali ha ancora quattro righi in arabico, si leggeranno nella lodata raccolta del professor \* Mortillaro, Catalogo dei Diplomi... della Cattedrale di Polermo, Cusa, pag. 22 segg., e 31 segg.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Si avverta che il buon Morso, op. cit., pag. 406, nelle nole 21, <sup>33</sup> pag. 23. e 23 de diplomi, non sembra oiente certo che il traosunto di quello del 1153 fosse contemporaneo. Mentre il testo ha la data costantinopolitana del 6663, il transunto scrive a dirittura, in lettere, 1062, prendendo ie dlecine e le unità di quell'èra e poneudo a caso le prime due cifre; la quale disgrazia noo potea succedere di certo ad uo cootemporaneo. Inoltre i nomi de' testimool soo tutti sbagliati: indi la presunzione che lo scrittore abbia saputo malissimo il greco; e si potrebbe secodere si XIV o XV secolo, la qual data non sarebbe disdotta dall'ortografia nè dallo

Nell'altro dipioma noo e'era data da shagliare; ma i nomi furon guaatl del pari nel traosuoto ch' io crederel dello stesso tempo di quel primo. Avverto che ne il primo ne il secondo de' due lodati scrittori è scerro di duhbi. 11 Vigo non giudica pro nè cootro; il Di Giovanni domanda "uno studio un po accurato su la grafia delle pergamene.

liane dettate in Sicilia. Le leggende della maggiore porta del Duomo di Morreale, gittata in bronzo da Bonanno pisano, sendo latine con abbreviature e con qualche parola prettamente toscana, non danno esempio, a creder mio, del linguaggio parlato in Sicilia allo scorcio del duodecimo secolo; i dimostrano piuttosto, che l'uso della corte di Palermo rincorava gl'Italiani delle altre province a farsi innanzi con lor volgari, somiglianti l'uno all'altro e tutti al latino. E mi pare molto verosimile che in quel primo assetto delle colonie continentali in Sicilia fossero stati più disformi l'un dell'altro i dialetti di varie regioni dell'isola, i quali ritengono fino ai nostri giorni tanti vocabbile modi di dire diversi.

La robusta pianta del parlare italico resistè meglio che ogni altra lingua all'invasione dell'arabico. Dalla Siria, dalla Mesopotamia, dall' Egitto, scomparvero gli antichi idiomi entro breve tempo dal conquisto degli Arabi, rimanendo nella sola liturgia cristiana; dileguaronsi in un baleno nell' Affrica settentrionale, insieme con la religione, gli idiomi trapiantati ne' tempi istorici; perfin l'aspro berbero autoctono fu respinto dal parlare arabico verso mezzodi e verso

<sup>&</sup>quot;Il signor A. Springer, nella erudità dissersazione, Die Hittelateireisete Kunt in Palermo, sostemen trovassi in alcune di quelle leegende non dubbit vestigiti del dialetto siciliano. All'incontro Il signor Fr. W. Enger, In una helta critica di costeto sertito, uscitta ad Gittingen gelebrit Anserjon del 1903, ha mostrato, a pag. 1903, che coteste forme nos son altro che abbreviture del latino. E per la pilo parte egli la regione; tanto pilo deno Papparento desinenza italiana "pisamuri, adorrat, ce." non converrelabe alta terra persono del perfetto, che cui è manifestamente adoperata. Ma "Eva serve a Ada... uelse frate suo... Inge in Egitto... in quarentina... buttisterjo.... ha forma precisamente Italiana.

ponente. Ma in Spagna l'esotico latino cedè poco terreno e ripigiò tosto il perduto, serbando invio-lata la grammatica. La qual diversa fortuna, se va apposta precippamente ad altre cagioni, come sarebbero la distanza dall'Arabia, il numero de' conquistatori stanziali e la durata del dominio loro, pure è da riferire in parte all' indole della lingua e al gran tesoro di civiltà che Roma avea profuso in Occidente insieme con quella. Le cagioni della corruzione dovean operare in Sicilia più debolmente assai che in Spagna; ed a quelle dovean anco resistere i Siciliani per la remotissima antichità di lor idioma italico e per la parentela di esso col greco, che gli avea disputata l' isola fin dall' ottavo secolo avanti i l'èra volgare.

L'arabico pertanto ha lasciati nel parlare siciliano minori vestigi che non si creda comunemente: veruno nella grammatica, 'un' ombra nella pronunzia, poche centinaia di vocaboli nel dizionario, e qualche modo di dire. Io non posso entrare ne'particolari, poichè richiederebbero il glossario accennato dianzi, il quale alla sua volta dovrebbe fondarsi sopra un dizionario etimologico, che niuno fin qui ha compilato con gli aiuti della linguistica moderna. Dirò dunque per sommi capi, che ne'derivati siciliani l'accento rimane quasi sempre al posto

Si potrebbe forse eccettnare la forma frequentativa, come casa casa (per la casa), muru muru (lungo il muro), ciumi ciumi (lungo il flume), ec.; ma è usata anco in altre lingue. Il randa a randa della lingua illustre è originale o copia del stellano ranti ranti.

Oltre a ciò l'uso sicillano del passato rimoto in luogo del passato presente si potrebbe riferire alla lingua araba, la quale salta dal perfetto all' aoristo, ed ama poco le gradazioni del tempi. Ma ciò non basta per dir che in due lingue si somigli la conjugazione de' verbi.

dov'è ne vocaboli arabi corrispondenti, sia che la vocale si prolunghi nella lettera analoga, sia che le s'attacchi la consonante che segue. Delle tre vocali arabiche, la prima suona in siciliano or a, or e; la seconda sempre i; e la terza quasi sempre u. Delle consonanti la b (2ª lettera dell'alfabeto arabico) rimane per lo più inalterata come in " balata, burgiu, burnìa; " talvolta, soggiacendo alla legge della pronunzia greca, si muta in v come nelle voci " vava, vattali. " La th (4ª lettera) divien sempre t come in "Butera, tumminu." La q (5ª lettera) serba il suono, come in " giarra, giubba, " o l'addolcisce in c, come Muncibeddu, e raddoppiata nel vocabolo haagem, suona alla greca ng nel casato "Cangemi: " ma la voce "zubbiu" (fosso profondo) è esempio della permutazione in z, che il Dozy ha notata in molte voci spagnuole. L'h (6a lettera) si aggrava in c, come nel detto nome Cangemi e in " coma, camiari, " o sparisce, per esempio nel nome topografico Marsel-Hamam, divenuto Marzamemi. Similmente la kha (7ª lettera) si muta in g, per esempio "Gausa, gascna, " e può quasi scomparire come in " maasenu " (magazzino). La d araba (8ª lettera), ch' era molto vicina al t, come si vede in tanti esempii di vocaboli tolti dal greco, s'identificò alcuna volta con la d nostra come in " darbu, Dittainu " (Wadi-t-Tîn), o mutossi in t come in "Targia, tarzanà (Dar-es-sena'h, darsena, arzanà, arsenale). La ds (9ª lettera) non occorre in derivati certi; la z (11ª lettera) ha il suono italiano in "Zisa, zizzu," o prende quello della s, come in " magasenu " citato dianzi. Al contrario, la s (12ª lettera) inalterata in "Sutera, senia, " si muta in z nelle voci "zicca, zuccu (suk, tronco d'albero), zotta" (frusta). Frequentissima nei derivati dell'arabico, la sc (13ª lettera) rende il suono arabico in " Sciacca, sciabica," che un tempo si scriveano con la c. L'altra s (14ª lettera), che c'è già occorsa in " darsena, " fa ora s, ora z, e suona aspra di molto in "zabara" e "zurriari" (stridere de denti). Come la d, la dh (15ª lettera) fa d nel siciliano " dagala, dica " (ambascia), e diviene t in " reticu, " derivato da radhi' (bambino lattante). La z (17a lettera), che altri trascrive dh, par abbia preso l'uno e l'altro suono in Sicilia, rimanendo l'attestato del secondo nell' antico vocabolo " annadarari " (invigilare su i pesi e le misure) e argomentandosi il primo dal nome topografico " Zaèra, " del quale diremo più innanzi, L'ain (18ª lettera dell'alfabeto), sola tra le arabe che non si possa rendere con l'alfabeto romano e però notata dagli orientalisti con un'apostrofe, mi par si pronunzii arabicamente da Siciliani in un verbo d'uso frequentissimo. 1 E suona cotesta lettera nell'accento di " tarzanà, " t citato or ora : ovvero si muta in consonante italiana, come nello allegato esempio di reticu: al che risponde la trascrizione dell'ain seguita ne'diplomi arabo-greci di

<sup>&</sup>quot; Taliari " (guardare) dall'arabo tala", ha mutata l'ain nell'a del dillongo. Si sente poi perfettamente nel sicillano " tale", " imperativo dello stesso verbo.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Dar-es-sena'h, oggi 'arsenale ' e 'darsena, ' si scrivea arzanà al tempo di Dante, e si pronunziava tarzanà in Palermo, dove credo che alcun uomo del volgo lo prognunzii ancora così, e dove l'antica forma resta integra nel nome di una strada vicina alla Cala.

Sicilia, ne' quali quella consonante, o si perde nella vocale, come in 'Οθουμέν e in "Aέδ ('Othman, 'Abd), o la si muta in γ, per esempio in Niγus, Σεγίτ (Ni ma, Sa'td); ed altri nel duodecimo secolo tentò di notarla con l'h, come poi fece nel decimosesto Leone affricano, poichè leggiamo in un diploma il nome di Habes, invece di (Wed-)'Abbas, ch'era l'Oreto. Il ah (19a lettera) o rimane g forte come in " gana, " o si muta anche in c come in "Cutranu," che si scrive, e forse un tempo si pronunziò, "Godrano." La k (21ª lettera) suona in Sicilia c, come in " Calata, cammisa, coffa; " ma par abbia avuto un tempo anco il suono della q che le danno gli Egiziani, poichè leggiamo " caitus, " e " gaitus " negli scritti latini del duodecimo. Nè altrimenti l'altra k (22ª lettera) che ricorre in " gaffa, mingara, cuscusu " e nell'avverbio " a cuncumeddu. " E quando il parlare arabico si sparse in Sicilia, la pertinace d che i Sardi e i Siciliani sostituiscono alla I della nostra Terraferma. si trovava radicata sì profondamente, che trasformò anco la 1 (23ª lettera arabica) in alcuni vocaboli tolti dall'arabico, come gebel in Mongibello, pronunziato " Muncibeddu " e il verbo " sciddicari " (sdrucciolare), che viene da zeleg e zelek. L'ultima h (26ª lettera), al par che le sue sorelle, si rende talvolta con una g, come in "zagara; " talvolta svanisce, poichè altri pronunzia lo stesso vocabolo "zaara: "ed abbiamo in Zaèra, nome d'un sobborgo di Messina, un altro esempio di questa attenuazion di suono; ma l'origine arabica non si può dimostrare, se non con l'omonimo palagio degli Omeiadi in Cordova. Il w (27ª lettera) suona v come in "Favara; " ma, se iniziale, par sia stato pronunziato u, ovvero o, come " Odesuer " (Wadi-es-Sewdri), ed anche sia scomparso al tutto come supposto àrticolo, il che si argomenta da Dittaino (Wadi-el-Tin), che un tempo suonò di certo "Udittain." Le altre lettere t, r, t, f, m, n, j (3, 40, 46, 20, 24, 25, 28 dell'alfabeto) non hanno suono diverso dall'italiano, nè-mutan mai.

Chi compilerà il glossario delle voci arabiche passate nella nostra lingua illustre e nei dialetti, t dovrà resistera e tentazioni frequenti; poichè i suoni dell'arabo sono sì svariati e il dizionario sì prodigiosamente ricco, che col metodo de vecchi etimologisti, la cui schiatta non è spenta del tutto, si potrebbe rannodare all'arabo ogni vocabolo dell'italiano e di altre lingue ancora. Da un'altra mano, le leggi fonetiche ricavate fin qui non imperano assolutamente in tutti i tempi e i luogli; je chi non ammettesse eccezioni e talvolta non osasse scostarsi dal fil della si

1 Senza risalire fino alla Dissertazione XXXIII del Muratori, vogliciordare che nella Proposta di Vincenza Monti, No. II, parte 1-y, 3liiano, 4889, usci una breve lista de'vocaboli italiani derivati dall'arabido. Men eficiecamento ne dibi ne'altra II Wenrich, nel Bertuma de trabbiar in Italia... gestarum, 1925. 300 segg. In ultimo n'ha pubblicati de' saggi il signor Enrico Xarducci da Roma, nell 1826 e nel 1888.

Pel siciliano in particolare non conosco altro lavoro che quello del-Publea, il quale nell'opera su Malta ricordata diandi del, in appendice alle voci maltesi, sedici vocaboli siciliani derivati dell'arabico. Parrai ch'egli abbia indurciata i detinologgia in tutti quelli ch'i los intesto. Bue o tre non il conosco altrimenti che pel Pasqualino, filologo del secolo pasato, il quale il cavò da pla anchie gioscari manoscritti, e quatro soni il trovo neumeno nel copiosissimo dizionario del signor Traina ch'è in corso di stampo. L'avocaco discappe l'icono ha dato, non è guari, un altro saggio di citimologie arabiche nella "V-delle chaberate sue Memorie sdoriche agrigarino, ma non posto soccettro ettil assoi giuditi."

i Larrigio

nopia, non avanzerebbe mai in un lavoro etimologico. Ilo voluto dir questo per iscusarmi se non presento qui una lista de' vocaboli siciliani che sono
evidentemente, o mi sembrano, derivati dall'arabico;
e se differisco ad altro tempo, o rimetto a' posteri, un
lavoro che richiede anzi tutto più diligente ricerca
de' vocaboli siciliani per ogni luogo dell' isola e, in
quanto si possa, per ogni tempo. Perocchè leggendo nel dizionario del Pasqualino le voci disusate
al suo tempo, le quali ei prese da antichi glossarii,
ne veggo bandite di tempo in tempo molte di vero
conio arabico. Ed è ben ragione che l' elemento
straniero si elimini a poco a poco: ma questo fatto
per lo appunto va notato in una esamina storica
della lingua.

Rimanendo sempre su i generali, dirò che i vocaboli siciliani di origine arabica si riferiscono la più parte alle cose rurali, alle industrie cittadine-sche, alle vestimenta, ai cibi, ed a qualche isituzione di polizia urbana. Come nello spagnuolo e nel portoghese che ne son ricchi, così nel siciliano che n'è povero, occorrono voci arabiche, assai più so-vente ne' sostantivi che negli aggettivi: ed al contrario i verbi, scarsi in quelle due lingue al sogno che si è dubitato se alcuno se ne trovasse, 'i non mancano nel siciliano.' Sono da notar anco de tras-

<sup>&#</sup>x27; Si vegga la nota del Dozy alla seconda edizione del Giossaire des Mois espagnols et portugais dérirés de l'Arabe, par MM Dozy et Engelmann. Paris, Leida, 4869.

Per esemplo: accanzari, cavar profitto, conseguire; addijri(?) sce-

lati o modi di dire tradotti litteralmente dall'arabico; ' e come per contrapposto i proverbi arabi si contano a dito nelle raccolte de' siciliani.

Non voglio pretermettere che buon numero dei vocaboli arabi passati nel siciliano si trova anco nella lingua illustre; anzi che occorrono in questa e in qualche altro dialetto delle voci arabiche ignote in Sicilia, per esempio nel genovese, camalo, mésaro, macrama; in Arezzo cáida; a Pisa un tempo calega; in Liguria e in Toscana, maoma o magona i

gliere; ogobbori, ostoogetiersi; allifari, attillare; amadarari, aggiasta pesi en large, errozieri, spurazare, aspergere (oo usato nel sighilicato di 'arroser, 'bena il oped dell'arabo reaziei; zanamarari, anmoliare I panii; sosiceri, azaccesie; assanenri, rialturare il taglo di un'arme; assissori, abbelliere, acconciere; abbarari, cessare, calmani, det vesto, della febbre, de bollore, et cenerieri, chicarderi; camaceri, and nace, culla; nebarrocchieri, dormire perfondamente; estrari l'amassane; picchialieri, a plechia, pianto, pianghiete; ammassari, tuffare; estrariariti, intransilivo da scierre, risag; seddicori cituto di sporg; allairi cituto di sporg; abdorieri, dimanen; survivai, su

' Caudu di testa è versione di harr-er-rds, e somiglia meno a " testa calda."

Cuntari in aria, computare a mente, è perfettamente arabo come si dimostra nel titolo d'un manuale sullo Hisab-fil-hand (Del computo in aria), presso Hagi Khaifa, Disionario bibliografico, V, 639, no 12435.

Mali sullili, tisi (homa-d-dikk). Latlata, emuisione di mandorle (lalbina).

Ganghi di lu sennu, nitimi denti molari (adhrár el-'akl). Tianusu, tarantola (burs, che vuol dir anche tignoso).

Pani e spulassa, (mangiar) pane asciutto (Kubz-reik). Mmali itu, il diavolo (el-la'in).

Strisce di panno o d'altro con che si reggono i bambini che non sanno camminare. Kdida è femminino di kdid " conduttore."

Scritto anche galicha. Veggansi i Diplomi arabi del Regia Archivio fiorentino, pag. 293, 299 e 406, ultima nota.

<sup>a</sup> Ma'anal, aisto, braccio forte, come suol dirsi, aiuto reciproco, indi società commerciale o industriale. Nel significato primario la usarono i Genoresi fin dal XII secolo; nell'ultimo par sia passata in Toscana, dore significò "ferriera" de oggi è limitata ai grandi magazzini di ferro L' ettimologia è chiara da tanti testi anabi; onde non si può am-



e nella lingua illustre acciacce, azzurro, butteri, carciofo, collare (per salpare), petronciana, scialbo, tarsia. Altri son comuni al siciliano: ammiraglio, barda
(siciliano varda), camicia (siciliano più correttamente
cammisa), canfora, cifra e zero (trascrizioni diverse
dello stesso vocabolo), dogana, gabella, garbo, gelsomino, fondaco, liuto, magazzino, sensale, tariffa, vasoci
oltrechè i termini scientifici, come alambicco, alcali,
almanacco, giulebbe, taccuino, zenit, corrono nella più
parte delle lingue viventi d'Europa. La Terraferma
d'Italia, di certo, li ebbe or dalla Sicilia, or dalla Spagna, or direttamente dalle costiere meridionali del
Mediteraneo.

Senza disputare altrimenti delle origini del parlare siciliano, su le quali hanno lavorato e lavorano ancora i letterati dell'isola, <sup>1</sup> e senza gittarmi nella

mettere quella greca suggerita dal Canale, Nuora istoria di Genova, 1, 277. L'origine della isiltuzione, spiegata da questo erudito nel tomo II, pag. 347, conferma la derivazione del vocabolo.

Laciando come tropo numero i l'avori generali su l'Origine del parlari d'Italia, debbo ricordare che il siciliano è stato ed è argumento delle assidue ricerche di varii letterati dell'isola. Delle origini la tratta da ampiamente il signor Lionardo Vigo nella Prefazione alla sua raccolta del Canti Populari, posocia il professore Vincenzo Di Givanni in varii scritti, raccolti ora in due volumi sotto il tilolo di Filologia e Letteratura intilana.

Su la grammatica ho letto un buon lavoro del professore Innocenzo Fulci, Catania, 4855. I Canti Popolari sono stati illustrati dal Vigo, dal Pitrè, dal Salomone Marino.

De dicionati infine so ne conta una dipaca di stampati dal 1519 in fino ad oggi, ditre parecchi monostritti, est molto innuani nella stampa un nuoro dicionatio sel signer Antonino Trafan, il quale ha aggiunti molti altri vocabil, raccoli per tutte le regioni dell' holt. Doudni non polere cicir tutti gli stratti crittici i al suori di milore mole pubblicati in questa materia nelle riviste e ne giornali, perchè son molti e' non presumo conoscriti dal primo finon sull'ultimo.

mischia che ferve intorno a Ciullo d'Alcamo, i io ammetto che verso la metà del duodecimo secolo il siciliano parlavasi tanto o quanto in tutta l'isola e tendeva alla forma attuale, senza essere giunto però, non dico già alla mèta, chè le lingue vive non si congelano, ma a quel tratto del corso che soglion varcare quetamente senza notabili alterazioni. Così dovea succedere per la presenza delle colonie testè venute da varie parti della Terraferma, unite da commerci tra loro e molto più strettamente col grosso dell'antica popolazione di linguaggio italico, o, per dir meglio, siciliano. Nella quale condizione di cose dovea nascere un idioma cortigiano o legionario che chiamar si voglia, non altrimenti che quello che s'ode da dieci anni in qua nel nostro esercito; e quel parlare dovea, con l'andar del tempo, sempre più accostarsi al dialetto indigeno, prendendone molto più che non gli desse.

Da cotesta vena di linguaggio, torbida ancora per la sospensione delle parti che duravano fatica a compenetrarvisi, emerse la poesia italiana propriamente detta. Se ciò sia avvenuto alla metà del duodecimo secolo o nei principii del seguente non si potrà sapere per l'appunto, se il caso non ci farà trovar prove più chiare di quelle allegate fin qui. Ma parendo assai verosimile che il linguaggio più comune a corte di Federigo imperatore, de Guglielmi e fors' anco di re Ruggiero, sia

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Si conoscono bene in Italia gli articoli critici del professore Grion di Padova su la famosa Ganzone di Culto e la risposta fattagli dal professore Vincenzo Di Giovanni da Palermo, nell' opera dianzi citata.

stato un dialetto italiano, e concorrendovi la espressa testimonianza di Dante, per non citare tutti gli altri, possiamo tener certo il fatto. E per vero nessun altro luogo d'Italia si può immaginare più adatto che la Sicilia al nascimento delle muse italiane. Lo studio della poesia araba, approfondito da mezzo secolo in qua, ha dissipati gli errori di chi la credea madre della poesia spagnuola, provenzale ed italiana. Nè la ragion poetica, nè la macchina, nè la rima delle poesie neolatine può riferirsi in alcun modo alle arabiche. La moda sola, credo io, delle splendide corti musulmane della Spagna fece entrare ne' castelli cristiani dell'Occidente, insieme con altri argomenti di lusso, il sollazzo di ascoltare poesie in lingua volgare del paese : i premii e gli onori incoraggiarono i poeti nazionali a recitare nelle brigate principesche i versi che si sentiano per lo innanzi negli oscuri crocchi delle città e delle campagne: talchè la poesia volgare, meglio che nata, si dee dir emancipata e nobilitata in quel tempo. Lo stesso è da supporre nella corte musulmana dei re normanni e svevi di Sicilia; a'quali forse avvenne d'ascoltare lo stesso giorno de' poeti arabi e de' poeti siciliani e di largire agli uni come agli altri una manata di tarì d'oro. Solo legame tra le poesie neolatine e le arabiche mi sembrano i metri delle mowascehe e de zegel, dei quali ho fatta parola nel capitolo undecimo di questo libro. ' Io spero che nuove ricerche in tal campo riescano a rischiarare quel periodo della nostra storia letteraria: ma si può ritenere fin d'ora

<sup>1</sup> A pag. 738 e segg.

che la Sicilia debba agli Arabi, e la Terrafema italiana debba alla Sicilia, chè del primato dell'altra grande isola io dubito forte, la inaugurazione della poesia nazionale.

Si possono spigolare qua e là altri bricioli del patrimonio che la popolazione musulmana legò alla Sicilia. Il nome arabico di Scierta o Xurta, com'è scritto nei Capitoli de're Aragonesi di Sicilia, 1 prova come l'istituzione d'una guardia cittadina, che vegliasse alla pubblica sicurezza nelle città, risaliva fino alla dominazione musulmana, Venìa da quella parimente il sistema metrico che fu in uso nell'isola fino alla fondazione del reame d'Italia; chè non solo alcuni nomi delle misure d'acque correnti, da noi citati già in questo capitolo, e il verbo stesso testè ricordato che significa la vigilanza della pubblica autorità su'pesi e le misure di piazza, derivano manifestamente dall'arabico, ma altresì alcune denominazioni in varie parti del sistema : la canna nelle misure lineari; 1 la salma e il tumolo nelle misure di superficie e nelle cubiche per gli aridi; 3 il cafiso in quelle de' liquidi; ' il rotolo e il cantaro ne'pesi. 6 Che

<sup>2</sup> Kômeh in arabico, tradotto canna in un diploma arabico-istino del 1187, presso Morso, Palermo Antiro, pag. 308. Si contronti i Edrisi dei professori Dozy e De Gorje, pag. 372.
<sup>3</sup> Ii raum della Mecca, secondo ibp-Giobair, testo dei professor Wright,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Capitula Regni Sicilia, cap. LVI di re Giacomo, e XVII di Federigo l'Aragonese.

pag. 422, contenea quattro sd'. Nei diplomi arabi di Sicilia il latino "salma" e "sagoma" risponde al noto vocabolo arabico modd, il quale, alla sua volta, sembra trascrizione di modium.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Kafia, notissima misura arabica di capacità e di superficie.
<sup>5</sup> Rifl o roll, è la libbra degli Arabi, come ci è occorso di notare

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ritt o rolt, è la libbra degli Arabi, come ci è occorso di notare altreve.

se ne multipli e nelle suddivisioni troviamo vocaboli latini, gli è naturale effetto della mescolanza dei
popoli e si può supporre che que nomi fossero entrati dopo la dominazione musulmana o durante
quella. Le denominazioni metriche della Sicilia passarono, com' e sembra, nella Bassa Italia quando
soggiacque alla dominazione de Normanni in Sicilia; e
forse alcuna v'era stata recata prima dal commercio, come abbiam provato per le monete. I
rubbio di Roma, Lombardia, Piemonte e Genova, anch' esso d'origine arabica; il rotolo, ch' era in uso
a Genova, si come a Napoli; il carato, peso usato
dagli orafi anche nelle attre province che non ebber
colonie musulmane, farono evidentemente recati dal
commercio. \*

Quando si riflette su la catastrofe delle popolazioni musulmane di Sicilia, seguita più tosto per fatto delle genti cristiane che del governo, si noterà con minore maraviglia che non sia durata nell'isola alcuna foggia di vestire de Musulmani. De nomi stessi di quelle fogge pochi sono arabi e questi comuni alla Sicilia ed alla Terraferna. Altri ha rife-

Si vegga il libro IV, cap. xiij, pag. 458, dei 11 volume.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rob' vand dir \* quarta parte. \* Occorre nelle misure del grano di until I porti musuitana del Mediterrano. Vegalmo a nobe il jarde, ne di plomi gred di Sicilà del 1180 e dei 1384, presso Spata, Perganara preter, pag. 304 e 306, denotar misura di superficie nel primo, e di capacità nul secondo. Con la sussesso sonno e lettere diverse ci occorre prate e profesi de de diplomi calabresi dei 1180 e 1280, presso Trinchera, Syllabur graccaram membranaram. Spatajol, 1805, pag. 206 e 308.

Metto tra le voci arabiche il carato, manifesta trascrizione di accartor, parendomi verosimile non sia passato direttamente dal greco, ma per mezzo dell'arabico, si come "fondaco," ed altri vocaboli.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Per esempio l'italiano giubbo, voce prettamente arabica, analoga alie

rito a' Musulmani i mantineri, di che nel secolo passato e ne' principii del corrente solcano avvolgersi le donne siciliane andando a messa, ed anche a diporto, i quali non sono scomparsi del tutto in alcuni paesi di Sicilia; ma tal supposto mi sembra fondato piuttosto su' l'analogia de' costumi gelosi, che su la rassomiglianza di quella foggia siciliana a' camicioni ed a' veli delle donne musulmane.

Direbbesi che all'incontro i Cristiani di Sicilia assessor prese volentieri da'loro concittadini circoncisi quelle usanze che soddisfacean meglio alla gola. Più che le vivande, sono rimasi arabi di nome e di fatto in Sicilia i camangiari, amssime i dolciumi, antica manifattura del paese; poiché ritroviamo in Affrica, fin dallo scorcio del nono secolo, delle torte condite con lo zucchero di Sicilia. Un Ducange arabo, se mai l'avremo, ci spiegherà molti vocaboli

sicillane " giubba e jippuni; " camellotto, non da camelo, come dicoco i dizionarii, ma da khamlah, che significa proprio panno velloso.

Delle vivande si ricordi il ensensu, nguale di nome e poco diverso di qualità da quello della Barberia.

De' camangiari vanno notate le paste fermentate e fritte che in Sicilia, al par che in Barberia, si chiamano afaci, dal latino "spongia" com e pare; e i ceci aumoliati e poi torrefatti che si dicono cana, con pura voce arabica.

<sup>4</sup> Si vegga il capitolo precedente, pag. 785, nota 5. Il nome della torta nel testo à fet. D'origine artica mi sembra il notissima cassará de l'alermo, poichè ka'at vod dire scodella grande e profonda, com'à veramente la pasta di quel dolve, ripideno di riouta o di rema. Ródari è in arabico (ottre i dicionari si tvega D'llenbelo, all'articolo 'Colhabali') non specie di torrone, apponto come in enbaint di Sicilia. Quella che si chiama ii Sicilia mostarda, è del nosto cotto, noc con senapa, na con farina e ridotto in pasta, del quale abbiam fatta mentione en libir IV, capa. xili, secondo il libro dell'agricoltura d'libra-Avâm. Questa stessa maniera di dedicime in Girgeni si chiama filia, cop puro vocabolo arabico. La nuecala di Sittia, non essendo composta di noci, par che deriri più tosto dal navid degli arbai, divi que che in Concana si chiama secume.

- ----

di tal fatta che or leggiamo inutilmente nelle istorie e nei racconti; e per tal modo ci svelerà tutte le rassomiglianze de' buon gustai siciliani con que' dell' Egitto : gli uni e gli altri grandi consumatori dello zucchero prodotto ne'due paesi e scambiato assiduamente tra loro infino al decimoquinto secolo, in grazia forse della qualità diversa o delle raffinerie, mantenute in Egitto, mancate presto in Sicilia. 1 Perocchè nelle descrizioni del prodigioso lusso della corte fatemita, serbateci dal Makrizi, le feste del ramadhan al Cairo, per la quantità e qualità della roba che si mangiava, somigliano perfettamente alla novena del Natale, al Carnovale e alla Pasqua in Palermo, A casa de'grandi officiali dello Stato, e con maggiore profusione a corte, solean imbandirsi delle figurine e de'castelli di zucchero e panforti finissimi e varie maniere di paste dolci, delle quali e d'altre vivande più sostanziali, acconciate con vaghi colori, ed ammonticchiate in vassoi d'argento, d'oro e di porcellana della Cina, si facea come una cuccagna, Allo scorcio del medio evo, e infino a'nostri tempi, si veggon usati in Egitto de' canditi simili alla zuccata di Sicilia 3 ed una specie di gelatina dolce estratta dal

<sup>&#</sup>x27; Si vegga ciò che abblam detto di questo commercio nel capitolo precedente, a pag. 786 di questo volume.

Anirai, Mond'in, testo di Bulak, I, 287. Ho tradotto "panforte" Il vocabola senid o tendida, a li plurale seraduda, per designara pitutoso la grandeza e "luo, che la comosibilone. In eggi tendid vinol dite llor di farina el la pane fatto di quello: man nel passo di M-krizi sembra diverso, leggendovist che isoscum senida pessava tre rod (libbre) de dera limpassio con la pila scella farina e unto al di finori di grasso, sì che usciva lustrato dal forno e prende bellissima apparenza.

<sup>2</sup> Abdallatif, edizione del Sacy, pag. 312.

pollo pesto: ' e la cuccia di Sicilia, pasta di grano immollato, mescolato con latte, si mangiava e si mangia in Egitto e si chiama ancora keze.' Perfin si rassomigliano le frasi, con le quali vanno gridando per le strade i venditori di frutte del Cairo e que'di Palermo.'

Maraviglierà taluno ch'io scenda a tai piccolezze, tenute a vile dagli storici delle passate generazioni, e non tocchi di quella eredità di vizii e di virtù, ch' altri credea lasciata da' Saraceni al popolo della Sicilia. E sì che talvolta è parso anche a me di scoprime qualche avanzo, ma poi mi sono accorto della incertezza di così fatte induzioni. Una matura riflessione su l'indole e i costumi de'Siciliani paragonati a quei degli altri popoli italiani non mostra tal divario che non si possa spiegare con la geografia e con la storia e s'abbia quindi a ricercare negli arcani delle schiatte. Per altro, quando la storia e la lingua ci hanno mostrata identica la massima parte della schiatta, sarebbe temeraria quella critica che s'accignesse a inforsare il fatto con cagioni, le quali è più facile immaginare che provarle. Assai più che l'incerta mescolanza di un fil di sangue straniero, sarebbe da valutare l'esempio de' costumi che le colonie arabe o berbere abbian

<sup>1</sup> Loc. cit., e nella nota del Sacy, a pag. 307, 308.

Sacy, nell'op. cit., pag. 325, nota 44, al cap. vj., del libro I, nella quale è riferito che quella pasta si mangiava fresca e talvolta secca. Si confronti il Lane, Modern Egyptiana, cap. xxv.

Lane, op. cit., cap. xiv.

l semi di zucca o di popone sono annunziati al Cairo col grido: "Oli l consolatori de tribolati, oli l semil; "In Palermo Il dicono "Sbija oziu." Gridano per le arance: "Ecco li miele! "Per le sicomore: "Oli l'uva!"

lasciato per avventura alle popolazioni della Sicilia occidentale, più pronte in vero alla violenza che quelle della regione di levante: ma anche in questo fatto le cagioni son dubbie e diverse, e chi sa se non v'abbiano operato più'che ogni altro le condizioni topografiche e sociali? La sola conchiusione certa è che il conquisto musulmano recò in Sicilia nel nono secolo, e mantennevi fino all'undecimo, uno incivilimento ed una prosperità ignoti allora alle altre regioni italiane, i quali nel duodecimo e per gran parte del-decimoterzo rifluirono su la Penisola e contribuirono allo splendore della patria comune.

Compio nella patria unita e libera un lavoro. al quale m'accinsi nell'esilio, trent'anni addietro, mosso da brama irresistibile di guardar nelle tenebre che avvolgeano la Storia di Sicilia avanti i Normanni, ed allettato dall'agevolezza che mi offriano le scuole e le biblioteche di Parigi. Incominciai l'arduo lavoro con animo di siciliano che bramava la libertà d'un piccolo Stato e desiderava l'unione dell'Italia, senza sperarla vicina: lo termino confidando che tutti gli Italiani sempre più si affratellino; che veggano nella unità e nella libertà la salvezza e l'onore di tutti e di ciascuno: che quindi il paese cresca di sapienza, di saviezza, di possanza, di ricchezza, e che la nuova Roma, per ammenda dell'oppressione armata dell'antichità e delle male arti de' tempi appresso, promuova ormai nel mondo la giusta libertà dell'opera e la illimitata libertà del pensiero.



## INDICE DE NOMI DI PERSONE.

## L'articolo el e i vocaboli abu e ibn non contano nell'ordine alfabetico, fuorchè nei capoversi.)

Aaroun el-Khams (?), 426. Abate Arrigo, III, 629, Abba Mari, III, 708

Abbad (Mohammed-ibn), principe di Si-ADDAG (Monamed-tion, principe of several sever

Abdallab, supposto ammiraglio, Abdallah, servo di Federigo II, III, 792. Ahd-Allah-ibn-el-Abbås, 313, 311. Abd-Allah-ibn-Abd-el-Aziz-ibn-abl-Khorasan, III, 429, 430. Abd-Allab I (Abu-I-Abbas), emir agbla-

bita, 452, 453, 455, 226, 228; II, 42. Abd-Aliab (Abu-Ali), III, 747, Abd-Aliah-el-Ansari, III, 325. Abd-Allab-ibn-el-Aziz, III, 423. Abd-Allah-ibn-Bera, II, 51 Abd-Allah-ibn-Gbania, III. 52

Abd-Allah, padre di Giawher, II, 283. Abd-Allah-ibn-Habib, 475. Abd-Allah-ibn-Ja'kub-ibn-Fezara, 353, 385, 386, 388. Abd-Allah II, Ibn-Ibrahim-ibn-Ab-

med (Abu- I-Abbàs), emir aghlabita, 52, 53, 58, 59, 61, 63, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 421, 425, 426, 498 Abd - Allah -lbn - lehia-ibn - llammud, Hazimi (Abu-Mohammed), xLiii; II,

Abd-Allah-ibn-lehia, da Sciakatls, xLv. Abd-Allah-ibn-Kaddah, II, 448; corr.

el-Kaddåh e v. Abd-Allab-ibn-Meimún Abd-Allah-lbn-Kais, 84, 86, 98, 99,

100. Abd-Allab-ibn-Kborasan, III, 428 Abd-Allah-ibn-abi-Malek-Mo'sib, 11,

512, 512. Abd-Allah-ibn-Mrimûn, detto el-Kaddåb, II, 445, 445, 446, 448. Abd-Allah-lbn-Mekblüf (Abu-Moham-

med), II, 514. Abd-Allah-ibn-Menkül, 11, 420, 425,

Abd-Allah-Ibn-Mo'ezz-ibn-Badis, II, 504, 505, 517; III, 308. Abd-Allah-Ibn-Mo'ezz-ibn-Badis, II, 377, 378, 385, 387, 388, 390, 3 396, 448, 449, 421, 424, 426; 111,

Abd-Allab-ibn-Mobaumed, emir Kelbita, 11, 334. Abd-Allab-ibn-Mobammed-ibn-Abd+

Allah (Abu-l-Abbàs), emir di Sicilia, Abd- Allab-ibn-Mobammed-ibn-Ibra-

him-lbn-Aghlab, 392. Abd-Allah-ibn-Mohammed, el-Maleki, (Abu-Bekr), XLII. Abd-Allah, signore di Murcia, III, 705.

Abd-Allah-ihn-Musa, 421, 469. Abd-Allah, Othmani, xuiii

Abd-Allab-lbn-Saba, 11, 406. Abd-Allah-lbn-Sa'd, 88, 92, 93, 409, 206; 111, 834

Abd-Allah-es-Saffáh, 441. Abd-Allah-ibn-Sàigh, 11, 142. Abd-Allah-ibn-Selman (Abu-l-Kasim),

11, 538, Abd-Allah-ibn-Sementi, III, 685. Abd-Allalı-ibn-Sollan, 35 Abd-Allah-ibn-Taher, 463

Abd-Allah, Tonukhi, 11, 335 Abd-Allab-ibn-Ziad-ibn-An am, 406, Abd-Allah-ibn-Zobeir, 409, 410, 419.

Abdelali, II, 431. Abd-el-Aziz-ıbn-Ahmed (Abu-Fares), ALVIII.

Abd-el-Aziz-Bellanobi, II, 541; III, 628.

Abd - ei - Azîz - ibn - Hâkem - ibn - Omar (Abu-Mohammed), II, 543. Abd - ei - Azîz - ibn - Hosein, III, 766. Abd - ei - Aziz - ibn - Sceddâd - ibn - Tamîm

(Abu - Mohammed), sopranominato 'lzz-ed-din, v. lbn-Sceddad. Abdelbach (corr. Abd-el-Hakk), 436.

Abdelbach (corr. Abd-el-Hakk), 436. Abd-el-Gebbár-ibn-Abd-er-Rahmanibn-Sir in, II, 516. Abd-el-Gebbár-ibn-Mohammed-ibn-

Hamdis, xLin, Lv; 406, II, 308, 517, 519, 525, 526, 527, 528, 530, 532, 533, 534, 543, 544, 547; III, 367, 368, 374, 377, 381, 384, 386.

Abdelguaitt, III, 264.

Abdelguaiti, III, 264. Abd-el-Hakk, 436.

Abd-el-llakk-ibn-Alennas, III. 490. Abd-el-llakk-ibn-Hardn (Abd-Mohammed), II. 478. 487. Abd-el-llakk-ibn-Sab'in, III, 702, 703,

Abd-ei-Hakk-ibn-Sab'in, III, 702, 703, 704, 705. Abd-ei-Halim-ibn-Abd-er-Wähid, III.

763, 764. Abd -el-Hamid-ibn - Abd -er-Rahmanibn-Scio'aib, 11, 453.

Abd-el-Kerim-ibn-lebia-lbn-Othman, 111, 735. Abd-el-Kerim (Abu-Mohammed), II,

Abd-el-Melik, califo, 433, 466; 111, 837. Abd-el-Melik, condottiero, 387. Abd-el-Melik, gaito, 111, 256.

Abd-el-Melik-ibn-Katān, 466, 472, Abd-el-Melik-en-Nastāni, 111, 796, Abd-el-Mumen, 111, 236, 377, 379, 422, 423, 424, 429, 473, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 486, 489,

490, 496, 622, 623. Abd-er-Rahim-jbn-Mohammed-ihn-

Nobāta, II, 513. Abd-er-Rahman-ibn-Abi-l-Abbās, da Trapani, III, 459, 462, 756. Abd-er-Rahman-ibn-Abd-Allah-ibn-

Zeidûn, el-Karawi (Abu-Tâber), III, 214. Abd-er-Rahman-ibn-Abd-el-Aziz, III.

363, 387. Abd-er - Rahman - Ibn - Abd-el - Ghani (Abu-l-Kāsim), 11, 477, 494, 540.

Abd-er - Rahman - ibn - Abi - Bekr - ibn - 'Auk-ibn - Khelef, detto Ibn - Febhan, Il, 474, 476, 488, 514, 550. Abd-er - Rahman, da Bulera, III, 462. Abd-er - Rahman ibn - Francu, III, 206.

Abd-er - Rahman - ibn - Habib-ibn-abi-'Obeida-el-Fibri, 474, 473; III, 6. Abd-er-Rahman-ibn-Habib - es - Sikilli (es-Saklabi), 444.

Abd-er-Rahman-ibn-el-Håkem, califo di Spagna, 462. Abd-er-Rahman-ibn-Hasan, detto Mo-

Ahd-er-Rahman-ibn-Hasan, detto Mosjakhles-ed-dawla, H, 537. Abd-er-Rahman-el-Lewâti, III, 276. Abd-er-Rahman-ibn-Lûlû, sorrannominato Sceikh-ed-dawla, II, 427, 539.

Abd-er-Rahman-ibn-Mohammed (Abu-Mohammed), il Siciliano, xliv: II, 495. Abd-er-Rahman-ibn-Mohammed-ibn-

Omar, 111, 754, 760. Abd-er-Bahman-en-Naser-lidin-illab, 11, 219, 249, 250: 111, 830.

Abd-er-Rahman-en-Nasranl, v. Crlstodulo, III, 362, 363, 364, 384, 383; Abd-er-Rahman-ibn-Omar-ibn...-ei-Lewâti, II, 37.

Abd - er - Rahman - ibn - Ramadhan, di Malta (Abu-l-Kasem), III, 462, 685, 762, 763, 768.

Abd-er-Rahman-ibn-Ziàd, 473. Abd-es-Selàm-ibn-Abd-el-Webàb,

306. Abd-es-Selàm-ibn-Sa'i-l, coprannominato Sehnun, giurista, 277; 11, 220, 222, 223.

Abd-el-Wâbid Marrekosci, xLvi; Ill, 428, 739. Abd-el-Webâb-ibn-Abd-Allab-iba-

Abd - el - Wehâb - ibn - Abd - Allab - ibn - Mobârek, II, 5\$1. Abdi Malach, gaito, III, 26\$. Abela Gian Francesco, III, 872, 884.

Abelardo, principe normanno, III, 448. Abissinio, v. Ahmed-ibn-Ja'kub, 392. Abramo, 45, 47, 50. Abramo, Halbi (Barbine ibn. Ablab)

Abramo Halbi (lbrahim-ibn-Aghlab) 233. 'Abs, tribù, III, 598.

Abu-l-Abbās-ibn-All, 425. Ahu-l-Abbās-ibn-Ja kūb-ibn-Abd-Allah, 390.

Abu-l-Abbàs-Kalawri, II, 479. Abu-l-Abbàs-ibn-Mohammed-ibn-Kàf, II, 540. Abu-Abd-Allab (i) kaid), soprannomi-

nalo Mamún, 11, 523. Abu-Abd-Allah, maestro di scuola in Affrica, 11, 496.

Affrica, II, 498. Abu-Abd-Allah-ibn-Meimûn, III, 377. Abu-Abd-Allah-el-Mo'aiti, III, 4, 5. Abu-Abd-Allah-es-Seri, II, 420, 421, 421, 427, 428, 431, 432, 433, 434,

436, 437, 438, 444, 442, 444. Abu-Abd-Allah-ibn-Seffår, 11, 500. Abu-Abd-Allah, siciliano, x.i.x; 11, 219. Abu-Abd-Allah-ibn-Zoràm o (Rigâm), 11, 445.

Abu-l-Aghlab-ibn-Ibrahim-ibn-Abmed, II, 5s.

Abu-l- Aghlab-ibn-lbrahim -ibn - Ahmed (diverso dal precedente?), 11, 85. Abu-l- Ala, da Me arra : 11, 401. Abu-l- Ala-Sâ'id, 11, 497. Abu-Ali, 430, 431.

Abu-All, Ghassanl, II, 488. Abu-Ali-ibn-Hasan-ibn-Khalid, II, 510.

Abu-Ali-Ibn-Hosein-ibn-Khâlid, II, 515. Abu-Ali, da Tanger, 11, 226, 230. Abu-l-Arab, v. Mohammed-iba-Ahmed e Mos'ab-ibn-Mohammed.

Abu-Bekr, v. Beco. Abu-Bekr, il caillo, 35, 60, 62, 64, 70, 405, 423; II, 359, 360, 453. Abu-Bekr, concistore, III, 256. Abu-Bekr-Ibn-Nebt-el-'Oruk, II, 47

Abu-Bekr, Sikilli, v. Mohammed-ibn-1brahim-ibn-Musa. Abu-Bekr-ibn-Soweid, 473 Abu-Bekr-ibn-Zohr, III, 739.

Abu-Dekak, II. 185 Abu-'Einan, principe meripita, III, 868. Abu-I-Fadhi, giurista, III. 785. Abu-I-Fadhi, scrittore, II, 430, 431 Abu-l-Farag, II, 522, v. Mawkifi. Abulfaragi, xLVII; 217.

Abulfeda, viii, xxxviii, xxxix, xt.i, xt.ii, XLIV. XLVI, XLVII, XLIX. LI, LII, LIII. Abu-l-Forth-ibn-Bodeir, Mektati, soprannominato Sind-ed-dawla, 11, 539. Abu-i-Geisc, v. Mogéhid-ibn-Abd-Al-

Abu-Gia'far, 375; II, 345, v. Ahmedibn-Jûsuf. Abu-Gia'far, 11, 287, v. Abu-Kharz. Abu-Gia'far-ibn-'Awn-Allah, 11, 481. Abu-Ghofar, II, 454.

Abu-Hafs, v. Omar-Ihn-Scio'aib, el-Balluti: Omar-Ibn-Iehia-Ibn-Mohammed. e Omar-ibn-lehia-ibn-Abd-el-Wähid.

Abu-Hàmid, da Gransta, xLIV; 85, 86; 11, 440, Abu-Hanifa, 419, 451, 251; 111, 726. Abu-Harún, Andalosi, 11, 225. Abu-Hasan-ibn-Abd-Allah, da Tripoli o da Trapani, 11, 541.

Abu-Hasan, da Gerusalemme, II, 491, Abu-Hasan-Hariri, 420; 11, 226, 230, Abu-Hasan, Lakhmi, II, 488

Abu-Hasan, Sikilli, II, 514. Abu-Hasam, sufita, II, 493 Abu-Hascim, v. Mohammed-ibn-abi-Mohammed-ibn-Mohammed-ibn-Za-

Abu-Hodseifa, Coreiscita, 11, 496. Abu-Hogir-ibn-Ibraim-ibn-Ahmed, II, 85, 86 Abu-l-Hokm-ibn-Ghalanda, III , 78 Abu-Hosein-ibi-Jezid, 429, 11, 62, 63. Abu-Hosein-ibn-es-Sebán, II, 764. Abu-Ja kub, xevi, v. Ja kub-ibn-Abd-

ei-Mumen. Abu-lehia-ibn-Mairúh, III, 409, 414, 474, 472. Abu-Jezid, v. Mokhailed-ibn-Keidad

Abu- Isa-ibn-Mohammed-ibn-Kohrob. 399, 400.

Abu-Ishak, Hadhrami, II, 479 Abu-Ishak-ibn-Abi-Ibrahim-ibn-Abi-Hafs, 111, 625. Abu-Junis-ibn-Noseir, 11, 226. Abu-Ka'b, II, 376, 379

Abu-l-Kasim, v. Ali-ibo-Hasan-ibo-Ali-ibn-Hammud.

Abu-l-Kasim-Gioneid, da Bagdad, 11,

Abu-l-Kasim-ibn-Hakim, II. 410, 491. Abu-l-Kasim, Tirazi, II, 461. Abu-Kelef-ibn-Harûn, II, 494 Abu-Kharz o Abu-Khereg, 11, 287. Abu-i-Leith, 111, 686, 687. Abu-Ma'd, 11, 77 Abu-l-Mehasin, II, 448. Abu-Mehell, II. 217.

Abu-Modhar, v. Ziadet-Allah-ibn-Ahd-Abu-Moh àgir, 445, 446, 417.

Abu-Mohammed-ibn-'Atusc, III, 19 Abu-Mohammed, Dami'a, 11, 512, 512. Abu-Mohammed, da Kafsa, 11, 306 Abu-Mohammed-ibn-Omar-ibn-Men-

kút, II, 539. Abu-Mobainmed-lbn-abi-Hafs-Omar, 11, 622

Abu-Mohammed-ibn-Semna, 111, Abu-Moslim, 440, 451, 462; II, 411, 412. Abumoslimiti, II, 412. Abu-Musa-el-Ascia'ri, 56 Abu-Nasr, II, 514

Abu-Nottar, detto li Negro, II, 487. Abu-Ráti', II, 354. Abu-Sa'id-ibn-Ibrahim, xaviii; II, 467.

469, 470. Ahu-s-Sall-Omeia, xxxviii, 535; Hi, 363, 374, 387, 460, 743, 745, 747, 752,

745, 747, 752, Abu-Scerif (famiglis), II, 868, Abu-Sciama-Mokaddesi, xLix; III, 670 Abu-Sewab, da Castroglovanni, II, 51 Abu-Taib, figliuclo di Stefano, 111, 262,

Abu-Taleb, 49. Abu-Taleb-ibn-Sab'in, III, 705. Abu-Tar, 11, 487 Abu-Thur, 449. Abu-l-Wefs, 111, 670 Abu - Zakaria, v. lehia -ibu-Abd-el-

Wahid. Abu-Zarmuna, II, 230. Abu-Zeid, el-Gomari, xxxvii; 11,517. Abu-Zeki, 269. Acosimo, 203.

Adalberio, marchese, 454. Adelaide o Adelasia, moglie di Ruggiero,

conte di Sicilia, 1; 460; 111, 495, 496, 497, 498, 200, 221, 225, 226, 268, 275, 301, 302, 335, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 806. Adelaide, di Susa, III, 499.

Adelasia, v. Adelaide Adelchi, 485, 487, 488, 489, 382, 384, 387, 388, 436.

Adelicia, III, 290. Ademaro (monaco), III, 26.

Adeodata, 205. Adler, xxiv, Li, Liit; II, 6: III, 450

Adnán, 32, 40, 47, 61, 69, 435, 436, 437, 11, 32, 33, 37, 233. Adriano, 199

Adriano, ammiraglio, 399 Adriano I. papa 21, 485, 485, 186, 487, 488, 490, 212, 389, 443, III, 469, Affarik e Affarika, 405; II, 361; III, 6. Affabal, II, 463, 489, 566, 510, Affrica (Chiesa di), 408, 457; III, 447,

Affricani (Musulmani detti), \$29.

Afrina, II, 253. Afrodisia (d') Alessandro, III, 702. Agar. 75

Agareni, II, 464, 407, 414, Agata, madre di Giuseppe Innografo,

Aghlab, 444, 284, 340, 391; 11, 227, 233, 300

Aghlab-ibn-Ahmed (Abu-'lkal), \$10 Aghlab-ibn-Ibrahim (Abu-Ikah), 309. Aghlab-ibn - Mohammed-ibn - Aghlab .

gunabili, xLV, XLIX, LIV; 8\$, 4\$7, 206, 225, 226, 229, 236, 233, 278, 295, 314, 332, 337, 340, 353, 275; 11, 4, 5, 6, 7, 40, 25, 32, 33, 40, 46, 49, 58, 64, 74, 75, 76, 88, 491, 496 Aghlabiti, xLv, xLix, Liv: 84, 4 (29, 431, 432, 433, 139, 444, 442, 443 442 413 440, 235, 221, 221, 235, 439, 411, 442, 413, 416, 462, 218, 221, 221, 221, 352, 361, 369, 371, 456, 506 Agisa, tribù berbera, III, 242

Agnese, monaca, III, 353. Ahmed-ibn-Abd-es-Selâm, xLVIII; II,

Ahmed-ibn-Ali (Abu-Fadbi), Coreiscita, II, 539

Ahmed-ibn-Ali, es-Sciàmi (Abu-1-Feth), II, 514

Abmed, conciatore, III, 256. Ahmed Cabrini, 111, 698

Ahmed - ibn - Hasan - ibn - Ali-ibn - Abi-Hosein (Abu-l-Hasan), emir Kelbita, dı Sicilia, 11, 249, 251, 256 a 263, 266, 271, 272, 274, 276, 200 a 294, 319, 372, 537, 518.

Ahmed-ibn-abi-Hoseln-ibn-Ribbab, II, 440, 451, 443 Ahmed-ibn-Ja'kûb-ibn-Abd-Allah',

Ahmed-ibn-Ja'kub - Ibn - Fezara . 312

313, 353, 394. Ahmed-ibn - Ja'kub- ibn - Modlik - ibn -

Selma, 391.

Ahmed - ibn - Ja'kûb - ibn - Omar - ibn-Abd-Allah-ibn-Ibrahim-ibn-Ahglab (Abu-Malek), detto l'Abbissinio (390, 91 9), 392; II, 63.

Ahmed-ibn-Ibrahim, Razi, II, 485, Ahmed-ibn-Ibrahim, Waddani (Abu-l-Kāsim), 11, 510

Abmed-ibn-lehia (Abu-l-Abbas), detto Ibn-Fadhl-Allah ed Omari, soprannominato Sceliab-ed-din, viii, xix,

xxxvm, en, em; iil, 69 Ahmed, emiro Ikbscidita, d' Egitto, 11, 281.

Abmed-lbn-Júsuf (Ahu-Gia'far?), se prannominato Akhal e Teald-eddawia, II, 315, 351, 354, 364, 366, 368, 369, 370, 371, 374, 375, 376, 377, 378, 376, 392

93, 418, 4 54; III, 80 Abmed-ibn-Kasim, II. Ahmed-el-Kasri, II. 221. Ahmed-ibn-abi-Khorasan, III

Ahmed-ibn-Korhob, II, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 452, 452, 455, 456, 467, 473, 482, 485, Ahmed-ibn-Kornás, soprannominal Sefi-ed-dín, III, 748, 722. soprannominato

Ahmed Marwazi, II. 482 Ahmed-ibn-Mohammed-ibn-Aghlab.

314, 400. Abmed - ibn - Mobammed - ibn - lehia (Abu-Bekr), 11, 220, 225, 226, 359, 360.

Abmed-ihn-Mohammed-ibn-Kåf (Abu-Ali), 11, 515, 550. Ahmed-1bn-Mobammed, Nuri (Abu-Hosein), II, 480

Abmed-ibn-Mohammed-ibn-Rafi', III. SAR Ahmed-ibn-Omar-ibn-Abd-Allah (Abu-

Malek], II, 63, 61. Ahmed-ibn-Omar-ibn-Obeid-Allaliıbn-el-Agblah, 352 Ahmed-ibn-Omar, el-'Odsri o el-'Ads-arl, III, 669, 780, 781.

Ahmed-ibn-Roma o Romea, III, 206 Ahmed-ihn-Sa'd-ibn-Malek |-lbn-Abd?el-'Aziz, II, 453

Ahmed, detto il Siciliano, III, 495, 496, Ahmed-ibn-Sofian-ibn-Sewada, 340. Ahmed-ibn-Soleiman, 262

Alimed-et-Temimi (Abu-1-Abbas), 111, 256. Alimed-ibn-Ziadet-Allab-ibn-Korbob,

H. 443, 448, 450 Ahwal, II, 425, 42 Alello (Matteo di), III, 500

503, 530, 531, 512, 518, 519. A'iasci-iba-Akhal, 469. Aione, principe di Benevento, 462, 463. Aione, vescovo, 417.

Airoldi Alfonso, xii, xxiv, xxxviii, t.i. Airoldi Cesare, xiii, xxxv. Aiùb-ibn-abi-Jezid, II, 202. Aiûb-ibn-Kbeirân , 11, 499. Aiûb-ibn-Tèmim-ibn-Mo'ezz-Ihn-Ba-

dis . 111, 94, 409, 410, 411. Aix (Alberto d'), 111, 406, 40 Akbal, v. Abmed-ibn-Jusuf. Akiprando, di Rieti, II, 465 Alamidi, 111, 817

Alamondar, v. Mondsir. Alarico, 11, 44, 44. Albalbuni, 11, 522. Albateni, 111, 620. Alberico, duca di Camerino, Il, 466. Alberico, frate, III. 701. Alberto, patriarca d' Antiochia, III, 691.

Albigesi, III, 576 Albiruni, III, 670 Alduino, vescovo di Cefalu, 111, 635

'Alem-ed-dln, 111, 652. Aleramidi, 111, 496, segg., 225, 227. Aleramo, conte, III, 49 Alessandro il Grande, 111, 45 Alessandro II, papa, III, 401, 423

Alessandro III, papa, III, 497, 533. Alessio Comneno, III, 441, 367, 508.

Alessio II, III, 52 Alessio Muscegh, 297, 298. Alfano, abate, 356. Alfieri, III, 221

Alfonso III, d'Aragona, Lvt; III, 650, Alfonso III, re delle Asturie, 457. Alfonso VI, di Castiglia, III, 375.

Alfonso I. di Sicilia, 111, 294. Alfredo II Grande, III, 675 Ali-ibn-Abd-Allab, di Giattini, III.

512. Ali-ibn-Abd-Allah-ibn-Sciami, H. 536 Ali-ibn-Abd-el-Gebbar-ibn-Abdún, 11, 507.

Ali-lbn-Abd-el-Gebbar-lbn-Waddani (Abu-Hasan), 11, 477, 512. Ali-ibn-Abd-el-Ghani, el-Husri, II, 525

Ali - ibn - Abd-er - Rahman - ibn - Biscir (Abu-l-Hasan), 11, 520. Ali-ibn-Abd -er-Rahman-ibn-abi-l-

All-10a-Abd e-r-animan-in-abi-Biscir, es-Sikilli, el-Ansari (Abu-l-Hasan), III, 742, 743, 745, 745, Ali-bh-Abd-e-r-Rabman, il Siciliano (Abu-l-Hasan), II, 497, 512, 513, 521, Ali-bh-Badis (Abu-l-Hasan), II, 429, Ali-bh-Badis (Abu-l-Hasan), II, 429, Alt-ibn-Abt-l-Geisc-Mogéhid-ibn-Abd-Allab, III, 4, 5, 9

Alı-ıbn-Fadbl, 326, 228. Ali - tbn -abi - Fadhl - tbn - Mohammedibn-Taher (Abu-l-Hasan), II, 455.

Ali-ibn-Fartutto, 111, 206. Ali-ibn-Ghania, III, 520.

Ali-1bn-Gia far - jbn - Ali-ibn - Moham-

med-ibn- .... Kattà' (Abu-l-Kasim), vii, xxvii, xiv; 443; 11, 429 506 a 514, 513 a 516, 518, 522 538, 544, 512, 544. Ali, Haidii, II, 499.

Ali-iba-Hammud. 111, 662

Ali-rbn-Hamza (Abu-l-Hasan), II, 491, Ali-ibn-Hasan-ibn-Ali, emir Kelbita, di

Siellia, soprannominato il Martire (Abu-l-Kāsm), 11. 290, 294, 293, 294, 344, 345, 316, 322, 323, 324, 327 a 329, 330, 350, 372, 444. Alt-thn-Hasan-thn-Ali, di casa zirita,

li-ibn-Hasan-ibn-Habib (Abu-Fadbl), 11. 512, 512

Ali-ibn-Hasan-ibn-Tübi Abu-l-H (san), 546, 548, 525, 51

Ali, Hodsvilita, 111, 213. Alt-thn-Hometta, 255

Ali-ibn-abi-Hosein, 11, 491, 234. Ali-ibn-ibrahim-ibn-Ali (Abu-l-Hasan), chiamato lbn-Mo'allim, 111, 232 Ali-ibn-lbrahim-ibn-Waddani (Abu-

1-Hasan), 11, 501 Ali-ibn-lehia, principe zirita, II, 529 III, 367, 369, 370, 374, 372, 373, 405 Ali-ibn-lsa-ibn-Melmün, III, 377.

Ali-ibn-abi-Isliak-Ibrabim-ibn-Waddàni : Abu-l-Hasan), II, 513 Ali-ibn-Jusuf, Kethita, II, 350, 361, 352, 376

Ali-ibn-Jitsuf-Ibn-Tasciufin, III. 375. Alt-ibn-abi-Khinzlr, 11, 143, 147,

All, Kifti Abu-I-Hassan), Lil. All, Kifti, intitolato Gemal-ed-din, xrvm

Ali-thn-Korhob, 11. 44 Ali-ibn-Meimán, III, 3

Ali-ibn-Moferreg (Abu-l-Hasan, 11, 481. Ali-ibn-Môgebid, 111, 375 Ali-ibn-Mohammed-ibn-abi-Fewares . 11, 440, 444, 442

Ali-ibn-Mahammed, di Kerkuda (Abu-1-Hasan), 11, 512.

Alt-tbn-Nagia, 111, 507. Ali-ibn-Ni'ma, soprannominata Ibn-Hawwasci, Hawas o Giawas, 11, 420

421, 425, 547, 518, 551; 111, 66, 74, 72, 73, 79, 80, 81, 84, 85, 91, 409, 410, 441, 308. Ali-ibn-Omar, Bellewi, 11, 415, 417 Ali-ibn-Othman-Ibn-Hosein, Rebe t, 11, ANN.

Alı Strambo, 111, 206 Ali-ibn-Tabari, 11, 206, 240. Ali-ibn-Taher, 11, 455, 542, 547, 542.

All-ibn-abi-Taleb, il Grande, 55, 60, 62, 69, 74, 427, 429, 440; 11, 57, 403 a 408, 445, 421, 432 a 436, 439,

455, 486, 493, 494, 516; III, 473, 476, 263, 380, 531, 662, Ali-Ibn-Temim-ibn-Mo'ezz-Ibn-Badis.

111, 95, 409, 440 Ali, Waddani, II, 550 Ali-ibn - Zera' (Abu-l-Hasan), L. Ali (El-) biamr-illab, v. Edrísi. Alice, regina di Cipro, III, 643. Alidi, xLin; II, 449, 420. 'A'kama-ibn-Jezid, 93. Alliku, II, 463.

Almanzor, v. lbn-Abi- Amir. 

520, 524, 530, 540, 553, 621, 622 627, 632.

Almoravidi, II, 528, 529; III, 372, 374, 375, 377, 378, 379, 380, 422, 548, 520, Al-Sanhaj, xxxvin, v. Ibn-Sceddad, Abd-el-Aziz. Alvares Lodovico, III, 260.

Alvaro, III, 288 Alverada, III. 49 Alv-el-Bonifati, III. 264. Aly-el-Petruliti, 111, 264

Amalfitani (console degli), III, 219. Amato, monaco, xxviii; III, 21, 24, 31, 33.

Ambrogio, vescovo di Patti, III. 221. Amer, califo fatimita, II. 463. Amerigo, re di Gerusalemme, III, 505. 506, 507, 613.

Ami, figlio di Gualtiero, Ili, 62. Amici (degli) Ruggiero, III, 651. Amico Antonino (di), viii. Amilcare Barca, 318, 319. Amin soprannome di Maometto), 50. Amîn, califo abbasida, 303. Amin-ed-dawla, II, 331 'Amir-ibn-Liwa (tribu). III, 832.

'Amir-ibn-Nall', 456, 457. Abu-'Amir, III, 375. 'Ammar, II, 251, 252. 'Ammar-ibn-Mansur (Abu-Mohammed), 11, 484, 488, 538.

'Ammar, paggio, 11, 263. Ammiano Marcellino, 75; III. \$43 'Amr-ibn Asi, 80, 409, 442; 111, 832.

'Amr-ibn-Mo'awia, 455. Amián, II. 447. 'Amran-ibn-Mogialed o Mokhalled',

Anacleto, anticapa, III. 393, 395. Anastasio, consulare, 213. Anatolio, conte, 213 Andalusi, cognome, 111. 212. Andalust, v. Ichin-ibn-Omar-ibn-Jusuf.

Andara, tribu berbera, 11, 35. Andrani o Andarani, 11, 35; III, 614.

Andronico Commeno, III, 223, 521. Angiolni, II, 86: III, 531, 808. Anna Compens, III, 41 Anquetil (Drengot?), III, 23. Ansari, II. 521. Anselmo, de' marchesi Aleramidi, III,

Andrea, console di Napoli, 312, Andrea, figliuolo di Troilo, 95.

Andrea, consolare, 213.

Andrea, martire, 541.

Anselmo, arcivescovo di Napoli, lil, 579, 584. Ansgerlo, III. 307.

Anspach, III, 828, 830. Ansruna (da) Bartolommeo, III, 288. Antar, III, 598 Antimo, duca di Napoli, 227. Antioco, governatore di Sicilla, 220. Antonini (gli), 40, 499.

Antonino, 289, II, 409 Antonio Veneziano, III, 428. Anweiler (del Marqualdo, III, 566, 567, 570, 574, 576, 577, 578, 579, 580, 584, 582, 583, 584, 585, 586. Apocapso, 462, v. Omar-ibn-Scio'aib

(Abu-Hafs). Apolofar, 361, 362, 363, 370, corr. Abu-Gia'far.

Apolafar Muchumet, 11, 373, 377, 393, 394. Aragonesi, II, 86: III, 631, 650, 807. Arcadio, 214; III, 57, 59.

Arcario, 210 Archifredo, III, 424. Archimede, xLVIII; 11, 272, 463, 686. Arderico, 211

Ardoino, 11, 380, 389, 390, 392, 423; 111, 21, 29, 30, 31, 33, 35, 52, 219, Argiro, liglio di Melo, 11, 30, 35, 36, 38, 41, 42, 44, 48, 444. Argivi, III, 125

Ariani (setta), 24. 'Atîb, XLI, L. Arigiso, 485, 487, 488, 489; H. 377 Aris oto. di Pozzuoli, III, 99, 433, 431, 456, 300. Aristotile, II, 400, 401, 301, 308, 462; III, 696, 702, 706, 707, 708. Arnaldo, da Brescia, III, 431, 432.

Arnoldo, II, 325 Aroldo dalla bella chioma, III, 17. Aroldo il Severo, II, 383, 384, 385, 386: 111, 72. Arone (Haran', II, 342

Arran, conduttiero, 462. Arrane (Harrani !), 383. Arri, da Asti, LIV Arrigo, conte di Montescaglioso, III, 502.

Arrigo, de'conti di Champagne, 111,643, 649.

Arrigo, figliuolo di Federigo II, III, 590, Arrigo, figliuolo d'Ugo, re di Cipro, III, 613

Arrigo I, imp., III, 29. Arrigo II, Imp., 111, 7, 26, 27, 28, 42,

47, 529, 798.

Arrigo III, imp., 111, 40.

Arrigo IV, imp., 111, 443, 443, 445, 49

Arrigo VI, imp., 111, 294, 296, 418, 51 514, 517. 514, 556,

563 561 505 506 508 500 572 573 577 581 584 588 569 594 595 692 801 815 813 813 814 7760 461 marchest Alexandid, III, 200 221 223, 226, 239, 268, 304, 302, 412, 418 484 7760, di Avavara, III, 216, 500

Arrigo il Pescatore, conte di Malta, Ill. 601, 606, 607, 620. Arrigo, vescovo di Augsburg, II, 325.

Arrigo, vescovo di Leocastro, III, 814. Arsiccio, v. Catacalone Arzachele, xxx; 111, 690

Asbagh-ibn-Wekil, 286, 287, 288, 289, 290, 291; 11, 35.

Asbesta Gregorio, 30. Ascanagius (Es-Sanhagi), xxxviii, xti. Ascari, II. 4 'Asciari (El-), III, 726.

Asdani, xuu Ased-ibn-Ali-ibn-Mo'mir, Hoseini, II, 507

305; 11, 35, 220, 436 Asillio,

Askar Niccolò, III, 256, 325 Assassini, II, 402, 417; III, 647, 649, Asselin, III, 677, 678, Assemani, XLI, XLIII. Assemani G. S., II. Assiropulo, II, 230

Astart, casato, III, 221. Atanasio, vescovo di Modone, 507, 508, 509. Atanasio, vescevo di Napoli, 441

452, 453, 456, 457, 458, 461, 462 463; II, 475. Atenolfo, 462: 11, 463, 470, 325; 111, 35. 'Atik - ibn - Abd - Allah - ibn - Rahmun (Abu-Bekr), II. 477, 478, 510. Atik-ibn-Alt-ibn-Dawud (Abu-Bekr), II.

Atta-ibn-Raff, 46 Atto, conte, 11, 350 Atto, da Spoleto, II, 312. Augusto, 7, 8, 9, 40.

Basilio II, II, 313, 365, 366 Basilio Pediadite, II, 392, Basilio, protocarebo, 11, 251, 252, 263. Basilio, stratego, 11, 320,

Bavari, 11, 404, 402 Bavari, 11, 322. Baviera (duca di), III, 619.

Becelino, II, 325. Becket Tommaso, 111, 497, 498, 499, 532.

Augustolo, II, 90. Avari, 95. Avenel, casato, III, 317. Avenel Adamo, III, 200. Avenel Rinaldo, III, 363 Avenel Roberto, III, 347, 349, Averroes, II, 469; III, 708, Avicenna, II, 469; III, 636. Awa (o Uwa'-es-Sea'ri, 11, 458 Azd tribb, II, 495, 488, 499, 525, 526; III, 210, 211, 212, 759. 'Aziz-billah, II, 330, 331, 355. Azrákiti, II 404, 405.

### B

Babek, 11, 413, 445, 445, 520, 521. Bacchilo, fo.

Bacone Ruggiero, III, 658 Badis-ibn Mansûr, principe zirita, so-prannominato Nasr-ed-dawla, II, 356, 357, 358, 359, Balalardo, III, 62, Balchaol, III, 76, v. Ibn-Hawwasci.

Baldovino, re di Gerusalemme, Ili, 489, 335, 316.

Balian, III, 614 Bambace, cognome, 111, 205, 875. Banqueri, xuu. Barbaricini, 48, 408

Barcellona (conte di), III, 376, Barda, 338, 500, 503, Bardesane, v. Ibn-Daisàn, Bargawata, tribu berbera, 111, 212.

Baribavaira, toscano, III, 288. Barisano, da Trani, Itl, 862 Barmek, 11, 409 Barrani, III, 214. Barsamio, \$18. Barthélemy, Lt.

Barlolomeo, da Neocastro, vii. Bartolomeo, segretario di Innocen-zo III, III, 580. Basile Gian Battista, III, 819, 846. Basiliani (monaci), 19. Basilio, di Gerace, 111, 88

Basillo, di Gerace, 111, 80.
Basillo il Macedone, 311, 312, 31
319, 378, 379, 380, 381, 39
411, 414, 416, 425, 432, 43
438, 432, 440, 444, 446, 447, 501, 509, 510, 512, 515;
Suo Menologio, 111, 838.

904 Beco (Abu-Bekr?), 111, 456. Bedir o Bodeir, 11, 421, Bedr-ibn- Ammar, 11, 331 Beduini, 34, 36, 37, 445; 11, 444, 224, 512. Begrawi, 111, 211 Behrnauer, 111, 299. Bek'ai, 11, 381. Bekkarl, 111, 213 Bekti, XIII: 85 405, 442, 447, 457, 466; II, 429; III, 670. Beladori, xa. Belbas (de) Raoul, III, 317. Belcamuer, v. Ibn-Hawwasci, 111, 76. Belczmi, 11, 482. Belisario, 42, 43, 404, 212, 291; 111, 478, Belisario, 42, 43, 404, 212, 291; 111, 478, Bellanóbi, xLIII; 11, 433, 521, 522, 544, 513. Bencimino o Bentimino, III, 462, 463, v. lbn-Thimna. Benedettini (monaci), 49, 400, 402, 293; 111, 22, 84, 468, Benedetto, diacono, 20 Benedetto, monaco, xxix Renedetto, notaio, III, 868 Benedetto III, papa, 500. Benedetto VIII, III, 7, 8, 44, 26. Benedetto, pisana, III, 581. Beni-Gena, 11.212 Beni-l-Asfar, III. 71 Beni-'Abs. 111. 598, 59 Beni-Ghania, III, 518, 520. Beni-abi-Hafs o Beni-Hafs, v. Hafsiti. Beni-Hammåd, di Malaga, III, 462, 663. Beni-Hassan, II. 527. Beni-Húd, III, 701 Beni-abi-Khorasan o Beni-Khorasan, 11, 224, 111, 429, 430, 510. Beni-Korra, 111, 444, 413. Beni-Labbana, III, 748. Beni-Matruh, III, 406, 408, 409. Beni-Mawkifi, II, 524. Beni-Meimun, signori di Cadice, III, 376, 377, 379, 387, 480. Beni-Menkut, II, 549. Beni-Midrar, II, 433 Beni-Rowatta, 111, 768, 769 Ben-Soleini, 253. Beni-Somadik, II, 535 Beni-Tabari, 11, 33, 206, 207, 208, 211, Beni-Talût, II, S Beni-Tolun, v. Tolunidi Beniamino, da Todela, III. 481 Berberi, Liv; 48. 405. 106 114. 135.

143.

431, 432, 11, 12, 21,

32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 62, 63, 75, 424, 422, 423, 428, 434, 433, 435, 436, 438, 439, 452, 453 151, 217, 263 200, 207, 292 288, 372, 373, 462, 496 393 m. 209, 211, 475, 475 Berdwil, supposto re franco, III, 62, 489. Berengarin, conte di Barcellona, 111, 42. Berengario, de' conti di Lucca, 277. Berengario, duca del Friuli, 11, 466, 467. Beritin, 45. Berkük, 111, <u>836</u>. Berlais Roberto, Ill, Bernardino, conte, III, 595, Bernardo Michete, III, 300, Bernardo, figlio di Pipino, 227, Bertario, abate, 365, \$11, 460. Bertoldo , 11, 325. Bertolotti, xv Besciar-ibn-Bord, 11, 443 Bibars, xxxviii, xLviii; III. Biscir-ibn-Sefwan, 435, 474; 11, Bizantini . xLi. xLii: 72, 74, 75, 473, 211, 278, 283, 313, 316, 318, 319, 338, 319, 352, 364, 415, 448; 11, 34, 48, 70. 179, 213, 251, 250, 216, 263. 266, 267, 269, 271 322 333. 195, 217, 218, 223, 334, 13, 447, 450, 465, 466. zantino Imperation de de la companya Bizantino Impero, 183, 215, 212, 243. 310 311 386; 111, 5, 26, 50, 414, 282, 413, 508 Blettiva, 111, 54. Blots (di) Pietro, 111, 246, 427. Boch dott. Franz], 111, 798, 800. Bochtor, 111, 329 Boder-ibn-el-Meklati, 11, 539. Boemondo, principe d'Antiochia, III. 441, 446, 465, 483, 481, 486, 488, 433, 863, Boha-ed-din, xLVIII.

B'ht"r, di Dendera, 111, 832.

Bonizaio, marchese di Monferrato, III, Bonizaio, marchese di Monferrato, III, 41. Bonnella Riccardo, III, 221. 221. 220. Bono Odone, unrebese, III, 221. 227. 237. 237. Borello Goffredo, III, 242. 237. 337. Borello Goffredo, III, 242. 237. 237. Borello Goffredo, III, 242. Borgozoa (duca dd), III, 437. Borelo Roberto, III, 242. Borser, III, 499. 200, 228. Bosco (marchesi dei), III, 499. Bosco (marchesi dei), III, 499. Bolavior Niceforo, III, 438. Botoniare Niceforo, III, 438. Botoniare Niceforo, III, 439. Botoniare Niceforo, III, 439. Botoniare Niceforo, III, 439.

Bonifazio, marchese degli Italiani, III.

496.

Boweldi, II. 278. Brachimo (Brahim-Ibn-Ahmed), II. 84, 96. Brahim, geito (Ibrahim), III. 264. Brancaleone, II. 247. Brienns (conte dl., III. 568, 569, 582.

583.
Brioschi Francesco, III, 456.
Broch, II, 383, 384, 386, III, 39.
Bruno, III, 298.
Bruzii, III, 496.
Butere Giberto, v. Drengot,
Buccahar, III, 372.
Buddisti, II, 408.
Buidi, v. Bowledi.

Bulcassimo, II, 328, v. All-Ibn-Hasanibn-Ali (Abu-l-Kasim), e Ibn-Hammûd, III, 512. Bulgari, 193, 540; II, 453, 473, 365. Burabe (Abu-Rebi'a 7), III, 376, 377. Burcardo, II, 325.

Burcardo, vescovo di Strasburgo, III, 536. Burgi o Bergi, III. 214. Burgio, casato, III. 474. Burgio Givanni, III. 794. Busca (marchesi di), III. 499. Buscemi Niccolò, 809, 488, 889. Busilla, III, 494. Busilo (Abu-Sa'id), II, 310.

·

Cahtan, II, 233 (corr. Kahtan). Calatabiano (di) Roberto, III, 499. Calatabutur (de) Sir Ricalinus. III, 245. Calatafimi (di) Simone, III, 225. Caligola, 9: 11, 530. Callinico. 303. Callisto II, papa, II, 396; III, 344. Calonimo, II. 326. Calzola, casato, II. 453. Camerano da Bonifacio, III, 224. Cammarata di) Lucia, III, 250. Campalla, casato, III, 205. Camulio Niccolò, III, 57. Cangemi, casato, III, 884 Canna (de) Gualterius, III, 221. Canterbury (di) Tommaso, v. Becket. Capeti, III, 48. Capiaibi, III, 344. Capizzi (da) Adamo, III, 288. Capparone Guglielmo, III, 583, 585, 586, 587, 594. Caraccioli, Li. Cardonne, LL Carini Isidoro, III, 594, 635. Carli G. Rinaldo, Lv. Carlo d'Angiò, 396; II, 45; III, 538,

Caro, arcivescovo di Morreale, III, 568, 592.
Carpit, xxxv.
Carpit, xxxv.
Carretto (marchesi del), III, 499.
Carsamit, 450.
Cartagmesi, III, 203, 357, 382, 393.
Cartom Elia, III, 456, 462, 484.
Caru- (lib-) Josef, III, 205, 375.
Caruso Gian Battista, vii, viii, xti, tii, tv, 45, 48.

Caruso Giuseppe, xvi, xxiii.
Casiri, xix, xxxix, xxviii, Lili.
Casirioro, 42.
Castellani, casato, III, 212.
Castello (da) Roberto, III, 288.
Castella Benedetto, II, 43.

Castigliani, III, 488, 705.
Castigliani, xxiv; 408; II, 6; III, 450.
Catacalone, II, 393, 394; III, 56.
Catania (vescovo e Chiesa di), I 212, 238, 239, 215, 246, 261, 30 308, 320, 323, 330, 450, 451, 59

Caterina, da Demona, II, Catrobarba Riccardo, III, 294. Caussin J. J., LI, LIT, 11, 204, 206.

Caussin de Perceval, Li, Lv; 57, 63, 76, 408, 246; III, 322. Cavallari Francesco Saverio, xxxiv; 314; II, 452, 454; III, 821, 844. Cave Goglielmo, XLI; 488

Cedreno, xxviii; 242, 506 Cefalta (vescovo e Chiesa di), III, 215, 236, 230, 252, 346, 454, 474, 575, 580, 806, 872.
Celano (conte di), III, 600.

Celestino III, papa, III, 566, 567 Cerameo Teofane, 488; III, 695. Ceriani Antonio, III, 659. Cesario, 365, 366, 367. Ceva (marchesi della), III, 499. Champollion-Figeac, xxviii. Chamut, v. Ibn-Hammud. Chapzis (Hamza), III, 262.

Cherhonneau, xxxiv, xLv, xLvi, Lvi; III. 704. Chrisione, II, 84. Cibo Andreuccio, III, 260. Cicala Giovanni, III, 635. Cicerone, 7.

Ciclopi, II, 86 Cincimo, 37 Circnaici, II, 203. Citeron, LII.

Ciullo d' Alcamo, III, 888. Clavesana (marchesi di), III, 499. Cohen Giuda, III, 692, 708. Colbert, III, 698 Coloman, re d'Ungheria, III, 491.

Colombo, calabrese, 548.
Comparetti, III, 539.
Conde, 429, 436, 444, 461, 463.
Copte, 457, II, 596.
Copte, 467; II, 596.
Corace, II, 463.
Coreisb, v. Marise.

Corrado..., II, 325. Corrado, frate, vu; II, 41 Corrado III, imp., III, 431, 432, 433,

Corrado IV, III, 225, 711 Corrado, di Monferrato, III, 522, 523,

Corrado, re d'Italia, III, 492, 495, 499. Corrado il Salico, III, 28, 29 Corrado, vescovo di Hildesheim, III,

Cortemiglia (marchesi di), III, 499.

Cosimo III. de' Medici, 1x Cosimo, monaco, 477, 478. Cosroe Nuscirewan, 40

Costantino Caramaio, II, 79, 80, 87. Costantino, diacono, 29. Costantino Duca, III, 44 Costantino Gongile, 11, 260. Costantino I, imp., 48, 48

204, 208, 241, 242, 303; III, 47, 305. Costantino III, 99.

Costantino IV, 220.

Costantino V, 489, 222. Costantino VI, 73, 496, 212, 245, 242, 245, 250, 262, 282, 346, 382; II, 453,

Costantino VI, 73, 426, 212, 213, 242, 245, 250, 202, 282, 316, 382; III, 323, 204, 215, 212, 213, 216, 250; III, 283. Costantino IX, II, 386, 395; III, 42, 45. Costantino X, II, 486. Costantino, X, II, 486. Costantino, Corr. Costanzo, II, 97, 98.

Costantino, patrizio dell'Italia meridio-nale, 463. Costantino, patrizlo di Sicilia, 225, 246,

257. Costantino, di Sicilia, poeta, 506. 

di Sicilia, III, 495. Costanza, figliuola di Abu-l-Fadhi, III,

zeot. Costanzo o Costante, xxxxx; II, 43, 77, 78, 84, 86, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 443, 480, 207, Coste, III, 824, 834, 837, 838, 859, Crambéa, II, 251, Cremona (da) Gerardo, III, 695.

Crinite, II, 203, 204. Crisafi, 414. Crisonica, II, 406.

Crispi Francesco, III, 213 471, 491, 528, 551; 111, 4, 8, 40, 42, 43, 44, 54, 56, 58, 65, 68, 74, 77, 80, 83, 93, 95, 96, 85, 474, 475, 476, 251, 251, 251, 251, 251, 303, 319, 327, 331, 375, 375 262, 281

315

416, 417, 449, 421, 425, 425, 429, 430, 431, 462, 469, 472, 473, 475, 487, 489, 490, 496, 498, 506, 477, 487, 489, 490, 496, 498, 506, 508, 543, 545, 548, 522, 523, 507 526. 528, 530, 533, 534, 535, 543, 515, 516, 547, 572, 576, 578, 579, , 591, 592, 594, 595, 597, 609 612, 617, 619, 622, 625, 626, 633, 612, 615, 617, 618, 652, 704, 706, 741, 746, 722, 728, 763, 780, 790,

Cristodulo o Crislodoro, III, 354, 355,

643, 616, 617, 667, 673, 701, 721.

Curdi, III, 506. Curopalata, viii. Currucani, cognome, III, 205. Cusa Salvatore, III, 204, 262, 346, 323, 450, 451, 491, 806, 850, 874. Custasin (de) Sir Bonom, III, 214. Cutzaniti Leone, III, 294. Cuvier, III, 789.

Daher o Zàhir, califo fatimita, II, 2\$1. Dabman, tribù arabica, III, 384. Daisaniti, II, 409 Dami'a, v. Abu-Mohammed. Damiano, II, 88. Dani, III, 45. Daniele, profeta, II, 262. Daniele, da Taormina, 516; II, 80. Danielis, 442. Dante Alighieri, III. 889. D Aquino, casato, III, 565. Dato, III, 21. D' Auceto Roberto, III, 876. Daumas, II, 38, 39. Dawad, III, 639, 640. D' Azeglio Massimo, xxxv. Dedone, II, 325. De Fraehn, xxiv. De Frémery, xx, xLv11. De Grossis, xxix. De Guignes, Lt; 403 De Hammer, It, 43. Del Giudice Giuseppe, III, 202. Della Mensa Antonio, III, 875, 876. Della Noce Ruggiero, III, 288 Della Vigna Piero, III, 620, 631, 707. De Longuerue, II, 453. De Meo, III, 33. De Maramma Luca, III, 868.

Dennis Giorgio, III, 837. Derenbourg, xL; 63; II, 472. De Riedesel, barone, LII. Derrag, II, 481. Dervis, 52,

De Sacy, xxxviii, xxxix, xLvi, xLix, Liv; 63; II, 43, 20. Desiderio, re, 485. Desiderio Abate, III, 22, 469, 853, 860.

De Simoni Cornelio, Ill, 497. De Slane, xxxiii, xxxvii, xxxviii, xxxix, XL, XLI, XLIII, XLV, XLVIII, L, LI, LII, LIV; 63, 408, 410, 443, 442, 452, 430;

HI. 872. Des Noyers, xvii, xviii. D' Este Ugo, III, 444. Des Vergers, xviii, xix, xxiv, xLvii,

LII, LIV: 430. Dhaif, v. Musa-ibo-Ahmed. Dhobbi, 461.

D'Herbelot, xxxvm. Diama-ibn-Moltammed, II, 224. Di Biondo Leone, III, 868. Di Fiore Giuseppe, xxxiv. Di Giovanni Bono Giorgio, III, 868. Di Giovanni Giovanni, 45, 48, 49, 20, 21, 27, 28, 96, 402, 403, 489. Di Giovanni Vincenzo, III, 878, 887, 888. Di Gregorio, v. Gregorio Rosario). Dihà, v. Kahina, 449 Dimiscki (Scems-ed-din), Lt. LIII.

Dimiscki, v. Jehia-ibn-Abd-er-Rahman-ibn-Abd-el-Mo'nim. Diocleziano, 40. Diodoro Siculo, 4, 6, 494, 497; II, 406. Diogene Laerzio, II, 401. Dionisio, giudice, III, 868.

Diopoido, III, 547, 588. Diosallo, cognome, III, 205, 875. Dioscoride, II. 218, 219. Ditmar, conte, II, 325. Doceano, catepano, II, 388. Docibile, 458. D' Ohsson, 152 Domairi corr. Demiri), Lui. Dombay, L. Donunic (de) Raffaello, III, 390, Donas o Donus, III, 205. Donolo, II, 471, 472. Dorn B., III, 694. Doxopatro, v. Nilo Doxopatro, III, 660,

Dozy, xxxiii, xxxvii, xxxviii, xxxix, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLVI, XLVII, XLVIII, L. LI, LII, LIV, LV; 442, 462; III, 4, 873. Drengot Gilberto, o Buatere, Rainolfo,

Anquetil e Ormondo, III, 25. Drogone, III, 39, 40, 42, 46, 48. Drusi, II, 402, 417, 437. Drusiana (da) Ruggiero, III, 287, 288. Dsehebi, Lii; 88; II, 514. Dsimari, III, 211. Dualisti, II, 98. Du Caurroi, II, 43. Ducezio, 278, 279. Duchesne Andrea, III, 56, 58, 59, Dudone, di S. Quintino, ill, 20, 22. Dugat, LV. Du Meril, xxix.

## E

Eadmero, III, 487, 488, 274.
Eberwin, abate, II, 443.
Eberwin, abate, II, 443.
Eberk, 27, 40, 54, 57, 450, 493, 593, 248, 249, 408, 578; II, 32, 56, 404, 406, 307; III, 209, 23, 249, 22, 23, 254, 294, 266, 297, 328, 330, 444, 477, 555, 617, 648, 697, 708, 744, 728, 764, 870. Eccelino (Azo), II, 325.

Edris, III, 662 Edris, figlio del precedente, 226; Ill, 662

Edris, principe di Malaga, III, 663, 661. Edrisi Mohammed, figlio di Mohammed. di Abd-Allah, di Edris (Abu-Abd-Allah), x, xxiii, xxvii, xxxix, xtiii, xtiii, xtiii, xtiii, tiii, tv: 236, 318; II, 67;

111, 452 segg., 662, 663, 6 670, 674, 672, 680, 699, 1 812, 845, 860. Edrisii, (22, 225, 226, 229; II, 435; III, 473, 510, 662, Eduardo I, d'Inshiterra, III, 40.

Einhardo, 447, 277. Eleazar, III, 348, 349 Elena, figlia di Niccolò, figlio d'Eugenio,

ammıraglio, III, 35 Elia, canunico, III, 572 Elia (Higovane), da Castrogiovanni, 442, 448, 512, 515, 516, 517, 548, 619.

Elia, profeta, Ill., 84.
Elia, profeta, Ill., 407, 408. Eliodoro, 249.

Elisabetta, di Norvegia, II, 384. Eliseo, di Segelmessa, II, 434, 435. Elmacin, XLVII. Elpidto, 247, 218.

Emir-Ibn-'Abs, Mir-'Abs, v. Mira-Emma, figliuola del conte d'Evreux, III,

Emma, figliuola del conte Ruggiero, 111, 495 Emmanuele, casato, III, 453, 595. Emmanuele Comneno, III, 413, 414, 433, 435, 435, 539, 467, 669, 661. Emerico, re d'Uniberia, III, 553.

Empedocie, xLviii, xLix; II, 400, 401 3/2, 463.

Enger, xxviii.

Epaminonda, II, 80. Eraclio, vii; 58, 76, 77, 94, 97, 408. Erastotene, III, 671. Erberto Brausense, III, 220. Erchemperto, 232, 233, 364 369, 381, 419, 415, 417, 418, 451, 459, Eremberga, 85, 495.

Ermannu Contratto, III, 40. Ermenseda, contessa, III, 12. Ermogene, 507. Erpenio, xIII, xLI. Eruli, 12. Essaconie, 11, 271.

Esseriph Es-xeriff, III, 267. Etiops, H. 317

Eugenio, ammiraglio, xxx; 111, 347, 490, 657, 658, 659, 660, 664. Rucenio, detto il Bello, III, 316.

Eugenio, emiro, v. Eugenio, ammiraglio, III, 353. Euplia, 47.

Euprassio, 416. Eusebio, consolare, 214. Eustazio, arcivescovo di Tessalonica, xviii; III, 351, 521, 537, 538, 539,

Eustazio, drungario, II, 80, 88. Eustazio, stratego di Calabria, II, 453. Euthimio, 250, 249. Eutschio, patriarca d'Alessandria, xL,

Eutropio, lombardo, 453. Evagrio, 76. Evisando, III, 45 Evreux conte di, III, 84. Ezzelino (Azu), III, 619

Fabriclus, xxxix. Fauhl per errore in luogo di Fatemila 7), II. 173. Fadhi-ibn-Gia'far, 313, 314, 347; II,

Fadbl-ibn-la'kûb, 300, 304, 305 Fadhl-ibn-abi-lezid, 11, 202, 203, 207. Faiz-billah, califo fatimita, III, 766. Fakhr-ed-din, III, 638, 644, 65 Fakri, Ill, 212. Falcando Ugo, 111, 216, 251, 440, 481,

492, 543 a 545, 842; II, 308. Fatco dr. Roberto, III, 288. Fallamonaca Uberto, III, 645, 623. Famin, xvin; 470. Farag-Mobammed, II. 253 Farag-1bn-Salem, III, 698, 868.

HOLEN TODGE

Farangia (i Vandali), 421. Fartch (?), fielio di Said, 470. Faresi, II, 475. Fartutto, cognome, 111, 206, 875. Fasi, III, 715, 716. Fatima, II, 445, 432, 662. Fatimiti, XLI, XLII, LIV; II. 6, 39, 53, 285, 286, 287, 289, 312, 313, 332, 356, 361, 372, 496, 454, 458, 459, 523, 547, III, 457, 260-322, 352, 404, 449, 454, 465, 506, 834, 835, 814, 817 Fazzello, viii: 233, 231, 236, 237. Federigo, d'Aragona, re di S.cilla, III, 631, 870, 890. Federigo Barbarossa, III, 44, 42, 219, 222, 465, 468, 508, 536, 620, 740. Federico II, imperatore, xxvviu, xiix; 389; II, 493, 345, 347, 433, 463, 471; III, 86, 473, 224, 234, 250, 253, 265, , 288, 294, 297, 298, , 359, 363, 365, 406, 298, 318, 328, 357 414, 0 545, 542, 567, 564, 569, 570, 571 491 579, 582, 575, 576, 583, 584, 588 589, 590, 594, 592, 593, 594, 595, 596 598. 599. 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 640, , 642, 613. 644, 616, 618 649 620, 621, 622, 623, 625, 626, 629 630, 631, 632, 633, 633, 636, 647 638, 639, 610, 641, 612, 613, 644, 616, 617, 618, 649, 650, 651, 652 653, 654, 655, 689, 690, 691, 692 693, 694, 695, 696, 697, 700, 704, 702, 703, 705, 706, 707, 708, 709, 740, 744, 712, 773, 778, 785, 786, 887, 780, 794, 800, 804, 806, 807, 808, 845, 816, 820, 867, 888. Fendaniti, 333 Fenicii, 31, 404, 291; III, 3, 6, Fer Ugo, III, 600, 601. Ferdinando il Cattolico, 231 Ferghalusc, v. Asb gh-ibn-Wekil. Ferran-love, III, 260. Fezara, tribu arabica, II, 32. Fibonacci Leonardo, III, 692, 695. Fichi Raimondo, III, 868.

Filagato, monaco, III, 695. Filargato, II, 348. Filippico, 480.

438, 439, 445, 481

Filippo, monaco, 483.

Filippo, arabo, monaco, Ill. 208.

Filippo I, re di Francia, III, 495

Filippo II, re di Spagna, Il, 2s2.

Filippo, di Melidia, III, 425, 436, 437,

Filippo II, di Francia, III, 524, 529, 590. Filippo III, di Francia, III, 634.

Filippo, di Gregorio, III, 4º6.

Finni, II, 469; III, 45. Fiorelli Giuseppe, III, 452 Fieischer, xxii: II, 274, 504; III, 743, 735, 762, 782. Florenti, supposto re di Palermo, II, 238 Fluegel, xxxvii, xxxix, xLii, Li, Lv. Fluro, 383 Fora, condottiero, II, 492, 493. Fodhůl, 41, 49. Foriani, L; III, 420, corr. Forriani, e v. Omar e Hosein 7. Offfar e Hosein. Fortia, d'Urban, 40. Fotno, 245, 250, 254. Fozio, 338, 434, 434, 485, 489, 499, 500, 501, 503, 517, 518; III, 49. Francesco II, di Francia, 690, Francesi, II, 455, 552; III, 218, 367, 441, 412, 500, 501, 557, 558, 758. Franchi. 44, 404, 482, 483, 484, 486 490, 222 312, 365, 371, 380 418, 147. 11, 72, 89, 322, 337, 372, 552, 111, 79, 81, 82 488, 489, 218, 319, 412, 420, 444, 468, 469, 512, 527, 767. Francu, cornome, Ill. 206, 875. Fredesenda, III, 42, 45. Friddani (barone di), xxxv: Ill. 230. Fridleif, re dl Danimarca, II, 385. Frode I, re di Danimarca, II, 386 Fulci Innocenzo, III, 887, Fusajolo, v. Michele Doceano.

G

Fusco, III, 3ri.

Gabriele, 51, 55. Gaetani Ottavio, xxix; 48, 28, 29, 403. Ganki, III, 212. Gaietani Costantino, III, 3, 44. Gaitane Giovanni, III, 208. Gala Niccoló, III, 208 Galabeta Roberto, III, 291. Galileo, III, 293. Galli, 372. Gallo, imperatore, II, 409. Gallo Agostino, II, 454 Gallo Niceta, III, 208. Gambro Riccardo, III, 291. Gargallo Tommaso, xxxv. Garıbaldi Ginseppe, III, 97 Gann-es-Sikilli (el), v. Hasan-ihn-Wadd. Gauthier, III, 407. Gayangos Pasquale, xxxiv, xxxix, xL, XLIU, XLIX, LV : 81 : III. 626. Gazeli (corr. Gazáli), II, 493. Gaznevidi, 264. Gazolin de la Blace, III, 62 Geberiti, II, 99. Gerttoni, III, 669

Golas-ed-din, III, 637.

Gemål-ed-din, III, 654, 655. Gembloux (di) Guglielmo, III, 85. Gemmellaro G. G , III, 780, 795. Genova (da) Simone, III, 695. Genserico, 41. Gentile, conte, III, 580, 581, 533

Gentile, vescovo di Girgenti, III, 800, 502.

Gerawa, tribb, 419. Gerberto, v. Silvestro II, papa. Gerlando, vescovo di Girgenti, III, 307. Germani antichi, III, 557. Gerusalemme (patriarca di), III, 646,

615, 616, Gesù Cristo, 54, 76, 77; II, 86; III, 701, 845. Gesuiti, 401; III. 491, 114. Gevenardo, II, 323

Gewara, tribù berbera, III, 627. Gewhari, II, 504 Gezira (fazione della) in Tunis, III, 429. Ghalt, v. Ghota.

Ghassan, tribù arabica, 32, 39, 58; II, 222. Ghibellini, III, 433, 588, 604.

Gholà, II, 406. Giaber-ibn-Ali-ibn-Hasan, II, 329, 330. Giacobbe, III, 486. Giacobbe, figlio di Abba Mari, III, 703. Giacobiti, II, 302.

Giacomo, re di Sicilia, avi; III, 650, 654. Gia'far-ibn - Ahmed-ibn - Jûsuf, emir kelbita di Sicilia, soprannominat Thiket-ed-dawia, II, 345, 368, 538. Gia far-ibn-Ali, II, 237, 238.

Gia'far-ibn-Ali-ibn-Kattà'. II, 505, 542. Gia'far-ibn-el-Barún (Abu-l-Fadhl), III. 764, 765.

Gia'far-ibn-Habib, II, 356, 357. Gia'far-ibn-Jûsuf, emir kelbita di Sici-Iia, soprannominato Tag-ed-dawls, II. 335, 336, 312, 348 a 355, 374, 376,

538; 111, 820, 849. Gia'far-ibn-Mohammed, emir di Sicilia, 391, 400, 410.

Gia'far-ibn-Mohammed, emir kelbita di Sicilia, II, 330, e forse lo stesso a pag. 536 Gia far-ibn-Obeid Abu-Ahmed), II, 171,

472, 473, 200, 291. Gia far, condottiero, II, 345. Gia far-ibn-Taib, II, 538. Gia'far-ibn-abi-Taleb, 59 Gia far, detto Il Verace, II. 446. Giànàkh-ibn-Khakàn-el-Kimàki, III,

669. Giàndewàn, II, 443. Giannizzeri, II, 469 Giawas, v. Ali-ibn-Ni ma.

Giawher il Sciliano, x111; 235; II, 437, 282, 283, 284, 285, 286, 288, 290, 991: 111, 260, 835.

Giggel, 1x Giobbe, 32.

Giodsami, III, 214. Gioneid (Abu-l-Kāsim), II, 480. Giordano, III, 561.

Giordano, figliuolo di Riccardo, principe di Capua, III, 423, 442, 454, 452, 455

456, 461, 462, 463, 464, 466, 467, 477, 178, 484, 495. Giordano, figliuolo di Ruggiero, conte di Sicilia, III, 345.

Giorgio, d'Antiochia, L, Liu; III, 262, 355 segg., 350 segg., 384, 387, 405 a 422, 429, 435, 439, 442, 449, 480, 607, 656, 660.

Giorgio Probato, Il. 368, 376. Giorgio, stratego, 379. Giovanna, d'Inghilterra, moglie di Gu-

glielmo I, III, 357 Giovanna, papessa, 434.

Giovanni, ammiraglio, III, 262, 355, 356. Giovanni Cerameo, 488, 496. Giovanni il Cretese, 325

Giovanni, diacono (IX secolo), 505. Giovanni, diacono calcense, xxix. Giovanni, diacono di Napoli, 239, 240, 249, 292, 355, 366, 430, 434; 11, 64, 70, 74.

Giovanni, diacono di Venezia, xxviii; 96, 99. Giovanni, duca di Napoli, Il, 464.

Giovanni, eunnco, 11, 379, 390. Giovanni, figlio di Costantino, siciliano, III, 697 Glovanni, figlio d'Eugenio, ammira-glio, III, 353.

Giovanni, gaito, Ili, 263. Giovanni, nipote d'Eugenio, ammira-glio, III, 353.

gito, 111, 503. Giovanni, intarsiatore, 111, 792. Giovanni Lecanomante, 498. Giovanni Logobardo, 111, 83. Giovanni Longobardo, 111, 294. Giovanni, martire, 514. Giovanni, detto il Moro, III. 714. Giovanni Orseolo, II, 366, 367.

Giovanni II, papa, 42. Giovanni VIII. papa, 415, 433, 434, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 456, 457, 458, 547; II, 461, 299. Giovanni X, papa, 461, 465, 466, 470.

Giovanni, padre di San Luca di De-mona, II, 408. Giovanni Patriano, 402. Giovanni, patrizio, 419, 420, 213. Giovanni, palrizio e protospatario, 213. Giovanni Pilato, II, 246.

Giovanni Rachetta, v Sant' Elia il Glovane, 512, 513, 514.

Giovanni, retore, III, 664. Giovanni Romeo, III, 256, Glovanni, sacellario, 489. Giovanni, di Sicilia, xxx; 506, 507 Giovanni, vescovo di Malta, III, E Girault de Prangey, III, 818, 849, 831. Girgenti (vescovo e Chiesa di), III, 217, 256, 261, 573, 587, 593, 594, 615.

872. Girgir, v. Manlace Giorgio.

Gisulfo, principe di Salerno, II, 459, III, 442, 443, 445, 448, Giudita, di Evreux, III, 84, 94. Giulio..., cristiano, III, 256. Glustiniano, 40, 404, 405, 498, 200, 212. Glustiniano, secondo, 203, 215, III, 829.

Giustiniano Partecipazio, 274, 287. Giustino, 28.

Glycas Michele, 507 Goffredo, III, 62. Goffredo, dl Buglione, 111, 207.

Goffredo, chierico, III, 61 Goffredo, figiluolo del conte Ruggiero, 111, 498

Goffredo, di Hauteville, 111, 45, 51, 57, 59, Goffredo Ridelle, o Rindelle, III, 59,

Goffredo, vescovo di Messina, III, 356. Golio, xIV, L. Gordiano, 101

Gott, 42, 22, 461, 421; 111, 459, 823. Gorresio Gaspare, III Graffeo, III, 257, 258 111, 676

Granatelli, xxxiv, xxxv; II, 455. Grantimesnil (di) Guglielmo, III, 485. Grantimesnil (di) Roberto, II, 84, 192. Gravina (conte di), III, 489, 495, 496.

Gravina (don Dom. Benedetto). 262, 268, 270,

469, 470, 474, 475, 244, 262, 268, 270, 299, 304, 312, 321, 322, 326, 329, 382, 399, 405, 415, 416. 111, 23, 24, 33. 36, 41, 42, 53, 58, 90, 402, 205, 206, 207, 208, 228, 254 254, 267, 270, 280, 293, 296, 297, 299, 303, 306, 324, 351, 365, 432,

Greco, intarsiatore, III, Gregora, patrizio, 240, 251.

Gregorio, supposto arcivescovo Taormina, 489. Gregorio Asbesta, 499, 500, 804, 502,

524. Gregorio, capitano Bizantino, 446, 447. Gregorio, catapano, 11. 311. Gregorio Cerameo, 488

Gregorio, consolare e protonotaro, 213.

Gregorio, console, II, 90, 95. Gregorio Decapolita, 50: Gregorio, duca di Napoli, II, 463. Gregorio II, papa, 96, 481. Gregorio IV, 365. Gregorio V, II, 318.

Gregorio VII, 389; II, 348; III, 42, 48, 443, 444, 445, 446, 491, 499, 303, 304. Gregorio IX, III, 609, 612, 704, 742,

867. Gregorio, patrizio d' Affrica, 79, 408,

Gregorio, patrizio di Sicilia, 492, 2t3, 228. Gregorio Rosario, vii, xiii, xiv, xvii,

xviii, xxi, xxiii, xxiv, xxxviii, xci, xcix, ci, cii, cv; 45, 247. Gregorio, stratego, 437. Grillo Tommaso, III, 80

Grimualdo, 488, 489, 490

Grino, III, 1883.
Guaiferio, 383, 385, 387, 461, 463.
Guaimario, principe di Salerao, III, 36, 37, 446, 424.
Gualtiero de Musc, ammiraglio, III,

357. Gualtiero, vescovo di Girgenti, III, 210

Gualtiero, arcivescovo di Palermo, III,

Guarino, cancelllere, III, 356. Guebri, 450, Guelli, III, 588, 590, 811

Gufulône (Khalfûn?), 111, 646. Guglielmo Appulo, 111, 22, 23, 24, 31, 33.

Guglielmo, di Castrogiovanni, 111, 56 Guglielmo, duca di Puglia, III, 388, 392 Guglielmo, figlluolo di Tancredi, re di

Guglielmo, fighioto di Tancredi, re di Sicilia, III, 559. Guglielmo di Grosso, III, 607. Guglielmo, di Hauteville, II, 380, 382. 386, 387, 389; III, 24, 29, 31, 35, 37. 386, 38° 38, 39,

Guglielmo, fratello del precedente, III. 38, 39, 45, 50. Guglielmo, di Malmesbury, III, 39.

Guglielmo Malo Spatario, 111, 236. Guglielmo Orfanino, 111, 565. Guglielmo I, re d'Inghilterra, III, 20,

326, 361, 444. Gughelmo II, d' Inghilterra, III, 487, 213, 216,

Guglielmo 1, di Sicilia, III, 58. 78, 217, 218, 223, 226, 228, 229, 262, 339

III. 288. Gubaldo, abate, III. 398. Guth Ignazio, III. 857. Guido di Sessa, II. 325. Guido, duca di Svoleto, 369, 115. 417. Guido III. duca di Spoleto, 355, 461.

III, 245. Guntar, 387. Guntero, II. 325. Gurmund, II, 385.

# ..

Guglielm (Sir), banchiere in Cefalu,

Habib-ibn-Obeida, 473, Habib-ibn-abi-Obeida, 472, 471, Hadding, re di Danimarca, II, 335, Hadi, califo abbasida, II, 442, Hadhrami, II, 92, 63, Hadhramaut (tribà dell'), II, 63; III,

Háliz, califo fatemita, III, 496. Hafe-ibn-Hamid, 452. Hafsitt, xux, xv; II, 471; III, 599, 623, 631. Hafsariri, II, 442.

Haftariri, II, 412. Haggi-Abu-l-Fadhi, III, 256. Hagai Khalfa, Lv. Haià, 359.

Håkem - biamr - Illah, califo fatimita (Mansur), II, 40, 437, 334, 348, 336, 360, 364, 448. Håkem-ibn-Hesciam, califo omeiade,

Håkem-Ibn-Hesciäm, califo omeiade di Spa,na, 450, 461, 462, Halcamo, 233, 234, 236. Haldor, II, 386. Hanaker, xt. 85.

Hamar, III, 261. Hamadan, duastis, II, 278, 365. Handan-ibn-Ascia h, II, 416, 447. Hands, 446, II, 525. Hamdun II, 536.

Hamidon H, 536, Hamid-ibn-Ai, da Wåset, xxv, xxvi. Hamidon, 452, Hamidd-ibn-Bolnkkin, H, 358, 359, Hammadril, HI, 409, 407, 439

Hammaditi, III, 402, 407, 429. Beindd, corr. Hammid, III, 602. Hamuto Ruggiero, III, <u>552</u>, v. Ibn-Hammûd. Hamza, kaid, III, 265. Hamila, II, <u>415</u>.

Hanzala-ibn-Sefwan, 428, 436, 437. Hareth, fratello di Ielia-ibn-el-Azîz,

III, 422. Hariri, scrittore, II, 495, 514; III, 730. Harrani, 343. Hartwig Ottone, III, 299.

Harûn-Rascid, 144, 445, 449, 459, 251; II 279, 462, 623, 634, 685, 704, 705, 805, 816. Hasan-ibn-Abbās, 447, 524.

Hasan-ibn-Abbas, 417, 921. Hasan-ibn-Abd-el-Bàki (Abu-All), detto Ibn-el-Bàgi, Ill, 735. Hasan-ibn-Ahmed ibn-Ali-ibn-Koleib,

soprannominsto Ibn abi-Khinzir, II, 432 a 455, 457, 450, 451, 456, 491, Hasan-ibn-Al-ibn-Ge'd Abu-Mohammed), II, 483,

Il san-ibn-Ali, grammatico, II, 496. Hasan-ibn-Ali, Hodselita, soprannominato Ibn-es-Susi, III, 213, 754. Hasan-ibn-Ali-ibn-abi-Hosein (Abu-

Hasan-ibn-Ali-sbn-abi-Hosani (Abui-Kasha), 'primo emro kelbia in Scella II, 202 a 204, 206, 207, 208, 209, 210, 214, 212, 234, 235, 238, 242, 243, 254, 255, 256, 247, 248, 259, 259, 251, 252, 253, 253, 263, 259, 270, 372, 373, 314, 349

263, 269, 270, 372, 373, 414, 449 Hasan-bh-Alt, principe zirita, di Mehdia, II, 529; III, 367, 380, 385, 399, 402, 403, 404, 403, 406, 407, 408, 411, 412, 413, 415, 416, 417, 418, 440, 531, 531, 534, 436, 437, 438,

411, 412, 413, 413, 416, 417, 418, 419, 421, 423, 429, 430, 475, 479, Hasan-ibn-Air-ibn-abi-Taleb, II, 407, 445. Hasan-ibn-'Ammar, II, 257, 259, 266,

267, 270, 271, 331, 332. Hasan-ibn-lbi/ahim-ibn-Sciaml (Abu-Fa-lbl) II, 532.

Hasan-ibn-lehia (Abu-Ali), xxxvi; II, 429, 546, 517. Hasan - ibn - Jūsuf, soprannominato Siusām-ed-dawla, emir kelbita, II,

375, 379, 393, 419 a 422, 421, 425, 427, 518, 537, 111, 66. lls-an-ibn-Mohammed, di Bàghàia, H, 352, 354.

352, 334, Hisan-ibn-Nakid, 429, 430; H, 53, Hisan-ibn-Omar-ibn-Menkid (Abu-Mohammed), H, 420, 539, Hisan-ibn-Rescik (Abu-An), v. Ibn-Re-

Hasan-ibn-Rescik (Abu-Aii), v. Ibn-Rescik. Hasan-ibn-Sabbah, H. 417. Hasan-ibn-Wadd (Abu-Aii), detto El-

Gaun-es-Sikili, III, 761, Ilascem, 49, 56, 64. Ilascem-ibn-Jūnis (Abu-l-Kāsim), II,

514, 536. Il isdai-iba-Bescrůt, II, 219.

Hase Carlo Benedetlo, xxix, xxxiii, xxxiii, xxxiii, xxxiii, xxxiii, xii; 85; II, 416. Hassan-ibn-No man, 449, 420, 434, 465, 466. Hauteville (casa dı), III, 23 31, 39, 40,

45, 52, 53, 444, 449, 422, 431, 433, 413, 446, 258, 278, 304, 332, 540. Hawwas, v. Ali-ibn-Nima. Hazima, tribù arabica, II, 522 Hergiag-ibn-Jusuf, II, 4. Hegiazi, III, 212 Herawi, xLVI; II, 436, 441. Hermann, III, 105 Hermes, III, 690.

Hesciam, califo omeiade, 128, 135, 136, Hifal, tribu arabica 11, 517; 11, 93. Himiariti, II, 233, 336, 520. Hittorf, III, 858, 859. Hobwart, xt.1. Hodseit, tribu arabica, II, 213, 751. Hohenstaufen, III, 531, Holwani, II, 12

Homaidi, xLII, II, 491. Honnegar, AXXIV, XLV, LIV, LVI. Hosein-ibn-Ahmed-ibn-Jakub, 391, 423. Hosein-Ibn-Ali-el-Kindi, III, 236 Hosein-Ibn-Ahmed, da Sana', detto lo

Sciita, v. Abu-Abd-allah-es-Sci'i. Hosein-el-Forriani (Abu-l-Hasan), III, 420, 468, 469, 470. Hosein-ibn-Ali-ibn-abi-Taleb, II, 407, 415.

Hosein, da Cassaro, III, 261. Hosein, gaito e stratego. Itt, 316. Hosein-thn-Giawber, II, 288. Hosein-ibn-Homam, II, 207. Hosein, di Palermo. III. 256. Hosein -ibn-Ribbah-ihn-Ja'kub-ibn-Fezăra, 391, 410, 417. Hosein-ibn-Sentir, III, 206 Howara, tribu berbera, 264, 286, 351; II, 52, 498: III, 211. Huillard-Brébolles xxx.

Humboldt, xxx: III, 655. Humur, di Michiken, III, 264.

Hurter, 111, 570.

Iacopo, congiunto di Innocenzo III, III, 579, 581. la'kub, califo almobade, III, 496

la'kub-ibn-Abmed, emir aghlabita, 426. Ia kub-ibn-Ali-Roneidi, II, 512, 542. la'kūb -ibn-Fezāra, II, 140. Ia'kūb-ibn-Ishāk, II, 180. Ia kub-ibn-Jūsuf, califo almohade, III,

la kub-ibn-Modhà-ibn-Sewàda-ibn-Sofian-ibn-Såiem, 391.

la'kûbi, III, 669. la'kubia, famiglia, 391,

lakút, xxvii. xLvi; 87; II, 429, 510, 515, 517, 522. la isc, II, 201, 292, 293. Iamsilla de Niccolò, III, 70 lânis il Siciliano, II, 356, 357.

Iaroslaw I. II, 384. Jaubert, xuiv. lazuri, Il, 54 Ibaditi , 427; II, 420, 497. Ibelin (principe d'), III, 633 Ibn-el-Abbar, xxxvII, xLII, XLIX; 454,

445, 455 Ibn-Abd-el-Berr, II, 482, 503, 542 Ibn-Abd-el-Hakem, xxxix; 88, 89, 93, 96, 403, 112, 413,

Ibn-Abd-Rabbib, xxviii; 35, 73, III, 133. Ibn-Ad-àri, xxxvii, L.

Ibn-Atas, Lv. Ibn-Ali, II, 458

1001-30, 11, 308.
1011-30, 11, 308.
1011-30, 11, 308.
1011-30, 11, 308.
1011-30, 11, 308.
1011-30, 11, 308.
1011-30, 11, 308.
1011-30, 11, 308.
1011-30, 11, 308.
1011-30, 11, 308.
1011-30, 11, 308.
1011-30, 11, 308.
1011-30, 11, 308.
1011-30, 11, 308.
1011-30, 11, 308.
1011-30, 11, 308.
1011-30, 11, 308.
1011-30, 11, 308.
1011-30, 11, 308.
1011-30, 11, 308.
1011-30, 11, 308.
1011-30, 11, 308.
1011-30, 11, 308.
1011-30, 11, 308.
1011-30, 11, 308.
1011-30, 11, 308.
1011-30, 11, 308.
1011-30, 11, 308.
1011-30, 11, 308.
1011-30, 11, 308.
1011-30, 11, 308.
1011-30, 11, 308.
1011-30, 11, 308.
1011-30, 11, 308.
1011-30, 11, 308.
1011-30, 11, 308.
1011-30, 11, 308.
1011-30, 11, 308.
1011-30, 11, 308.
1011-30, 11, 308.
1011-30, 11, 308.
1011-30, 11, 308.
1011-30, 11, 308.
1011-30, 11, 308.
1011-30, 11, 308.
1011-30, 11, 308.
1011-30, 11, 308.
1011-30, 11, 308.
1011-30, 11, 308.
1011-30, 11, 308.
1011-30, 11, 308.
1011-30, 11, 308.
1011-30, 11, 308.
1011-30, 11, 308.
1011-30, 11, 308.
1011-30, 11, 308.
1011-30, 11, 308.
1011-30, 11, 308.
1011-30, 11, 308.
1011-30, 11, 308.
1011-30, 11, 308.
1011-30, 11, 308.
1011-30, 11, 308.
1011-30, 11, 308.
1011-30, 11, 308.
1011-30, 11, 308.
1011-30, 11, 308.
1011-30, 11, 308.
1011-30, 11, 308.
1011-30, 11, 308.
1011-30, 11, 308.
1011-30, 11, 308.
1011-30, 11, 308.
1011-30, 11, 308.
1011-30, 11, 308.
1011-30, 11, 308.
1011-30, 11, 308.
1011-30, 11, 308.
1011-30, 11, 308.
1011-30, 11, 308.
1011-30, 11, 308.
1011-30, 11, 308.
1011-30, 11, 308.
1011-30, 11, 308.
1011-30, 11, 308.
1011-30, 11, 308.
1011-30, 11, 308.
1011-30, 11, 308.
1011-30, 11, 308.
1011-30, 11, 308.
1011-30, 11, 308.
1011-30, 11, 308.
1011-30, 11, 308.
1011-30, 11, 308.
1011-30, 11, 308.
1011-30, 11, 308.
1011-30, 11, 308.
1011-30, 11, 308.
1011-30, 11, 308.
1011-30, 11, 308.
1011-30, 11, 308.
1011-30, 11, 308.
1011-30, 11, 308.
1011-30, 11, 308.
1011-30, 11, 308.
1011-30, 11, 308.
1011-30, 11, 308.
1011-30, 11, 308.
1011-30, 11, 308.
1011-30, 11, 308.
1011-30, 11, 308.
1011-30, 11, 308.
1011-30, 11, 308.
1011-30, 11, Ibn-Abi- Asrun, III, 720. Ibn-el-Athir, xix, xxvii, xxviii, xxviii. Ibn-Atlaf, II, 493, 204, 203, 206. Ibn-el-Awwam, xLu. II, \$57.

Ibn-Ba'ba', II, 552. Ibn-el-Bàgı, v. Hasan-ibn-Abd-el-Baki, Ibn-Baruki, III, 256. Ibn-Baskowál, xLIII; II, 475, 476. Ibn-Bashis, II, 253.

Ibn-Bassam, xLin; 11,500, 524, 525, 535. Ibn-Batuta, xLVI. Ibn-Besal, II, 417 Ibn-Bescirun, xxxviii, xLv; 11, 535;

Ibn-el-Bessår, III, 529. Ibo-Dâia, II, 483 Ibn-Dhaisan, o Bardesane, II, 409, Ibn-abi-Dinar, Lv. Ibn-Fadul-Allah, v. Ahmed-ibn-Iehia. Ibn-Abi-I-Fadhi, 268. Ibn-Fassal, II, 457.

Ibn-Fehbam, v. Abd-er-Rahman-ibn-Abi-Bekr. Ibn-Füregia, II, 512, 513. Ibn-Gbalanda, v Abu-l-Hokm.

Ibn-Ghania, III. 196, 599, 624. Ibn-Ghazi, da Susa, II, 225. Ibn-Giàbir, II, 487

Ibn-Giobart xxvii, xLvi; II, 308; III, 520, 685, 852, 844, 847, 848. Ibn-Giolgiol, xLix; II, 249. Iba-el-Giuzi, xuviii; II. 552 Ibn-el-Hagiar, v. Ibn-Hammud Abu-I-Kasım),

Ibn-Hamdis, v. Abd-el-Gebbar,

Ibn-Hamdon, III, 377. Ibn-Hammåd, xt.vi.

Ibn-Hammúd, signor di Castrogiovanni v. Chamut e Hamutus, III, 473, 475, 476.

Ibn-llammûd (Abu-I-Kâsim, o Ibnabi-l-Kasim detto) ed anche Ibn-el-Hagiar, e v. Bulcassimo, III, 473, 263,

500, 532, 540 a 542, 719, 721, 722, 725. Ibn-Hammud, Hazimi, v. Abd-Allab-

ibn-Iehia Ibn-Hanbal, 450.

Ibn-Hatim-Adsrel, o Adserbl, II, 488. Ibn-Haukal, xL, xLI; II, 458, 216, 239, 294, 295, 305, 306, 308; III, 669, 841, 849, 864.

Ibn-Hausceb, II, 420, Ibn-Hawwasci, v. Ali-ibn-Ni'ma.

Ibn-Hazm, 444. Ibn-Herawi, II, 429, 436. Ibn-Homeidi, xLi.

Ibn-llosein, citato da Leone Affricano, XXXIX. Ibn-Hosein, Rebe'l (?), Fâresi, II, 454.

Ibn-la kûb, 391. Ibn-lehia, v. Hasan-Ibn-lebia. Ibn-abi-Ifren, III, 214 Ibn-Junis, II, 484; III, 670 Ibn-Kaddab, II. 416, 417, 419.

Ibn-Kådım, 273. Ibn-Kalakis, II, 429; III, 544, 768. Ibn-Katta', famiglia siciliana, v. Gia far-

ibn-Ali e Ali-ibn-Gia'far, II, 505. Iba-Keibi, 35. Ibn-Kellas, II, 330. Ibn-Kereni, II, 516

Ibn-Kerkudi, II, 541. Ibn-Khaldun, xviii, xix, xxvii, xxviii,

Ibn-Khallikàn, xıx, xıx. Ibn-Khami, Il, 455. Ibn-abl-Khinzir, v. Hasan-ibn-Ahmed. Ibn-Khordabeh, III, 669.

Ibn-Konfúd, Lvi. Ibn-Korhob, v. Ahmed. Ibn-Koteiba, xxxix.

Ibn-Kull, II, 195, 201 Ibn-Kuni, II, 498, 516, 536.

Ibn-Kutia, xxvni. Ibn-Labbāna, II, 529. Ibn-Meiman, III, 378, 480. Ibn-Mekki, II, 482, 483, 540, Ibn-Mekkiti, II, 37, 421, 425, 547, 549; III. 64, 308.

Ibn-Monkad, v. Abd-Allab-ibn-Menkút. Ibn-Mo'allim, teologo, II, 484. Ibn-Mo'allim, v. Ali-ibn-Ibrahlm.

Ibn-Modebbir, II, 524. Ibn-Modů, II, 491

Ibn-Mogehid, III, 581.

Ibn-Moweddib, da Mehdia, II, 333,

Ibn-abi-Oseib'ia, xxxviii, xLix.

Bbn-Resik, xxxvii, xxxviii, xlii, xlv, li; II, 44 Bbn-Resik, vii, xxxvii, xxxviii, xliii, xlv, li; II, 490, 599, 500 a 503, 505, 545, 547, 519, 520, 522.

Ibn-Saba, II, 407. Ibn-Sab'in, xLix, da aggiugnere ad

Abd-el-Hakk-ibn-Sab'in. Ibn-Sàbib-es-Selât, xLIV. Ibn-Sabl, II, 443.

Ibn-Sa'id, xxxviii, xxxix, xLix; II, 508, 540; III, 684. Ibn-Scebbat, xL, xLv; 85, 87, 424, 469;

II, 509 Ibn-Sceddad (Abd-el-'Aziz), xxxviu.

LI: III. 441. Ibn-Sceddad (Jüsuf), v. Boha-ed-din. Ibn-Scerf, II. 504. Ibn-Sebaia, II, 487.

Ibn-Selma, Il, 483. Ibn-es-Sementi, III, 763

Ibn-Semsama, 430; 11, 59. Ibn-Sir'in, II, 541. Ibn-Sofian, II, 420

Ibn-es-Susi, v. Sid-es-Sarkusl, Hasan-ibn-Ali, e Othman-ibn-Abd-er-Rahman. Ibn-Tazi, 11, 494, 515, 536, 543, 544. Ibn-et-Theiri, v. Edrísi, 111, 664.

Ibn-Thimna, v. Mohammed-ibn-Ibrahim. Ibn-Tulún, III, 833, 834, 835, 840, 843, 845, 855, 859.

Ibn-Wahb, II, 445. Ibn-el-Wardi, Liii. Ibn-Wuedran, xxxvii, xLiv, xLv; 451. Ibn-Zafer, v. Mohammed-ibn-abi-

Mohammed Ibn-Zura', III, 532. Ibrahim-ibn-Abd-Allah-ibn-el-Aghlab (Abu-'l-Aghlab), 300, 304, 305, 320,

354 Ibrahim-ibn-el-Agbiab, 444, 445, 446 447, 452, 456, 225, 226, 233, 254, 340; II, 4, 22, 525; III, 599.

Ibrabim-ibn-abi-l-Aghlab, II, 429, 430,

829, 85L Ibratam, tigliuoio di Buccabar, III, 572. Ibrahim, di Castrogiovanni, III. 434.

435. Ibrahim-ibn-Kbelef, Dibági, II, 453.

Ibrahim-ibn-Mohammed-ibn-Ibrahimibn-Thimna, II, 550. Ibrahim-ibn-Mohammed, Koresci, III,

256 Ibrahim-ibn-abi-Sa'id, Magrebi, xLvIII. Ibrahim-ibn-Selama, III, 829. Ibrahim-ibn-Sofian, 423

Iconoclasti, 476, 481, 218, 491, 498, 504, 521. lectan, 31,

Iehia-ibn-el-Aziz, principe bammadita, III, 423 Jehia-ibn-Abd-er-Rahman-ibn-Abd-

el-Mo'nim, detto Dimiski e Isfabani (Abu-Zakarta), III. 745 lebia-ibn-Abd-el-Wahid (Abu-Zaka-

ria), principe hafsita di Tunis, Ill, 597, 623, 624, 629. Iehia-ibn-Hasan-ibn-Temim, principe zirita, III. 477.

Iehia-ibn-Henzela, III, 832 lehia-ibn-Omar-ibn-Jüsuf, Andalosi,

II, 488, 220, 221, 225. Iehia-ibn-Sa'id, xLi.

 Ieliia-ibn-Temini, principe zirita, II,
 529, 530; III, 362, 366, 367, 368, 369,
 Iebia-ibn-et-Tifasci, III, 486, 767. Jersey (di) U20, 311, 45 le isc-ibn-Gelasia, III, 206.

lemen (le tribù del), II, 496, 526; III, 210, 211, 506, 639

lezdegerd, 60, 68. lezid-ibn-Hâtem, 435, 471, lezid-ibn-Moslim, 472,

lezid-ibn-Moslim, 172, Ignazio, patriarca di Costantinopoli, 338, 420, 498, 499, 500, 501, 505, Ikhseid (dinastia di), 11, 278, 279, 284. Ifren, tribii berbera, II, 498, 202.

Iften, III. 212 Iknizi, III, 212. lidebrando, lombardo, III. 221, 223. Ildebrando, v. Gregorio VII. Ildebrando, duca di Spoleto, 489, 490.

Imad-ed-din, da Ispahan, xxvii, xLv. Imamia, II, 418. Imro-'l-Kais, \$2; II, 535, 757. Incisa (D') Aloisio, III, 226. Incisa (D') Bonfazio, III, 226. Incisa (D') Giovanni, III, 226.

Incisa (marchesi di), III, 499, 226. Incisa (D') Simone, III, 226. Ingulfo, II, 325. Innocenzo II, III, 395, 396, Innocenzo III, III, 206, 564 568, 570, 573, 574, 576, 57 581, 585, 586, 587, 589, 59

581, 585, 5 610, 629 Innocenzo IV, III, 649, 705, 741, 712.

Inveges, viii, Li, Lii. Jomard, III, 677. losfré (Jeoffroi), III, 291.

Ippocrate, II, 462; III, 697. Ippolito, vescovo di Sicilia, II, 244, 262, 263, 502, 542. Irene, 491, 247, 222. Ingride, II, 200.

Irmfrido, II, 325

Tsa-ibn-Abd-el-Mo'nim, es-Sikilll (Abu-Musa), III, 462, 716, 766, 'Isa-ibn-Giorgur, III, 801, Isa-ibn-Giorgur, III, 206, Isa-ibn-Baba, III, 206,

Isa, da Kàbes, III. 413. Isabella, di Lusignano, III. 613. Isernia (da) Andrea, III, 328, 330. Isliàk Bostàni, II, 487. Ishak-ibn-Hasan, III. 669, 670. Ishak-thn-Mahtii (Abu-Ibrahim), II.

306. Ishak-ibn-Minhal, II. 41 Ishak-thn-Mohammed, III, 518. Ismaele, 32, 45.

Ismaele, v. Melo Ismaele, condottiero, II, 313 Ismaele, fratello di Malek-Ascraf, III.

Ismaeliani, II, 97, 402, 445, 44 448, 433, 498, 225, 231, 234, 6 Ismail-ibn-Ali-ibn-Miksciar, II

Isma il-ibn-Gia far, alida, II, 416, 419,

Ismail-ibn-Kelef-ibn-Sa'ld-ibn-'Amrán (Abu-Taher), II, 475, 476. Isma'il-ibn-Mohammed, soprannomi-

nato Mansur-biamr-litab, califo fatimita, 11, 201, 202, 205, 206, 207, 210,

234, 235, 237, 238, 243, 248, Isma'il-ibn-Təbari, II, 208, 209, 244. Israeldi, III, 291. Istachael, v. Michele, re degli Slavi, II.

176. 18takhri, x., x.t. Italiani, II, 437, 460, 475, 322, 328, 340, 380, 325, 398, 460, III, 30, 33, 35, 37, 41, 43, 52, 53, 455, 488, 217, 218, 259, 323, 357, 402, 522, 803.

Italia (d') Giuseppe, III, 287, 288. Italinski, xii.

Iûsuf-ibn- Abd- Allah (Abu-I- Folûh). emir kelbita di Sicilia, soprannomi nato Tinket-e-l-dawla, xxxv 331, 332, 333, 334, 335, 336, 33 xxxvii; II, 348, 350, 353, 354, 355, 376, 417, 426 502, 518.

Idsuf-ibn-Abd-el-Mumen, califo mobade (Abn-Ja'kub), xLvi; III, 496, 515 a 518, 632. Idsuf-ibn-Ahmed-ibn-Debbàgh (Abu-

Ja kúb), II, 497. Iúsuf-abu-l-Fotúb, soorannominato Seif-ed-dawla, v. Bolukkin-ibn-Ziri, II, 288.

Idsuf-ibu-Carn, III, 206. Idsuf-ibn-Gennaro, III, 206. Idsuf, de kâbes, III, 441, 412, 413, 415. Iúsuf-ibn-Tasciufin, principe almoravide, III 374, 375, Idsu(-ibn-Ziri (Abu-Heggiag), III, 409,

## 14

Kabill, 11, 292. Ka'b-ibn-Zohelr, III, 758 Kaddah (el). II, 433, ev. Abd-Allab-ibn-Meimón.

Kaderiti, 11, 99 Kafür, II, 284, 284.

Kahina, 419, 120, 126, Kahitan 31, 32, 10, 61, 66, 69, 435; II, 32, 37, 522, 526. Kåım (el) -biamr-lilah, v. Mohammed-

ibn-Obeid-Allah Kairouani, v. Ibu-abl-Dinar. Kais, tribū arabica, 428, 455; II, 52; III, 240, 212, 736. Kaisān, II, 406. Kaisaniti, II, 406.

Kaitbai, III, 83

Kalesciani, II, 482. Kallındın (di) Arrigo, III, 550, 561. Karima, ligliuola di Ahmed-Marwazi,

11, 482 Karmati, II, 402, 446, 447, 448, 203, 278, 281, 286, 293, 312.

Kāsim-ıbn-Hasan, kelbita, II, 311 Käsim-ibn-Nizår (Abu-Mobammed), II, 538 Kāsım-ibn-Thābit, di Saragozza, 11, 481.

Katili, III, 745. Katiani, v. Mohammed-lbn-abi-Fereg. Kazwini, L.

Kelaun, Lv1; 111, 323, 650, 653, 80 Kelb, tribû arabica, 435; II. 32, 494, 202, 233, 234, 290, 366, 364, 488. Kelbiti, dinastia di Sicilia, II, 37, 226,

227, 231, 235, 238, 239, 240, 290 a 292, 308, 330 a 332, 338, 343, 354, 369, 372, 374, 400, 420, 421, 424, 427, 428, 456, 476, 844, 497, 592, 516, 519, 520, 637, 538, 111, 85, 350, 394, 665,

Kerni, o Keieni, II, 464

345, 346, 347, 348, 349, 350, 35 Khaira (?), supposto avolo del conte Ruggiero (Ugo, Geir, Haby, Habwu?),

111, 39 Kbaled-ibn-Abd-Allab-el-Kasri, III. 827

Khaled-ibn-lezid-ibn-Moa'wia, II, 99. Khāled-ibn-Walid, 60, 73, 422. Khaif corr. Khelef) -ibn-Ahmed-ibn-Alt-ihn-Koleib 11, 452, Khalfun, tiberto di Rebi'a, 360, 361,

Khalfun-ibn-Ziád, 351, 360.

Khatil-ibn-Ishak, il giurista, III, 484 Khalli-ibn-Ishak-ibn-Werd (Abu-1-Abbást, II, 483, 489, 490, 494, 494, 495, 496, 497, 499, 203, 204, 205, 213, 216, 351, 400.

Khalil, preposto della "Quinta," II, 445.

Khatil, sultano d' Egitlo, Ill, 264.

Khamaruweth, III, 829, 835. Kharegi, 427; II, 39, 402, 403, 404, 405, 443, 447, 439, 481, 497, 498, 201, 287, 516.

Kharezmii, III, 637, 638, 639, 647, 618. Khattab, II, 127. Khorramii, II, 410, 444. Kharsianiti, 333.

Khaulan, tribu arabica, II, 477. Khawaf, II, 411. Khelef-ibn-Ibrahim-ibn-Khelef, sopran-

nominato Ibn-Hassar, II, 476, 487. Khidhr, il cadi, Il, Kholdf-ibn-Abd-Allah, H, 477, 497, 542. khorassáni, II, 204.

Khorassaniti, 11, 369. Khozari, 11, 369. Kinana, tribù arabica, xivi; 269, 11, 32,

460, 539 Kinda, tribù arabica, 84; 11, 32, 526; 111, 210.

Kırmani, III. 242. Kirmit, v. Hamdan-ibn-Asci'atb. Kirmiti, v. Karmati. Kodama, III, 669

Kodhá'a, tribù arabica, xlii; Ii, 233, 336. Kodha'i, xL11. Kolthum, 436

Koreisc, tribit arabica, 47, 49, 50, 64; III, 214, Kos, xLv; 40, II, 513.

Kosegarten, 63 Koseria, 445, 446, 417, 448, 426. ussai, 45, 49.

Nosai, 45, 49.
Kutama, o Kutama, tribù berbera, II,
36, 39, 40, 52, 33, 75, 70, 120 a 125,
428, 430 a 139, 452, 457, 159, 400,
408, 482, 483, 486, 2°2, 207, 233,
231, 281, 287, 289, 292, 293, 334,
332, 335, 421, III, 457, 214.
Krell, I.V.

Kutama, v. Kotama.

## L

La Farina Martino, xLI. Lakhm, tribu arabica, II, 516, 539, III, 210. a Luce, ill, 205, 87

La Luma Istoro, III, 286, 287, 230 299, 635, 774.

Lamberto, di Spoleto, 445, 447, 448, 451, Lamtuna, tribú berbera, III, 373, 379. Lanci Michelangiolo, XXIV. Lancias, cognome, III, 205. Landemaro, 386.

Landotfo, calabrese, 11, 408 Landolfo, figliuolo d'Atenolfo, princi-pe di Capua, 11, 463, 464, 465, 466,

168, 170. Landolfo, figliuolo di Pandolfo Capo di ferro, 11, 313. Landolfo, fratello di Pandolfo Capo di

ferro, 11, 312. Landolfo, principedi Benevento, 11, 453, Landolfo, principe di Capua (982), 11,

Landolfo, vescovo di Capua, 435, 443, Landolfo II, vescovo di Napoli, 456

Landone, figliuoto di Landone 1, 452, Landone, figlinolo di Landonolfo, 452.

Landonolfo, 452, Lane, III, 329 Lascari, 111, 203. Lanza Pietro, xv. xxxv. Lasmio Fausto, III, 706.

Latini, 42; 11, 465; 111, 442, 283, 296, 523, 538,

Latini Brunetto, Itl. 695. Lavardino (di) Giovanni, III. 254. Lebidi, 277. Lee John, xxxvii, i.v.; II, 225, 540,

Lee Samuel, XXXV, XL, XLI, XLVI. Lega Lombarda, III, 530, 640. Legiati, III. 212. Leito (Michele Del Giudice), xxix.

Le Monnier, xxxvi. Leone Affricano, viii, xxxvii, xxxix; 405, 407, 421, 235, 235, 236; 11, 267,

883 Leone Apostippi, 439, 4'0 Leone, arcivescovo di Tessalonica, 11. 48

Leone Foca, II, 262. Leone III, unperatore, detto l'Isaurico, 96, 474, 480, 484, 207, 217, 220, 221,

250, 350, 491; II. 484. Leone V (l'Armeno), 492, 493, 231, 491, 497, 502. Leone V (il Sapiente), 73, 243, 406, 415, 425, 471, 486, 518; II, 70, 79,

80, 86, 88, 463, 111, 279. Leone, logoteta, 111, 347. Leone Opo, 11, 377, 384. Leone, d'Ostia, 213, 458, 111, 24, 34, 33.

Leone II, papa, 29 Leone III, papa, 484, 490, 494, 492, 225, 230, 231.

Leone IV, papa, 366, 367, 389. Leone IX, papa, 111, 41, 42, 43, 44, 46, 47.

Leone X, papa, 234. Leone, schiavo, tiglio di Malacrino, III. 234.

Leone, spatario, 494, Leone, spatario e logoteta, 243. Leone, da Tripoli di Siria, 11, 88, 89. Leone, vescovo di Catania, 11, 402. Leone, vescovo di Sicilia, II, 172, 214,

402, 405, Leone, vescovo di Tessalonica, 503.

Leonzio, prefetto, 213. Letronne, 8 Lewâta, tribù berbera, II, 32, 37, 52;

III. 214. Lewah, 111, 214 Libertino, 15, 28

Liguri, 496; 111, 423. Lipari (abate e vescovo di), III, 276,

356, 363, 

370, 373, 376, 377, 378, 379, 380, 384, 382, 383, 384, 387, 388, 389, 393, 433 435, 436, 437; III, 407, Lodovico II, re di Francia, detto if

Batbo, 451, 453. Lodovico VII, re di Francia, III, 433, 431, 435, 498 Lodovico IX. re di Francia, 111, 630, 634, 638, 653.

Lokman-thn-Jusuf (Abu-Sa'id), 11, 222. Lokman-inp--ibasi (Abde-Sa 10), 11, 222. Longobardi, 42, 22, 23, 23, 20, 76, 94, 478, 484, 485, 217, 343, 355, 369, 374, 380, 344, 393, 406, 438; 11, 32, 464, 463, 468, 469, 240, 251, 322, 337, 372, 385; 111, 5, 23, 483, 223, 319, 391, 398, Longpérier (de) Adrisao, 111, 792, 797,

812. Loreto (marchese di), Iti, 499 Loria Ruggiero, III, 357, 358, 634. Lotario I, imperatore, 238, 368 Lotario II, imperatore, III, 395, 397, 398.

Luca, vescovo, 292 Luce, casato, III, 205. Lucio, governatore di Sicilla, 219, Lucrezio, 42. 11, 401. Lucullo, 11, 90. Lupino, 111, 467. Lupo, 11, 565. Lupo, protospatario, Iti, 24, 33. Lutero, 111, 559

202.

Luynes (duca di), xxII, xxx; 314; III,

Ma'ad-ibn-Isma'il (Abu-Tamim), v. Mo'ezz-h-din-illah, Mabilion, 102, 103.

Macedoni, dipastia bizantina, II, 44, 453. Machiavelli, Liv; II, 52, 476, Macri Domenico, x, xLtv. Macrojoanni, II, 245. Madiúna, tribù berbera, II, 36. Madonna delle Naupactitesse, confraternita, II, 298. Maffel Annibale, II, 15

Maffei Scipione, II, 453. Magadéo (Ibn-Mogéhid?), III, 586 Magded Ibn-Mogehid?), III, 580. Margio Francesco Maria, 1x. Magliàna, tribù berbera, II, 36. Magi, II, 406, 408, 409, 412, 415, 261. Magiari, II, 162, 469. Magonza (arcivescovo di), III, 555 Mahdi, califo abbasida, II, 412, 4t3; III,

816. Mahmúd-ibn-Khafágia, 314

Mal, xxm, xam Maimon, galto, HI, 265, 378, 379, Maimon galto, HI, 265, 378, 379, Maimonide, v. Missa-ibn-Meiman, Mainieri, di Acerenza, HI, 477, 478, Majone, HI, 217, 232, 336, 360, 466, 482, 483, 483, 483, 493, 607.

Maisar, 43 Makbiof, III, 650 Makkari, tv. Makrizi, Liv; III, 832, 833, 831, 816,

893. Malaceno, II. 255 Maiaterra Goffredo, III, 234. Maiaterra Goffredo, III, 23, 24, 33. Malati, III, 242 Maleditto Guglielmo, III, 294. Maiedotto, casato, III, 221.

Malek-Adel, III, 634, 635, Malek-Ibn-Anas, 449, 450, 451, 233, 256, 474; II, 42, 23, 220, 222, 371, Malek-Ascraf, III, 639, 610, 647, 618, Malek-Kâmil, III, 635, 636, 6 639, 650, 651, 652, 653, 651, 6 657, 658, 659, 650, 651, 692, Malek-Mansúr, xuvi; II, 521,

Matek-Mes'ud, III, 611. Malek-Mo'azzam, III, 635, 637, 638,

639. Malek-Nasir, III, 639 Malek-Salih, III, 492, 657, 653, Malek-Sciah, III, 520

Malekiti, giuristi, II, 335; III, 716. Malgerio, conte di Capitanata, III, 45. Malgerio, figliuolo dei conte Ruggiero, III, 495

Malgerio. nobile siciliano, III, 580, 584. Maloto, III. 7, 9. Malta (da) Paoiino, III, 788 Maltzan (barone di), III, 831. Mamuca, 404, 402, 403. Mamun, califo abbasida, Liv; 226; II,

400, 466, 505, 623, 624, 674.

Mandralisca (barone di), III, 822, Manfredi, re di Sicilia, xxxviii: II, 111, 266, 591, 651, 690, 698, 707, 741, 745

Manca Filippo, III, 208.

Manfredo, marchese aleramida, III, 499, 200. Mani, 438; II, 409

Maniace Giorgio, vu; II, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 383, 387, 388, 389, 391, 391, 392, 390, 415, 416, 417, 418, 422, 423, 487, 111, 30, 31, 31, 39, 55, 327, 813

Manichei, 27, 510, II, 409, 410, 444. Mansur, v. Isma'il-ibn-Mobammed Mansur, v. San Giovanni Damasceno,

Mansûr, califo abhasida, II, 412; III. 850

Mansûr, figliuolo di Bolukkîn, II, 355, 356, 362. Mansur, v. Håkem-biamr-illah, Mansur-ibn-Nasir-ibn-'Alennas, II, 529,

Mansur Tonbodsi 455, 456, 257, 295. Manuele Foca, II, 213, 214, 262, 263

268, 267, 274, 273, 382, 443; III, 56, Maometto, xt., xt.v, xt.vii, t.; 30, 43, 45, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 68, 70, 81, 401, 472, 482, 483, III, 43, 44, 65, 46, 75, 405, 407, 417, 432, 436, 282, 234, 233, 233, 256, 269, 260, 635, 433, 455, 456, 466, 461, 474, 484, 482 454, 456 461, 478, 111, 4, 49, 436 6\$\$,

Marabuti, II, 38; III, 374 Maracava Niccolò, III, 288 Maraldo, III, 496 Marangone, xxix Marano, gaito, III, <u>447.</u> Marcel, III, <u>834.</u> Marchia (de) Angelo, III, <u>688.</u>

Marchisi, casato, III, 221. Marcioniti, II, 409. Marcualdo, o Marqualdo, v. Anwei-

Ier (de). Mardaiti, 404, 413, 514. Margam-ibn-Sabir, III, 627. Mario, II, 90.

Margarito, da Brindisi, detto Margaritone, xLv1; III, 523 a 529, 534, 558, 607. Margherita, regina di Sicilia, III, 256,

493, 495, 499 Mari (de) Ansaldo, III, 357. Maria, martire, 45 Maria, figliuola di Teofilo, 297 Mariano Argirio, II, 250, 251, 252. Maringo Giambattista, II, 298.

Marino, duca d' Amalfi, Maris, Marise o Marish, II, 211. Marocco (re di), III, 379. Maroniti, xLIV: 11, 405, 684. Marozia, II, 460 Marrekosci, v. Abd-el-Wahid. Marsden, xxiv; III, 450, 816. Marilnez Marco Antonio, II, 303, 304.

Martino, gaito, III. 263, 489 Martino I, papa, 77, 78, 79, 84, 89, 94, 94, 96. Masmuda, tribù berbera, III, 622.

Masmudi, v. Almohadi. Massar, 368, 370, Mas' 0di, xt.; lil, 669, Matilde (la contessa), III, 453, 491.
Matilde, figliuola del conte Ruggiero,

Matilde, 1 Matranga, xxxiv, xLiii; 489. Matteo, arcivescovo di Capua, III, 568. Matteo, notaro, III, 324. Matthews, 63.

Maugerio, III, 38. Maurizio, Imperatore, 76. Maurolico, 495; II, 59.

Mawerdi, xxviii. Mawkifi, Mohammed e Abu-l-Farag, H, 521, 525 Mazari, v. Mohammed - ibn - All-lbn-

Omar-ihn-Mohammed, e Mohammed-ibn-Mosallim. Mazdak, 74, 438; II, 409, 440, 444,

Mazdak, 14, 132, 14, 14, 142, 141, 142, 141, Mazdakiani, II, 140, 142, 141, Medilir, trihu arabica, II, 541; III, 210. Medilir, casato, III, 212. Medkur, II, 1420, v. Abd-Allah-Ibn-

Menkut. Megber-tbn-Mohammed-ibn-Megber

II, 522, 523. Mehdi, almohade, v. Mohammed-ibn-Tumert. Mehdi, fatimita, v. Obeld-Allah.

Melmun-ibn-Amr (Abu-'Amr), cadl, II, 222, 225. Meiman, capitano d'Ibrahim-ibn-Ahmed, II, 53, 54.

Meiman, carnefice d'Ihrahim-ibn-Ah-med, II, 60. 61. Meimún-ibn-Ghania, II, 415 Meimun, figlio di Hosein, da Palermo,

III, 256. Meimun (Abu-Mohammed), 11I, 377. Meimun-ihn-Mohammed-ibn-Meimun,

III. 378. Meimun-ihn-Musa, II. 185, 186 Meimuna, figlia d' Hassan-ihn-Ali,

Hodseilita, III, 213, 754 Memuna, figlia di Hawwasci, II, 418, 559, 550. Meklata, tribù berbera, II, 37, 421;

111, 212.

Meledio, 111, 97, 404 Meles, Ill, 294. Melfi (casato), III, 211.

Meli, xII. Melo (Ismaele), II, 312; III, 22, 25,

26, 27, 29, 30, 53, 799.
Menelao, supposto re di Sicilia, vu.
Menkur, II, 420, v. Abd-Allah-ibn-Menkut.

Mercator, III, 678. Merinidi, LIII Merlo Giovanni, xxxv.

Merwan, 11, 99. Mesciti, casato, III, 203, 875

Mesrata, tribu berhera, III, 212. Messala, III, 847. Messia, II, 405, 428. Messina (archimandrita di), III, 309, 337, 525.

Messina (arcivescovo di), III, 245, 256, 286, 308, 321, 441, 580.
Messina (da) Bartolommeo, III, 707.
Messina (da) Giovanni, III, 532. Messina (da) Stefano, III, 690. Mes'ud, 11, 474. Mes'ud Bàgi, 11, 66

Mes'ud Koresci, III, 256. Mes'udi, III, 212.

Metkud, II, 420, v. Abd-Allah-ihn-Menkût. Metodio, 20, 220, 496, 497, 498, 499, 502, 503.

Meursius, 73. Meziza, tribu berbera, II, 35. Miceli Dionisio, III, 605

Michele, ammiraglio, 42 Michele, capitano in Calabria, 517.

231, 232, 273, 281, 287, 288, 393, 341, Michele III, imperatore, 332, 338, 344, 504, 503, 506; II, 48. Michele IV, imperatore, detto II Palla-gone, II, 379, 384, 393. Michele V, imperatore, detto Calafato, II, 324, 394.

Michele VII, imperatore, III, 444. Michele, medico, III, 868

Michele, padre di Giorgio, d'Antlochia, III, 361. Michele, patrizio di Sicilia, 490 Michele, re degli Slavi, II, 476. Per errore Istachael, ivi.

Micheret de latino, III, 264. Midrariti, 429 Miknas o Miknasa, tribù berbera, II, 36. Milanesi Carlo, III. 700. Minimi di San Francesco di Paola, III,

190 Miniscalchi, xxxiv, xt.m; III, 368. Minoartino, casato, III, 224,

Mirabetto, III, 597, 600 Mir-'Abs, v. Mirabetto. Mizize, 96, 98.

Mo'aiti, v. Abu-Abd-Allah-el-Mo'aiti, Mo'àwia-ibn-ab4-Sofiàn, califoomerade, 62, 69, 80, 84, 84, 85, 86, 87, 88

90, 99, 443, 427, 473; II, 403; III, 827. Mo'awia-lbn-Hodeig, 84, 88, 90, 99,

443. Mobascer, III, 376

Modhar, ceppo di tribù arabiche, 409 453, 45% 350; II, 233. Modica (di) Gualtiero, III, 548, 519.

Moëlier, xxiv, xL. Mo'ezz-ibn-Badis, II, 39, 359 423, 499

III, 43, 79, 80, 81, 82, 92, 93, Mo'ezz-Il-din-illah (Ma ad-ibn-tsma'll Abu-Tamim), califo fatimita, II, 39, 237, 238, 249, 254, 236, 257, 258, 259, 260, 262, 263, 267, 239, 272, 274, 275, 277, 278, 279, 280, 281

282, 283, 284, 286, 287, 288, 289 290, 291, 292, 293, 294, 310, 312, 3+3, 322, 330, 355, 364, 456, 459, III, 851.

Moterreg-thn-Salem, Moferreg (Abu-Abd-Selem), 420, 424; 11, 226, 229.

Mogber-tbn-Ibrahim-lbn-Sofian, 426 Mogeliid-ibn-Abd-Allah (Abu-l-Gelse).

soprann. Amiri (Musetto), III. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40, 44, 42, 43, 44, 469, 375, 518. Mogélio, v. Magadeo.

Mogehiditi, III, 376. Mogheira, 64.

Mogre-ed-din, III, 720, 721. Monammed..., II, 211. Mohammed..., II, 522.

Mohammed Abu-Bekr), II, 514. Mohammed-ibn-Aba-Aliah (VII secolo1, 400,

Mohammed-ibn-Abd-Allah (XII secolo), III, 374 Mobammed-ibn-Abd-Allah (Abu-Abd-

Atlatı), II, 388 Mohammed-ibn-Abd-Allah Abu-Bekr), II, 47s. 542.

Mobammed-ibn-Abd-Allah-ibn-Achlah (Abu-Fibr), 234, 232, 292, 295, 296, 299, 304, 320,

(Abn-Bekrl, H. 486, 487, 499 Mohammed-ibn-Abd-Allah-ibn-Mesar-

Mohammed-ibn-Abd-Allab-lbn-Iunis ra-ibn-Nagih, II. 101 Mohammed-ibn-Abd-el-Azîz-ibn-Mei-

mun, HI. 379, 476 Mehammed-ibn-Abd-el-Gebbar-ibn-Mohammed-ibn-Hamdis (Abu-Ha-

scim), II, <u>528</u>, <u>535</u>. Mohammed-ion-Abdún, II, 240. Mohammed-ibn-'Abdûn, da Susa, II.

334, 335, Mohammed-ibn-Aghlab, 350, 351, 391. Mohammed-ibn-Ahmed-ibn-Aghlab,

372, 384, 389, 390, 393; 11, 46. Mohammed - ibn - Ahmed - ibn - Ihrabim, detto il Siciliano, II, 226.

Mohammed-ibn-Ahmed-ibn-Korbob, 11, 450, 451, 456. Mohammed-ihn - Ahmed - ibn - Temim

(Abu-l-Arab), xLII. Mohammed-ibn-Ali-ibn-Abd-el-Gebbår (Ahu-Bekr), [1, 540.

Mohammed-ibn-Ali-ibn-Abd-er-Rabman-ibn-Regià, III, 252 Mohammed-ibn-Ah-ibn-Hasan-ibn-

Abd-el-Berr (Abu-Bekr), II, 504, 505, 506, 507, Monammed-ibn-Ali-ibn-Omar-ibn-

Mohammed, detto Mazari e Temimi (Abu-Abd-Allab), II, 483, 484, 485, 486, 488 Mohammed-ibn-All, Scarfi, 468 Mottammed-tbn-All-ibn-Sebbägb (Abu-

Abd-Allab), il Segretario, II, 504, 515, 519 Mohammed-ibn-Ali (Abu-Taher), da Bagdad, II, 492.

Mohammed-ibn-Ali-ibn-abi-Taleb, II, Mohammed-ibn-Asci'ath, II, 204 Mohammed-ibn- Attar (Abu-Abd-Al-

tah), II, 516. 544. Mohammed-ibn-Aus Mohammed-ibn-abi-Bekr-ibn-Abd-er-Rezzák (Abu-Abd-Allah), III, 736.

Mohammed-um-ani-Edris, 471 Mohammed-ibn-Fadhl, 424, 422, 423, 429, 434 Mohammed-ibn-abi-l-Fadhl, III, 737.

Mohammed-ibn-Fås, H, 451 Mohammed-ibn-abi-Fereg-ibn-Feregibn-abi-l-kasım, Kattani (Ahu-Abd-

Allah), II, 498, 499. Mohammed Gebasili, III, 206 Mohammed-ibn-Genà, II, 210 Mohammed-ibn-et-Gewart, 276, 284.

297. Monammed-ibn-Haiûn (Abu-Abd-Altab), II, 476

Mohammed-ibn-Hasan-ibn-Ali, di casa ketbita, II, 491, 330, 333.

Mohammed-ibn-Hasan-ibn-Ali-Rebe'l (Abu-Bekr), II, 488, Mohammed-ibn-Hasan-ibn-Kereni

(Ahu-Abd-Ailah), II, 464, 512. Mohammed-ibn-Hasan-ibn-Tazi (Abu-Abd-Allah), II, 571, 544. Mobammed-ibn-Ilamw, II, 487.

Mohammed - ibn - Haukal (Abu - 1-Kasim), II, 294, 295, v. Ibn-Haukal. Mohammed-ibn-Hosein-ibn-Kerkudi (Abu-I-Feth), II, 515.

Mobammed-ibn-Hosein-Marwazi (Abu-Gia'far), II, 224. Mohammed-ibn-abi-Hoseln, 353, 390

Mohammed-ibn-Ibrahim - ibn - Musa (Abu-Bekr), II, 480, 493

Mohammed-ibn-Ibrahim-ibn-Thimna, soprannominato El-Kàdir-billah, II, 448, 420, 421, 422, 548 a 552; III, 60, 62, 63, 65, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 86, 87, 93, 409, 447, 462, 248, 266, 308, 326.

Mohammed, cugino d'Ibrabim-ibn-Abmed, II, 75.

Mohammed-ibn-lezid, 474. Mohammed - ibn - Isa - Ibn - Abd - el -Mon'im (Abu-Abd-Allah), III, 689,

Mohammed-ibn-Isbak, III, 544 Mohammed-ibn-abi-Isbak-ibn-Giami',

Mobammed-ibn-Isma'il-ibn-Gia'far, alida, II, 446. Mohammed-ibn-Kasim-ibn-Zeid (Abu-

Abd-Allah), 11, 516, 539 Mobammed - ibn - abi - 1 - Kasim (Abu-Abd-Allah), III. 236

Mohammed-lbn-Khafagia, 345, 347, 349, 350, 352, 353, 378, 390, 394, Mohammed-lbn-Khorassan (Abu-Abd-Allah), II, 221, 225, 496

Mohammed-ibn-Korboh, II, 52. Mohammed-ibn-Mansûr, Sem'ani, II, 498, 499,

Mohammed-ibn..., v. Mawkifi. Mohammed-ibn-Meimûn. 111, 378 Mohammed - ibn - Mekki - ibn - abi - d-Dsikr, III, 736

Mohammed-ihn-Mohammed-ibn-Abd-Allah-ibn-Edris (Abu-Abd-Allah), v. Edrísi Mohammed-ihn-Mohammed-ihn-Mo-

hammed, soprannominato Fakhr-eddin, III, 737. Mobammed-ibn-abi-Mohammed-ibn-

Mohammed - ihn - Zafer (Abu - Ha-Mohammed (Abu-Mobriz), 454,

256, 259, 296. III.

Mohammed-ibn-Mokàtil, #55. Mohammed - ibn - Mosallim Mazari

(Abu-Abd-Allah), II, 486; III, Mohammed-ihn-Obeid-Allah Mohammed - inn--Deid-Alian (Anu-i-kāsim), sopranominato El-Kaim-biamr-illah, 235; II, 433, 435, 479, 480, 484, 488, 495, 496, 499, 200, 204, 202, 205, 234, 237; III, 266. Mohammed Pacine, III, 266. Mohammed-ibn-Rescid, III, 414, 413, 472.

Mohammed-ibn-Sabik (Abu-Bekr), II.

482, 494, Mobammed-ibn-Sados (Abu-Abd-Al-

lah), II. 512, 532. Mohammed-ibn-Sahl (Abu-Bekr), detto Rozaik, II, 515, 537. Mohammed-ihn-Sålem, 299.

Mobammed - ibn - Sålem, soprannominato Gemal-ed-din, xxxviii. Mohammed-ibn-Sarcusi, II, 440, 446. Mohammed Scill, 11, 493 Mohammed-ibn-abi-Se ada, 11, 453. Mohammed-ibn-Sehnûn, 277 Mobammed-ihn-Sindi, 302; II, 34.

ohammed-ibn-Sirin, 56. Mobammed-ibn-Tûmert, dettoil Mehdi, 11, 485. lobammed-ibn-Ziadet-Allah, II, 58.

Mohibb-ed-din-ibn-Niggiar, II, 494. Mohl. XLVI. Mohriz-ibn-Ziàd, III. 442. Moisè, maestro, III, 868. Moisè, III. 701. Moisè, di Corene, 405.

Mokaddesl, v. Abu-Sciama. Mokanna, 11, 442, 445 Mokhalled-ibn-Keidad (Abu-lezîd), 496, 497, 498, 499, 200, 201, 202, 203, 205, 206, 207, 229, 237, 287.

Moktader-billah, califo abbasida, II, 149, 150 Moktader-billab, principe di Saragozza, III, 375. Joloch, 401.

Mombellard (conte di), III, 499 Mombrai (di) Ruggiero, III. 347 Mo'mir, fighuoto di ne 412, 413. Mondsir, re di Hira, 76. figliuolo di Rescid, III, 444,

Mongitore, xxix. Monoteliti, 76, 77, 95, 96, 480. Montano, schiavo di San Gregorio, 202. Monti Vincenzo, III. 884 Montpellier conte di), Iti, 376. Morgil, 11, 99.

Mori o Mauri, 404, 406, 228; III, 40, 57, 58. Moriella, III, 39, 270, Moroleone, II, 254. Morra, tribu arabica, 11, 267. Morso, XIII, XIV, XVII, XXIII, XXIV; III,

59

Mortain (di) Pietro, III, 478.

Mortillaro, xv, xvi, xxiii, xxiv. xxv; 281, 321; II, 6, 456 segg.; III, 343,

Mos'ab-ibn-Mohammed-ibn-abl-Forat (Abu-l-Arab), II, 524, 525, 543, Moscerif-ibn-Ràscid (Abu-l-Fadhi), II,

520, 544 Moslim, if Tradizionista, II, 483 Mostanir-ibn-Habbab, 472

Mostanser-billah (Abu-Temim), califo fatimita, II, 456

Mostanser-billah, principe hafsita di Tunis (Abu-Abd-Allah-Mohammed-Ibn-Ichia - Ibn - Abd - el - Wahid, soprannominato), xLix; III, 631,

Mo'tamid-ibn-Abbàd, II, 521, 525, 527, 528, 529, 530, 535. Mo'tasem, principe d'Almeria, 11,

Mo'tadhed-billab, califo abbasida, II. 58, 74, 75, 76.

Mo'tadhed-billah, di Siviglia, v. Abbad-ibn-Mohammed.

Motazeliti, II, 98, 99, 405. Motenebbi, II, 334, <u>365, 509, 542, 513,</u>

Mowahhidi, v. Almohadi, Motewakkel, califo abbasida, xL; 327. 360.

Moura, Mowalled, spagnuoli, II, 371. Mozaffer, II, 488. Mukhiof, III, 262. Munch P. A., Il, 383

Muratori, xxviii, xxix, xLvii, Lv. Muriella, III. 39. Musa-ibn-Giàfar, alida, II, 446

Musa-ibn-Abd-Allah, II, 494. Musa-lbn-Ahmed (Abu-Sa'id) soprar nominato Dhaif, II, 456, 457, 459, 460,

482, 490 Musa-ibn-Asbagb, Moradi, 11, 496 Musa-ibn-Kasim-el-K..r..di, III, 669 Musa-ibn-Meimûn, detto Maimonide,

111, 703 Musa-ibn-Noseir, 422, 423, 431, 466, 467, 468, 469, 11. 4.

Musa Santagat, III, 246. Musetto e Mugeto, v. Mogébid-ibn-Abd-Allah.

Mussufa, tribù berbera, III, 548.

Musulice, stratego, 416, 420.

229 238. 242, 239, 240 260, 264, 209 264 271, 268. 269. 273. 276. 295, 300, 302 301 128 322 191 338 310. 342. 347 365, 305 442 7, 55, 72, 73, 74, 80, 85, 86, 90, 60. 64 91 95. 484, 482 THE 217,

68, 169, 47 206, 213, 205

267, 291, 308. 348. 321. 334, 315. 319. 338 358 360. 367 389 388 396. 400, 402, 409. 416 418. 420, 434, 446. 464. 485. 485. 487, 488 498, 501, 500. 508. 514, 520, 523. 528. 531 532. 550, 551, 555.

490

576. 583. 587 595, 606, 643, 614, 925. 626, 628. 638. 612, 614, 648. 654, 655. 645, 646, 668, 673 741, 681, 686, 729, 730, 780, 722 768, 788, 778, 803. 8 Musulmano Impero, II, 400

408, 440, 418, 462. Muzailo, III, 42, Musetto, v. Mogéhid Muzalone Giovanni, II, 453.

Nabatel, II, 447 Nabili, III, 212. Nahd, tribù arabica, II, 522 Napoli (casato), 111, 843, 849. Napoli (duca di), III. 393. Narbona (visconte di), III, 376. Narducci Enrico, III, 884. Nasar, 393, 413, 444, 415, 416, 422,

439, 516. Nasir, califo almohade, III, 622. Nasir-ed-dawia-ibn-Hamadan, II, 521. Nasr-ibn-Ibrabim (Abu-l-Feth), II, 400. Nasrûn-ibn-Fotûh-ibn-Hosein, Khere-

zi, II, 506. Nazardino o Zefedino, III, 634. Nazareni, III, 576. Nefûsa, tribû berbera, 11, 57. Nefzawa, tribu berbera, 456; III, 212.

Negri, 408 : 11, 32, 437, 468, 496, 247, 292, 354, 362, 385 : 111, 373, 447, 506. Negro , v. Abu-Nottår. Nekkariti, II, 439, 497, 498, 200, 202, 287.

Nerone, 46. Nessel (de) Daniele, 507. Newawi, xLIX. Niccolò, ambasciatore bizantino, II, 279, 280, 313. Niccolò, ammiraglio, III, 356.

Niccolò, camarlingo, III, 347. Niccolò, figliuolo di Eugenio, ammira-glio, III, 353. Niccolò, detto Farrase, III, 262. Niccolò, di Filippo, III, 208. Niccolò Logoteta, III, 262. Niccoló, monaco, 11, 219 Niccolò I, papa, 500, 504 Niccolò II, papa, III, 44, 47, 48, 49. Niccolò, protonotario. III. 416. Niccolò, di Vitale, III, 209. Niceforo Callistio. 76. Niceforo Foca, 425, 425, 440, 441, 461;

11, 42, Niceforo, governatore di Nauplia, II,

367. 367. Niceforo I, imp., 494; II, 409. Niceforo (Foce) II, imp., II, 474, 253, 259, 260, 264, 262, 263, 268, 273, 278, 279, 280, 284, 340, 344, 342, 343, 322, 323.

Niceforo, maestro, II, 313. Niceforo, patriarca, 497 Niceforo, vescovo di Mileto, II, 264, Niceta, 350. Niceta Davidde, 420. Niceta, eunuco, 11, 279.

Niceta, moglie di Niccolò, figliuolo d'Eugenio, ammiraglio, III, 353. Niceta Orifa (an. 874-880), 378, 379, 380, 443, 425, v. Orifa. Niceta, patriarca, v. Ignazio, 498.

Niceta, patrizio di Sicilia, 490; 11, 484. Niceta, protospatario, 11, 264, 264, 271, 272.

Niceta, da Tarso, 405. Nicholson, XLI.

Nicodemo, arcivescovo di Palermo, II, 396, 402; 111, 430, 434. Nicola-ibn-Leo, 111, 205 Nicola Nomothetis, III, 205.

Nilo Doxopatro, III. 460, 464, 664. Nilo, monaco, II, 391, 414, 454, 446 Ninfa, madre di Giorgio, d' Antiochia, 111, 255. Nizar, tribù arabica, II, 488.

Nizâmiti, II, 99 No'man, re di Hira, III, 893. Norandino, xLv, xLix; III, 462, 505, 520, 522, 529, 748 a 724, 723, 764. Nordbrikt, II, 384.

Normanul, II, 64. 493, 300, 301, 344, ormanii, 11, 64, 493, 360, 304, 343, 372, 380, 382, 388, 389, 392, 394, 395, 396, 398, 399, 404, 402, 403, 416, 447, 421, 422, 428, 436, 454, 452, 458, 460, 488, 543, 524, 527, 403, 111, 42, 45, 46, 48, 49, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 44, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 52, 53, 54, 55, 56, 44, 56. 64, 62, 63, 64, 65, 68, 69, 77, 78, 79, 81, 83, 84, 86, 87, 90 91, 93, 91, 96, 98, 99, 400, 404, 407 408, 409, 410, 441, 416, 418, 419, 420, 443, 444, 445 121, 422, 423. 129 424, 425, 427, 428, 430. 433

436, 445, 448, 449, 452. 455. 462 200, 463, 465, 465, 475, 477 207, 268. 209, 213, 223, 233, 276, 299, 309, 326, 253, 254. 327, 318, 335, 339, 341, 350, 357, 394, 398. 406 414, 458, 517, 551, 556. 772 780. 812, 821, 853, 854 Normanni, dinastia di Siellia, xxxi, L, LIV: 443: 111, 298, 335, 381, 460, 867,

Notari, casato, III, 205, 875. Nowairi, xiv, xix, xx, xxvii, Li. Nur-ed-din : Mahmud-ibn-Zengui, soprannominato), v. Norandino, Nuri, sufita, 11, 480.

889

Obeid-Allah-ibn-Habbab, 472, 473. Obeld-Allah, detto il Mehdi, primo califo fatimita, v. Sa'id-ibn-Hosein, II, 448, 420, 432 a 439, 454 a 456, 450, 451, 451 a 136, 459, 460, 468, 470, 473, 474, 476, 479, 482, 483, 488, 225, 234, 237, 242, 456; III, 404. Obeida-ibn-Abd-er-Rahman, 135, 474 a 473. Obeiditi, v. Fatimiti, II, 432.

Oca Filadelfo, II. 294. Occidente (impero di), 111, 5, 26, 40, 414, Occimiano (marchesi di), 111, 499 Oddone, lombardo, III, 224, v. Odone e Otone

Odenato, 3f. Odilone, abate di Cluny, III, 43. Odin, II. 512; III, 45, 46, 48. Odoacre, 14, 42; II. 90.

Odone, duca, II, 325. Offamilio Bartolommeo, III, 568 Offamilio Gualtiero, 111, 256, 502, 503,

530, 531, 512, 545, 563. Okba-ibn-Heggiag, 474 'Okba-ihn-Nafi', 400, 443, 414, 416, 447,

423, 429, 437, 473. Okley, 85. Olaf, re di Norvegia, II, 384, 385, 386, Olga, 11, 385

Olimpio, esarco, 78, 79, 84, 89, 90. Oma-er-Rahman, II, 451. Omar-ibn-Scio'aib-el-Bellutl (Abu-

Hafs), 462.
Omar il Grande, Lu; 56, 57, 60, 62, 68, 65, 66, 67, 68, 70, 74, 79, 80, 81, 409, 438, 476, 477, 478; II, 47, 48, 26, 30, 405, 423, 279, 359, 360, 623, 645;

III, 826, 855 Omar-ibn-Abd-Allah (Abu-Hafs), II, 516, 536 Omar-ibn-Abd-el-'Aziz, califo omeia-

de, III, 82 Omar-ibn-Ali, da Siracusa, II, 514, v. Othman-ibn-Ali. Omar-el-Bellúti (Abu-Hafs), 462, 463

Omar-ibn-Crisobolli, III, 206. Omar-ibn-Fulful (Abu-Hafs), 111, 423. Omar-ibn-Hasan (Abu-Hafs), contem-poraneo di re Ruegiero, III. 462, 758. Omar-ibn-Ilasan-ibn-Setabrik (Abu-

Hafs), II, 540. Omar-ibn-Ilasan (Abu-Hafs), spagnuolo, 11, 523,

Omar-ibn-Hasan (Abu-Hafs), (1bn-Kuni?), 11, 498 Omar-thn-Hasan-ibn-Kuni (Abu-Hafs),

11, 464, 514, Omar - ibn - abi -l - Hasan - Hosein - el-Forriàni, 111, 419, 469, 470, 472, 473, Omar-thn-Hosein-et-Tamimi, 111, 256.

Om ar - ibn - lebia - ibn - Abd - et-Wahid (Abu-Hafe), principe bafsita di Tu-nis, III, 631. Omar-ibn-lebis-ibn-Mobammed (Abu-

Hafs), ceppo della dinastia hafsita, 111, 622 Omar-ibn-leisc, da Susa, 11, 498, 521, Omar - ibn - Khelef - ibn-Mekki (Abu-

Hafs), XLIX; II, 509, 513, 514.

Omar-ibn-Madi-Karib, 73 Omar-ibn-Selo aib (Abu-Ilafs), II, 376,

Omára-lbn-abi-l-Hasan, III, 506, 507. Omeia, v. Abu-s-Salt

Voneraul, 62, 65, 69, 71, 419, 136, 438, 439, 440, 441, 444, 459, 226, 229, 11, 97, 99, 407, 200, 210, 249, 283, 355, 358; 111, 5, 337, 446, 662, 883, Omero. 42; 111, 207, Omoniza. 945 Omoniza, 240.

Onorio, imperatore, 200, 244.

Onorio I. papa, 77. Onorio II, papa, III, 392, 393, 395. Onorio III, papa, III, 600, 603, 63 Orazio, II, 549. Oreste, eunuco, 11, 365, 367, 377 Oriente (impero di), 11, 338; 111, 36, 40,

454, 462. Orifa (an. 825), 464, 252, 253, v. Hiceta Orifa.

Orlando Diego, III, 300. Ormondo, v. Drengot. Orsello, di Baliol, III, 98, 99. Orseolo Pietro, doge di Venezia, II,

341, 377. Orso, figliuolo di Radelchi, 364, Orso, vescovo di Girgenti, Ill, 593, 594. Ostrogoti, 42.

Othman-ibn-Abd-er-Rahim-ibn - Abder-Rezzák-ibn-Gia'far-ibn-Bescruniba-Scebib, III, 759 Othman-ibn-Abd-er-Rabman, sopran-

nominato Ibn-es-Susi, III. Nominato inners-sus, 111. 2012 Othman-ibn-Affan, califo, 62 69, 86, 87, 90, 409; 11, 403, 453, 472, 473; 111, 517. Othman-ibn-Ali-ibn-Omar, da Sira-cusa (Abu-Amr), 11, 476, 514, 552, Othman-tbn-'Atik (Abu-Sa'id), 11, 535.

Othman, di Bari, 436 Othman-ibn-Harrar, 11, 306 Othman-ibn-Heggiag (Abn-Omar), II, 489.

Othman-ibn-Jûsuf, Howari, III, 256. Othman-ibn-Korhob, 295. Othman-ibn-abi-Obeida, Othman, pellegrino, III, 236.

Otone o Oddone, capitano del conte Ruggiero, III, 456, 225. Otone I, imperatore, II, 262, 263, 278, 344, 342, 324, 409; III, 499.
Otone II, imperatore, II, 308, 324, 322,

323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 344 ; 111, 62. Otone III, imperatore, II, 348, 338, 339;

tone IV, Imperatore, III, <u>588</u>, 589. Otone IV

Otone, marchese aleramide, III, 499. Ottomanı, 264.

Pacione, cognome, III, 206, 875, Paganl, 26; II, 452; 66, 401, 423, 434, 207, 574, 642 Paladino, III, 635, v. Saladino e Malek-Adel.

Palata, 248, 258, 259, 266, 267, 268; 11, 269.

Palear (de) Gualtiero, vescovo di Troja, Palear (de) Guattiero, Vescovo di III, 568, 569, 574, 572, 620, Palernitani, II, 65, 66, 420, 42, 424, 426, 430, 431, 440, 444, 45 458, 486, 490, 223, 306, III, 487 Palermo larcivescovo di), III, 428, 437,

304, 474, 498, 502, 533, 543, 545, 565, 638, 644.
Palermo (Chiesa di), 111, 238, 239, 247, 256, 275, 310, 312, 325, 328, 512, 56

573, 588 Palermo (clero di), III, 587, Palermo (da) Giovanni, III, 692, 693, 694, 695. Palermo (da) maestro Mosè, III, 697.

Palermo (da) Perrono, III, 628 Palmer Riccardo, III, 217, 495, 502, 503, 531.

Panciroli Guido, III, 803 Pandolfo Capu di ferro, II, 311. Pandone, 360, 452, Pandonulfo, 452, 455 Panteisti, 11, 98. Paolo, diacono, 96, 99 Paolo, ministro di Leone Isaurico, 217. Paolo Orosio, II, 249; III. 659, 674.

Pari (corte de') in Sicilia, III, 411. Parti, 438. Pasquale II, papa, III, 49 Pasquale, stratego, 11, 245. Pasqualino Francesco, 111, 203, 884, 885. Pateriol, III; 610. Patricola Giuseppe, III. 794, 818, 856. Patti (Chiesa di), III, 221, 305, 303, 338

876 Pattl (di) Ansaldo, III, 57. Patzinaci, 351; III, 431. Pauliciani, 338, 440, 510, 511; II, 261, 392, 391.

Pellegrino Cammillo, III, 46. Pellissier et Rémusat, Lvi. Pepoli, di Trapani, III, 791 Peranni Domenico, xxxv. Perron, 452. Pertz, xxviii, xxix. Pharos, xLI. Picingli Niccolò, II, 466. Picone Giuseppe, III, 614, 884. Pierto, 42.

Pier l' Eremita, III, 223, Pietraszewschi, III, 450.

Pietro, arcivescovo di Lipari, III, 276. rietro, arcivescovo di Lipari, III, 276. Pietro, diacono, 402; III, 76. Pietro, eunuro, III, 581, 485, 489, 490, 493, 494, 495, 496, 497. Pietro, paido, III, 580, 481, 493 a 497. Pietro, martire, 511. Pietro, prete..., III, 286. Pietro, siciliano, III, 697.

Pietro II, re d' Aragona, III, 583, 631. Pietro, arcidiacono, III, 389

Pietro Siculo, vescovo degli Argivi, 507, 508, 509, 510, 511, 521. Pietro, tesoriere della Chlesa di Paler-

mo, III, 545. Pietro il Venerabile, abale di Cluny, III, 414, 432, 410. Pietro, vescovo di Tauriano, 234 Pincinniaco (di) Guglielmo, III, 389. Pipino. 482.

Pirro Rocco, xxix; 48, 23, 28, 29. Pisa (da) Adaleta, III, 796. Pistona (da) Vitale, III, 2:8 Pitittu, casato, III, 205, 875. Pitrė, III, 887.

Platone, III, 703. Plinio, 9, 40, 75, 499. Plotino, 502; III, 90, 91, 92. Plutarco,

Pococke, 63, 408. Poli, XXIV. Police Andrea, III, 208. Ponzone (marchesato di), III, 199

Porco Guglielmo, III, 600, 604, 607. Portilo, 47, 496; II, 538. Potho, catapano, II, 316. Power J., xxxy, xx1; II, 64. Prassinachio, II, 214, 264, 403, 442. Pratilli Francesco, xxix.

Probo, filosofo, 47. Probo, Imperatore, 40. Procopio, 75, 405, 406; III, 478. Procopio, protovestiario, 439. Procopio, vescovo di Taormina, II, 84. Provenza (conte di), III, 584

Provenzal, III, 43.
Pugliesi, II, 466; III, 31, 42, 446, 420, 445, 482, 337, 393, 513.
Putheolis (de) Ugo, III, 224.

Ouatremère Etienne, xxxviii, xLii, XLIX, LI, LIV, LV; 142

Radalgiso, II, 338. Radelchi, 354, 357, 360, 361, 362, 363, 368, 369, 370, 372. Rader, 499,

Rafi'-ibn-Makkan-ibn-Kamii, III, 369, 370, <u>371, 372, 373, 411,</u> Rájk, tradizionista, II, 481 Raimondo, principe d'Antiochia, III,

Raimondo III, conte di Barcellona, III, 388, 389, 390

Raimondo, conte di Tolosa, III, 195 Raimondo, oratore di Raimondo III, conte di Barcellona, III, 389. Raimondo, vescovo, 111. 591 Rainolfo, conte d' Avellino, III, 776.

Rainolfo, v. Drengot. Rainolfo, conte d' Aversa, 111, 28, 29, 30, 277. Rakamuweih, 11, 33, 65, 69.

Rampoldi, xix, xx, xxi; 400, 449, 474, Ramun, di Michiken, 111, 264.

Ranieri, di Manente, pisano, III, 579. 584. Raoul, prete, III. 256 Rascida, figliuola di Mo'ezz-li-din-iliah,

11, 448, Rawendi, II, 412. Raxdis (Rascid), governatore di Messi-

na, III, 56, 60. Rayca, 11, 345; 111, 30. Razi, III, 698 Razionalisti, II. 98 Read Thomas, xxxix. Reb a, tribù arabica, III, 214. Rebab, tribù arabica, III, 829

Rebi' (Abu-Soieiman), II. 230. Rebi'a, tribu arabica, 360; 111, 214, Redhwân, II, 521. Regià-ibn-Genà, II, 214.

Regià-ibn-abi-l - Hasan - Ali - ibn - abi-I-Kasım-Abd-er-Rahman-ibn - Regià (Abu-l-Fadhl), 111, 752. Reginaldo, 374. Reginone, 377.

Regiomontano, IiI, 658. Reidan, II. 35 Reinaud, XXXIII, XXXVIII, XL, XLI, XLII, XLIV, XLVI, XLVII, XLVIII, XLIX, L, LI; 111, 202.

Reiske, xxxviii, Li, Lv Reland Adriano, 11, 453. Renan, III, 838 Renaudot, 1x; 111. 684. Rendacium, v. Sisinnio. Rendasc, 11, 481.

Rendásci, 351 Reno (Reinault?), canonico, 111, 294. Repostel Guglielmo, III, 25 Rescid-ibn-Mo'tamid-ibn-'Abbad,

528. Rescid, schiavo d'Ibrahim, II, 53. Rescid, signore di Kabes, III, 441. Rhentacios, 351.

Riâh, tribù arabica, III, 384 Ribbah-ibn - la'kûb-ibn - Fezara. 330, 331, 343, 353, 385, 390; 11, 440, Riccardo, conte d'Aversa, III, 43, 45, 49, 53.

Riccardo, conte di Caserta, III. 649. Riccardo, conte di Molise, III, 502. Riccardo Cuor di Leone, III, 529, 516.

519, 802. Riccardo I, duca di Normandia, III, 39. Riccardo II, duca di Normandia, II, 413; 111, 26

Riccardo, gaito, III, 263, 509, 501, 501 Riccardo, principe di Capua, 11, 23, 47 446, 422, 423, 442, 443, 444, 446, 486. Richar, 11, 325. Ricimero, 44.

Ricon (?), gaito, III, 263. Righa, tribù berbera, III, 214. Righi, III, 214. Robaldo, III, 288 Robertino, 111, 69

Roberto, abate del Monte di San Micbele, III, 428. Roberto, arcivescovo di Messina, III,

347, 316, Roberto, conte di Clermont, 111, 495. Roberto, duca di Normandia, 111, 43, 25. Roberto, fig'inolo del duca di Borgo-

gna, 111. 317.

88, 89, 102, 404, 405, 412, 444, 415, 446, 422, 423, 424, 425, 408. 458. 482, 495, 207, 214, 265, 266, 274, 298, 299, 300, 301, 302.

326, 331, 335, 338, 352, 358, 396, 454, 342. Roberto, vescovo di Traica, III, 492, Roberto, vescovo di Tricarico, II, 407.

Roctė (?) Giovanni, 111, 288. Rodeina, 11, 336. Rodolilo, II, 89. Rodolfo, v. Drengot, III, 25, 26. Rodolfo, conte d'Ivry, III, 20, Rodolfo Glabro, III, 42. Rodrigo, 47 Roll, III, 47, 48, 53, 213.

Roll, III, 47, 48, 53, 213.
Roma (cortee Chiesa di), 45, 49, 24, 22, 23. 77, 84, 94, 95, 96, 479, 483, 492, 497, 202, 218, 221, 444, 485, 498, 500, 502, 545, 518; II, 502, III, 44, 45, 46, 48, 49, 492, 493, 205, 207, 247, 274,

304, 348, 389, 394, 395, 430, 432, 468, 549, 569, 570, 574, 595, 701, 846. Roma (da) Paolo, arcivescovo di Morreale, 111, 797.

Romani, 39, 76, 78, 87, 96, 404, 448, 206, 447; 11, 465, 203, 204, 264, 321, 328, 329, 348, 357, 445; 111, 58, 445, 393, 434, 468, 550, 566, 595, 746.

Romano I, imperatore (Lecapeno), II, 453, 454, 474, 475, 484, 249 Romano II, imperatore, II, 259

Romano III, imperatore (Argirio), II, 366, 367, 379. Romualdo, arcivescovo di Salerno, III

438, 440, 466, 481, 495, 502, 503, 558, 560, 842, 849,

Romualdo, principe di Salerno, 11, 338. Rostemidi, 130 Rotrou (di) Stefano, dei conti di Perche,

III, 224, 497, 498, 499, 500, 501, 503, 540, 542. Rouen (arcivescovo di), III, 49, 247, 539.

Rouen (da) Stefano, vescovo di Mazara, 111, 307

Rozalk, II, 545, v. Mohammed-ihn-Sahl. Housseau Alphonse, xxxv, xxxviii, xxxix, xtv, i. tv; II, 429. Ruffo, casato, III, 224.

Ruffo Giordano, 111, 697 Ruffo Guglielmo, III, 288.

Ruffo, marchese, xxxv. Ruggiero, di Amalfi, 111, 863.

Ruggiero, conte di Geraci, 111, 502. Ruggiero I, conte di Sicilia, XXXIX. MANUE 936, 417, 469; H. 383, 396, 397, 404, 403, 404, 450, 552; HI, 23, 44, 45, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 51, 57, 82, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 74, 72, 73, 75, 78, 79, 82, 83,

84, 85, 87, 88, 89, 90, 94, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 404, 403, 404, 405, 406, 141, 142, 413, 444, 415, 446, 417, 419, 420, 421, 425, 426, 427 428, 430, 434, 433, 434, 436, 440, 446, 447, 448, 449. 450. 454. 459. 452, 453, 454, 456, 458. 165, 461, 462, 463, 464, 466, 467 468, 474, 178, 476, 486, 480, 482, 483, 485, 485. 488, 489, 490, 494, 492, 493. 495, 496, 204, 207, 216, 217, 218. 225, 229, 230, 233, 238,

245, 247 254, 255, 267, 268, 274, 275, 276, 277, 284, 298, 294, 306, 304, 302, 303, 304, 309, 340, 344, 345 326, 327, 329, 334 315. 332, 333, 343, 335, 339, 340, 34st. 368, 350, 354, 352, 353, 358.

446, 454, 485, 540, 624, 662 806, 843, 820, 824, 814, 848,

871.

Ruggiero, fighuolo di Guglielmo I, di Ruggiero Gulscardo, personaggio supposto, II, 442. Ruggiero Nanamà, II, 416. Ruggiero, re di Sicilia, xxxix, xLI,

Sicilia, 111, 485.

Ruggiero I, duca di Puglia, III, 22, 446 465, 478, 483, 485, 485, 486, 487, 239, 274, 272, 274, 313, 813.

XLIII, XLV. XLVII, L, LIII; 236, 466 \$11, \$25, \$40, \$48, \$92, \$94; \$11, \$44, \$429, \$469, \$470, \$488, \$92, \$94; \$11, \$44, \$429, \$445; \$11, \$48, \$8, \$453, \$490, \$498, \$290, \$215, \$223, \$226, \$228, \$234, \$252, \$255, \$962, \$267, \$275, \$276, \$277, \$276, \$276, \$277, \$276, \$276, \$277, \$276, \$276, \$277, \$276, \$277, \$276, \$277, \$276, \$277, \$276, \$277, \$276, \$277, \$276, \$277, \$276, \$277, \$276, \$277, \$276, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277, \$277

308, 309 281, 290, 294, 295, 296. 332. 339 344, 323, 326, 333. 343 254, 314. 345, 348, 363, 362, 369, 370, 374, 378

380, 381, 383. 387 388, 3339 394, 395. 402. 101 398, 399, 542. 415. 405. 406. 422. 423. 424. 425.

447, 420, 424, 428, 430, 434. \$35 426. 435. 438, 439, 444, 555. 446, 448, 449 456. 434, 458

461, 463. \$65, 459, 460. 462, Atis, 491. 468, 50% 621, 655, 687. 660. 669, 670. 673, 677, 663. 684, 682, 679, 680, 684, 685, 689

699, 700, 716, 694, 693, 760. 754, 755, 778, 780, 781 798, 799, 801, 784, 786, 806, 808, 814, 843, 815, 818, 849 841, 842, 846, 848, 849, 855, 888 Ruggiero Schiavo, 111, 223, 226, 448.

Ruggiero, di Traina, 111, 290, 291. Ruggiero, vescovo di Stracusa, III, 307.

Ruggiero, vescovo di siracussi, III, 307. Rum, 86, 404. 206, 247. 329; II, 73, 494, 242, 251, 269, 273, 340, 362, 439, 504, 532; III, 6, 248, 325, 366, 367, 382, 386, 448, 472, 490, 830, Rûm-Afarika, II. 6.

Rumaniûn, 111, 366. Ruzabeh, III, 826. Ruzaik-ibn-Abd-Allah, II, 544.

Saba, 339.

Sabatier Francesco, III, 864. Sahato, 111, 209. Sabbatio, 491. Sabbioneta (da) Gerardo, 111, 695. Saber, v. Sareb. II, 479. Sabii, 111, 703, 764.

Saccano Iacopo, III, 57. Sa'd, tribù arabica, II, 33; III, 766. Sa'd-lbn-abi-Wakkas, 60 Sa'd-ibn-Zeld-Monat, tribu, II, 505. Sadr-ed-din, Kunewi, II, 493. Safadino, v. Malek-Adel. Safi, capitano, II, 341 Sahl-Ibn-Mohammed, Segestani (Abu-Håtim), xxv. Sa'id-ibn..., II, 299. Sa'id-ibn-Heddad, II, 217 Sa'id - ibn - Fethûn - ibn-Mokram, da Cordova, II, 472 Sa'id-ibn-Jûsuf, da Calatayud, II, 484 Sa'id-ibn-Hosein, v. Obeid-Allah, II, 448, 420, 432, Sa'id-ibn-Othman, II, 222, 225. Sàib, xLVI. Sáin, v. Saber e Sareb, 11, 476, 477, 478, 479. Sakhr, tribù arabica, III, 384. Saklab, II, 433 Saladino, XLV, XLVI, XLVII, XLVIII, XLIX, LI; 267, 396; II, 210; III, 264, 442, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 541, 512, 513, 515, 519, 527, 522, 523, 524. 634. Sålem, 3 Sålem-ibn-Ased-ibn-Råscld-el-Kenåni (Kolami?), 11, 460, 470, 481, 482, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 204. Sålem-ibn-Råscid, v. Sålem-ibn-Ased, ec., II, 450. Salinas Antonio, III, 429 Salisbury (da) Giovanni, IlI, 496. Salomone, 125. Salomone Marino, III, 887. Sallustio, 405. Sambucino (abate di), III, 574, Sammartino (duca di), xxxv. Samuele, maestro, III, 868. Samuele-ibn-Tibbon, Itl, 706. Sanàb o Sebàb, II, 362 Sant'Adriano (cardinale dl), III, 574. Sant'Agatone, 29 Sant'Agrippina, 279. Sant'Agrippino, II, 253. Sant' Ambrogio, II, 389. Sant Anselmo, arcivescovo di Canler-bury, III, 487, 488. Sant'Antonio, siciliano, II, Sant'Antonio, eremita, II. San Bartolommeo, 356, 503 San Benedetto, 404, 366. San Bernardo, III, 395, 443, 432. San Brandano, III, 679.

Sant Elia, da Castrugiovanni, II, 70, 80,

Sant Elia, da Reggio, II, 410.

San Fantino, 230, 234.

84, 96, 444

San Filareto, 293, 487, 490. San Filippo, 45 San Gennaro, II. 253, San Gerlando, III, 210, 339, San Geronimo, 75. San Giacomo, vescovo, 220. San Giorgio, II, 385: 111, 99. San Glorgio (principe di), v. Spinelli Domenico, III, 842. San Giovanni Damasceno, San Giovanni Therista, II San Giuseppe Innografo, 30, 219, 221. poli, 420; II, 385 Sant' flarione, II, 347. San Leoluca, 549, San Leone, di Ravenna, 218, 249, 220.
San Luca, di Parvenna, 218, 249, 220.
San Luca, di Demona, II, 346, 403, 407, 408, 409, 440, 412.
San Marciano, 45, 46. San Massimo, 94, 96 San Niccolò, di Bari, III, 812 San Niceforo, vescovo, II, 213, 214 San Nilo il Giovane, II, 343, 317, 348, 319, 320, 324, 346 Santa Oliva, 52 San Pancrazio, 45, 48, 493; 11, 80. San Pantaleone, 494. San Paolo, 15, 46; II, 467 San Pietro, 45; II, 90, 95, 467. San Piacido, 401, 403. San Procopio, vescovo di Taormina, 520; 11, 59, 402. San Quintino (Giulio, dei conti di), III, San Ranleri, III, 796 San Saba, habte, II, \$40; III, \$28.
San Saba, habte, II, \$40; III, \$28.
San Severino, II, \$41, \$29.
San Simone, II, \$412, \$413.
San Teodoro, siciliano, III, \$409.
San Teodoro (cardinale di), III, \$724.
San Vitale, di Castronovo, II, \$403, \$406. 407, 412, Sant' Agata, 47, 508. Santa Lucia, 47; II, 39 Santa Lucia (abate di), III, 309. Santa Ninfa, 47. Santa Venera, da Gala, 520. Saputi Pietro, II, 205, 875. Sara, 75. Saraceni, 75, 76, 84, 85, II, 87, 88, 465, 470, 474, 481, 215, 312, 321, 322, 328, 329, 338, 342

, 385, 408; III, 2, 8, 43, 44, 58, 83, 402, 403, 408, 420, 123, 432, 274, 265, Sardegna (gludici di), III, 7 Såreb, v. Såin e Saber, II, 179. Sassanidi, 40, 76, 442; II, 409, 440; III. 7 Sassoni, II, 322, 372; III, 40. Sato (Said?), II, 312. Saudan (sultano). Savoia (casa di), III, 803 Savonarola, 11, 485. Scaldi, II, 380. Scandinavi, II, 380; III, 45, 46, 47, 20. Sceaboddino, v. Ahmed-ibn-lehia, Scedid, III, 572. Scedid, III, Scehab-ed-din-ihn-Abi-l-Damm, Lut. Scehah-ed-din 'Omari, v. Abmed-ihnlehia. Sceikh-ed-dawla, v. Ahd-er-Rahmanibn-Lala Scekr, detto Il Siciliano, II, 228. Scems-ed-din, da Ormeia, III, 644. Scerf-ed-dawia, 359. Scerf-ed-din-Ahmed, Zenkeluni, xxvi. Scherif-Elidris, v. Edrisi. Schiavi, 4, 5, 10, 28 Schiav Domenico, XLV: III, 286. Schiavo Domenico, XLV: III, 286. Schiavoni, 330, II, 88, 429, 458, 469, 297, 298, 299, 362. Scolaro, prete, II, 400; III, 234, 257, 258, 338, 556. Schultens, XLVIII. Sciabtai Donolo, II, 349, Sciafe'i, 474; II, 507, Sciahuan, III, 368, 374, Sciami, III, 244 Scl'i, v. Sciitl. Sciiti o Sci'i, II, 402, 24, 425, 428, 431, 436, 161; III, 749. Scilitze, VIII. Scinà Domenico, x11, L1; 45. Scipione, 60; II, 80. Sclavi, II, 474, v. Slavi. Scorso, 488, 489. Scoto Michele, III, 696, 697, 707. Scrofani Saverio, xv. Sedicto (Siddik?), galto, III, 263, 500. Sédillot, 57.

Sedukisc, tribù berbera, III, 495

Sehnún, v. Abd-es-Selám-ibn-Sa'id.

Sefedi, Ln; 454; III, 699. Sefetti, II, 99.

Sehnûn-ibn-Kâdim, 264. Seif-ed-dawla, della dinastia di Hamadan, ii, 365 Seif-ed-dawla, v. Júsuf-abu-l-Fotúh Seif-el-islam, principe aluhita, III, 264. Sekhawi, xxxvit Selah-ed-din, di Arbela, III, 641, 652. Seleuro, 8. Sema un?, 404. Sementari, II, 482, 490, 491, 493. Semit, II, 490 Semnoen. v. Sema'an, 403 Semoul (di) Gualtiero, Ill, 405. Seneca, 499 Senhāgi, xxxvin, xu. Senhagia, v. Sanhagia. Serhi, II, 469. Sergio, da Castronovo, II, 406. Sergio, consolare, 213. Sergio, console di Napoli, 361 Sergio, duca di Napoli, 448, Sergio, monaco, 505, Sergio, papa, 29, 19 Sergio, patrizio di Sicilia, 213, 247, 250. Serione, III, 64, 95, 98, 99, 401, 433, 434, 435, 436, 300. Serradifalco (duca di), xxxiv, xLiii; III, 819. Serrag-ihn-Ahmed-ibn-Regià (Ahu-d-Dhaw), III, 752, 753. Settimello (da) Arrigo, III, 700. Sewada, II, 56 Sewäda-ihn - Mohammed-ibn - Khafa-gia, 423, 425, 425, 428. Sibilla Erittea, xxx, 111, 460, 461, 660. Shilla, regina, 111, 559, 560. Sicani, II, 31. Sicardi, vescovo di Cremona, III, 352. Sicardo, 312, 354, 355, 357. Sichaimo, v. Soheim, 456. Sichelgaita, III, 416. Sicilia (di) Giovanni, III, 690, 691, 693. Siciliani a Damasco, 81 Siciliani, appellazione di coloni musulmani, 129 Siconolfo, 354, 357, 360, 361, 362, 369, 370. Siculi, 494, Sid-es-Sarkusi, soprannominato Ihnes-Susi, III, 213.

Sifanto, 111, 526. Sifritl, 427, 433; 11, 287 Sikilli, casato, 111, 212.

Silvia, 23

Simmaco, 42.

Silefi, tradizionista, II, 476 Silvestro II, papa, III, 3.

11, 287.

Silvestro, conte di Marsico, III, 784.

Simeone, re dei Bulgarl, II, 473, 474.

Simone, maestro, 212, 213, 249. Simone, figliuolo d' Arrigo, dei mar-

chesi Aleramidi, III, 226, 488.

Simone, figliuolo del conte Ruggiero, 111, 483, 495, 345, 346, 317, 806. Simsåm-ed-dawla, v. Hasan-ibn-Jûsuf. Sinagia, v. Sanhāgia,

Sinan, detto Il Vecchio della Montagna, 111, 659.

Sind-ed-dawla, v. Abu-l-Fotuh-ibn-Bodeir. Sinhagia, v. Sanhagia.

Sinimmar, III, 823 Siracusa (Leopoido, conte di), xxxiv, XXXV, XLIII; II, 522. Siracusa (vescovo di), III, 304, 574. Sicelioti, 196-

Sisinnio, 350, II. 484 Sisto V, papa, 101, 403 Sittelkiul, figlia del Kaid-Se'úd, III,

256. Slavi, II, 50, 469, 470, 476, 477, 479, 499, 217, 218, 292, 366; 111, 45, 457. Smagardo, II, 340, 342, III, 25.

So'ad . III, 758, 759. Società Orientale di Germania, xxii. Socrate, 509; III, 703. Socrate, legato bizantino, II, 253.

Sotian-ibn-Sewada, 340, 427. Sofronio, 403, Soheim?, 456,

Soluti, XXVI, XXXVII, LV, III, 716 S leim, tribù arabica, 435; II, 547. Soleiman-ibn-Afia, 288 Soleiman-ibn-Amran, 230, 260. Soleiman (Abu-Dàwdd: II, 479.

Soleiman-ibn-Hasan, II, 116. Soleiman, Kurdi, II, 181 Soleiman-ibn-lehia-ibn-Othmàn-ibn-

Abi-Dunia, II. 487. Soleiman-ibn-Mohammed, da Trapani, 11, 535. Solimano, califo omeiade, 125; II, 23.

Sordavalle (di) Guglielmo, 111, 221 Sordavalle (di) Roberto, III, 462, 221. Sordavalle (dr) Sansone, 111, 389 Soret, xxiv Soweika (fazione della). III, 129.

Spedalieri, frati, III, 646. Spelecte (Sant Elia, di Reggio), v. Sant'Elia.

Spinelli Domenico, xvii, xxiv; III, 313, 314, 812 a 815. Spinula Niccoto, III, 357, 359, 629, 632

Spinola Oberto, III, 379 Spoto, barone, III, 605.

Sprenger, XL. Springer, III, 858, 862, 879. Stabile Mariano, xxxv. Stefano, ammiraglio greco, II, 379,

394, 392, 393. Stefano, ammiraglio, ligliuolo di Ma-

jone, III, 356.

Stefano IV, papa, 29. Stefano V, papa, 517. Stefano IX, papa, III, 45. Stefano, patrizio, II, 366. Stefano, di Siria, II, 218. Stefano, vescovo, II, 90. Steinschneider, III, 706. Stesicoro, III, 552. Strabone, 7, 8, 9; III, 685 Strambo, cognome, III, 206, 875. Strato, cognome, III. 221. Struppa Salvatore, III, 816.

Stefano Aniciese, 102.

Stefano, consolare, 213 Stefano, dei conti di Perche, III, 245,

ammiraglio, III, 35 Stefano, fratello di Majone, III. 356.

Stefano, figliuolo di Niccolò, d'Eugenio,

Stefano Bizantino, 9

216, 493

480. Stefano Massenzio, 440

Subala, casato, III, 205. Suliti, 11, 492, 536 Sultano, supposto nome proprio, 359, 360. Sultano o Soldano di Bari, v. Moferreg-

ibn-Sålem, 372, 380, 382, 3 Sultano di Sicilia, II, 233, 210, Sunniti, II, 98, 408, 434, 436; II, 749, 727.

Svevi (dinastia), xxx; II, 300; III, 406, 530, 889 Symeon, magister, 164.

Tabat, abate, III, 216 Tabari, xxxix, xt.; 60. Tacito, 73, III, 557 Tafuri Michele, II, 459; III, 344. Tag-ed-dawla, v. Gia far-ibn-Jûsuf. Tag-ed-din, Abu-Abd-Allab-es-Sin-giári, III, 734.

Tag-ed-din, el-Kendi, III, 730 Taghleb, tribù arabica II, 511 Taher-ibn-Mohanimed-ibn-Rokbani, II, <u>814, 512.</u> Taheriti, dinastia, II, \$. Takı-ed-din, III, 695 Tameriano, Liu. Tamim, v. Temim

Tancredi, conte di Lecce, III, 50 Tancredi, conte di Siracusa, II, 39 Tancredi, di Hauteville, III, 38, 3 42, 45, 49, 412, 451, 813, 814, 845 Tancredi, re di Sicilia, III, 342, 50

Tantawi, xLvi.

Taormina (di) Timeo, III, 674 Taranto (arcivescovo do, III, 579. Tardia, x. xvii, xLiv; 111, 203. Tarik, 425. Tawali, 129

Teaid-ed-dawla, v. Abmed-lbn-Jusuf, 11, 364

11, 323, 17 Tedeschi, 247, 248, 282; 11, 322, 348 111, 43, 46, 298, 413, 513, 514, 518 572, 557, 557, 558, 563, 561, 567, Teja, martire, 45,

Telemsen (re di), 111, 379. Telese (abate di), 111, 317, 440. Temim-ibn-Mo'ezz-ibn-Badis, princl-93, 94, 409, 440, 436, 450, 458, 467, 468, 469, 170, 472, 473, 489, 361, 362, 368, 388.

Temim (tribia di), II, 480, 488, 505, 505, 506, III, 214, 409.
Temistocle, II, 272.

Temmam, 155 Templari, III, 645, 646. Teobaldo, priore di Crepy, III, 498.

Teocrito, II, 532. Teocrito, 190, 493. Teodicio. figliuolo d'Eugenio, ammiraglio, III, 353.

Teodora, 492. Teodora, di Roma, II, 46 Teodora, imperatrice, 315, 338, 498,

Teodorico, 42, 244. Teodoro, ammiraglio, figliuolo di Niccolò, d 353, 356, d' Eugenio, ammiraglio, Ili,

Teodoro, consigliere in Roma, 203. Teodoro, consolare, 213.

Teodoro Crethino, 298. Teodoro, filosofo, III, 692, 693, 695,

Teodoro, spatario e cartulario, 213. Teodoro, patrizio, 480, 488, 489.

Teodoslo, 47, 200. Teodosio, monaco, 394, 398, 401, 403, 404, 405, 406, 408, 409, 521; 11, 32. Teodosio, patrizio, 357. Teodoso, 485, 483, 248, 282, 283, 285,

248, 289, 290 Teofane, abate, 29.

Teofane Cerameo, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 493, 495, 496, 503, 524; II,

Teofane, discepolo di San Giuseppe Innografo, 505. Teofane, istorico, 21, 84, 86, 94, 93, 96, 98, 421, 223.

Teofania, imperatrice, moglie di Oltone II, II, 326, 327.

Teofano, principessa greca, II, 314, 312.

Teofilatto, 462.

Teofilo, Imperatore, 220, 291, 297, 298, 315, 357, 492, 491, 497, 498, 503, Teolilo, prefetto imperiale, 213, 287,

288

Teognosto, 214, 212, 214. Teopisto, 229.

Tessaracontarii, 464. Thabit il Siciliano, II, 487. Tharec, 470, v. Tarik. Thabit-ibn-Hathim, 472. Thedibia, 11, 408. Tholgi, 11, 411.

Thicrry, vescovo di Metz, Il, 326. Thiket-ed-dawla, 11, 332, 336, v. Jú-

suf-ibn-Abd-Allah. Tiberio, 9. Tiberio II, imperatore, 421.

Tiberio, usurpatore, 217. Tigiani, xxvn, t. Togibiti, II, 472

Tolomeo, xxx; 9, 40, 75; 11, 432, 433, 457, 469; 111, 478, 657, 658, 669, 670, 674, 679, 707, Tolunidi, II, 4, 50, 76, 77; III, 847, Tolunidi, II, 4, 50, 76, 77; III, 847, Tolunidi, III, 4, 50, 76, 70; III,

Tommaso, schiavo di San Gregorio, Tommaso, conte d'Acerra, III, 651

Tommaso, di Cappadocia, 464, 493, 240, 212, 250 Tommaso, conte di Savola, Ill, 810. Tonůkh, tribů arabica, 11, 220, 335 Torceto (de) Rogerius Acquinus, III,

221, 223. Tornberg, xLvII, L, LI, LIII. Toscana (marchese di), II, 2, Toscana (granduchi di), III, 684, 685 Traina (vescovo e Chiesa di), III, 354, 359, 353.

Traina Antonino, III. 884, 887. Traina (da) Viviano, III, 288. Trani (di) Pietro, III, 416. Trani (conte di), III, 423.

Trasimondo, marchese di Spoleto, II, Tribellio Pollione, 40,

Tricari Basilio, III, 284. Troia (vescovo di), III, 582. Trostaino, III, 29. Troysi, xxxv Tunis (re di), III, 630

Tura, supposto re di Taormina, II, 439. Turan-Sciah, fratello di Saladino, III,

Turchi, 423; 11, 374, 462; 111, 282, 506.

Turcopoli. III, 503 Turungi, III, 212. Tusculani, 111, 550, 555 Tychseo, x, xxiv; 283, 296, 321; 11, 6;

111, 342.

Ugo I, re di Cipro, III, 643. Ula, III, 258. Ulf-Ospaksson, II, 386 Umberto, di Savoia, III, 499, Umberto, monaco, III, 402. Unfredo, conte di Puglia, III, 38, 39, 40, 43, 45, 46, 47, 48, 142. Unfredo, signore di Tboron, III, 613. Unger Fr. W., III, 862, 879. Univari, II, 404. Univari, II, 98; III, 626, 627. Urbano II, II, 444; III, 22, 477, 485, 487, 494, 492, 493, 494, 274, 304, 305, 306, 507. Ungheri, II, 461

U

Urdin, tribu berbera, III. 242. Ursperg (abate di), III, 523.

Vadiperto, II, 325. Valeotino, imperatore, 240. Vailachi, II, 365. Vandali, 14, 404, 421, 549, 520; II, 357, 365. Varangi, II. 365, 380, 383, 384, 385, 386; 111, 34. Vasto (marchest del), III, 499 Vecchio della Mootagna, III, 617, 618, 649, v. Sinan. Vella, abate, x, xxxviii, Li; 284, 297; 111, 202, 312 Venere Ericina, 47. Venezia (congresso di), III, 504. Veneziani, II, 469, 341; III, 444, 47 260, 434, 513, 522, 625, 629, 774. Venuti Viocenzo, III, 476.

Vernese Lorenzo, III, 376 Verre, 7. Vico Giovan Battista, Liv; II, 270. Vigo Leonardo, III, 878, 887 Vigo Salvatore, xxxv. Vinisauf, III, 407. Virgilio, III, 461. Visconti Pietre, III, 677.

Visigoti, III, 852 Vitale Odorico, III. 85. Vitaliano, papa, 40 Vittore III, papa, III, 469 Vlatto, arcivescovo, il, 320. Vulcano, catapano, II, 36

W

Waldemaro, re di Danimarca, III, 603. Waliabiti, III, 626, 627. Wakidi (falso), XLV; 84 e segg.

Waldeck (conti di), II, 328. Walid I, califo omeiade, II, Walla, 227 3, 829, 830, 832, 840. Waring, Ill, 8 Wasama, II. 191 Wasii (Abu-Sari), II, 226. Weil, xxxiv, xLI: III, 4. Welf, duca, III, 431. Weif, duca, III, 431, Wenrich, xii, xviii, xix, xxviii, xxx,

XLI, XLVIII, LIII; 90, 400, 233; 111, 884 Werner, abate di Fulda, Il, 325. Werrd, triba berbera, III, 212 Wezdagia, tribù berbera, II, 30. Weberto, arcidiacono di Toul, III, 44. Wiccardo, famigliare, III, 792. Wilmaos Ruggiero, III, 22. Witiza, 476. Wright William, xxxiv, xLvI, Lv. Wuezdagia, tribù berbera, II, 52. Wustenfeld Ferdioando, xivi, xiiv. L.

Wustenfeld Teodoro, III, 497, 224, 227. x

Ximenes, cardinale, vi.

Z Zaccaria, condottiero, II, 3(3,

Zaccaria, papa, II, 469 Zaccaria, vescovo, 495 Zahir, v. Daher, Zakaria (Abu-lebia), emir bafsita, L. Zanetti, xxvitt. Zefedioo, v. Nazardioo. Zegawa, tribù berbera, III, 214. Zeid, liberto di Maonietto, 55. Zeid. tribu arabica, III, 381 Zeidan, II. 357. Zeinab-bent-Abd-Aliab-Ansari, III.

256, 325 Zenata, tribù berbera, 36, 33, 498; II, 287, 293, 353, 358; III, 92, 244. Zeogui, padre di Norandino, III, 408, 462

Zeoobia, 34. Zerkesci, Lv. Ziàd..., III, 827, 855. Ziàd-ibn-Sahi-ibn-es-Sikilifa (o Saka-

liba), 455 

Ziadet - Ailah - ibn - Abd - Allah (Abu-

Modhar), ultimo emir aghlabita d' Affrica, II, 77, 85, 426, 427, 428, 429, 430, 434, 440, 444, 442, 456. Ziàn (Abu-l-Feth) il Siciliano, II, 228. Ziero, III. 209. Zimisce, II, 312, 343. Ziri-ibn-Menad, II, 202; III, 447.

355, 300, 379, 421, 30, 84, 92, 332, 366, 404, 405, 409, 450,

Zobeir, II, 524; III,

Zoe, figliuola di Teodicio, d'Euge-Zoe, ngiudota di feodicio, d'Eugenio, ammiraglio, III, 333. Zoe, imperatrice, 245, 250, 546; II, 453, 466, 474, 379, 384, 385, 386, 393, 394. Zogba, tribà arabica, III, 212. Zoheir-lba-Ghauth, 285; II, 32.

Zoheir-ibn-Kais, 418.

Zohri, Liv. Zonara, 242. Zonastro. 439.
Zoroastro. 439.
Zotico e Zotica, casato, III, 205.
Zowawa-ibn-Ne'am-el-Half, 264.
Zupano, II, 476.
Zuzeni (Mohammed-ibn-All), xlvIII.

## INDICE TOPOGRAFICO.

Abal, III, 664, Abbàsia, 416, 417, 456, Abissima, 40, 46, 58; III, 825, 831, 832 Abragia, III, 341, Abu-'l-Feth (torre di), II, 49, 50. Abu-Himàz (contrada di), 11, 297. Acaba, 423 Acarnania, III, 434 Acerenza, III, 478 Acerenza, III, 478.
Achareth, 489. v. Alcara.
Aci, II, 73, 85, 86, 433; III, 205, 208, 212, 213, 228, 245, 261, 344, 380, 326, 782, 783, 787, 814.
Acircale, II, 86; III, 309.
Acquaviva, II, 35; III, 249. 226, 249 Acradina, II. 508. Acri, 269, 270, 272; III, 529, 530, 639, 644, 645, 646, 646, 742. Adam, 404. 322 351 369 38 Aden, III, 506 Aderbaigian, II, 410, 443, 488. Aderbo, II, 431; III, 96, 285, 344, 312, Adgabia, corr. Agdabia, II, 290. Adina, II, 503, 504. Adramito, II, 368. Adrano (bosco di), II, 453 Adria, 358 Adriatico, 345, 328, 351, 357, 338, 378, 436; II, 461, 469, 470, 479, 263, 311; III, 462, 232, 345, 439, 467, 675. 
\*Adwa, III, 458. Affrica propria, Affricani, xxxi, xxxix, XLI, XLII, XLIV, XLV, XLVI. XLIX, L, LI, LII, LIII, LVI; 42, 79, 85, 86, 88, 94, 95, 98. 403, 234, 210, 229, 232, 252 264, 272, 253, 258, 2111. 274. 291, 309, 276, 287, 296, 304, 321 354, 332 337, 310, 352 343, 383

21, 22, 31, 32, 36, 37, 38, 39, 43, 45, 48, 51, 64, 62, 63, 64 75, 77, 78, 86, 92, 10 131, 451, 4\$2, 159. 165 473, 475, 488, 491, 176, 477 482. 483 494, 498 904 495. 205. 202, 203, 207 240 216, 217, 248, 220, 224, 223, 227 228 233, 235. 236 238 240. 216. 251 250. 255 257, 959 263 267, 272, 2.2 2×3. 286. 287 290, 292, 288, 289 295. 335. 332. 338. 313. 348. 349. 355. 356. 358. 359, 360 364 363 366, 368 369 377, 384 372, 373, 383 385. 388, 394, 105, 418. 449. 420. 72, 82, 92, 93 458, 212 213, 260, 332, 333, 352, 359, 334, 337, 399, 417. 414. 419, 421, 422, 424. 430. 431, 434. 4.36, 465 438, 439, 461 464, 467, 468 474, 475, 476. 478. 483. 484. 504, 515, 516, 489, 490, 495. 517. 533, 538. 539, 548, 518, 520, 553 613: 573, 589 599 598. 617 626. 627, 632, 633, 622, 624. 695 664. 654, 662, 663, 665, 668, 676 684, 711, 716, 735, 678, 681, 682, 740, 751, 739, 763, 774, 783, 785, 787, 799, 810, 811, 825, 831, 836 844, 867, 868, 879, 892,

Affrica, città, 379, 387, v. Mehdia, Affricano, mare, 417, Agdabia, II, 290, 362. Aghmat, II, 528, Agiás, II, 356. Agosta, Itt. 166, 213, 338. Agri, II, 40 Agrigento, 8: III, 240. v. Girgenti.

Agropoli, 457, 459, 465, 463; II, 461, Aguglia, III, 264. Ahàsi, v. Le Sorelle

Ahmar, monte, III. 865 Aliwaz, II. 445; III. 827 Aidone, 411, 224, 225, 227, 269, Ain-el-Bottish. III, 820. 'Ain-el-Farkb, III, 820.
'Ain-Liel, III, 312.

'Ain-el-Meginuna, III, 844. 'Ain-el-Menanl, III, 820 Aln-Abi-Sa'id, II, 300. 'Ain-Scindi, II, 33, Dannisinni, cf. Al-

nisindi. Ainlsindl, III, 551, 535, 870, cf. Ain-Scindi. Ainuni, III, 212.

'Akabet-et-Tur, III, 8 Akdam (moschea dell'), II. 522. Alamut, II, 417 Alba (porto di), III, 315,

Albenga, III, 499, 519. Albergaria (quartiere dell'), III, 425, Albergo de Poveri in Palermo, III,

Alcamo, 234, 235; 11, 278, 431, 432, 434; III, 459, 342, 536, 780, 794. Alcantars, II, 387. Alcara di Val Demone, o delli Fust, 270, 469; III, 208, 286, 288, 298, 297.

v. Acharet e Alcharet. Alcharet, 270

Al-Chila, III, 369 Aleppo, XLVI, XLVIII; II, 279, 444, 487; III, 455, 691, 746, 748, 749, Alessa 8, 485; II, 402, Alessandretta, 515,

Alessandria d'Egitto, Alessandrini, xunt, xLix; 56, 84, 96, 98, 99, 412, 462, 463, 464, 396, 515; II, 48, 250, 276, 325, 402, 474, 485. 412, 4 488, 489, 522, 411, 3

Alga, v. Halka Algeri, Liv; 446; II, 490, 292, 358; III, 423, 424, 426, 455. Algeria, 404; II, 38, 292, 535; III,

Algeziras, XLIII; II, 547, 529; III, 473,

Alhambra, II. 452, 794, 795. Alicante, II. 486 Alife, 374; II, 464 Alimena, 345. Alitea, III. 616

Almadia, 111, 172, v. Mehdia. Almeria, II, 250, 535; II1, 377, 379,

414. Alpi, 287; II, 467, 278, 394, 408; 141, 23, 27, 28, 34, 214, 433, 608, 654,

Alsazia, III, 696. Altarelio di Baida, v. Menani. Altavilla, III, 219. Alunzio o Calacta, III, 77. Alvernia, III, 672

Amalfi, Amalfitani, 354, 356, 357, 11, 84, 96, 463, 475, 227, 450, 458, 469, 482, 485, 214, 485, 214,

232, 277, 289, 297, Amalfitani (vico degli), ln Palermo, III, 218, 801, 810 Amantea, 377, 440; II, 42. Amendolara, II,

Amenano, fiume, II, 437; III, 274. Ammiraglio (ponte dell'), III, 418. Amorium, III, 665.

Amru (moschea dl), II, 476; III, 832. Anapo, III, 480 Anatoria, 440. Anattor, III, 95. Ancona. 358. Andalusia, II4, 483

Angoulème, III, 672. Annisinni, v. Amisindi. Annunziata de' Catalani (chiesa dell').

Antique Cataland (chess dell), 111, 792, 847, 818.

Antique (isolotto di), 497.

Anticohia, 45, 29, 197, 545, 11, 279, 495, 411, 484, 364, 523, 526, 784, 339.

Anversa, 111, 235.

Appennini, 465, 468; II, 339; III, 50, 55, 97, 447, 458, 433, 612. Aquino, 368. Aquisgrana, 490; III, 46.

Aquisgrana, 392, 111, 312, 314, 314, 315, 314, 32, 36, 37, 38, 39, 44, 44, 45, 49, 50, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 66, 68, 74, 72, 73, 75, 76, 79, 80, 82, 88, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 412 425, 428, 430. 431, 44 264, 288, 2, 480; II, 40, 46, 26, 32, 34, 35, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47 48, 52, 53, 59, 62, 63, 85, 92, 98, 99, 401, 40

454, 452, 453, 455, 456, 458, 459, 450, 451, 454, 160, 468, 473, 484, 233, 492, 493, 200, 207, 217 221, 211 246, 256, 260. 265. 267. 272, 275, 278. 282 287 949 345, 349, 355, 357, 364, 362, 372, 383, 404, 418, 420, 427, 430, 437, 431, 432, 431, 438, 439, \$49, 413, 415, 416, 451. 452, 439. 460, 464, 462, 465 466, 468, 469, 470, 474, 478, 483, 494, 496, 500. 513, 510, 524, 523 532, 544 80.84, NZ, 92, 93, 94, 95, 100, 404, 409, 80,84,82,92,99,97, 414, 422, 471, 472, 330, 349, 355, 234, 320, 324, 332, 349, 363, 368, 405. 386, 409, 442 413, 418. 420, 124 425, 428, 458, 472, 473, 474, 478, 654, 646, 657, 675, 679, 685, 686, 699.

812, 824, 826. Arabi cristlani, 40, 43; II, 294, 292. Arado, Isola, 84, 85, 87. Arafat, monte, 11, 245.

Arafat, monte, II, 245. Arafatgun, III, 242. Arbela, L. Arce, 363. Arcipelago, 91; II, 364, 384, 443.

Arcuraci, III, 644. Arena, fiumc, II, 445. Arezzo, 443. Argura, II, 309, 403, 406; III, 286. Argo, II, 433.

Arin (cupola di), II, 437. Arles, III, 46. Armeni (castello degli), 495, 353.

Armeni (castello degli), 495, 313, Armenia, Armeni, 223, 247, 282, 540, II, 440, 444, 203, 260, 269, 365, 379, 393; III, 637, 639.

Armento (monastero di), 469; II, 407, 468, 409, Artalia, II, 85.
Artesino, monte, 326.
Artigidia, III, 592, Assre, II, 485

Ascalona, III. 335, 383, 640. Ascir, II. 275, 362. Ascoli, di Capitanata, II, 244, 344; III, 32.

Asia, II, 97, 408, 440, 229, 368; III, 212 668. Asia Minore, xLV; 95, 495, 248, 443, 425, 444, 540; II, 77, 240, 250, 252.

Asia Minore, xxv; 95, 495, 248, 443 425, 444, 510, 11, 77, 240, 250, 252 279; 111, 38, 440, 433, 679, Asnām, d' Affrien, 429, 133, Asnām, di Sicilia, III, 276.

III.

'Asra, II, 485. Assicia, II, 250. Assorus, II, 485 Asti, III, 499, 277.

Asturie, 453.

Atene, 48; II, 503, 504; III, 467.

Atlante, 403, 429; II, 433, 355, 363;

III, 374.

Atlantico, 422, 473; II, 284; III, 374.

Attactico, 422, 473; II, 234; III, 665. Attica, II, 484. Augsburg, II, 325; III, 673.

Augusta, di Sicilia, III, 646. Aulina (monastero di), II, 410. Aumale, II, 38.

Aurės, 446, 447, 419, 420; II, 52, 422, 498, 204, 352, Aveilino, II, 465, Aversa, 563; II, 472; III, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 37, 47, 52, 433, 486, 496,

31, 34, 35, 37, 47, 52, 133, 430 977, 588. Avignone, 458. Avola, 314, 334.

Azhar (moschea di), II, 283, 286; III, 835, 843, 845.

Båbel (Babilonia), 11, 440.

Bab-el-Bahr, II, 302; III, 844. Bab-el-Ebná, II, 302. Bab-el-Hadid, II, 302. Bab-er-Radh, II, 302. Bab-es-Scafá, III, 202.

Bab-es-Sudan, III, 302. Bab-es-Sudan, III, 325. Bab-Ibn-Korhob, II, 302. Bab-Rutah, II, 302.

Bab-Sciantagháth, II, 302.
Babilonia (Bagdád?), 232; II, 87, 338
Babilonia (Il Cairo Vecchio), III, 352
633, 635, 654.
Baccani (campo di), II, 465.

Baccani (campo di), II, 465. Badiazza (monastero di Santa Maria della Scala o della Valle, detto La), III. 843. 844.

Bagni Segestani, III, 789. Bahrein, II, 417, 336. Baich (torre di), II, 303, 452, 453 Baida, II, 67, 68, 208, 297, 434. Balata, 266.

Baleari, isole, 424, 462; 111, 3, 5, 40, 42, 44, 375, 376, 377, 480, 518, 519, 369, 370, 374, 373, 374, 376, 377, 380, 384, 383, 385, 387, 388, 393, 435, 436, 437, 438, 439, 443, 447, Bàles, II, 486 430, 450, 451, 455, 453, 454, 454, 454, 454, 454, 458, 452, 456, 11, 453, 463, 464, 466, 468, 247, 278, 344, 324, 329, 340, 344, 37; III, 25, 27, 35, 42, 44, 52, 483, 289, 398, 616.

Benfesc, v. Mico. Balhara, II, 34, 300. Ballaro, mercato in Palermo, II, 34, 300; III, 870.
Balmi, III, 795. Baith, isolotto, III, 382.
Baltico, II, 380, 383, 386; III, 45, 679.
Bamberg, II, 92, III, 95, 42.
Bamberg (duomo di), III, 798.
Bandiera, contrada in Palermo, III, Benfratelli (monasiero dei), II, 69. Berolais, 45 Berry, III, 67 Betlem, II, 443; III, 655. Bibbona, III, 249. Biccari, III. 249. v. Vicari. Biccarum, 448, 449. v. Vicari. Bico, II. 86. 614.
Barbaria, III. \$40, 643, 695, 809.
Barca, 409, 413, 447, 418, 449, 422, 465, 349; II, 284, 356, 477, 497; III, 212, 408, 420, 476, 483, 515, 634, Bifara, III, 474. Bikesc, v. Mico. Biled-el-Bargolh, 234, 236, 237. 836. Bileka, II, 33 Bisacquino, III, 272. Biscari, 269; III, 793 Bisignano. II, 349, 342, 345; III, 220. Bilonio, II, 343, 344. Bivona, II, 443; III, 249. Bialand, II, 385. 384, 462. II. 462. 244. 463; II. 402, 344, 342, 344, III, 25, 26, 30, 444, 445, 446, 232, 280, 297, 30, 35, 36, 44, 45, Bocchigliero, II, 317 Bocca di Falco, II, 67; III, 582. 335. Boiano, 37 Bokbara, II, 34; III, 244. Bologna, III, 673, 706. 819 Bartanobûa. II, 72. nousgna, III, 973, 709. Bologna (biblioteca di San Salvadore in), III, 707. Bona, II, 422, 499, 501; III, 43, 242, 424, 423, 425, 436, 438, 439, 472. Bonicato, II, 434, 432; III, 822. Bartibûa e Bartibû, II, 72, 73. Basciu, v. Dakbel. Basente, II, 329. Basentello, II, 328. Basilea, III, 590. Basilicata, II, 247, 329, 407 Bordeaux, III, 46. Borgetto, III, 779. Bassora, 56. 84; 11, 33, 416, 522. Bassora, 56, 54; 11, 35, Battelari, III, 316, 772. Baviera, II, 325. Bayeux, III, 49. Bebelagerin, III, 869. Borgio, III, 249. Bosforo, II, 27; III, 444. Bosolbi, III, 475. Botranto, 516. Bouvines, III, 590. Bebilbachal, v. Bab-el-Bahr, Bova, II, 345.
Bovino, II, 341, 34
Brescia, 388; III, 6
Bresk, III, 407. Bec (monastero del), III, 490 315, 316, Beccheria Vecchia di Palermo, II, 69. Bedd o Bedsds, II, 413, 414, Bedr. 66. Bedr. vo. Begiaia, II, 486. Berrut, II, 312; III, 407. Beja, xLiv; II, 66. Bekara, 448, v. Vicari. Brettagna, III. 47. Brialico, III, 257. Briga (Santo Stefano di), III, 249, Brindisi, 355, 441; 111, 434, 592, 609. Broccato, III, 776, v. Brucalo e Burkad. Bekara, 448, v. Vicari. Belezma, 432; II, 52, 53, 422, 423, Belgia, 237; II, 33, v. Belici. Belich, 237; II, 33, v. Belici. Belich, 337; II, 33, 35; III, 86. Beliut, II, 433, v. Caltabellotta. Broglio, III, 249. Brolo, II, 404; III, 249. Brolpasino, Ill, 219. Bronte, 314, 336. B....rtún, II, 234. Benarvet o Benavert, III, 449 452, 453, 454, 462, 463, 465, 467, 472, 477, 230, 269, 597 Benevento, Beneventani, 94, 481 Brucato. v. Broccalo e Burkad, III, 403, 404, 304, 314. Bruges, III, 696. 486, 487, 488, 489, 493, 212, Bruzzano, II, 474, 246, 247; III, 672.

Buccheri, II, 413, 786. Bucello, III, 330.

Bufurera, III, 344. Bugamo o Buagimo, III, 407, 414, 236, 270.

Bucia, 422; 11, 38, 422, 359, 465, 529 530; 111, 80, 81, 92, 214, 366, 369 375, 399, 407, 424, 423, 427, 467, 496, 516, 520, 698, 704. Bulák, III, 329.

Bulchar, II, 300. Burgimilluso, III, 602.

Burgio, III, 249. Burkåd, v. Broccato e Brucato, 242; III,

Busento, II. 93.
Butera, 316, 323, 324: II, 95, 96, 97, 458, 475, 476, 477, 492; III, 223, 226, 269, 301, 302, 306, 488, 754, 760.

C

Caaba, 45, 46, 58, 448; III, 830, 839,

Cabés, corr. e v. Kåbes Cáccamo, III, 232, 233, 254, 304, 311, Caccamo, III, 232, 233, 254, 304, i Cadara, v. Chadra. Cadesia, 60. Cadice, III, 377. Cafsa, xxv; II, 275, 306; III, 421. Cagliari, III, 7, 40.

Caiazzo, 45 porto minore di Palermo, II.

ala (La), porto minore di Pa 457, 458, 298: III, 448, 672 518, 519 2, <u>517</u>, 518, <u>519</u>; 11 70, 71, 80, 87, 89, II, \$4, \$2, 89, 90, 91,

203, 213, 215, 217, 212, 211, 215, 216, 217, 218, 219, 251, 252, 263, 272, 278, 308, 311, 312, 313, 311, 319 a 322, 323,

390

398 401 402 403 405 407 407 408 410 411 439 479 480 551; III, 44, 22, 23, 23, 31, 42, 43, 45, 47, 48, 49, 50, 54, 53, 54, 57, 65, 68, 75, 78, 79, 83, 84, 85, 86, 89, 94, 400, 406 425, 445, 446, 456, 460, 461, 481, 483, 493 416, 420, 423, 451, 453, 483

204 232, 233, 235, 237, 238, 256 25%, 272, 273, 274, 282, 299, 302, 303, 275. 2×0. 984 317, 348. 346 347, 350, 353, 378, 392, 394, 393, 398, 450, 466, 553, 611, 613, 616, 625, 697, 701, 771, 790, 803, 810,

Calacta, v. Alunzio Calascibetta, III, 75, 450 Calatafimi, II, 493; III, 605. Calatafimi, II, 278: III, 772, 780 Calatafago e Cataffano, II, 49. Calatamauro, III, 273, 776, 822

Calatayud, II, 481. Calathammeth, v. Kala't-el-Hamma. Calatrasi, v. Kalat-et-Tirazi, III, 325, 585, 276, 278, Calatubo, III, 273, 780, 814. Calbo, Calvus (monte), III, 876.

Calcare (Le), III, 67. Caldia, v. Chaldia. Calinio, 432. Calle (La), v. Marsa-Kharez,

Calloniana, 289

Calibacilotta, 310, 314, 334; II, 33, 485, 493, 495, 275, k33; III, 313, 275, Caliagirone, 311, 336; III, 433, 225, 228, 229, 230, 231, 268, 269, 278, 296, 309, 338, 584, 599, 788, Caltanissetta, 290, 330; II, 435; III, 78,

Caltavuturo, 315, 325; III, 435; III, 78, 409, 474, 309, 314, 776.
Caltavuturo, 315, 322, 330, 334, 449, 421; II, 492, 335; III, 95, 96, 285.
Calvo, 452.

Cambray, III, 673. Cambrage, II, 64.

Camelo (battaglia del), II, 403. Camerata e Cammarata, II, 433; III, 200, 212, 219, 285. Camerina, 323, 324; II, 402; III, 229,

230. Camerino, 455; 11, 72, 89, 466, 402. Campagna di Roma, II, 464, Campania, 98. Campofelice, III, 776. Campoflorito, III, 779.

Camporeale, III, 459, 775 Camuka La), III, 876 Cancelliere (monastero del), III, 256. Candia, 464; III, 534. Canne, 361, 436; III, 21, 27, 28, 29.

Cannita, III, 536.

Canosa, 361, 374, 377; II, 464; III, 443, 791, 863. Cansaria, Chanzaria, Ganzaria e Can-cheria, III, 234. Cantariddoheb, III, 870. Capaccio, II, 344. Capitanata, II, 346; III, 37, 45, 54, 612, 788. Capizzl, III, 97, 224, 282, 285, 293, 499, 640, 616, 783. Capo (quartiere del), III, 644. Capo d' Anzio, II, 170. Capo dell' Armi, 576; III, 50. Capo Boeo, II, 431, 533. Capo Bon, 430; II, 465; III, 420, 429, Capo Girceo, II, 449; III, 672. Capo Girceo, II, 449; III, 672. Capo Granitola, III, 309. Capo Granitola, II, 435. Capo Miseno, II, 90. Capo dei Molini, II, 86. Capo Passaro, II, 427 Capo Sant' Alessio, III. Capo San Marco, II, 492, 493 Capo di Santa Croce, III, 466 Capo Scalambri, III, 478 Capo Scaletta, II. 85; III, 791 Capo Spartel, III, 458. Cappadocia, 333, 335, 440, Capraia, III, 77 Caprera, III, 77 Capri, III, 770. Captedi, III, 573. Captedi, III, 573. Capua, città e principato, 25, 27, 28, 39, 49, 52, 386 III, 442, 443, 495, 306. Capuana. porta, 3 Caputo, III, 582, 849

Carcassonne, 459. Cariati, III, 48. Cariddi, II, 274 Carini, II, 67; III, 304, 575, 774, 784 814. Carnello, flume, 365. Carona, III, 219 Carona, 11, 219 Caronia, 455, 459, 4 399, 433; 111, 402 705, 772, 783, 785 Cartagena, 11, 186 Cartagena, 14, 404, 44 423, 447, 455, 46 439, 444, 507; 111 Cartama, 11, 457. Casa del Rifugio, II, 449. Casa della Sapienza, II, 449. . Casale Butont, v. Rahl-Butont.

Casal Monferrato, III, 498 Casalino, v. Ghiran-ed-dekik. Casba, III, 285. Caserta, 452; II, 453. Caserta Vecchia, III, 853. Casilino (nonte del), 361.

Caspio, III, 637.
Cassano, II, 244, 346, 407.
Cassano, II 244, 346, 407.
Cassaro di Palermo, II, 68, 69, 275, 296, 298, 300, 304, 302, 303, 304;
III, 448, 298, 647, 804, 814, 842.
Cassaro, casale, III, 284, 285.

Cassido, Gaste, III, 200, 200.
Cassidori, III, 276,
Castana, III, 249,
Castania, III, 249,
Castelbuono, 346; II, 394; III, 776,
Castel di Mola, II, 82,
Castel di Mola, II, 82, Castel Giovanni, III, 448, 420, v. Castello di lehia Castellammere del Golfo, II, 432, 783, Castelmarre (fortezza di), in Palermo, III, 435, 439, 499, 565, Castellana (La), III, 875.

Castel dell' Uovo, III, 875. Castello, III, 257. Castello di Iehia, III, 824, v. Castel Giovanni Castello di Sopra, v. Halka.

Castelluccio, 305. Castel Lucullano, II, 90, 92. Castelnormando, III, 215. Castelnuovo, 346 Castel Pilano, 45 Castel Sant' Angelo, II, 344: III, 445. Castel Vecchio, II, 46, 49, 52, 442, 221. Castelvetrano, II. 35. Castelione, II, 494. Castilia, In Affrica, 456

Castrogiovanni. 268, 270, 280, 284, 283, 284, 289, 290, 294, 299, 300, 306, 307, 308, 340, 344, 347, 349, 322, 323, 326, 328, 329, 330, 332, 332. 79, 84, 82, 93, 94, 35, 96, 412, 435, 436, 450, 456, 461, 472, 474, 475, 476, 477, 224, 225, 257, 269, 285, 344, 327, 540, 662, 773, 774, 791.
Castrongovanni, yal di), 467.
Castrongov, 327, 356, III, 400, 403, 422, 420; III, 456, 304, 315,

Castroreale, 446 Castrovillari, II, 347; III, 485. Castrovillari, II, 347; III, 489. Catalfano, v. Calataifano. Catalogna, III, 389. Catania, 7, 43, 45, 48, 24, 26, 248, 249, 244, 247, 323, 348, 395, 447,

121, 422, 423, 11, 74, 73, 86, 432, 433, 435, 78, 84, 554; 111, 62, 64, 416, 117, # 909 949 234, 234, 297, 303, 228, 234, 264, 268, 269, 285, 308, 309, 296, 307 341, 320, 326, 327 331 342, 378. 532, 607 795, 811. Catanzaro, II. 316

Catena (chiesa della), II, 458 Catona, II, 450; III, 66. Cattolica, III, 605. Caucana, 336; III, 478. Caudine (Forche), 362, 492.

Caucaso, 79. Cava (monastero della), II, 458, Cavallo (De), monte, III, 8 Cefalà, II, 275, 451, 452; III, 314, 615 824

Cefalà (bagni di), UI, 820 Cefaia (Dogn di), UI, 820. Cefaiona, 44: III, 825. Cefaio, 8, 307, 308, 309, 327, 328, 335, 446, 469, 465. II, 290, 402, 432, 433, 435, 443; III, 94, 403, (10, 417, 205, 206, 211, 231, 233, 279, 201, 296, 368, 309, 310, 338, 445, 463, 536, 505, 788, 773, 714, 776, 809, 811, Cefain Cattedrale di), III, 453, 843,

856.

Celano, III, 605 Celsi o Celso, III, 266. 58 Celso (contrada del), II, 69.

Cetaria, II, 433 Ceuta, x111; 432; II, 48, 362, 476, 577; III, 664, 701, 703, 705. Ceylan, III, 681,

Chadra e Cadara, Il 435 Chalces, v. Halka. Chaldia o Caldia, II, 203. Cherchell, III, 507 Cherso, isola, 358, Cherson, 91, 505. Chersoneso, di Taurica, Chiaramonte, 269; III, 219.

Chinzica III, 2. Chinsi, 413. Chrysas, II, 53 Ctambra, III, 215. Cianciana, III, 605 Cicladi, 252, 11, 36 Ciculi, II, 465, 465 Cilicia, II, 88.

Ciminus, III, 281, 285, 776. Cina e Cinesi, II, 306; III, 762, 805, 816.

816. Cinisello, III, 249. Cipro, 80, 81, 83, 482, 421, 483; II, 309, 466; III, 525, 530, 606. Circia (paula della), v. Marsa-s-Sco-

gira

Cirenaica, 404. Città del re, 446, 422, v. Polizzi. Civita, sul Fortore, III, 43, 44, 45. Civitavecchia, 227, 228, 450; III, 672. Civitella, III. 22. Clermont, III, 673

Cluny (monastero di), III, 43, 490, 494, 198 Clypea, 411; II, 77, 465. Coblentz, III, 16.

Collegio Nuovo, in Palermo, III, 501 Collesano, v. Golisano, II, 33, 492; III, 403, 404, 246, 289, 290, 275. Collo, III, 427.

Colonia, III, 46, 605 Columne (Le), 92, 93, 96, 409. Comacchio, 436. Conte (Dello), III, 875. Contessa comune, III, 779. Conza, 373, 374. Copenhagen, LI; II, 383

Coperta (Via), III, 501. 

883. Coreglia, III, 249 

Corsica, XXXI; 28, 483, 484, 204, 207, 226, 276, 277; II, 480; III, 626, 627, 678.

Cosentini (quartiere de'), III, 249. Cosenza, 41; II, 44, 90, 92, 95, 96, 314, 339, 342; III, 406, 478, 484, 257. Cossira, v. Pantelleria.

Costantina, xLv, Lvv; 449, 421; II, 52, 422, 233, 353; III, 374, 423, 424, 496, 664, 665.

497, 430, 518; 11, 48, 69, 87, 88, 90, 96, 70. 3, 77, 79, 453, 454, 493, 214, 215 219, 242, 246, 274, 252. 263. 272 253, 255, 262, 278, 279, 281, 305, 321, 326, 332, 16, 422; III, 26, 27, 414, 444, 444, 456, 492, 494, 34. 36, 41, 284, 303, 368, 831, Cotentino, III, 38 Cotrone, 11, 324.

Coutances, 111, 49, 38. Crati, 11, 92, 317. Crati (val di), Ili, 43, 89. Cremano, &

Cremona, II, 263; III, 590, 696. Creta, Cretesi. 463, 464, 493, 224, 245, 246, 254, 252, 274, 287, 328, 359, 361, 362, 363, 378, 379, 413, 436 378, 379, 217, 260, 309 Crimea, 316

Cristiania, II, 383 Cronio, 486

Cuba, palagio, II, 454; III, 554, 553 580, 582, 818, 819, 844, 843, 846 Cuba, piccola fonte, 111, 853, 85 Cufa, 441; 11, 446, 494; III, 826, 827,

Cuma, 373. Cumia, 11, 36 Cuscasin o Custasin, III, 285. Cutemi, Cutema, Gudemi, II, 36.

Cvaxo, Ill. 475.

Dafne (bagno di), 95. Dakhel (Ed-), 11, 275; III, 474, 599, e v. Scerik. Dalmazia, 319, 378, 379; II, 476; III, Damesco, xLv, L, Li, Lii, Liii; 84, 90, 425, 434, 439, 444, 427, 302 486, 503; 111, 463, 634, 635, 302; 11.

Damiata, II, 276; III, 4 544, 514, 606, 638, 61 Daniele (museo di casa), II, 4. Danimarca, II, 385, 386; III,

49, 421. Danubio, III, 435 Deilem, 11, 440

Dellinato, Ill, 307.

Dellys, II, 38 9, 470; II, 74, 448, 265, 266, Demona, città, 73, 85, 86, 443, 275, 400, 404,

Demona (val di), 44 469, 470, 471, 484 85, 444, 448, 48 495; 11, 24, 69, 243, 246, 255. 111, 74, 77, 78 134, 447, 461, 308.

Dendera, III, 832. Denia, III, 4, 5, 9, 40, 42, 375, 376, 377, 379. Dennisinni e Dannisinni, II, 33, 300, v. 'Ain-Scindi e Ainisindi.

Desisa, III, 316. Desisa, 111, 349.
Dimás (Capo), xxviii; II, 226; 111, 363, 384, 385, 386, 387, 399, 402.
Dimás, castello, 11, 226.
Dimás, castello, 11, 226.
Dittaino, 351; 11, 355; 111, 72, 884, 884.
Diretti, n. Teffers.

Divriki, v. Tefrica. Donna Lucata (Ain-el-Aukât), III, 271. Dordona, in Puglia, III, 646. Drago, fiume, 111, 596.

E

Dublino, Ill, 46. Durazzo, III, 444, 445, 524.

Edessa, III, 408, 462, 835. Efeso, Ill, Egadi, Ill,

Egitto, Egiziani, xxxviit, XLI, XLII, LI, 85. 254, 274, 477, 514, 11, 4, 43, 33, 39, 50, 76, 77, 88, 89, 48, 41, 422, 431, 433, 437, 450, 454, 463, 482, 483, 200, 227, 231 240, 276, 278, 238, 239, 219, 275, 282, 284, 285, 280, 28t, 286. 290. 293. 299 288, 289, 33t. 332. 325, 330. 302, 322, 355. 354, 360, 362, 363, 319, 361, 393, 401, 427, 445. 428, 450. 458, 474 477. 430. 446, 448, 482, 487, 489, 506. 507 508 521, 522, 527, 538, 547, 532; 523. m, 212. 260. 321, 322, 398 2t1. 332. 336 363. 365. 405, 406 408. 454. 421, 426, 446. 465. 466 467, 505, 506, 508, 510 543. 515, 634, 636,

614, 612, 617,

651,

648, 649,

716, 736, 795, 796 744, 789,

519, 514, 638, 639, 600. 608. 625,

650, 652, 653. 737, 740,

El-Bagi, v. Aci Elettorale (biblioteca Palalina), 507.

Ellade, <u>444</u>; II, <u>367</u>. Emesa, II, <u>416</u>; III, <u>526</u>. Emmelesio, III, 72. Enna, 5, 8; II, 85, v. Castroglovanni. Entella, 334; III, 86, 266, 586, 648,

Eolie (Isole), 304, 305, 306; 111, 769. Epte, III, 20.

Eraclea, II, 404; III, 338, 616. Erice, 8; III, 775. Escuriale, VIII, LI, LIII; II, 476, 477,

922. Etna, xL, XLIV, XLVI, L, LIV; 8, 47, 85, 86, 305, 347, 492, 465, 467, 468, 508; 11, 79, 86, 216, 387, 403, 406, 438, 440, 444, 442, 443; 11, 55, 92, 450, 458, 258, 258, 644, 781, 283.

Etna, città, 8. Etolia, III, 434

Eufrate, xLv; 39, 60, 438, 476, 540 II, 33, 486, 286, 405, 432, 634, 646 III, 839.

Eure et Loir, III, 45 Europa, II, 37, 46 465, 476, 495, 53 207, 227 259, 323, 237, 239,

F

Evonymos, III, 769.

Faenza, III, 845. Fahslmeria, III, 869. Fahs-Maria, III, 869 Faium, II, 284; III, 652. Fākūs, III, 540, 544. Falconara, III, 822. Faraglioni, II, 86. Farfa, II. 164.

Faro di Messina, \$25; II, 90, 452, 244 243, 244, 264, 272, 327, 316, 365 377, 381, 390, 423, 432, 465, 552; 111, 30, 31, 61, 63, 61, 67, 76, 82, 406, 416, 423, 479, 257, 394, 613, 655, 814, 853.

Fars, II, 440; III, 824. Fatanasino, III, 453, 228. Favara o Mare dolce, 350, 445, 454; III, 42 552, 617, 648, 754, 7

III, 420.

821, 813, 816, 817, 818, 850, 853,

Favignana, III, 770. Fenicio, monte, 92. Fergana, II, 34

Feria, 344; III, 257. Ferro (isola del), II, 437. Fez, 429, 447, 226, 234; II, 284, 353, 662; III, 735.

Fiandra, III, 47 Ficana, II, 493. Ficarazzi. III, 844

Ficuzza. III, 459, 344. Finzia, 269. Fiorentini (rua de'), III, 218. Fitalia, III, 282, 284, 286.

Firenze, III, 46, 63, 430, 688, 796, 803, 846

Firenze (biblioteca Laurenziana di), III, 707. Fiume Salso, <u>447</u>; III, 95, <u>773</u>. Fiume Grande, <u>447</u>, <u>465</u>; III, 95, <u>404</u>, 442, 447, 773.

Flageila, III, 616

Fleury (monastero di), III, 490. Floresta, III, 276. Foggia, III, 612. Fondi, 365, 458.

Fontane (piano delle), III, 75. Formiani (colli), 458

Formani (1001), 200. Fortore, II, 366; III, 43. Foståt, 442; II, 284, 285. Fragalà, III, 257. Francavilla, III, 245.

Francescani (convento dei), in Trapani, 11. 454. Francia, 287.

Francia (Istiluto di), xvii.

Francoforte, II, 61, 47 Frassineto, II, 462, 46 Frazzano, III, 74, 73. Frigento, II, 461; III, 35. Friult, II, Fulda, II, 325.

Furno o Furnari, III, 63.

Gabbaturi (via del), III, 877 Gabriele, (via dei), ili, 876 Gabriele, (note, II, 300; III, 876 Gaeta, Gaetini, xi.; 483, 487, 22 363, 365, 366, 367, 378, 433 434, 449, 450, 453, 453, 433 II, 462, 463, 466, 458; III, 5

| 944 INDICE TOPOGRAFICO.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gagliano, 326, 327, 337; II, 286; III, 219. Galati, III, 74, 282, 784. Galcula, v. Halka. Galea, v. Halka. Galica, v. Leuca. Gallica, v. Leuca. Gallipoll, 483, 316. Gallizia, 458.                                                                                                                        | 452, 255,                                                                                                                       | \$91, 503; III, 3, 26, 439, 489, 212 301, 429, 501, 507, 502, 503, 578 608, 609, 601, 635, 630, 637, 638 610, 643, 614, 615, 616, 618, 648 650, 651, 653, 992, 711, 821, 832 Gerx, III, 473, 474, e. Seerik e Dakhe Gezira, xviii. Geziret-el-Kvráth, II, 427, Ghadir-el-Ruk, III, 849.                                                                                                        |
| Gancia (convento della), III Gange, III, 841, 419, Gange, III, 848, 419, Garbo (Poercele), II, 420, 6. Garbo (Poercele), III, 852, 6. Garbyumara, III, 852, Garsyano, 377; II, 35, 470, III, 22, 27, Garigliano, 147, 459, 460, 463; III, 452, 460, 463, 463, 475, 338, 347, 459; IIII, 200, 314, 609.     | 247, 347;<br>464, 462,<br>462, 463,                                                                                             | Ghaldita, 29, 290. Ghirian, 318. c., Grotle, 38. Ghirian, 318. c., Grotle, 38. Ghiriah, et., Grotle, 38. Ghiriah, et., Galleriei, Ghirlah, et., Galleriei, Ghilta, di Damasco, 57. Gaind, 111, 523. 506, 544, 615. Giardo Harrian, 540, 118, 184, 547. Giato, leta o lato, 11, 36, 277, 278. 212, 310, 312, 316, 317, 80, 824. 212, 310, 312, 316, 317, 80, 828. 800, 615, 733, 727, 757, 827. |
| Garupoll, II, 316,<br>Garraffu e Garraffeddu, II<br>570.<br>Gausa, v. Khâlesa.<br>Gavarreilo, flume, III, 728,<br>Gebal, II, 410; III, 524, 52<br>Gebel-Hamid, III, 725,<br>Gelria (capo dy, II, 247,<br>Gela (III, 234,<br>Geloi (campi), 323,<br>Gelso, flume, II, 432, 443,<br>Genoardo, Genovardo, Ian | 5, <b>527.</b><br>uardo (giar-                                                                                                  | \$39, 233, 317, 333, 444, 512; 111, 285, 295 (33, 317, 335, 317, 336, 317, 336, 317, 336, 317, 336, 317, 336, 317, 336, 317, 336, 317, 336, 317, 336, 317, 336, 317, 336, 317, 336, 317, 336, 317, 336, 317, 336, 317, 336, 317, 317, 317, 317, 317, 317, 317, 317                                                                                                                             |
| dino regio); III, 555, 555<br>Genova, Genoves, 364; II.<br>484, 227, 500, 501; III. 4<br>40, 44, 45, 43, 44, 458,<br>474, 490, 428, 219, 223,<br>239, 250, 277, 290, 297,                                                                                                                                  | 579, 480,<br>479, 480,<br>4,7, 8, 9,<br>469, 470,<br>229, 230,<br>357, 367,<br>465, 513,<br>530, 552,<br>600, 604,<br>630, 633, | 65, 66, 86, 112, 413, 413, 415, 415, 415, 415, 415, 415, 415, 415                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 216, 218, 219, 329, 391, 37, 88, 89, 219, 277, 280, Gerbe, Garbini, tvt. 233; 139, 400, 401, 402, 432, 455, 695, 625, 624, 627, 401, 402, 432, 435, 695, 625, 625, 624, 627, 401, 811, 8, 15, 36, 411, 414, 405, 672, 512, 535, 555, 560, 561, 561, 562, 562, 562, 562, 562, 562, 562, 562                 | 98. III, 83, 301, III, 84, 301, III, 497; IIII, 474, 474, 474, 474, 474, 476, 555, 557, 650, 660, 649, II, xLix; 77,            | Gradato, III, 614.<br>Giude (burou ed), II, 217, 297, 298.<br>Giza, III, 628.<br>Jul. 628.<br>Gige e Mayog, III, 626. 629.<br>Gorsano, II, 333, III, 779, 788. v. Co<br>Gorza, III, 729.<br>Gorsano, II, 331, III, 775, 788. v. Co<br>Granata, xixvu, xivv; 234; II, 44.<br>Ast, 483; III, 757, 832.<br>Granaterra, (A), II talia), 233.<br>Gravita, II, 314, 315, 316; III, 219.              |

```
503; III,
      371
Gerx, Ill, 473, 474, v. Scerik e Dakhel
 Gezira, XLVII.
 Geziret-el-Kerrath, II, 127.
 Ghadir-el-Kuk, III, 869.
 Ghalúlia, 289, 290.
Ghirán, 318. v. Grotte.
Ghuán-ed-Dekik, 11, 388.
 Ghirbàl, v. Gabriele.
Ghirbál, v. Gaprieie.
Ghúta, di Damasco, 87.
Giaffa, 111, 524, 650, 64
Giampileri, 11, 85.
Giardinello, 111, 459.
Gardini (marina di), II, 81, 814.
Gardini (marina di), II, 81, 814.
Galo, leta o lato, II, 36, 277, 278;
III, 459, 460, 244, 217, 266, 286, 292, 310, 312, 316, 317, 580, 585, 586, 600, 618, 773, 775, 776, 778,
 Glattini, II, 533, 445, 512; III, 285, 292, 293, 317, 373.
Giawher (bagni di), III, 330.
 Gibellina, It. 33.
 Gibilterra, 62, 403; II, 461, 456,
Gigel, III, 407, 427,
Giordano, 515; II, 386, 443; III, 646,
Giorgio Antiocheno (clitesa di), III, 749,
       v. Martorana.
 v. martorana.
Giralda, torre, III, 686, 687,
Girgenti, 44, 45, 27, 205, 269, 344,
348, 367, 488; II, 34, 35, 36, 43, 64,
65, 66, 86, 452, 443, 457, 455, 457,
458, 469, 484 a 486, 59, 499, 494,
494, 494, 495, 234, 212, 273, 397,
204, 153, 123, 143, 548, 840,
                                                                                                    III
  78, 78, 82, 91, 404, 407, 414, 407, 414, 412, 464, 472, 474, 475, 240, 211, 220, 234, 360, 310, 327, 330, 577, 594, 618, 608, 609, 614, 615, 772, 774, 776, 791, 795, Girgentt [provincia d1), 334,
                                                                                                   309
  Girgenti (val di), 466; III, 273.
Girio, II, 416.
  Girofalco, Itl, 614.
Giudei (borgo de'), II, 217, 297, 298.
```

Greria, 42, 45, 76, 215, 442, 474 495, 362, 367, 385, 395, 460, 518; III, 415, 446, 461, 469, 257, 273, 279, 319, 335, 337, \$16. 21\$ 521, 523, 525, 534, 679.

Grottaferrala, II, 318 Grolle (Le quaranta), 310; III, 72. Grotte, fortezza, 310, 311, 318; II, 477. Guadalquivir, 460 Gualtieri, III, 219

Guastanella, III, 474, 593, 594. Gudemi, v. Cuten Guidda (bagni della), III, 330. Guiscardo, ponte, III, 89. Gurfa, III, 264, 283.

H

Habes (Wadi-l-Abbas), v. Oreto. Hager-ez-Zenati, II, 36. Hakem-blamr-Illah (moschen di), III, 845.

Haika (El-), III, 437, 438, 439, 298, 323, 325. Hama, XLVI, LI, LIII; [1, 3, 745, 746, 748, 729, 723, 72] Hamadan, II, 410; III, 826,

Hammamet golfo di), 405 200; III, 474, 485 Harran, 444, 253. Hasan (moschea di), III, 845 Hasserlaorum, contrada, III, Hastings, III, 46, 20, 22, 53, 673. Hauteville, terra, III, 38. Hegráz, 39; II, 490, 662.

Herat, II. 436. Herkla, II. 200 Hicesia, III. 76 Hira, 31, 39, 58, 59, 76; III, 825, 826 Hisn-el-Genún, ossia Kala'l-el-Khinz ria, III, 230, 234 Hisn-el-Medårig, III, 783. Hybla Haerea, 325.

Hybla Major, 349.

Iacl, v. Aci. Iali, Ill, 285. Iàlis (?), II, 486 Iartinúa (?), 11. 72. Iathrib, 11, 504, v. Medina. Ialo, v. Gialo. Ialo, v. G Ibla, 331 Ibn-Khaifûn (via di), III, 869 Ibn-Menkud (castello di), II, 420 Iccara, II, 86. Iemen, 31, 32, 40, 58, 409, 421 458, 340; II, 63, 420; III, 823.

Ieta, v. Gialo, III, 459. Ifrikia, v. Affrica propria. Ifscin, II, 520 Ikgian, II, 422, 423, 432. Ikgian, II, 77, v. Clypea. Illiria, II, 367. Imachara, 315, 448.

Imera, v. Fiume Grande (Imera settentrionale) e Fiume Salso (Imera meri-

dionale), 417

319; III, 827. Ischia, 228

Isernia, 374, Islanda, II, 3 Isola dei Porri, v. Geziret-el-Kerråth. Isole Britanniche, III, 679 Ispahan, II, 66, 499, 508; III, 214. Ispica, 311.

Islakhr, xt. Istria, 3 Itala, III, 876

Italia, xxx, xxx1; II, 44, 73, 77, 90 460, 462, 466, 467, 470, 494, 250, 213, 255, 250, 91. 278, 295, 328, Ш, 35, 39, 40, 44 143, 446, 482 222, 227, 259 297, 312, 347 23, 25, 26, 28, 49, 53, 414, 415, 498, 201, 218, 272, 273, 280, 365, 367, 375, 289 393, 391, 404, 450, 451, 493 409, 431, 432,

497, 521, 523 556, 557 . 564 609, 640, 620, 616, 660. 672 700. 704 799, 807, 809, Italia centrale, III, 550

Haus centrate, III, 550, Italia meridionale, II. 28, 74, 72, 476, 479, 314, 324; III, 20, 26, 42, 48, 51, 62, 87, 414, 432, 433, 222, 223, 240, 277, 280, 380, 465, 468, 503 3, 222, 223 90, 669 Ilalia superiore, II, 327; III, 245, 222, 225, 268, 307, 674.

Hrt, 458 Iudica, III, 453, 454, 228, 230, v. Zo-Ivisa, III, 480.

K Kaaba, v. Caaba. Kabes, 428, 431; II, 439, 290, 356, 362 III, 80, 369, 370, 374, 373, 399 440, 444, 442, 473, 446, 448, 472 485, 515. Kabilia grande, II. 38 Kafsa, II, 362, 486, 515, 516, 517. Kairewan, xxxvii, xxxviii. 258, 9:5, 422, 425, 429, 441, 432, 437, 497, 499, 200 434, 435, 438, 439, 490, 496 201, 207, 217, 221, 222, 230, 289 358, 359, 360, 362, 426, 432, 499, 500, 501, 502, 518; III. 331. 80, 244, 420, 47 Kala't-Abd-el-Mumin, 335. Kala't-beni-Hammad, Liv. Kala't-el-Bellút, II, 33. Kala't-el-Får, III, 22 Kala't-el-Hamma (Calathammeth), Ili, 782, 814. Kala I-el-Kewarib, III, 772, 814. Kala't-el-Khesceb, v. Rocca del Legno. Kala't-el-Khinzària, v. Hisn-el-Genûn. Kalat-er-Rum, 336. Kalat-es-Sirât, II, 192; III, 775. Kalat-et-Tarik, III, 776. Kalat-et-Tirazi, v. Galatrasi, II, 449. Kalatubi, III, 776. Kalbara, II, 492. Kalbi, III, 330. Kalesciana, II. 482. Kalibia, v. Clypea. Kalsa, v. Khàiesa. Kàmil (borgo di), II, 361 Kamúna, 11, 510 Kamunia, 444, 415, Kanbar, II, 407, Karafa, II, 489, 522, Karak, III, 689, 522, Karches, II, 35 Karkana (grotte di), 335. Karkesia (errato per Corsica), II, 480. Kasr, v. Cassaro. Kasr-el-Gedid (El), 326, 327 Kasr-Già far, II, 335; III, 420, 858.

Kasr-el-Hamma, II, 31, Kasr-el-Hedi-i, 326, 327. Kasr-el-Kadım (El), v. Abbâsia. Kasr-ıbn-Menkûd, III, 276. Kasr-Sa'd, II, 33; III, 312, 536, 766, 844. Kasr-Sålem, II, 484. Kasr-Tur. 277 Kastilia, III, 515 Keitonat-el-Arab, v. Capo Circeo. Keitun, v. Catona. Kelàl, xt. Kemonia, III, 495 kerkeni, III, 426. Kerkeni, III, 407. 426. 474. Kerkent, v. Girçenti, II, 35 Kerkûd, II, 35, 433. 512. III, 776. Kerkûr, II, 433. v. Kerkûd. Khaibar, II, 407. Khaipar, 11, 458, 481, 490 Khalesa, II, 458, 481, 490 900, 900, 298, 301, 30 301, III, Shandak (Candia), 46 Kharadja (corr. Reggio), II, 258. Kharsiano, 316, 333. Khassu, III, 776. Khawarnak, III, 825, 829. Nazan III. 776. Khazan, III. 776. Khelat, III. 639. Khorasan, 439. 440. 442. 443. 253. 264; II. 33. 140. 441. 442. 224. 369. 490. 498. 507. 805; III. 829. Kina, II. 201.

Kosîra, v. Pantelleria. Kubbet-el-Hawa, III, Kubbet-el-Khadrà (Ei), III. 828. Kuzeh, II, 414. Kuzistàn, II, 414.

Lampedusa, 228.

Lampedusa, 2228.
Lamta; II, 410, 452, 456.
Laodicea, II, 279; III, 527, 529.
Laribus, 427; II, 275.
Laterano, 77, 96; III, 445, 807.
Lattarini, III, 870.
Lavello, III, 34.
Latomic di Sirgence, 394. 

999, 679, 698, 701, 718, 723, 789, 805, 823, Leyda, XXXIII, XLIV, XLV, XLVI. XLVII XLVIII, L, LI, LII, LIV, LV; II, 370,

Li Aci, v. Acl. Liagi, v. Aci. Libia, III, 421 Libica, provincia, 401. Librizzi, 111, 206, 208. Liburia, 373

Liburia, 313. Licata, 259: 11, 35: 111, 95, 473, 330, 338, 602, 672, 773, 814. Licia, 92; 11, 368. Lico, flume, 11, 493.

Licodia, 314. Licosa, 36 Li Gresti, torre, III, 822

Liguria (riviera di), II, 480, Lifibeo, 8, 44, 94, 469, 205, 265, 467, 485; II, 431; III, 315, 339, 598. Lilibetana, provincia, 417, 466, 467. Limona, 111, 247.

Linario, monte. II, 443. Linguadoca, 425, 458. Lione, III, 803. 486; II, 470, 305,

Liparl, 356, 485, 4 308, 338, 768, 775. Liporaco, II, 407. Lipsia, Li-Lisbona, III, 46, 665.

Lo False, III, 71. Lognina, III, 466

Longobardia, 212; 111, 8, 223 Longobardo (porto di), III, 478. Longobuco. II, 347. Lorena, 377; II, 402 Loristan, II, 31.

Louvre (museo del) III, 796. Lucca, III, 803. Lucera, XXII, XXXVIII; 348, 538, 596, 598, 614, 612, 616, 619, 688, 689, 519, 591

Ludd, 111, 61 Lugèrah, III. 598, v. Lucera. Luhrostico, III, 877. Luni, III, 4, 7, 8, 9, 43, 46, 22. Luoghi Santi, III, 485, 489.

Macara (grolle di), 336. Macasoli, flume, II, 193 Macedonia, 440; II, 250, 365, 367, 395 394.

Madonie, 315, 322, 447; II, 492. Madonna del Paradiso, chiesa, III,

Madrid, 489 Mazagi e Maghàghi, II. 36.

Maghreb. 122, 427, 428; II, 535; III, 420, 517, 745, 746, 748. Magione (chiesa della), III, 238, 857. Magione (commenda della), 11, 434. Magnaura, 503, 504, 508, 509; II, 48. Magnisi (penisola di), III, 213. Maine, III, 451.

Majorca, xt.m; 425, 427; II, 529; III, 5, 40, 376, 377, 518, 519, 520, 530 824.

Makara, III, 776. Malaga, III. 473, 662, 663, 664. Maleito. 314, 336. Malilieri, III, 330. Mális, II, 486

Malta, xL, L; 12. 516; III, 446 480, 213, 269 260, 329, 422 296, 309. 606,

Mandanici, II, 85 Monfredonia, II, 464 Mangiaba, III. 788 77, 224, 257, 499, 776, 843, Mansuria, III, 362, 432; III, 606, 760, Marakia, III, 526,

Marca e Marka, 98, 99. Marca Aleramica, III, 200, 225, 228, 230, 289. Marca d' Ancona, III, 57 Marca de' Saraceni, III, 595

Mare dolce, v. Favara. Mare Rosso, 39; II, 413 Marettimo, III, 270. Margana, III, 341, 776. Marge (Lu), 111, 87 Marigny, III, 38. Marineo, 310; II, 486; III, 314. Markab, castello, III, 526. Marmara (mar di), 497. Marmarica, 101.

Marmorea (Via) III, 501. Mar Nero, 94, 540. Marocco, xLVI. L; II, 3 283, 363, 437; III, 3 arsala, 471, 467; II, 275, 420 431, 432, 434, 453; III, 339, 772, 773, 774, 811, 200

Marsa-I-Kharez, II, 362 Marsa-s-Scegira, II, 432 Marsa-s-Sceluk, 269 Marsa-t-tin, 318, 319,

| 948 INDICE TOP                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Marsa-z-Zeltūna, III, 497.<br>Marsiglia, Marsigliesi, III, 625, 671.                                                                                                          | 528, 529, 530, 535, 546; III, 44, 24, 80, 81, 93, 436, 458, 468, 469, 470, 471, 472, 474, 490, 332, 361,                                                                                                                                |
| 708, 810.<br>Marturana (chiesa e monastero della)                                                                                                                             | 362, 366, 367, 368, 369, 370, 371,                                                                                                                                                                                                      |
| TV TVI TVIII TIT TYVIII: 90 400.                                                                                                                                              | 372, 373, 379, 380, 381, 382, 383,                                                                                                                                                                                                      |
| xv. xvi, xviii, xiz, xxviii; 90, 406,<br>233, II, 43; III, 351, 353, 355, 592,<br>593, 656, 793, 843, 846, 856, 857,<br>Marzamemi, 111, 831,<br>Marzamemi, 111, 831, 112, 250 | 384, 386, 387, 399, 404, 402, 403,                                                                                                                                                                                                      |
| 593, 636, 793, 843, 846, 856, 857,                                                                                                                                            | 404, 405, 406, 407, 410, 412, 413,                                                                                                                                                                                                      |
| Marzamemi, III, 881,                                                                                                                                                          | 415, 415, 416, 417, 418, 419, 420,                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                               | 421, 423, 425, 429, 439, 460, 472,                                                                                                                                                                                                      |
| Ma'skar, 111, 437.                                                                                                                                                            | 473, 474, 475, 476, 477, 478, 480,                                                                                                                                                                                                      |
| Massa, 111, 257.                                                                                                                                                              | 481, 482, 483, 484, 489, 490, 496,<br>515, 516, 517, 622, 651, 716, 719,                                                                                                                                                                |
| Matera, 377; 11, 340.                                                                                                                                                         | 515, 516, 517, 622, 651, 716, 719,                                                                                                                                                                                                      |
| Mattorium, 324.                                                                                                                                                               | 746, 759, 764, 780, 802, 808, 841,                                                                                                                                                                                                      |
| Maurienne (contea di), III, 676.                                                                                                                                              | Meill, Meifitani, II, 389; III, 24, 27,                                                                                                                                                                                                 |
| Mauritanie, 404.<br>Mawkif, II, 522.                                                                                                                                          | Meill, Melfitani, II, 389; III, 24, 27, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 40, 46, 51, 441, 492, 214, 240, 393, 598, 648, 650, 696, 791.                                                                                                           |
| Mazar, 11, 31.                                                                                                                                                                | 444 499 914 910 393 598 648                                                                                                                                                                                                             |
| Mazara 131911 11111 933 965 966                                                                                                                                               | 650 696 791                                                                                                                                                                                                                             |
| Mazara, xxxvii. xtvii; 233, 265, 266, 267, 269, 274, 285, 286, 289, 294,                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 467; 11, 35, 62, 443, 491, 192, 193,                                                                                                                                          | Melicocca, II, 410,                                                                                                                                                                                                                     |
| 467; 11, 35, 62, 413, 491, 492, 493, 207, 208, 212, 232, 275, 278, 420,                                                                                                       | Melicocca, 11, 510.<br>Melila, v. Melilli.                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                               | Melilli, Melila, Melill e Melila, II, 36;                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                               | III, 212.                                                                                                                                                                                                                               |
| 433, 439, 447, 439, 450, 451, 464,<br>232, 269, 276, 291, 292, 305, 308,                                                                                                      | Melitene, III, 212.                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                               | Menani, 111, 463, 819, 820, 816, 847, 849, 850, 831.                                                                                                                                                                                    |
| 309, 310, 312, 320, 341, 663, 771,<br>775, 791, 795, 795, 811.                                                                                                                | Menascin, corr. Monastir, II, 485.                                                                                                                                                                                                      |
| 309, 310, 312, 320, 341, 663, 771, 771, 791, 793, 705, 811, 812, 814, 825, 825, 825, 825, 825, 825, 825, 825                                                                  | Menfi, di Sicilia. III, 790.                                                                                                                                                                                                            |
| 417, 465, 466, 467, 484; 11. 24. 25,                                                                                                                                          | Mengiaba, 111, 776.                                                                                                                                                                                                                     |
| 35, 492, 216, 217, 239, 276, 277,                                                                                                                                             | Mersebourg, II, 328; III, 8.                                                                                                                                                                                                            |
| 396, 397, 400, 403, 419, 420, 435;<br>III, 409, 210, 264, 263, 266, 267,                                                                                                      | Mentana, III, 367.                                                                                                                                                                                                                      |
| III, 409, 210, 264, 265, 266, 267,                                                                                                                                            | Menzaleh, lago, III, 511.<br>Menzal-Jusuf, III, 216, 311.                                                                                                                                                                               |
| 536, 546, 547, 574, 575, 579, 594, 594, 593, 596, 646, 648, 773, 776,                                                                                                         | Menzil-Siodi, II, 31; III, 776.                                                                                                                                                                                                         |
| 787, 822.                                                                                                                                                                     | Merhela Gulielm, 111, 215,                                                                                                                                                                                                              |
| Mazaro, flume, II, 36; III, 774.                                                                                                                                              | Mernak, presso Tunis, II, 485.                                                                                                                                                                                                          |
| Me'arra, II, 401,                                                                                                                                                             | Mertu, 111, 285.<br>Merw, 11, 33, 224, 498.                                                                                                                                                                                             |
| Mecra, XLIX; 39, 41, 46, 47, 49, 51,                                                                                                                                          | Merw, 11, 33, 224, 498.                                                                                                                                                                                                                 |
| 55. 56, 57, 58, 65; II, 77, 417, 418,                                                                                                                                         | Mesid-Bâlîs, II, 186.                                                                                                                                                                                                                   |
| 55, 56, 57, 58, 65; II, 77, 417, 418, 420, 245, 286, 3.35, 477, 482, 487, 496; III, 264, 408, 668, 703, 704, 715, 746, 722, 829, 830, 837, 839,                               | Mesisioo, II, 35.<br>Meskân, 314.                                                                                                                                                                                                       |
| 718 746 799 999 970 977 970                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 840.                                                                                                                                                                          | acesopoumna, xxx, xxvi, xxvii, 34, 44;<br>II, 33, 98, 278, 340, 543, III, 637,<br>639, 667, 825, 837, 844, 858, 879,<br>Messina, xxxi; 7, 45, 48, 49, 24, 91,<br>94, 400, 401, 280, 304, 305, 313,<br>344, 326, 363, 496, 427, 498, 483 |
| Mechinesi, II, 35.                                                                                                                                                            | 639, 667, 825, 837, 844, 858, 879,                                                                                                                                                                                                      |
| Media, Medi, 11, 308: III, 837.                                                                                                                                               | Messina, xxxi; 7, 45, 18, 49, 21, 91,                                                                                                                                                                                                   |
| Medina, 39, 56, 57, 59, 109, 110, 431,                                                                                                                                        | 94, 400, 401, 280, 304, 305, 313,                                                                                                                                                                                                       |
| 253; 11, 286, 475, 476, 504, 521; 111, 210, 824, 829.                                                                                                                         | 100 495 496 499 505 11 25 20                                                                                                                                                                                                            |
| Mediterraneo, xLIV, Lt. LIV: 75, 79, 80.                                                                                                                                      | 344, 336, 363, 426, 427, 428, 465, 469, 486, 486, 489, 517, 11, 35, 36, 70, 71, 72, 73, 89, 213, 214, 213, 214, 223, 214, 223, 224, 223, 224, 223, 224, 224, 22                                                                         |
| Mediterraneo, xLiv, Li, Liv; 75, 79, 80, 82, 95; 11, 469, 170, 231, 295, 309,                                                                                                 | 211, 259, 263, 261, 266, 271, 343,                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 466, 501; 111, 2, 12, 43, 409, 469, 323, 336, 337, 373, 374, 563, 625,                                                                                                        | 394, 396, 397, 398, 400, 462, 421,                                                                                                                                                                                                      |
| 323, 336, 337, 373, 374, 563, 625, 670, 675, 676, 678, 679.                                                                                                                   | 133 166 167 E33 111 NT NC NC                                                                                                                                                                                                            |
| Megara, 418.                                                                                                                                                                  | 391, 396, 397, 398, 400, 462, 421, 424, 438, 433, 433, 437, 413, 450, 453, 456, 467, 552; 111, 53, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 68,                                                                                          |
| Mehdia TTIT TYTYII, TYTYIII TIIV                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                         |
| LIV, LVI; 379; 11, 33, 439, 450, 471, 173, 479, 480, 490, 496, 199, 200, 201, 202, 203, 206, 207, 239, 251,                                                                   | 402, 409, 432, 433, 447, 464, 462,<br>466, 480, 492, 204, 202, 208, 209,<br>216, 218, 249, 220, 228, 229, 232,                                                                                                                          |
| 173, 479, 480, 490, 496, 199, 200,                                                                                                                                            | 466, 480, 192, 201, 202, 208, 209,                                                                                                                                                                                                      |
| 201, 202, 203, 206, 207, 239, 241,                                                                                                                                            | 210, 218, 219, 227, 228, 229, 232,                                                                                                                                                                                                      |
| 247, 249, 250, 251, 272, 278, 279,<br>280, 290, 291, 356, 360, 361, 362,                                                                                                      | 243, 235, 254, 257, 269, 274, 275,<br>286, 288, 289, 290, 291, 295, 297,                                                                                                                                                                |
| 280, 290, 291, 356, 360, 361, 362, 364, 420, 432, 449, 485, 499, 501,                                                                                                         | 298, 305, 308, 309, 310, 320, 330,                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                               | ,,,,,,,                                                                                                                                                                                                                                 |

Messina (museo di). II. 154. Mezzoiuso, v. Menzil-Jusuf. Mezzomondo, nave, III. 651. Mezzo Morreale. III. 554. Michiken, 345; III. 294, 285. Mico o Vico (Bikesc. Beniesc,

Minise, Minis, Mikose, Mikos), II, 85, 265, 266: III, 726, Micolufa, III, 478, 475. Miget (terra di), III, 278. Miget (terra di), III, 278. Mikos, 0. Michiken, Mikos, 0. Mico, Milieo, Milia, II, 423, 233, 335. Milano, 20; II, 382; III, 672.

Milazzo, 24, 525, 425, 469; II, 432; III, 63, 64, 402, 338, 350, 784, 789, 844.
Milazzo (val di), 466, 467; III, 304, 312.
Milazzo (val di), 466, 467; III, 304, 312.

Milazzo (val di), 465, 467; III, 301, 312. Mileto, II, 244, 267, 322, 532; III, 54, 57, 59, 60, 62, 78, 81, 87, 88, 45, 476, 477, 235, 273, 305, 344, 345, 349. Milga, III, 286. Mil, II, 265, 432, 433. Miltello, III, 822.

Millaga, monte. III, 605. Minnerno. v. Menáni. Mineo, 278, 279 280, 285 286, 287 288, 289, 294, 337; II, 432, III, 782 Minisc e Minis, v. Mico.

Minorca, 125.
Minoca, 125.
Minocai, 11, 36; 111, 573, 592.
Minzaco, v. Minocair.
Minzeclu, 111, 573.
Mirabella, 111, 219.
Miragia, 111, 276.
Mirto, 111, 208, 282, 284, 286.

Misanelli, II, 408. Miseno, 365. Miserella, III, 509. Miserella, III, 509. Miserella, II, 486; III, 408, 444, 443, 285, 292, 302, 344, 592, 843.

285, 292, 302, 341, 592, 843. Misr., 11, 213. Misr., 11, 482, 488, 538; 111, 737, v. Egitto. Mistretta, 11, 464, 229, 232, 233, 286. Modica, 315.

Modiuni, flume, II, 35. Modone, 414, 508, 509; III, 435. Moezzia, II. 259. Mojo, II, 494. Mola, 223 Moltse (contra di), III, 497.

Molese (contea di), III, 197. Monakh-el-Bakar, II, 315. Monastir, II, 474, 484, 485, Mondello, 347, 348, 319, Monembasia, 399; III, 434, Monferrato, III, 497, 499, Monforte e Monteforto, 470; II, 85,

265; III, 71. Mongibello, II, 442; III, 884, 883. Monopoli, III, 35, 521.

Monpileri, III, 245. Montalbano, III, 74, 640, 788. Monte di Abu-Malek città 313. Monte Aperto, 314; III 407

Monte Apperto, 311; III, 407.
Monte Cassino, 401, 402, 365, 368, 369, 373, 374, 376, 440; II, 87, 318, 423, 440, 441, 490, 398, 440, 853,

392; III, 21, 24, 27, 28, 44, 45, 52, 423, 440, 441, 490, 398, 440, 853, 860.
Monte Cuccio, II, 67.
Monteleone, III, 616.

Monte Maggiore, 111, 34. Monte Negro, presso Antiochia, III, 284. Monte Peligrino, II 443 Monte Peligrino, II 443 Montepeloso, II, 352; III, 34, 35, 40, 397, 406, 588. Monte San Girolamo, III, 210.

Monte di San Pietro, III, 340.
Monte di San Pietro, III, 340.
Monte Saraceno, II, 347.
Monte Scuderi, II, 85.
Monte delle Tarantole, III, 407.
Morte delle Tarantole, III, 407.

Monte delle Tarantole, III, 407. Morreale, II, 34, 36, 300, 432, 434, 420; III, 215, 249, 254, 309, 312, 322, 324, 325, 494, 577, 580, 581, 582, 585, 595, 843, 849. Morreale (monastero e arcivescovato

Mosul, xLvi. xLvii; II, 497. Motta, III, 220. Misla, II, 362. 444, 499; III, 212. Much (monastero di), II, 282. Miluia, III, 212. Murcia, xLx; III, 703, 704, 705.

Mossaro, III, 592, v. Moxaro. Muta, 59. Mutata, III. 310. Muxaro. III. 474, v. Mussaro. Moxaro. (Sant' Angelo di), II, 36.

N

Nalis, II, 486. Napon, xxxi, xxxii, xL; 483, 486, 487,

212, 216, 227, 11 III 455 U, 90. 94. 954 III. 28, 52, 277, 238, 453, 45 608, 631, 698, 708 Napolt, d' Affrica, III,

Napoli (archivio di), III, 201, 202, 251, 613. Napoli (museo di), III, 452, 814. Napoli (università di), III, 707.

Nardo, H, 72; III, 672. Narni, II, 465, 465. Naro, III, 475, 791. Naso, III, 282, 285, 286.

Naupactitesse (monastero detto delle),

11, 298, 445, 416, Nauplia, 11, 367. Nauplia, 14. 367. Nazareth, III, 645. Na (comune dl), 441, 221. Negroponte, 545; III, 466, 467, 480, 679.

Nepl, II, 464, 465. Neritinu, v. Nardo.

Neritum, v. Nardo. Nesterawa, II. 275, 276. Nettunii (monti), II, 261.

Nices, 504; III, 663, 663. Nicesis, III, 90, 435, 224, 225, 227, 229, 268, 278, 287, 288, 294, 293, 309, 338, 429, 583, 610, Nicetra, III, 450, 451, 465, 257, 378,

379 Nilo (II), II, 422, 284, 448, 463, 500, 530, 548; III, 73, 80, 82, 92, 511, 515, 624.

Nini, flume, 449. Ninive, xxvii.

Nisapur, 253; II, 444, 507. Nizza, 227. Nocera, 462, 463; III, 644, 612, 620, 688.

Noja, II. 408. Normandia, II. 343, 380, 443, III. 48, 20, 23, 27, 29, 37, 38, 39, 243, 244. Norvegia, II, 380, 383, 384, III. 44, 45, 47, 49, 39, 30, 212, 212, 457, II.

213,

Novara, 141, 220, 225. Novaba, 111, 107. Noba, 11, 77, 78. Núba, II, 77, 78 Nubia, III, 681. Numidia, 101 Nuova Regione, II, 297, 298. Nurembergh, III, 448, 589, 844. N-zh-r-d, III, 316.

Obbiano, II, 345. Occidente, II, 420, 440, 224, 231, 233 282, 286, 309, 405, 461, 462, 489 522, 523, 525, 101, 435, 303, 417, 435, 458, 459, 663, 565, 668, 669, 474, 805, 321, 416, 337, 31, 417, 421, 440, 221, 231, 233,

Oceano, II. 281; III, 16, 337, 374, 679. Odesuer (Wadi-es-Sewari), III, 881. Ofanto, III, 34. Oidn-'Abbas, II, 435.

Okaz. 41, 42. Olivella (monastero dell'), III, 869. Olivento, III, 31. Olivento, III, 33. Oppido, III, 251, 282, 284. Orano, 416, 492, 292; II, 362; III, 425. Ordona, II, 312.

Oreto, fiume, t.; II, 68, 299, 309, 301; III, 403, 448, 470, 580, 582, 785, 790, 849, 883. Oria, II, 170, 474, 472, 475, 316, Oriente, II, 400, 401, 402, 405, 434, 478, 983, 983

401, 255, 478, 221, 227 282 266, 328 713 nto deif), III, 49 Orne (dipartime

Oronte, III, 634. Orta, II, 16 Ortigia, 7, , 391, 395, 397; II, 259, 391, Osero, 358. Ostra, 365, 366. 446, 453, 454. Osra (\*), II. 485. 367, 368, 444, 445,

tranto, 183, 485, 437; II, 474, 472 477, 213, 214, 252, 316, 431; III, 408 446, 609 Otranto.

Oxford, XLIII, XLIV, XLV, XLVI, XLVIII, XLIX, LIII; #, 467. Oxford biblioteca Bodlejana di), III, 701.

Pace (porta della), II, 456. Pachino, 400; 11, 435, 448. Padova, III, 803.

Paesi Bassi, III, 46. Paflagonia, III, 672 Palagio comunale di Palermo, II, 69. Palagio nuovo, v Halka. Palagio reale di Palermo, III, 438. Palagonia, 314. Palasciano, II, 315. Palazzolo, di Sicilia, 269, 336; III. 220. Palazzolo, presso Firenze, III. 220. Palermo, xt, xt1, xt1v, t; 8, 44, Palermo, xL, xLI, xLIV, L; S, 44, 43, 45, 21, 94, 205, 206, 232, 240, 248, 271, 274, 290, 291, 293, 294, 305, 299, 302, 304, 323. 336, <u>337,</u> <u>351, 352,</u> <u>379, 392</u> 35, 36, 37, 70, 71, 72, 48, 64. 65, 78, 79, 96, 204 205, 208 209 210, 212 214 225. 257, 213, 244 251 252, 278. 200, 269, 270, 274. 305. 301. 306 329 308, 309 552; 79, 80, 92, 93, 94, 209. 207, 217 248. 232 215 253. , 264, 262, 263. 266. 267. 285. 300 309. 322 320. 323, 324,

313, 319, 350,

Palermo 234, 246, 294, 3 Palermo (cappella 463, 475, 492, 6 842, 843, 845, 8 alatina Palermo (duomo di), III, 463, 793, Palermo (museo di), III, 792, 795 Palermo (università degli studi di), II, 69; 141, 869, Palestina, 111, 346, 522, 529, 530, 563, 608, 640, 652, 841, Palici (lago dei), 5, 279. Palma, di Calabria (corr. Palmi), II, 317. Palma (spiaggia di) sotto Roccalumera, in provincia di Messina, III, 735. Palma, in Majorca, III, 821, Palmi, 517; II, 640; III, 57. Palmira, 31; III, 825. Paludi Meotidi, 221. Paparia, III. 70 Paniças, 111, 631 Paniaica, 311; III, 480, 481.
Paniaica, 311; III, 480, 481.
Paniaica, 311; III, 480, 481.
Paniaica, 414, 442, 465, 466, 304; III, 367, 448, 508; III, 84, 82, 100, 381, 482, 416, 536, 533, 598, 626, 627, 628, 631, 632, 770, 774, 783, 781.

Panicion di Roma, 98.
Poolo, di Calabira, 11, 218.
Paodotti, Chicasa (2), in Paiermo, 111, 429.
Paodotti, Chicasa (2), in Paiermo, 121, 429.
Papireto, Lume, 14, 258, 299, 504.
Parco, 111, 729, 839, 550.
Parigi, xvii, xxi, xxi, xxx, xxxiii, xxii, xxii,

Parigi (museo di), II, 456, 45 Parigi (università di), III, 70 Parma, 111. 691. Partanna, III, 776 Partinico, II, 86, 432; III, 460, 304, 317, 784. Patané, II, 86

Paterno, III, 270. Paterno, III, 72, 73, 450, 226, 268, 301, 311, 312, 78 152, 220,

Patitelli (porta dei), II, 303, Patrasso, 508, 517

Patria (lago di), 373.
Patri, 469; 11, 432; 111, 56, 220, 221, 225, 232, 236, 278, 296, 308, 309, 334, 346, 356, 373, 387, 768.
Pavia, 212; 111, 592.

Pellegrino, monte, 318.
Peloponneso, 476, 328, 404, 444, 502, 508; II, 469; III, 413, 434.
Peloriade, 422; II, 79.
Pentapoli, 91, 480.
Pentidattolo, 546.

Perche (contea di), III, 497 Pergusa, lago, 314, 330; 111, 75. Persepoli, xL.

Persia, Persiani, xLv, xLvi; 31, 39, 53, 56, 58, 59, 60, 62, 51, 77, 17, 17, 19, 13, 53, 56, 58, 59, 60, 62, 51, 77, 17, 17, 19, 1438, 412, 615, 617, 11, 4, 47, 34, 32, 33, 37, 66, 98, 99, 400, 405, 408, 409, 410, 444, 444, 445, 445, 446, 447, 448, 440, 473, 269, 278, 490, 192, 493, 544, 111, 36, 612, 649, 668, 679, 729, 732, 741, 824, 823, 837, 840.

Person (collection), 80.

Person (collection), 80.

Petra, III. 82 Petra de Zineth, II, 36

Petra de Zineti, 11, 36. Petracucca, II, 246, 217. Petralia, II, 397; III, 85, 86, 442, 281, 285, 345, 340, 344. Petralia Soprana, III, 85. Petralia Sottana, III. 85. Petrazzi, II, 67

Pettinengo, III, 220. Pettineo, III, 220. Phinthia, 269. Piana de Greci, III, 459, 779, 850, Piazza, 344, 336; III, 220, 223, 225, 226, 227, 229, 268, 269, 309, 488,

822 Piazza della Marina, in Palermo, II, 458. Piemonte. II, 167, 225 Pietà (monastero della), in Paiermo, III, 428.

Pietrapennata, II, 247, Pietraperzia, 330; II, 275; III, 344. Pietra di Roseto, II, 407 Pietra di Serlone, III, 433 Pietroburgo, xxxiv, xxxix, xLiii; II,

383 Piramitana (Massa). 12.

Pirenei, 425, 458, 459.

581, 606, 625, 633, 692, 774, 810, 1 Pisana (torre), in Palermo, 111, 218.

Pitirrana, III. 262, 270, 314, Pizzuto (contrada del), II, 458. Platanella, II, 493. Platanella, II, 493. Platani, 340, 334, 335, 337; II, 493, 494, 495; III, 474, 266, 573, 586.

588. Platani, fiume, III, 474, 596, 605, 605. Platano, monte, III, 604, 605, 776. Po, 358; II, 394; III, 34, 498, 222, 672.

oitiers, 458 Policastro (golfo di), II, 339 Polizzi, 446, 417, 419, 422; II, 33, 285; 111, 275, 592.

Pollina, III, 59 Polluce (torre di), 237. Poionia, II, 384, 679, Pommersfeld, III, 696 Ponente. v. Occidente, III, 379, 420 424, 425, 544, 625, 686, 704, 748

Ponte dell'Ammiraglio, III, 785. Ponte della Grazia, III. 58 Pontevico, III, 614, 712. Ponza, 228, 364; III 226. Ponza, 228, 365; 111 226. Porri (isola dei), 270. Porta Negra, torre, II, 413

Porta Nuova, in Palermo, 111, 420, 421, 428, 437. Portella di Mare, III, 844.

Portici, 457 Porto di Ali, 467; Il, 431, v. Marsala. Portoferraio, III, 672 Portogalio, II, 505; III, 414, 735. Porto Palo, III, 730. Potenza, III, 221.

Pozzolo Superiore, II, 85. Pozzuoli, 373; II, 453; III, 467. Praroli, o Tre Laghi, III, 63. Principato, III, 612, 623. Principato Ulteriore, III, 37, 45. Prizzi, II, 413, III, 314.

Puglia, e Puglia (ducato di 328, 336, 359, 360 1 31, 437, 438, 411 214. 314. 313. 311 314, 313, 314, 315, 316, 316, 365, 380, 389, 392, 446, 784, III. 14, 22, 23, 25, 26, 27, 30, 31. 31, 35, 36, 37, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 53, 61, 63, 66, 69, 78, 94, 400, 402, 404, 406, 442, 423, 436,

483, 485, 214, 272, 271, 277, 446, 447, 462, 465, 226, 233, 237, 271. 302, 309, 315, 338, 349 366, 394, 392, 391, 396 434, 454, 464, 465, 548, 553, 563, 481, 544. 466, 468 565, 567, 577, 590 596, 604, 606, 644, 612, 616, 620. 625, 628, 618, 653, 654, 704, 868.

Punta Saracena, II, 347.



# Quarnero, 359

Raalginet e Ragalzinet, II, 36. Racalmuto, II, 36.

Raccamo (via del), 111, 870. Raffadali, 111, 594 ; 11, 367.

Ragusa, di Dalmazia, 378; II, 367 Ragusa, di Dalmazia, 378; II, 367 Ragusa, di Sicilia, 349, 323, 337, 346, 348; III, 232, 304, 774, 784, 843.

Rahl-el-Armel, III, 776 Rahl-el-Asoam, 237. Rahl-Butont, III, 85

Rahl-el-Kaid, III, 276, corr. Merat. Rahl-el-Mara, III, 776, corr. Merat. Rahl-el-Merat, III, 287, v. Rahl-el-Mara. Rahl-es-Scia'rani, III, 312.

Rahl-ez-Zenati, II, 36 Rais, II, 45, 370; III, 314, 776, Raksi Stephani (corr. Rahl), III, 573.

Rakka, 11, 33. Rakkada, 236; II, 49, 52, 53, 54, 55 68, 429, 434

414; III, 63, 64, 65, 208, 284.

Ramla, di Siria, III, 654 Ramla (Er-), presso Mebdia, III, <u>448</u>. Randazzo, <u>350; II, 484, 494, 433; III.</u> <u>223, 224, 252, 269, 296, 499, 567,</u> <u>582, 787, 794.</u>

Rappaco, II, 4 Rapolla, II, 4 Rås-el-Belåt, 266; 11, 435,

Rasigelbi, 11, 435. Raudha (nilometro di), III, 834, 843.

ш.

Ravanusa, III, 474. Ravello, 396 Ravenna, 20, 78, 98, 480, 449; III.

Rebi' (porta di), 454; II, 497. Rebuttone, III,

Regalbuto, III, 285, 312, 321, 349,

Rendag, v. Randazzo. Resina, 457. Ribât degli Almoravidi, III, 374. Ribât, di Susa, 451

Ribera, III, <u>601</u> Rieti, II, <u>465</u>. Rif. del Marocco, 11, 36, 285.

Rimini, III, 672, Rocca (La), presso Morreale, III, 580. Rocca d'Asino, III, 465

Rocca Imperiale, II, 347. Rocca del Legno, II, 477. Roccamena, III, 779, 787. Rocca Monte, 462. Rocca Monte, 16 Rocca di San Martino, III, 43.

Rocasecca, 111, 565. Roccella, 327; III, 776 Rodano, 458; III, 46. Rodi, 88, 85; III, 530. Roma, vil. xiiv. ii; 4.

oma, t.i., x.i.v. l.i; \$. 6, 8, 4\$, 46, 22, 23, 24, 29, 71, 78, 86, 89, 94, 99, 479, 480, 483, 487, 494, 208, 230, 235, 34

Romania, III, 48 Rosetta, II, 482, 276; III, 426, 427 Rosetta, II, 482, 276; III, 426, 427 Rossano, 483; II, 343, 315, 347, 3 320, 322, 323, 326, 329, 336.

Rostoch, II, 455

ROSCOCA, II, 432, III, 47, 48, 24. Rouen, II, 443; III, 47, 48, 24. Ruga Keleb, III, 469. Russia, Russi, xxxiv; 77; II, 264, 269, 365, 380, 383, 384, 385; III, 26.

Sabina, II, 164, 165 Sabra, II, 362 Sabratha, 405 Ságana, II, 34, 277. Saghánián, II, 34. Sahel, III, 212. Sahra, 430: III, 373, 374, 483. Sa'id, II, 285. Saint-Clair sur Epte, III, 48 Saint-Evrault (monastero di), III, 84. Sakbra (cappella della), III, 654. Sakhrat-el-Harir, 327; III, 776.

Sala, III, 220. Salemi, II, 36; III, 5 Salerno, xL; 489, 240, 214, 57, 362, 369, 370, 84, 383, 385, 387, 375 396, 438, 444. 454. 157 II, 166, 478. 

Saline (valle delle), 516; 111, 50, 54.
Salso, flume. 269, 290, 345, 323, 447, 466; 11, 492, 246, 427; 111, 344, 595, 614, 773, 790.

Salvatore (braccio del), III, 57, 64, v. San Giacinto. Salvatore (monastero del), in Messina 489, 490; II, 400; III, 234, 463, 78 Salvatore (chiesa del), III, 287, 288. Salvezza (vicolo della), III, 128 Samanteria, II, 433, v. Sementara. Samarkand, II, 34. Sambuca, III, 220. Sambuco, III, 220. Sambughetto, III, 220. Sana, 46; II, 120 Sanagl o Sinagia, 11, 36. Sant' Adriano (monastero di), presso Ba-

sidia, II, 407, 408. Sant'Andrea degli Amalfitani, II, 297; III, 438. Sant' Andrea, isola, 427. Sant' Andronico (chiesa di), III, 65. Santangelo (museo di casa), III, 344

Sant' Angelo di Brolo (monastero di), III, 305. Sant' Angelo de Lisico (monastero di), 469; II, 404. Sant'Antonio (parrocchia di), II, 69.

Sant' Apollinare (chiesa di), in Bari, III. 36. Santarem, xLIII; II, 505, 506.

San Barharo di Demona (monastero di), 470; III, 208, 234, 313. San Bartolommeo, dl Capitanata, II, 317. San Bertario (chiesa di), 11, 92. San Brunone (monastero di), III, 487,

496, 235, 241. San Calogero (monastero di), 505. San Carlo, comune, II, 434 San Cataldo (chiesa di), III, 843, 856.

Santo Ciro (rupe di), III. San Cono (grotte dl), 311. Santo Carzio, presso Aversa, 462 San Domenico (chiesa di), II, 458

Sant' Elia d' Ambola o d'Eubulo (monastero di), III, 83, Sant' Elia, monte, 517. Sant' Erasmo (piano di), III, 470. San Felice (grotte dl), II, 72; III, 95,

304. San Filippo di Demona (monastero di),

469, 470; II, 404; III, 282, 313. San Filippo di Fragalà (monastero di), 505; III, 206, 208, 305. San Francesco d'Assiai (chiesa di), in Palermo, II, 451

San Francesco di Paola (monastero di), III, 420 San Fratello, comune, III, 224, 227.

San Gennaro, comune, 111, 396, 569, San Giacinto (isola di), 111, 57, 58, 64, v. Salvatore. San Giacomo (quartiere di), III, 437.

San Giacomo la Marina (chiesa di), III, San Giacomo la Màzara (chiesa di), Ill,

San Giorgio (chiesa di), III, 230, San Giorgio dei Genovesi (chiesa di),

11, 297. San Giovanni, d'Acri, III, 508, 529. San Giovanni degli Eremiti (monastero

di), III, 438, 463, 594, 843, 856. San Giovanni dei Lebbrosi, ospizio, II, 415; III, 418, 449, 593, 783, 821, 843. San Gluliano (monastero di), II, 408. San Gluseppe Il Mortilli, in oggi San Gluseppe Jato, II, 36; III, 459, 779,

San Gregorio (chiesa di), III. 417 San Leonardo (fiume di), III, 457, v.

Termini. San Lorenzo di Cefalà, spedale, III,

San Marco, comune, II, 445; III, 74, 75, 77, 78, 94, 402, 461, 464, 486, 206, 208, 221, 282, 284, 286, 293, 773, 774, 784, 787, 814.

San Marco di Venezia (campanile di). San Martino, presso Capua, 387. San Martino, in Marsico, 462 San Martino de Scalis (monastero di),

293; II, 443; III, 792, 795. San Matteo (chiesa di), III, 4 Santo Mauro, comune, III, San Mercurio (monastero di), II, 347, 348, 349. San Michele (chiesa di), II, 92, 95,

San Michele (monastero di), III, 575 San Michele Arcangelo (monastero di), H, 404; HI, 305, 324.

San Nazario (monastero di), II, 347, San Niccolò (chiesa di), in Messina, III, 58, 464 San Niccolò (chiesa di), in Reggio, III,

465. Sannio, 413 San Pancrazio (chiesa di), Ii, 92.

San Pietro e Paolo (monastero di), III, 305, 306. San Pietro e Paolo (chiesa "di), III,

439 San Quirico, II, 1 San Remo, III, 277. Sansego, isolutto, 35 Sanseverino, III, 448 San Severo, di Puglia, III, 646. Santo Stefano (chiesa di), 489

San Vincenzo in Volturno (monastero di), 374, 375, 459, 460, San Vito, presso Isernia, 368 Sant' Agata (monastero di), III, 254, 550.

Sant' Agata la Guilla, II, 69. Sant' Agata, di Reggio, II, 34 Sant' Agata (rocca di), II, 474. Sant' Anastasia, III. 242, 314,

Santa Caterina (monastero di), II, 69, 445 Santa Chiara (monastero di), II, 69. Santa Ciriaca, III. 430, 339. Santa Cristina, III. 779. Santa Croce, di Firenze, III, 707

Sant' Eufemia (monastero di), Ili, 84, 307 Santa Lucia (chiesa di), III, 294. Santa Lucia, comune, Ill, 223, 252, 296. Santa Margherita, comune, II, 33

Santa Maria dell' Ammiraglio, III, 592, v. Martorana. Santa Maria, castello in Sicilia, 542, 543. Santa Maria di Cammarata, terra, III.

254, Santa Maria in Cingla, 368

Santa Maria del Faro, III, 66.

Santa Maria della Grotta (chiesa di), III, 434, 438, 439, 355. Santa Maria de Gurguro (monastero di), III, 324. Santa Maria in Josaphat (monastero

di), III, 239. Santa Maria de Latina (monastero di),

Santa Maria di Mili (monastero di), III, 305

Santa Maria Vergine (chiesa di), III, Santa Maria di Rufesi (chiesa di), III,

594. Santa Maria di Roccamadore (badia di), III, 67.

Santa Maria di Vicari (monastero di), II, 397, 403; III, 305. Santa Maria Maddalena de Galca (via di), III, 438

Santa Severina, 440, 454; II, 42, 406, Santa Sofia (tempio di), III, 837. Saponara, III, 220.

Sara, monte, III, 605. Saracena, presso Castrovillari, II, 347. Saraceno (monte), II, 347

Saraceno (monte), II, 347.
Saracinesco, presso Tivoli, II, 347.
Saragozza, II, 475, 476, 484; III, 450,
Sardegao, Sardi, xxx; 48, 28, 95, 98,
424, 425, 468, 473, 475, 483, 484,
297, 290, 407, 295, 297, 366, 217,
480, 481, 287, 433, 449; III, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 40, 47, 42, 43, 367,
2038, 672.

Sardogna, villa in Affrica, 11, 287. Sassonia Gotha, x11. Savona, III, 498, 499, 230, 288, 673. Scalea, III, 87.

Scaletta, III, 220. Scarpanto, iII, 525

Scelinta, III, 776 Scerik (penisola di), 444, 430, 434; III, 474, 598, v. Dakhel. Schala di Lampheri, III, 875

Schain di Lamphert, Ht. 812. Schiavoni (quartiere degli), II, 458, 297, 298; III, 298, 614. Sciacca, 505, 566; II, 35, 275, 420, 432, 434, 489; III, 476, 214, 307, 340, 313, 330, 338, 344, 602, 773, 775, 785, 244, 882.

Sciakatis, xLv. Sciarabbu, fonte, III, 870.

Sciara But, 101te, 11, 374. Sciara (Butera?), 346. Scicli, 345; III, 774, 844. Scilla, II, 73, 274. Sciafaoi, II, 492. Scopa, III, 220.

Scopello, II, 432, 433; III, 220, 224, 592. Scrible (castello di), III, 43, 407.

Scuteri (grotta dei), III, 877. Sebeto, 373, 454

| Seriou, II, 163. Seriou, II, 163. Seriou, II, 163. Seriou, II, 163. Seriou, III, 164. Seriou, III, 165. Seriou, III, 165 |                                                                                              |                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Segestian (1, 196, 196, 197, 196, 198, 208, 208, 208, 208, 208, 208, 208, 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 956 INDICE TOP                                                                               |                                                                                    |
| Selfar, 11, 275. Selfa, 11, 284. Selfa, 11, 285. Selfa, 285. Selfa | Seffiel, II, 433. Septembers, 129; II, 433, 434, 435, 436, 436, 436, 436, 436, 436, 436, 436 | 10, 42, 43, 43, 14, 16, 26, 26, 27, 17, 17, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18 |
| Section, 11, 275 Series, 12, 2 | Serkland, Il, 385.                                                                           | 527, 529, 530; 111, 16, 172, 686.                                                  |
| Setts, 11, 453.  Solids, in Africa, III, 212.  Solids, in Africa, III, 212.  Settleririon, III, 656.  Solids, in Africa, III, 212.  Solids, III, 656.  Solids, in Africa, III, 212.  Solids, in III, 212.  Solids, in III, 212.  Solids, in Africa, III, 212.  Solids, in III, 212.   | Setfura, II. 275                                                                             | voni.                                                                              |
| 665. Streamstrone, III, 665, 823. Settler, 111, 75, 122, 232, 233, 243, 243, 243, 243, 243, 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Setra, II, 463.                                                                              | Solúk, in Affrica. III, 212.                                                       |
| Serv. 86; 11, 43, 42, 224, 433, 449, 116, 60; 61, 61, 61, 61, 61, 61, 61, 61, 61, 61,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 665.<br>Settentrione, 111, 668, 823.                                                         | Sommatino, III, 776,<br>Sordivolo, III, 224.                                       |
| Shechaira, Jones III. 250. Shechaira, Jones III. 250. Shechaira, Jones III. 250. Shechaira, Jones III. 250. Shechaira, Jones III. 251. Shechaira (Lapita) Shechaira, Jones III. 251. Shechaira (Lapita) She | Sfax, 806; 11, 454, 452, 362, 433, 449;<br>111, 80, 92, 410, 119, 420, 421, 468,             |                                                                                    |
| Shechaira, Jones III. 250. Shechaira, Jones III. 250. Shechaira, Jones III. 250. Shechaira, Jones III. 250. Shechaira, Jones III. 251. Shechaira (Lapita) Shechaira, Jones III. 251. Shechaira (Lapita) She | Sibila, v. Zawila.                                                                           |                                                                                    |
| Sedia (archivle regio di). III, 72L, Senia di que de di Adi Salos, 447, III, Senia di que de di Adi Salos, 447, III, Senia di que de di Adi Salos, 447, III, Senia di Adi Salos, 447, III, Senia di Adi Salos, 447, III, Senia di Adi Salos, 447, III, 141, Senia di Adi Salos, 143, 32, 435, 435, 435, 435, 435, 435, 435, 437, 438, 437, 438, 437, 438, 437, 438, 437, 438, 438, 438, 438, 438, 438, 438, 438                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sibkha, di Tunis, II, 70.                                                                    | Spaceaforno, 311<br>Spaceaforno, II 265, 266, 267                                  |
| Schiner (Ld), villa presso Damasco, 57; 111, 258. 120; 120; 120; 120; 120; 120; 120; 120;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sicilia (archivio regio di). III, 775.                                                       | Spagna, Spagnuoli, axxi, xxxix, xxiii,                                             |
| Sararia, III. 200, 254.  Since, 15 (1), 143 (11), 150.  Since, 15 (1), 143 (11), 150.  Since, 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1),  | 595.<br>Siciliane (Le), villa presso Damasco, 87,                                            |                                                                                    |
| Sararia, III. 200, 254.  Since, 15 (1), 143 (11), 150.  Since, 15 (1), 143 (11), 150.  Since, 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1), 15 (1),  |                                                                                              | 286, 288, 290, 291, 295, 296, 304,                                                 |
| Sinarca, III, 250, 251 Sinarca, III, 250, 251 Sinarca, III, 251, 1859.  | Mac III 74 79 95 96 435 790                                                                  | 310; 11, 4, 6, 40, 21, 22, 33, 97, 400,<br>404, 453, 467, 470, 486, 900, 910       |
| Snopol., 11, 40, 61, 52, 52, 52, 52, 52, 52, 52, 52, 52, 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sinagra III 950 934.                                                                         | 219, 220, 227, 233, 249, 250, 282,                                                 |
| Snopol., 11, 40, 61, 52, 52, 52, 52, 52, 52, 52, 52, 52, 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sinai, 518; 11, 443; 111, 859.<br>Sind, II, 486; 111, 760, 762.                              | 283, 295, 302, 309, 305, 362, 369,<br>371, 405, 428, 442, 445, 417, 450            |
| 200, 271, 272, 271, 752, 273, 273, 273, 273, 273, 273, 273, 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                              | 53 452 571 572 575 577 581                                                         |
| 200, 271, 272, 271, 752, 273, 273, 273, 273, 273, 273, 273, 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Siponto, 362; II, 464, 476,<br>Siracusa 7, 41, 42, 13, 45, 46, 24, 26                        | 487, 494, 494, 496, 497, 499, 502,<br>308, 599, 593, 598, 530, 533, 533            |
| 200, 271, 272, 271, 752, 273, 273, 273, 273, 273, 273, 273, 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 86, 94, 95, 99, 400, 469, 474, 201,                                                          | 547, 548; III. 2, 3, 4, 5, 7, 41, 42,                                              |
| 399, 333, 345, 345, 346, 346, 347, 374, 374, 377, 375, 379, 382, 385, 384, 384, 384, 384, 384, 384, 384, 384                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 269, 274, 272, 271, 275, 278, 290,                                                           | 479 173 488 944 949 917 960                                                        |
| 325, 339, 331, 332, 337, 333, 35, 33, 35, 33, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 291, 299, 300, 317, 323, 320, 323,                                                           | III, 261, 310, 337, 357, 365, 367,                                                 |
| 995, 397, 401, 405, 405, 410, 411, 517, 533, 591, 617, 622, 625, 662, 422, 465, 424, 465, 424, 465, 465, 465, 465, 495, 467, 675, 741, 712, 716, 500, 501 a 513, 11, 32, 35, 446, 276, 728, 740, 711, 799, 805, 807, 804, 807, 804, 807, 804, 807, 804, 807, 804, 807, 804, 807, 807, 807, 807, 807, 807, 807, 807                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 329, 333, 335, 344, 315, 316, 317,<br>348, 349, 351, 352, 392, 393, 394,                     | 313, 314, 311, 310, 319, 309, 388,<br>390 200 111 113 126 190 516                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 395, 397, 401, 404, 405, 410, 411,                                                           | 517, 533, 591, 617, 622, 626, 662                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 500 501 a 543 · H 39 35 446 916                                                              | 738 740 711 799 805 807 810                                                        |
| 387, 391, 396, 442, 443, 423, 433, 1 889.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                              | 814, 823, 825, 830, 836, 852, 880,                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 387, 391, 396, 412, 413, 425, 433,                                                           | 1 889.                                                                             |

Spartivento (capo di), II, 256 Spasimo (piazza dello), III, 82 Spasimo (bastione dello), in Palermo, III, 428

Spedal grande di Palermo, II, 69. Spoleto, 487, 489, 369, 370, 388, 44 454, 455, 462; II, 72, 89, 466, 312 Squillaci, III, 52. Squillaci (vescovado di), III, 245, 275. Stiklestad, II, 385. Stilo, 439; II, 324, 329, 372; III, 235,

2\$1, 317. Strobilo, II, 368 Stromboll, II. 440, 441, 448; III, 769. Sudán, 473; II, 363. Suez, II, 286; III. 514, 836.

Suez (istmo di), III, 646.

Suez (istmo di), III, 6id. Sofettula, 402. Sus, 415, 111, 37, 483. Sus, 415, 110, 51, 408, 202, 264, 277, 287; II, 48, 73, 77, 154, 188, 429, 206, 222, 223, 275, 290, 281, 331, 302, 421, 442, 410, 498, 550, III, 92, 272, 210, 472, 424, 472, 473, 473, Sutera, 334, 337; III, 473, 882. Sutera, 334, 337; III, 473, 882.

Sutri, II, 465. Svezia, III, 44, 45. Svizzera, II. 467.

Tabarca, II, 66, 465 Taberistân, II, 33; III, 212. Tabor, 515. Tàgi (Et), v. Aci. Tahuda, 417, 448.

Tahuda, 417, 418. Taiort (Tahert, Tuggurt), 430; II, 435.

Taki-Kesra, III, 83 Talavera, II, 528; III, 375. Tális, II, 481

Tanaro, III, 498

Taranio, 362, 363, 364 380, 385, 435 472, 476, 477 329, 340, 341 1, II, 162, 322, 323, 569, 579

Targia, III, 881

Tarso, 434, 438; II, 48. Tartaria e Tartari, xxxvnı, Lnı; 62; II, 32, 31, 409. Taurasi, II, 461. Taurga, II, 84. Tauzer, xLv; II, Tavi, III, 243, 27 498, 515

Teano, 374, 444, 452, 464, 462. Tebaide, II, 406.

Tebala, \$2. Tebe, III, \$3\$, 800. Tefrica, 510. Telal, xp., v. Kelal,

814, 8\$L Termini (fiame di), 111, 147, v. San Leonardo.

Termoli, II, 479

Terra di Bari, III. 37.
Terracina, 187, 489; II, 406.
Terra di Lavoro, 373, 435, 459; III. 616, 70L

Terraferma d'Italia, II. 72 292, 315, 316, 338, 346, 388 390, 394, 396, 400, III, 9, 77, 92 112, 119, 122, 123, 133, 441. 176, 447, 148, 206 191, 192, 205, 222, 232, 231, 214, 218, 251, 259, 268, 273 303, 308, 276, 279, 293, 323, 334 365, 368, 384, 441, 464, 466, 395, 487 588, 608, 610,

Terranova, di Sicilia, 269; III, 616 Terra d'Otranto, 483, 434; II, 474, 472

Terrasania, II, 338, 386, 443, 523, 573, 578, 605, 635, 637, 644, 642.
Tessaglia, 502.

Tessaglia, 302. Tessalonica, 396, 414, 502, 578; II, 88, 89; III, 57, 223, 524, 526, 538, 688, Tevere, xxx; 91, 389, 445; II, 4 278, 346, 449; III, 482, 678, 680. Teverone, 445.

Thoron, III, 643, 644. Tifesc, v. Mico. Tigri, 79, 438, 476; II, 304, 404; III, 521, 837, 839. 521, 837, 839. Tindaro, 8, 48, 211, 305, 485; II, 86;

III, 56, 63, Tinnis, III, 426, 427, 467, 514. Tiracia, 3 Tiro, III, 407, 378, 522, 523, 524, 958 Trifels, III, 553, 564, 562. Trinacria, Trinacril, 474; III, 843. Trinità (monastero della), III, 790 Tirreno, Tirreno, 364, 378, 447, 445; 477, 264, 449; 111, 3, 30, 74. Titeri (montagne di), 11, 362. Tivoli, II, 347 Tolona, 432, 11, 428. Tolona, 432, 11, 428. Toledo, 461, 11, 303; 111, 488. Tolosa, 111, 46. Torino, 496; III. 499, 675. Torino (università di), III, 803. Torolts, III, 816. Torre del Greco, 457. Torre Saracena, 11, 347. Torretta, II, 67. Torri (Le), II, 31 Torto, flume, 1, 469; III, 309, 315, 310, Torti (dei), fiume, III, 875. Tortonia, III, 499.
Tortorici, III, 175,414, 1225.
Tortosa, 288; III, 415, 125, 277, 413, 414, 127, 114, 272, 114, 272, 114, 273, 115, 325, 515, 70 cross, a bondala di), II, 599.
Tours, III, 46, 803.
Trabia, III, 41, 780, 790, 795, 809.
Trabia, 0, Trapani, III, 154.
Tracis, Tracis, 409, 41, 280, 261, 367, Tortona, III, 499 rapani, 337, 485, 486, 67, 78, 86, 457, 460, 427, 433, 435, 455, 514; III, 53, 56, 57, 447, 454, 455, 459, 943, 232, 299, 309, 109, 433, 210, 244, 520. 338, 199 617 780. 788. Trebisonda, 510, 20 Tre Fontane, II, 435 Tre Laghi, v. Pracoli Tre Lught, e. Francis. Tremestieri, terra, Ill, 68. Tremiti, 11, 247. Trento, Ill, 590. Treveri, II, 412, 413; Ill, 46. Trevi. II. 465 Tribunali (palazzo de'), in Palermo, II,

458

Tricarico, Il. 407.

Trinta (monaster dead), (ii.) 255
Tripl, Ill. 71.
Trippl, Idl Barbarla, 404, 409, 424, 434
472, 225, 391, II. 57, 78, 84, 429
430, 433, 444, 454, 452, 482, 488
500, 228, 290, 294, 335 a 357, 352
465, 466, 541, III. 24, 454, 464, 402, 474 e11, 832 a e21, 225, 801, 402, 471, 472, 520, 520. Tripoli, di Sicilia, II, 433. Tripoli, di Siria, 88; II, 80, 327, 342; III, 523, 524, 526. Troia, di Puglia, III, 62, 440, 392, Tronto, 11, 339; 111, 483. Tropea, 441. Troplei, 11, 357; 111, 676. Tab. castello. II, 548. Tunis, vii, xxxix, xLv, Liv, Lv, Lvi; 403, 424 437, 445, 446, 455, 468, 473, 223, 253, XLIX, L, LIII, 468, 473, 225, 253, 287 II. 48, 53, 51, 57, 58, 6 75, <u>123, 126,</u> 224, <u>359</u>, <u>165</u>, 47t, 547; 111, 80, 260, 332, 333, 432, 408, 458, 553, 629 722, Tur, III, 772. Turi, II, 407, 408. Tusa, II, 433; III, 94, 772. Tusciano, fiume, 362.

Umbria, III, 673 Ungheria, III, 315. Upsal, 11, 1111. Utica, 277. Utrecht, III, 46, 673.

Velletri, 445.

Vaccarizzo, II, 315 Vado, III, <u>518, 519.</u> Valdemone, v. Demona (val di). Valenza, XLVI, XLIX. Valenza, sul Rodano, III, 46. Valguarnera Ragali, presso Partinico, 111, 279 Valguarnera Caropipi, 270. Valledolmo, III, 215 Varano (lago di), II, 31 Vaticana (biblioteca), 507; III, 838. Velez Blanco , II, 486.

Venerio, (castel di), 374. Venerio, 483, 246, 229, 278, 287, 357, 358, 376, 377, 379, 389, 438; III, 432, 493, 504, 523, 530, 633, 803,

Venosa, 377; II, 464; III, 31, 650. Ventimiglia, III, 519. Vergine Maria (spiaggia detta la), 319 Vergini (monastero e chiesa delle), in

Palermo, II, 69, 454. Veroli, III, 600. Verona, II, 326, 600, 60 Verona (museo di), II, 453.

Verrua, III, 498

Veruvia, 111, 498. Vesuvio, 458; 11, 366. Vicarl, 418, 419; 11, 36, 397, 403; 111, 209, 243, 219, 224, 285, 272, 309, 344, 345, 340, 499, 573, 615, 616. Vico, v. Mico. Vienna, 496, 507; III, 448, 553, 798. Viesti, II, 317.

Villabate, III, 536, 843. Villafranca, III. 473 Villanuova, xLIII; II, 433. Vindicari, 336.

Vittoria (chiesa della), III, 420, 426, 428, 429, 821. Vittoria (piazza della), III, 428

Vittoria [piazza deila], III, 42a, Vittoria [piazza deila], III, 428, 824. Vizzini, 314; III, 822. Vittoria [piazza deila], 470, 486. Videano, isola, 42; II, 438, 444; III, 770, 784.

M. Wadi-l-'Abbas, v. Oreto. Wadi-Musa, II, 435, v. Simeto. Wadi-t-tin, v. Dittaino.

Wadi-t-tin, v. Dittamo. Walhalla, III, 45. Waset, II, 480; III, <u>383, 826, 828.</u> Wergla, III, <u>624.</u> Worms, <u>452, 453;</u> II, 13, 20, 24.

Xalces, v. Halka.

Yhale, III, 264.

Zab, 444; II, 36. Zaèra, III, 882, 883. Zandewend, III, 826 Zante, 414; 111, 525. Zánzúr, II, 357.

Zarchante, casale, III, 575 Zarniwah (erronea lezione di Otranto ?). II. 477.

Z.

Zawila, II, 432 ; III, 470, 472, 384, 446, 478, 478, 475, 475, 475, 477, 478, 479, 490, 546. 479, 490, 516. Zecca di Palermo, II, 458.

Zemzem, 49. Zisa (palagio della), II, 45 491, 492, 555, 617, 818 843, 845, 846, 847, 849

881. Zotica, v. Iudica. Zuagha, 409. Zucac Almucassem, vicolo, III, 870. Zucac Germes, vicolo, III, 869.

- MARCONERO



### INDICE DE VOCABOLL

Abbacari sicil., III, 886 Abd-Allah ar. (uso di questo nome), 11, 219. Abuged ar., II, 468, 469. Accanzari sicil., III, 885 Acciace, III, 887. Adab ar., II, 483. Addiri sicit, III, 885. Agem ar., II, 269. Aggibbari sicit, III, 886. Ahl ar., 11, 276. Akbar-Allah ar., 73; 11, 83. Akila ar., 68 Alàma ar., 111, 449. Alambicco, III, 887 Alcali, III, 887 Alliffari sicil., III, 886 Almanacco, III, 88 Almugaveri, II, 465. Amán ar., II, 64, 72, 431, 258, 285, 400, 404, 445, 418, 420, 421, 'Amíl ar., II, 485, 489. Amira lat., II, 320, v. Emír ed Ammiraclio. 'Aml ar., II, 275, 276. Amlak ar., II, 374. Ammiraglio, III, 351, segg., 887. Annacari sicil., III, 8 Annadarari sicil., 111, 882, 886. Arcon gr., III, 284. Arcontia gr., III, 283 Arcontichia gr., 111, 283. Arràda ar., 11, 260. Arruciari sicil., III, 881 Arsenale, III, 881, 882. 'Asr ar., II, 268. Assammarari sicil., III, 886. Awagi ar., II, 532, Azeg ar., III, 827, Azizzari sicil., III, 886 Azzannari sicil., III. 8 Azzeccare e Azziccari sicil., III, 886 Azzurro, III, 887.

Balaia sicii., 266; III, 884. Barda, III, 887. Bardadar pera, II, 485. Beiram turco, III, 534. Beit-el-Maile-l-Maimur ar., III, 323. Burgiu sicii., III, 884. Burnia sicii., III, 884. Butteri, III, 887.

B

Cabella bucherie, III, 330. Cadi, v. Kådhi, 296; II, 7, 8. Cafisu sicil., v. Kafiz, III, 890. Cáida tosc., 111, 886 Cálega tosc., III, 89 Cália sicil., III, 892 Camálo genov., 111, Camellotto, III, 892 Camicia e Cammisa sicil., III, 887. Canfora, III, 887. Cangemia (diritto di), III, 330. Canna sicil., e Kamah ar., III, 890. Cantàro e Kintâr ar., III, 800. Carato, III, 89 Carcariarl sicil., III. 886. Carciofo, III, 887. Cassata sicil., e Kas'at ar., III, 892. Catusu sicil., III, 865. Caudu di testa sicil., III, 886. Ciaramiti sicil., III, 827. Cifra, III, 887 Collare (salpare), III, 887 Cuccia sicil., e Kobbeit ar., III, 892. Cuccia sicil., e Kesc ar., III, 891. Cuntari in aria sicil., III, 886. Cuscusu sicil., III, 892.

Dagala sicil., III, 882. Dà'i ar., 440; II, 446, 448, 449, 420, 436. Daràri ar. (?), sing. Dorrà'ah (giubbo-

ne), II, 360. Darbu sicil., III, 866, 884. Darsena, v. Arsenale. Dekka ar., III, 829 Dewadar ar. pers., III, 447. Dhia' ar., II, 22, 25. Dica sicil., III, 882.

Difter, plur. Defetir ar., III. 324. Difter-el-Hoddd ar., Ill, 324. Dinar ar., 469; II, 50, 51, 334, 458. Dirhem o Dirhim, ar., 65; II, 50, 256,

459, 460; III, 455. Diwan-el-Khazanat-el-Ma'murah ar., 111, 323.

Diwan-el-Mozalim ar., III, 544. Diwan-et-Tabkik-el-Ma'mur ar., III. 322, 323.

Dogana, III, 887. Dhohà ar., II, 245. Dohana de Secretis lat., III, 323. Dra, v. Dsira' Dsimmi ar., 292; II, 56, 255, 258, 276.

Dsira' o Dra' ar., II, 478; III, 828. Dsui-l-Mekena ar., II, 40. E

Elepoli, gr., 396. Emir ar., 447, 296; II, 2, 5, 6, 7, 8, 235, 236, v. Ammiraglio. Emir-el-Mumenin ar., 70; II, 457. Emir-el-Omrà ar., II, 331, 524.

Fakih ar., 449; II, 40. Fei ar., 421; II, 27. 28, 30, 44, 452, 257, 292, 293, 370. Feri &c ar., III, 447. Fesihsh ar., III, 830. Fendesc III, 830. Fondaco, III, 887 Fosus, sing. Fass ar., III, 842.

G Gabella, III, 88 Gaito o Caito, III, 262, Gaito o Caito, III, 262, 883. Ganghi di lu sennu sicil., III, 886. Garbo (bel modo), III, 887. Gasena sicil., 111, 881. Gebda ar., 453.

Gelsomino, III, 887. Gemá' ar., 418, 262; II, 9, 40, 44, 42, 38, 208, 296, 426, 427, 547, 549; III, 444, 430. Geraid ar., 111, 246.

Gesia, v. Gezia Gezia ar., 11, 27, 86, 255, 276; III, 432,

330.

330.
Ghosn ar., III, 740.
Giàm'i ar., xx; II, 490. 204. 228, 274.
275. 277. 301; III, 413. 456.
Giandar perz., III, 443. 446.
Giàmb ar., III, 443. 446.
Giarra sicil., III, 865. 881.

Ginn ar., 11, 605, 801, 804, 802, 61thba, 111, 881, 804, 802, 61tkbad, 111, 881, 814, 814, 817, 61thbbe, 111, 887, 61thbbe, 111, 887, 61thbbe, 111, 887, 62, 63, 428, 134, 432, 488, 256, 238, 267, 361, 369, 370, 423, 424, 546, 111, 528,

H Haggiàm o Haggèm ar., III, 330, 881. Hàgh ar., III, 444, 446. Hàkim ar., II, 7, 8, 208. Hàrat ar., II, 206. Harbia ar., III, 369. Harraka ar., 302, 304; III, 776.

Idsha ar., II, 434. lenchi sicil., III, 877. Iklim ar., II, 974, 275, 277; III, 309. Iktà' ar., 432; II, 28, 29, 276. 'Ig, plur. 'Olog ar., II. 299; III, 364, Imam ar., 449, 451; II, 447, 424. Imam mestür ar., II, 416.

43, 408, 431, 255, 294, 394, 442, 484 533, 598, 640.

K

Ka'ah ar., III, 847. Kabila, plur. Kabili ar., II, 292. Kadhi ar. (cadi), II, 386. Kaid ar., c. Gaid, 11, 320. Kāid ar., v. Gaito e Caito, 432, 445. II, 487, 386. Kaiīz ar., III, 330. Kāil, plur. Akiāl ar., II, 39. Kasidah ar., II, 334, 335, 336, 517, 548.

520, 524.

Kasr-Ma'mur ar., III, 323. Katib ar., II, 515 Ke'k ar., III, 892. Kelàm ar., II, 474, 483, 494, 498. Khaiffe (califo), 70. Kharfag ar., 11, 48, 49, 20, 21, 22, 27, 28, 30, 37, 428, 255, 276, 289, 352, 353, 369, 370, 374, 374, 375, 421.

Khatib ar., 11, 277. Khil'a ar., 11, 254. Khirka ar., 11, 492, 493 Khotha ar., 11, 435, 450, 277, 285, 549. Kibla ar., 143. Kulia, Kefia, o Kefie ar., 37.

Lattata sicil., III, 886

Liuto, III, 887.

Macráma genov., III, 886.
Magazzino, III, 881, 887.
Magistri Sorterii, v. Sciorta, II, 9.
Maks ar., III, 243, 250.
Maii suttili sicit., III, 886.
Malva siciliana, II, 447. Maona e Magona tosc. genov., III, 886. Marabutto, v. Morabit. Marg ar., e Margiu sicil., 111, 873, 877. Maula ar., 68 Mehallet ar., III. 243. 250. Mésaro genov., III, 886. Menzil ar., 445. Merhela ar., 330; 11, 466, 467. Me'sker ar., II, 297, 298. Mezálim ar., II, 7. Mihrab ar , 454; III, 829, 830, 831,

M

833. Milk o Molk ar., v. plur. Amlak. Mithkal ar., II, 269. Mmalidittu sicil, III, 886. Mohtesib ar., II, 8, 9, 44, 420. Montezeh ar., II, 335. Montesub ar., II, 335. Morabit ar. (Marabutto, Almoravidi), II, 374; III, 597. Mosciaiad ar., II, 186. Mote abbed ar., 11, 229. Motewalli ar., 11, 204, 228. Mowasceha, plur. Mowascehat ar., III,

739, segg., 889. Muezzin ar., 11, 248. Mufti ar., Il. 7. Mulatto (Mowalled ar.), 11, 374.

Naca sícil., III, 88 Nàib ar., III, 446. Nahw ar., 11, 475. Nearracchlarl sicil., III, 886. Nucatula sicil., III. 892. Nzitari sicil., III, 886.

Ogive fr., IH, 827, 858. Olivastro, III, 877. Ostadar pers., 111, 447.

P

Pani e Sputazza sicil., III, 886. Petronciana tosc., III, 88 Picchiu e Picchiuliari sicil., III, 886.

R

Rahaba (diritto di), III, 330. Rahaba (diritto di), III, 330. Rahadina (diritto di), III, 330. Rahl ar., III, 873. Rebà'i e Robà'i ar., II, 178, 334, 457, 58, 459, 460. Rekk, plur. Rokúk ar., 11, 221. Reticu sicil., III, 882. Ribà ar., II, 25. Ribat ar., 433; II, 304. Rotolo (Rolt e Ritl ar.), III, 455, 890, 894. Rubbio, III, 891 Rûmi ar., II, 437, 442, 499.

Sàheb ar., 296, 360; II, 8, 236, 550. Sàheb-el-Leil ar., II, 9. Såheb-el-Medina ar., II, 9 Såheb-es-Sciorta ar., II, 9, v. Sciorta. Såheb-Sikillia, II, 427. Salma sicel., e Saum ar., III, 899. Sammuzzari sicil., III, 886. Sceikh ar., xix; 33, 34, 448; II, 40. Sceikh dei Credenti, II, 498. Sceikh-el-Beled ar., II, 44. Sciabica sicil., III, 882 Scialbo, 111, 887. Sciarr ar., Sciarra e Sciarriari sicil., III, 873, 886. Sciddicari sicil., III, 883, 886. Scikka o Sciukka ar., II, Sciorta, Sorta, Surta, o Xurta sicil., II, 9; III, 800. Sciura ar., II, 40, 44. Sebil ar., III, 843. Sedekāt ar., II, 44. Selāhia ar., III, 444, 446. Semid e Semids ar., III, 893. Senia sicil., J11, 882. Sensale, III, 88

Sfinci sicil., 111, 892.

Sicllia (falsa etimologia del nome), vii. Simit ar., II, 302. Simit ar., III, 730. Soha ar., III, 718. Soha ar., 111, 718. Sultan ar., 372; II, 239. Sunna ar., 458; II, 428, 285. Surta, v. Sciorta.

Tabakat ar., II. 224. Tabardar pers., III, 447.
Tabardar pers., III, 447.
Tabi ar., II, 436.
Taccuino, III, 887.
Taliari sicil., III, 882, 886. Tarieli, v. Tari.
Tari, II, 458, 459; III, 844.
Tari-peso o Trappeso, II, 460.
Tariffa, III, 887.
T-mia III 887. Tarsia, III, 887.
Tarzanà sicil., v. Arsenale.
Terrieri, III, 276.
Thaghr ar., II, 275, 276.
Thaub ar., II, 475.
Thus sicil., III, 892.
Tignuss sicil., III, 892.
Tignuss sicil., III, 489.
Tranza ar., II, 449; III, 447.
Tranza ar., II, 449; III, 447.
Tranza ar., III, 449. Tarsia, III, 8 Tremula sicil., III, 877. Tumolo e Tumminu sicil., Thumn ar.,

Ukia ar., II, 460 Ulemà ar., III, 455,

III, 884, 890.

Vasca, III, 887. Vattali sicil., III, 884. Vava sicil., III, 881,

W

Wagih ar., 448, 459; II, 40. Wakf ar., II, 24. Wali ar., 447, 296; II, 5, 442, 235, 236. Wark ar., II, 224. Wàsita ar., II, 334; III, 454. Wed e Wàdi ar., III, 873. Wisciàh ar., III, 739.

Zabara sicil., III, 882. Zabbatiari sicil., III, 886. Zágara sicil., 883. Zaim ar., III, 265. Zegel, plur. Azgial ar., III, 739, segg., Zekāt ar., II. 45, 45, 22, 28, 30. Zenit ar., III 877. Zero, III, 877. Zeug e Zuigia ar., 453, Zicca sicil., III, 882, Zindik ar., 453, 235, 236; II, 402, 442,

443. Zizzu sicil., III. 881. Zohr ar., 11, 268. Zotta sicil., III. 882. Zubbiu sicil., III, 881. Zuccu sicil., III, 882. Zurriari sicil., III, 882, 886.

- 1/8/19/-

# SOMMARIO

## DELLE MATERIE CONTENUTE NEL TERZO VOLUME.

### LIBRO OUNTS

### Capitole 1

au. 970 - 1011. Cagioni esteriori della cadata della dominazione

|              | Sicilia, Movimento nazionala nella Terraferma italiana. |    |
|--------------|---------------------------------------------------------|----|
|              | Imprese navali dei Pisani contro i Musalmani Pag.       |    |
| 4015.        | Mogéhid asurpatora di Denia                             |    |
| 30           | La Sardegna infestata precedentemente                   |    |
| 20           | Mogéhid a Luni e in Sardegna                            | -  |
| 1016.        | È sconfitto e ricaceiato in Spagna                      |    |
| >            | Contese de' Pisani eo' Genovesi                         | 4  |
| 1016 1114.   | Altre fazioni contro i Musulmani                        | 4  |
| 3            | I Normanpi                                              | 4  |
| 3            | Loro traduioni                                          | 2  |
| 1078 1086.   | Croniche de' Normanni d' Italia, Amato                  | 2  |
| 3            | Gaglielmo di Puglia                                     | 2  |
| >            | Malatarra                                               | 2  |
| *            | Leone d' Ostia e Lupo                                   | 2  |
|              | I Normanni a Salerno                                    | 2  |
| 1047 - 4021. | Malo,                                                   | 2  |
|              | Compagnia Normanua                                      | 2  |
| 1040 1041.   | Argiro z Ardeino                                        | 34 |
|              | Battaglia dell' Olivento ed altre vicenda               | 5  |
| 1043.        | Ngovo ordinamento della Compagnia                       | 3  |
|              | La casa di Hanteville                                   | 3  |
| 1051.        | Rivolta engtre i Normagni                               | 4  |
| 1053 - 1058, | Roberto Gaiscardo                                       | 4  |
| 1059.        | Roggiero, Espugnazione di Reggio                        | 45 |
| <b>a</b>     | Condizioni della Compagnia Normanoa                     | 5  |
|              | Capitolo II.                                            |    |
| 1060.        | Disposizioni de' Cristiani messinesi                    | 5  |
| <b>3</b>     | Supposts congines                                       | 56 |
| >            | Correria sopra Messina                                  | 61 |
| >            | Ibo-Thimna                                              | 6: |
| 1061.        | Nueva fazione                                           | 63 |
|              | Dress Marrian                                           |    |

### 

4072.

.

1072

| 3       | Morte di Serlene                                             | 43 |
|---------|--------------------------------------------------------------|----|
| >       | Roberto ordina il governa in Palermo                         | 43 |
| - 1083, | Ritorna in Terraferma, Suoi doni alla Badia di Montecassino. | 13 |

424

150

|                 | CONTENUTE NEL TERZO VOLUME.                                           | 967 |     |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| an. 4072 — 4085 | E en' principi di Salerno e Capua Pag.                                | 142 |     |
| ,               | Roberto a Gregorio VII                                                | 143 |     |
| ,               | Imprese di Grecie e di Roma                                           | 444 |     |
| 3               | Morte di Roberto                                                      | 116 | -   |
|                 | Capitolo VI.                                                          |     | 1   |
| 4072.           | Condizioni de' Normanni in Sicilia                                    | 147 |     |
| 1072.           | E dei Musulmani.                                                      | 148 | 1   |
|                 | Benavert                                                              | 449 | -4  |
| 4073 — 4075.    | Progressi lenti di Ruggiero                                           | 450 |     |
| 3               | Vittoria di Benavert                                                  | 151 |     |
| 1076.           | Roggiern dà il guesto al Val di Noto                                  | 153 |     |
| 4077.           | Prende Trapani ed altri paesi                                         | 454 |     |
| 4078.           | E Teormine.                                                           | 456 |     |
| 1079.           | Rivelta di Cinisi e Giato                                             | 459 |     |
| 1081.           | Ruggiero padrone di Messina                                           | 161 |     |
| *               | Cataoia presa da Bonavert a racquistata                               | 462 |     |
| 1082.           | Rivolte di Giordano                                                   | 463 |     |
| 1085.           | Scorreris di Benavert in Calabria                                     | 164 |     |
| 1086.           | Ruggiero prende Siracusa                                              | 165 |     |
| 1087.           | Impresa navala degli Italiani sopra Mobdia                            | 468 |     |
| , , ,           | Ruggiero occupa Girgcoti e la proviocia                               | 472 |     |
| ,               | Ibn Hammud gli da Castrogiovanni                                      | 173 |     |
| 1089 - 1091     | Prese Butera a Note, Urbano II a Traina,                              | 476 |     |
| 1005 1051.      | Conquiete di Melte                                                    | 177 |     |
| -               | Capitole VII.                                                         |     |     |
|                 |                                                                       |     |     |
| 4093.           | Morte di Giordane e rivolta di Pantalica                              | 480 |     |
| 1085 1095.      | Crescinta potenza del conta Ruggiero                                  | 481 |     |
| 3               | Aints if move duca di Paglis, il quale gli concede metà di<br>Palermo | 482 |     |
| 1094 1094.      | Imprese di Cosenza e Castrovillari                                    | 484 |     |
| 1094 1094.      | Assedio di Amalfi. La prima Crociata                                  | 185 |     |
| 1098            | Ruggiern essedie Copne co' Mushmeni                                   | 186 |     |
| 1036.           | E impediace la lora conversione                                       | 487 |     |
| ,               | Aneddote attribuitogli da Ibn-el-Athir.                               | 188 |     |
| ;               | Scuola di monaci atatisti                                             | 190 |     |
| ,               | Relazioni del conte con Urbann II                                     | 194 |     |
| ,               | Privilegin dell' Apostolica legazione                                 | 193 |     |
| 4401.           | Morte del conte.                                                      | 194 | Y Y |
| 1101.           | Famiglia della contessa Adelaida                                      | 196 | -/  |
|                 | La Marca alaramica                                                    | 198 |     |
|                 | Bonifario del Vasta                                                   | 499 |     |
| •               | Capitole VIII.                                                        |     |     |
|                 |                                                                       |     | ~/  |
|                 | Condizioni dell' isole dopo il conquisto                              | 200 | 1   |
| »               | Diplomatica siciliana dell' XI a XII secolo. Falsa pergamena          |     |     |

| 000       |                                                              |     |
|-----------|--------------------------------------------------------------|-----|
| 968       | SOMMARIO DELLE MATERIE                                       |     |
| en. 1101. | Diplomi erabici e greci                                      | 202 |
| » /       | Diplemi latini                                               | 204 |
| » ′       | Verle schiette, Antichi ebitatori                            | 206 |
|           | Distribuzione geografice delle nuove schiette                | 207 |
| >         | Ebrei                                                        | 209 |
|           | Tribà arabo e berbere                                        | 210 |
| > 1       | Normanoi a altri Francesi                                    | 213 |
| 34        | Colonie della Terreferma italiana                            | 248 |
| . , .     | Lomberdi                                                     | 222 |
|           | Baroni aleramidi                                             | 225 |
| >         | Dialetto de' Lombardi di Sicilia                             | 227 |
|           | Caltagirone                                                  | 228 |
|           | Origini di altre città                                       | 254 |
|           | Della famiglia Bonello                                       | 232 |
|           |                                                              |     |
| 1.7       | Capitolo IX.                                                 |     |
| , Y       | Condizioni de' vinti, Schievi,                               | 233 |
| , 1       | Villagi                                                      | 237 |
| ,         | Sinonimo di Rastici                                          | 258 |
| >         | Due maniero di villani                                       | 242 |
|           | Uomini di Maks                                               | 245 |
|           | Platee                                                       | 245 |
|           | Doveri e diritti de' villeni                                 | 246 |
|           | Borghesi                                                     | 250 |
|           | Non soggetti alla gezia                                      | 255 |
|           | Borghesi delle antiche schiatte                              | 256 |
|           | Prete Scholaro,                                              | 257 |
|           | l Greci non hanno tituli di nebiltà                          | 259 |
|           | Musulmani. Kaid, titolo di anbiltà, d' afficio o meramente   |     |
|           | onorifico                                                    | 260 |
| •         | Origine di tutte queste condizioni                           | 267 |
|           | Capitole X.                                                  |     |
|           |                                                              |     |
|           | Se il conte di Sicilia sia stato vessello dol duca di Puglio | 271 |
|           | Costituzione politica                                        | 274 |
|           | Ruggiero prende il titolo di Gran Conte e poj di Console     | 277 |
|           | Istituzioni municipali messe in forse del Gregorio           | 278 |
|           | Memorie delle municipalità cristiane nelle guerre nor-       |     |
|           | msone                                                        | 280 |
| » ·       | E sotto il principato, Arconti                               | 284 |
|           | Anzieni                                                      | 284 |
| ,         | Bnoai Cemini                                                 | 286 |
|           | Macstri de' Borghesi                                         | 289 |
|           | Municipalità diverse nelle stessa està. Aocho de Gindei.     | 291 |
|           | Forms generale de' comnui siciliani                          | 291 |
| ,         | Lacine Renciese ne comuni messagi                            | 292 |

|            | CONTENUTE NEL TERZO VOLUME.                               | 969 |
|------------|-----------------------------------------------------------|-----|
| an. 1101.  | Municipii di Pelermo e di Messina Peg.                    | 297 |
|            | Riccrehe da farsi. Fendelita                              | 299 |
|            | Feudi ecclesiastici                                       | 301 |
|            | Autorità di Ruggiero nelle gerarchie                      | 302 |
|            | Legazia apostolica                                        | 306 |
|            | Rifette le diocesi del principe                           | ivi |
|            | Circoserizione territoriale politica. Iklim               | 309 |
|            | Ufizieli del principe. 'Amil', Stratego e Vicecemite      | 315 |
|            | Magistrati giudiziali                                     | 318 |
|            | Entrate pubbliche                                         | 219 |
|            | Platee                                                    | 320 |
|            | Diudni                                                    | 322 |
|            | Defetarii                                                 | 324 |
|            | Rivendicazione de' beni demaniali,                        | 326 |
|            | Dezii e gebelle                                           | 527 |
|            | Colletta; diritto di merineria; tratta de' grani          | 331 |
|            | Servigio militare e nevale                                | 333 |
|            | Costituzione dell' armeta                                 | 335 |
|            | Avenzi d'incivilimento. Chiese e fortezze                 | 338 |
|            | Strade militeri                                           | 339 |
|            | Monete del conte Ruggiero                                 | 542 |
|            | LIBRO SESTO.                                              |     |
|            | Capitole 1.                                               |     |
| 01 - 4144. | Reggeoza di Adelaide                                      | 545 |
| 12 1118.   | Ruggiero, 11 conte, prende il governo, Morto di Adeleide. | 346 |
|            | Roberto di Bargogoa                                       | 547 |
| 3          | Fanciullezza di Roggiero II                               | 348 |
|            | Forte governo della reggenza. Sede trasfersta in Palermo, | 549 |
|            | Ufizio del grande ammiraglio di Sicilia.                  | 351 |
| 1108?      | Giorgio di Antiochia fugge di Mehdia in Sicilia           | 361 |
|            | Abd-er-Rohman-en-Nasrani                                  | 562 |
|            |                                                           |     |

La corte di Pelermo,.... 1 Ziriti di Mehdie..... Pratiche di Raggiero cootr' essi..... Refi' governatore di Kabes..... 1117 - 1118Aintete invano del conte di Scilia...... Guerra coi Ziriti a accordo ..... 372 3 Gli Almoravidi.... I Beni Meimūn, corsari...... ivi 1122. Assalgono Nicotra..... 378 Roggiero muove guerra e Mebdie..... 380 Sharco al Capo Dimas ..... 382 4423. Rotta..... 4127. Nuova scorreria dei Beni Meimun..... 111. 62

| en. 4127.  | Roggiero a Salarno Peg.                                       | 388 |
|------------|---------------------------------------------------------------|-----|
|            | Fe lega con Raimondo conte di Barcellone                      | ivi |
|            | Capitole II.                                                  |     |
| > 1        | Condizioni della Puglia                                       | 391 |
| 3          | Ruggiero succede el duca Gugliolmo                            | 592 |
| 4130.      | Prende la corque di re in Palermo                             | 593 |
| 1130-1139. | Sue guerre in Terreferme                                      | 595 |
| >          | Quela parte vi preodeco i Mosulmani di Sicilia                | 396 |
| 1135.      | Ruggiero siute gli Ziriti di Mehdie                           | 399 |
|            | Occupazione delle Gerbe                                       | 400 |
| 4442,      | Trattati con Mebdia                                           | 401 |
| >          | Come Ruggiero riscuote i snoi crediti contro quel prin-       |     |
|            | cipato                                                        | 403 |
| 4445.      | Assalto a Tripoli e ad attri luoghi                           | 406 |
| 4446.      | Prese Tripoli                                                 | 408 |
| >          | Fame in Affrica                                               | 446 |
| 1447.      | Fetti di Kabes                                                | 411 |
| 4148.      | Imprese contro Mohdia                                         | 413 |
| >          | Occupazione di quello città                                   | 445 |
| >          | Di Susa, Sfax o altri luoghi                                  | 419 |
| 1149-1150. | Notizie erabiche su la morte di Giorgio d' Autiochie          | 424 |
| >          | Conquisti degli Atmohadi nello Stato di Bugia                 | 422 |
| 4452.      | Pratiche di Ruggiero con le tribù arabiche.                   | 424 |
| 4455.      | Occupate Bona, lo Gerbe e Kerkeni, e assalito Tenes o Tinnis. | 423 |
| 1154 1157. | Condizioni di Tunis                                           | 427 |
|            | Capitolo III.                                                 |     |
| 1439 4453, | Accorde di re Ruggiero col pape contre Corrado III            | 43€ |
| >          | Gnerra contre Emmanoelo Comneno                               | 453 |
| 4435.      | Filippo de Mehdie arso per delitto d'epostasia                | 455 |
| >          | Cagioni di cotesta porsecuzione                               | 439 |
| 4454.      | Morte del re                                                  | 440 |
| >          | Sue quelità                                                   | 444 |
| >          | Biforme nell' emministrezione                                 | 443 |
| ,          | Ufizi di corte a modo musolmano                               | 443 |
| >          | Concelleria arabica                                           | 445 |
|            | Trattato di geografia compilato da Edrisi                     | 453 |
| >          | Accademie di Roggiero                                         | 466 |
| ,          | Altri dotti musulmani o greci presso Ruggiero                 | 46  |
| ,          | Poeti arabi                                                   | 462 |
| - > -      | Monumenti                                                     | 463 |
|            | Capitole IV.                                                  |     |
| >          | Parti politiche ella esaltazione di Guglielmo I               | 46  |
| >          | Rolazioni estera                                              | 465 |
| >          | Guglielmo reprime la ribellione nel regno e trionfa al di     |     |
|            | fuori                                                         | 464 |

|                                         | CONTENUTE NEL TERZO VOLUME.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 971        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| an. 4156.                               | Insorrezione di Sfax. I due Forrisai Pag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 468        |
| 56 1158.                                | Supplizio del padra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 469        |
| 30 -                                    | Sollevazione di Tripoli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 474        |
| >                                       | E di Zawila                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 472        |
| >                                       | Preparamenti degli Almohadi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 475        |
| 1159.                                   | Abd-al-Mumen prende Tonis e altri Ineghi e stringe<br>Mehdie:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 477        |
| ,                                       | Betteglie nevele.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 480        |
| 4460.                                   | Il presidio s' arrende                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 481        |
| D.                                      | Si ridesta la rivoluziono feudale nel regno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 483        |
| »                                       | Ucciso Majona                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 484        |
| 1461.                                   | Preso re Guglielmo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 485        |
|                                         | Liberato dai Palermitani.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 486        |
| - 5                                     | I Lombardi danno addosso si Muspimani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 487        |
|                                         | Reazione della Corte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 488        |
| 1163.                                   | Assalti sulle costiere d' Affrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 489        |
| 1100,                                   | Goglielmo fahhrica la Zisa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 491        |
| 4166.                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 492        |
| 1100.                                   | E muere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 492        |
|                                         | Capitole V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
|                                         | Essitazione di Guglielmo il Buono; reggenze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 493        |
| >                                       | Fazioni che ne derivaco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 494        |
| 4467.                                   | Ahmed-es-Sikilli, forse lo stesso che il gaito Pietro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 495        |
|                                         | Il cancelliore Stefano, crestura de'cattolici eltramontani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 497        |
| >                                       | Snoi primi atti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 498        |
| 9                                       | Reazione de' regnicoli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 499        |
| ъ                                       | E de' Mesolmani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 500        |
| 1168.                                   | Tumplti: esceista del Caocelliera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 501        |
| 1171.                                   | Governo di ra Gaglielmo, ossia di Gualtiero Offamilio a di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
|                                         | Matteo de Salerno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 502        |
| 30                                      | Atti di politica esteriore.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 504        |
| 1174.                                   | Cospirazione In Egitto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 506        |
| >                                       | I Siciliani ad Alessandria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 507        |
| >                                       | Sconfitta loro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 511        |
| 75 4178.                                | Altre ostilità in Egitto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 514        |
|                                         | Relazioni con la Barbaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 515        |
| 4180.                                   | Pace di Guglielmo con gli Almohadi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 516        |
| 4181.                                   | Impress delle Beleari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 518        |
| 1185.                                   | Gnerra di Grecia,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| 1188.                                   | L'ammiraglio Margarite de Brindisi alla Crociata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 520<br>524 |
| »                                       | Abbeccamento di Ini con Saladino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| 1189.                                   | Name in a service of the control of | 527        |
| ) i i i i i i i i i i i i i i i i i i i | Nnove imprese di Margarito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 529        |
| »                                       | Management of Guginelme il Buone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 550        |
| ,                                       | Mosnimani perseguitati pian piano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 534        |
|                                         | Loro condizione sociale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 554        |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |

## Capitolo VI.

|                   | Eccidio de' Musalmani e faga loro elle montagne             | 545 |   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|-----|---|
|                   | Tancredi, asaltato el trono, li reppacifica                 | 548 |   |
| 4194.             | E maere                                                     | 549 |   |
| ,                 | Impresa di Arrigo VI imperatore                             | 220 |   |
| >                 | Combattimento di Catania.                                   | ivi |   |
|                   | Occupazione di Pelermo                                      | 221 |   |
| >                 | Giardian regio detto Genoarda                               | 554 |   |
| 1197.             | Digressione so le tirannide di Arrigo                       | 555 |   |
|                   | Capitolo VII.                                               |     |   |
| 4498.             | Regoo di Costenze                                           | 567 |   |
| 1150.             | Varii preteodenti alla reggenza di Federigo                 | 568 |   |
|                   | Avvertenze an la condotta d' lunocenzo III                  | 569 |   |
| ,                 | I Musolmeni usciti di l'alermo e raccolti pe' monti del Val | 203 |   |
| ,                 |                                                             | 571 |   |
| 1199.             | di Mezere Tentata proscriziono di questo popolo             | 573 |   |
| 1199.             | Il quale sta su le difese                                   | 576 |   |
| ,                 | E pendo por Marcaaldo De Auweiler                           | 577 |   |
|                   |                                                             | 578 |   |
| 1200.             | Epistola di Innoccuzo III a' Saraceoi di Sicilia            | 579 |   |
|                   |                                                             | 580 |   |
| 3<br>1200 — 1208. | E semilito                                                  | 582 |   |
|                   | Educazione di Foderigo                                      | 583 |   |
| ,                 | Condotta de' Mosnimani.                                     | 584 |   |
| 1208.             | Nuova epistola scritta loro dal Papa                        | 386 |   |
|                   | Si chiariacono ribelli al tempo delle emancipazione del re. | 587 |   |
| 1210.             | Pretiche loro con Ottone imperatore                         | 388 |   |
| 1210.             | •                                                           | 900 |   |
|                   | Capitole VIII.                                              |     |   |
| 1212-1218.        | Esaltazione di Federigo all'impero, e cadata di Ottone      | 589 |   |
| 4220.             | Federigo torna in Italia                                    | 590 |   |
| >                 | Condizione de' Musulmani di Sicilia                         | 594 | - |
| 1221.             | Infestano tutto il Val di Mazoro                            | 595 |   |
| •                 | Numero loro.,                                               | 596 |   |
|                   | Ordinamenti                                                 | 597 |   |
|                   | Mirabetto dei Beoi 'Abs                                     | 599 |   |
| 1222.             | Assedio di Giato e morto di Mirabetto                       | ivi |   |
| 4225.             | I Musulmani della provincia di Girgenti deportati a Lucera, | 601 |   |
| 1225.             | Caccisti quo' dello isolo odiscenti                         | 692 |   |
| •                 | Altri noco si sottomettono                                  | 607 |   |
| 1224 — 1228.      | Negoziati di Federigo col papa                              | 608 |   |
| 4229 — 4242,      |                                                             | 611 |   |
|                   | Condizione de' Musulmeni rimasti in Sicilia                 | 613 | - |
|                   |                                                             |     |   |

|                    | CONTENUTE NEL TERZO VOLUME.                                   | 973 |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|-----|
| au. 1245-1246.     | Sollevatiei, occupens Gieto ed Entelle Peg.                   | 648 |
| ,                  | E sono soggiogati e deportati                                 | 619 |
|                    |                                                               |     |
|                    | Capitolo IX.                                                  |     |
| 1241.              | Relazioni di Federigo II co'celifi elmobadi                   | 624 |
| 1228.              | Origine delle dinestia Hafsita di Tonis                       | 622 |
| 1231.              | Trattato di Federigo con questi priocipi                      | 623 |
| n                  | Condizioni di Pantellaria                                     | 626 |
| n                  | Dissapori tra Federigo e gli Hefsiti                          | 628 |
| ъ                  | Del tributo di Tunis                                          | 630 |
| 1217?              | Ambasciatori di Federigo presso gli Aiubiti di Damesco        |     |
|                    | e dol Cairo                                                   | 633 |
| 1226.              | Protiche por Gerusalemma                                      | 637 |
| 1228.              | Croeiata di Federigo                                          | 639 |
| 1229.              | Tratteto                                                      | 642 |
| 1229 - 1241.       | Caudizioni della Siria                                        | 646 |
| >                  | Ambascerie a doni tra Federigo, gli Aiubiti a gli Ismaaliaoi. | 648 |
|                    | Nuovo trattato con l' Egitto                                  | 649 |
| 1242 1250.         | Contionano le relezioni tra Federigo e i auceessori di Malek- | 654 |
| 4260 1265.         | Kámil<br>E tra quelli e Maofreli                              | 654 |
| 1200 1205.         | E tra quein e maotre ii                                       | 634 |
|                    | Capitolo X.                                                   |     |
| Secoli XII e XIII. | Dello lettere in Sicilia allo scorcio dell' XI secolo         | 655 |
| 30-                | Scienza arabica nella prima motà del secolo XII               | 637 |
| 9                  | L'emmiraglio Eugenio; sue traduzione dell' Ottica di To-      |     |
|                    | lomeo                                                         | ivi |
| >                  | E delle profezie della Sibilla Eritrea                        | 660 |
|                    | Notizie biografielia sopra Edulsi                             | 662 |
| >                  | Studi geografici degli Arabi                                  | 666 |
| >                  | Il Libro di ro Ruggioro; sorgenti delle notizia               | 669 |
| 10                 | Metodo della compilaziono                                     | 673 |
| >                  | Carte geograficho,                                            | 677 |
| 3                  | Descrizioni                                                   | 679 |
| 3                  | Vicende del libro                                             | 680 |
|                    | Giudirio                                                      | 682 |
|                    | Meccanica. La elepsidra della reggia di Palerma               | 684 |
|                    | L' ingegnera Abn-l-Leith                                      | 686 |
|                    | Ingegneri militari                                            | 688 |
|                    | Astrologi, Mohammed-ibu-Isa                                   | 689 |
| 20                 | Stefano da Messina, Giovanni di Sicilia, Astrolabit           | 690 |
|                    | Studi metematici. Fibouseei, Giovanui da Palermo, mec-        |     |
|                    | stro Teodoro                                                  | 691 |
| 8                  | Ceooi su la Storie netorele e le scieoze affini               | 693 |
|                    | Medicina                                                      | 697 |
|                    | Traduzione dell' Hawi del Razi                                | 698 |

| Secoli XII e XIII. | Studi filosofici Pag.                                             | 699 |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|-----|
| 3                  | I Quesiti Siciliani d'Ibn Sab'la                                  | 704 |
| b                  | Critica di Federigo sopra un passo di Meimonide                   | 705 |
|                    | Versione d' Ariatotile                                            | 706 |
| 3                  | Letterati giudei                                                  | 708 |
| >                  | Foderigo poligiotta. Influenza di lui so le lettere e le scienze. | 709 |
| <b>&gt;</b>        | Qualità del ano intelletto                                        | 710 |
|                    | Elementi ericateli della sua cultura                              | 741 |
|                    | Capitole XI.                                                      |     |
|                    | Decedenze di eltri studi                                          | 713 |
|                    | Scienze coreniche. Vite cd opere d'Ibn Zafer                      | 714 |
|                    | lbn-el-Begi, Abd-el-Kerim ed eltri trediziooisti                  | 755 |
|                    | Altri di famiglie emigrate                                        | 736 |
|                    | Ibn-el-Me'allim, grammetico                                       | 757 |
|                    | Poesie, Metri detti Mourasceke e Zegel                            | 738 |
|                    | Abu-l-Hesan-ibn-ebi-l-Biscir                                      | 749 |
|                    | Abn-Mose-ibn-Abd-el-Mo'nim                                        | 746 |
|                    | Abn-Abd-Alish suo figituolo                                       | 748 |
|                    | Ibn-es-Susi,                                                      | 754 |
|                    | Elegia d' Abu-d-Dhaw-Serreg in morte d' un figliuolo di re        |     |
|                    | Roggiero                                                          | 752 |
|                    | Lodatori del re. Abd-er-Rabman de Batera                          | 754 |
|                    | Abd-er-Rabman da Trapani                                          | 756 |
|                    | Abu-Hsfs-Omar                                                     | 758 |
|                    | E Iba-Bescrüa                                                     | 759 |
|                    | El Gaua-es-Sikilli                                                | 764 |
|                    | Abd-er-Rahmau-iba-Ramadhan                                        | 762 |
|                    | Abd-el-Halim                                                      | 763 |
|                    | Iba-es-Schän                                                      | 764 |
| b                  | Ibn-el-Barûn                                                      | 765 |
|                    | Ibn-Semae e Abd-el-'Ariz l' aghlebita                             | 766 |
|                    | Iba-et-Teifasci da Kabes, acciso in Sicilia                       | 767 |
|                    | Ibu-Kaltkis d' Alessandria ed un poeta affricano de' Beui-        |     |
| •                  | Rowaba.                                                           | 768 |
|                    |                                                                   |     |
|                    | Capitolo XII.                                                     |     |
| >                  | Geografia fisica della Sicilia nel XII accolo,                    | 769 |
| 3                  | Porti                                                             | 770 |
|                    | La fonte di Donas Lucate e l' Amenano                             | 774 |
| 10                 | Avanzi di anticbità                                               | 772 |
|                    | Geografia politica ; divisione in prevince                        | ivi |
|                    | Numero di città importanti e fortezze                             | 774 |
|                    | Numero dei nodi di popolazione                                    | 776 |
|                    | Antichi territorii di Giato, Corleone a Calatrasi                 | 778 |
|                    | Produzioni minerali                                               | 780 |
|                    | Delle colfo ia particolare e del petrolio                         | 784 |
|                    |                                                                   |     |

|                | CONTENUTE NEL TERZO VOLUME.                                 | 975 |
|----------------|-------------------------------------------------------------|-----|
| Secoli XII e X | III. Agricoltura; frumento Par.                             | 782 |
|                | Orti e giardini                                             | 783 |
|                | Vite ed alivo                                               | ivi |
| ,              | Fruite, cotone, bronn                                       | 784 |
|                | -Pelme, cenne de xucebero                                   | 785 |
| ,              | -Boschi.                                                    | 786 |
|                | Agrumi, Pastorizia                                          | 787 |
|                | Corallo                                                     | 788 |
|                | Tonni e altri pesci                                         | 789 |
|                | Paste lavorate                                              | 790 |
| 20             | Artigiani                                                   | 791 |
|                | Tersia                                                      | 792 |
|                | Storiglie                                                   | 793 |
| 20             | Bronzi                                                      | 796 |
|                | Drappi di seta e ricami                                     | 798 |
| 30             | - Tele di cotoge                                            | 804 |
| 10             | "Se la Sicilia abbie avate manifatture di carte             | 805 |
|                | -Commercio                                                  | 808 |
|                | -Navigazione                                                | 810 |
|                | _Monete                                                     | 814 |
|                | Capitolo XIII.                                              |     |
|                | Architetture ; supposti monumenti erabi ; Annunzieta de'Ca- |     |
|                | teleni                                                      | 817 |
| ,              | Zisa, Cubase Menāni                                         | 818 |
|                | Maredulce ; Bagni di Cefalà                                 | 820 |
|                | Porta della Vittoria; San Giovanni de' Labbrosi.            | 824 |
|                | Calatameuro, Entella ed altre rovina                        | 822 |
|                | Origina dell' architettura siciliana del XII secolo         | 823 |
|                | Architettura degli Arabi                                    | 824 |
| ,              | Cufa                                                        | 826 |
|                | Conside                                                     | 020 |

Messici salle mesches di Dansese, di Median a dalla Meca.
Mersia calli mesches de Nicirciola.
Mesonaredi d' Egitta; musches d'Anra:
E d'Iber-Talla.
Altri mesonareti.
Per o missici o la Gilla della di Mesonareti.
Levrate, Afficia e Spagna.
Levrate della Mesopotamia.
Lepteria in primo avriappa dell' arca mesta.
Come venan in Spillin.
Ressensightans dell'erte archica d'Egitto con qualla di
Sicilia.

| Secoli XII e XIII, Poche i | modificazioni fattevi Peg.                                                       | 85    |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| n Origine                  | dell'arco ecuto nel settentrione d' Europe,                                      | 85    |
| » Arti acc                 | ressorie, Mosaici                                                                | 86    |
| » Dipiota                  | re                                                                               | 86    |
| » Scultur                  | e in mermo e getti in bronze                                                     | 86    |
| > Sistema                  | de' condetti delle acque                                                         | 86    |
|                            | sageno vestigi della popolazione musulmene nella<br>siette odierno della Sicilia | 86    |
|                            | imeni di Sicilie scemerono per amigrazioni, conver-                              |       |
|                            | ioni ed cecidii                                                                  | 86    |
|                            | re da' Saracagi di Locesa                                                        | iv    |
|                            | d' un sobito le liurue erebica in Sicilie                                        | 86    |
|                            | del XIII secolo                                                                  | 87    |
|                            | eria a Malta                                                                     | 87    |
|                            | oma arabico che si perlava in Sicilia                                            | 87    |
|                            | ria .                                                                            | 87    |
| » Dialetto                 | italice di Sicilia evanti il conquisto musulmano, , ,                            | 87    |
|                            | II secolo.                                                                       | 87    |
|                            | a scrittura velgare del 1153                                                     | 87    |
| Iscrinion                  | ii nolle porte del Duemo di Morreele                                             | 87    |
| Vicende                    | del perlere arabico ne' passi conquistati                                        | ivi   |
|                            | oo lasció debol: vestigi io Sicilia                                              | 88    |
| > Difficult                | à di un glospario etimologico                                                    | 88    |
| Della ve                   | oci erabiche rimese nel sicilisme, nell'illustre e in                            |       |
| ent                        | reubi                                                                            | 883   |
| - Lingue                   | cortigione surte in Sicilio nel XII secolo                                       | 888   |
| Gli Arab                   | si influirono uolla nostra poesia col solo esempia.                              | 889   |
| [stituzio                  | ui ed osanzo che risaliscono ei Musulmeni                                        | 890   |
| » Coachiu                  | sicos                                                                            | 893   |
| Indico de' nomi di person  | £                                                                                | 897   |
| · » de' nomi di luogbi     |                                                                                  | 933   |
| 11 10                      |                                                                                  | ric > |

### Correzioni ed Aggiunte.

| 12    | S m. 5   | della stessa epera                               | delle etesso volume                                                                                                                   |
|-------|----------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25    | . 1.1    | volame                                           | valuma. Centattociò si vegga il De Meo, nell' Appareto<br>cranologico agli Annali del regne di Napoli, Na-                            |
|       |          |                                                  | poli, 1785, pag. 335, segg. ed una nota poeta os Regii<br>Negopolitani probinii Menamento, vol. IV, pag. Vi.                          |
|       |          |                                                  | nella onale è citato un diploma del 1908.                                                                                             |
|       |          |                                                  | notes quale è citato un dipionis del 1908.  notespero. Si riscontri presso Trinchere, Syllabus gras-                                  |
| 88    | 18.2     | . potessero                                      | corum membranarum, etc., Napoli, 1855, pag. 58, no<br>dinioma del 1864, nel quale Argire e'intitola: Magi-                            |
|       |          |                                                  | ster Postie et dus Balias, Calabrias, Sicilias, Pa-                                                                                   |
|       |          | all and a date                                   | phiagoniae, etc.                                                                                                                      |
|       |          | al principio<br>e del milledurentottantador      | alla fine<br>del milledurentottantadae e del millecttorensessanta.                                                                    |
| 65    |          | e del milledagentottantagne<br>aprile, Malaterra | oct muledopentottantadae e del millerttorensessante.  aprile, Edrini, nelle descrizione della Sicilia, Bibl.                          |
| 63    | 4 16. 0. | aprise. Rainterra                                | erado-nirale, teste pag. 26, fa cominciare il conqui-<br>eta nel 453 dell'egire, cioè dal 26 gennaio 1061 al                          |
|       |          |                                                  | 15 recoale 1962. Malaterra                                                                                                            |
| 73    | 5        | dirrorta                                         | diameto                                                                                                                               |
| 102   |          | dell' antere                                     | del tradattera                                                                                                                        |
|       | 10 .     |                                                  | 1663                                                                                                                                  |
| 133   | 2        | tribute.                                         | tribute appuale.                                                                                                                      |
| 124   | 25       | a' addimandò See al 1860                         | e' addimanda ancora                                                                                                                   |
| 100   | 1 m. 1.  | vol. II, p. 139, 367                             | vol. 13, pag. 130, 355, segg. e 547                                                                                                   |
|       | 2.       | vol. III, p. 80,81                               | vol. III, pag. 80, 81, 158.                                                                                                           |
| 170   | 1-10 m.  | figliuelo o nipota                               | nipota o biznipote                                                                                                                    |
| 181   | 4 .      | 312.                                             | \$16.                                                                                                                                 |
| 206   | 8        | Pacione. Dond' e'                                | Parione, Mohammed-Ibn-Coco. Dend' e'                                                                                                  |
| 316   | 3        | Lectini e i nomi                                 | Leotini e Ragusa, e i nomi                                                                                                            |
| •     | 3 m. S.  | seccio.                                          | secolo. Per Raguas el vegga Amico, Disionerio sopo-<br>grafico, sotto quel nome.                                                      |
| 220   | 12 m.    | Firense.                                         | Firenze sile radici di Monte Morello ed un'altra presso                                                                               |
|       |          |                                                  | Bagno e Ripell. T'ha anco un Puterno in provintia<br>di Roma, prasso Albano                                                           |
| 305   | 3        | 1003, alle quali                                 | 1093 e Malta nello stesso tempo, com' e' pare, alie quali                                                                             |
| 361   | 4 m. 1.  | 352                                              | 356.                                                                                                                                  |
| 635 1 | 3-18 m.2 | del quale il Brompton                            | del quale la creoica attribuita a Benedatta di Peterbo-<br>rough, edizione dallo Stubbe, Londra, 1887, II, 199 e<br>ladi il Brompton. |
| 455   | 1        | distance                                         | lines itineraris orientate                                                                                                            |
|       |          | itinerarie                                       | Ilineraria. Spiego più largamente il mio concetto nel                                                                                 |
| -     |          |                                                  | cap. X, pag. 673, 874, a nelle note corrispondenti                                                                                    |
|       |          | "Isa-Ibn-Abd-el-Mooi" m                          | Abo-d-Dhaw-Serrag                                                                                                                     |
|       | 13 m. 1. |                                                  | atij                                                                                                                                  |
| * 517 | 1 = 1.   | 191                                              | 141.                                                                                                                                  |
|       | 11       | I.                                               | 63                                                                                                                                    |

536 4

I a. I. volume.

one' mille chilometri quadretti

volume, dore si . uette dei servitorio di Gieto. Al quale agginguendo I territorii di Corlecce e Caletrari, conceduti insieme con esso al Menastero di Morreale pel dipleme del 1182, si wede che lo state del Monastero era circondoto da territorii di Pelermo, Partinico, Alesme, Mazera, Calatemeure (oggi supplite da Contecca), Riccequine, Prizzi, Chose (oggi Cimiane) e Cofalà-Diana. Or nello carta di Sicilio, pubblicata non è guari dal nostre State Maggiere, la esperficie dei tre territorii così determinete prende quasi tutto Il foglie 41 (Corleone) e quasi un quarto del 31 (l'alermo). Torna giascan foglio di quelle otttimu carta topografica ad un rettangolo di chilometri 35 X 25 = \$75; e'quali aggingmende le querta parte 218 e togliendone le diccine, per le frazioni di altri tarritorii compresi ne'rettangbli, ei vede che il numero di 1000, così in ercate, è piuttosto scarso che troppe. Oltre e ciò Guglielme II, per altri diplemi del 1180 e 1184, concedette il territorio di Bisaconico ed

Abmed-lim-el 18 22 che l'ultimo 609 4 el quele : Al marrie

fractrati About the Ower of

altri, che non mettiamo nel cento. che il primo è citato del Kerwini, e l'ultimo nel onale

nell'Affrica settentrienale. Nelle famora moschea Zeitono di Tunis era stato isnelusta une cupelo. nella coale ane scrittera del diciosorttenimo secole affermara essere scritto il nome del califo Mosta'le e l'anno dugencinquanta dell'egire (864-5). E Scele dette il Sicilione, che ne tempe governè Tripeli d'Affrica, fuces fabbricare, nel luto meridionale delle moschen meggiere, ana eisterna sormontata di cupole, della quele fe gittata le prime pietre il dugencessantenove (SFI-3), come riferioce [] Tigiani, 2

di merme. Ne erano pei rare cost fatte costruzioni

1129=22275

<sup>1</sup> lbn-abi-Dinar, Storie di Tunis, testo erebico stampato e Tunis ii 1286 (1869), pog. 2, 1 Foyage, etc., pag. 206, dell'estretto dal Journal Asiatique del 1853. Si riscontri il testo arahico, ma. di Porigi, Suppl. ar. 911-3, fog. 104 recto.

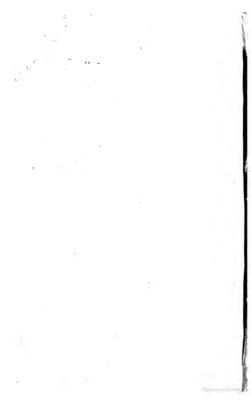

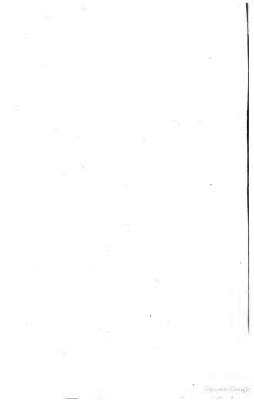

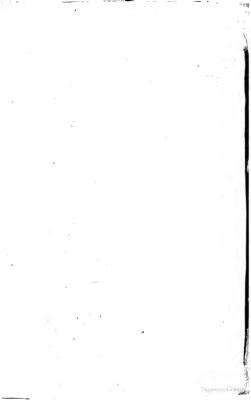

